





Digitized by the Internet Archive in 2013

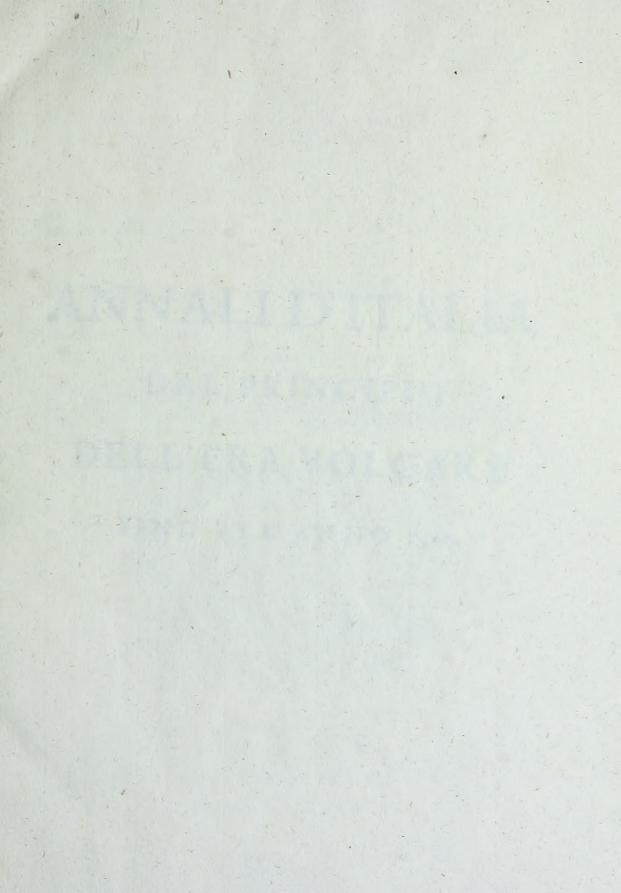



## ANNALI D'ITALIA

DAL PRINCIPIO

DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1500.

# ANNALIDITALIA

DAL PRINCIPIO

DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1500.

# ANNALI D'ITALIA

### DAL PRINCIPIO DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1500.

COMPILATI

#### DA LODOVICO ANTONIO MURATORI

Bibliotecario del SERENISSIMO

## DUCA DI MODENA.

へまり、まりへまり、まりへまりへまりへまり

#### TOMO TERZO

Dall'Anno primo dell' ERA volgare sino all'Anno 600.



IN MILANO,

MDCCXLIV.

A fpele di GIOVAMBATISTA PASQUALI

LIBRARO IN VENEZIA.



A speic di Gioceama arista Fusques

#### GLI

## ANNALI D'ITALIA

Dal principio dell' ERA Volgare fino all' Anno 1500.

ANNO DI CRISTO CCCCI. INDIZIONE XIV.
D'INNOCENZO PAPA I.
DI ARCADIO IMPERADORE 19. e 7.
DI ONORIO IMPERADORE 9. e 7.

Confoli { VINCENZO, e FRAVITA.

L primo, cioè Vincenzo Console Occidentale, era stato in ad- ERA Volgi dietro Prefetto del Pretorio delle Gallie, e si truova commen- Anno 401. dato assaissimo per le sue Virtù da Sulpizio Severo [a], Auto- sal Sulpico re di questi tempi. Fravita Console Orientale è quel medesimo, Severus che abbiam veduto di sopra vittorioso della Flotta di Gaina, e che cap. 27. fedelmente seguitò a servire ad Arcadio Augusto. Prefetto di Roma abbiamo per l'Anno presente Andromaco. Ora noi siam giunti al principio del Secolo Quinto dell' Era Cristiana, Secolo, che ci somministra funeste rivoluzioni di cose, spezialmente in Italia, diverse troppo da quelle, che finquì abbiamo accennato. Inclinava già alla vecchiaia il Romano Imperio, e a guisa de' corpi umani avea coll' andare de gli anni contratte varie infermità, che finalmente il condussero all'estrema miseria. Tanta vastità di dominio, che si stendeva per tutta l'Italia, Gallia, e Spagna, per gli vasti paesi dell'Illirico e della Grecia, e Tracia, e per assaissime Provincie dell' Asia, e per l'Egitto, e per tutte le coste dell' Affrica bagnate dal Mediterraneo, colla miglior parte ancora della gran Bretagna, tratto immenso di terre, delle quali oggidi si formano tanti diversi Regni e Principati: grandezza, dissi, di mole sì vasta s' era mirabilmente sostenuta finora per le forze sì di terra, che di mare, che stavano pronte sempre alla difesa, e per la saggia condotta di alcuni valorofi Imperadori. Certamente, siccome s'è veduto, non mancarono già ne' precedenti anni guerre straniere di fomma importanza, fiere irruzioni di Barbari, e Tiranni inforti nel cuore del medesimo Imperio; mail valor de'Romani, la sedel-Tomo III.

Era Volg. tà de' Popoli, e la militar disciplina mantenuta tuttavia in vigore, Anno 401. seppero dissipar cotante procelle, e conservare non men le Provincie, che la dignità del Romano Imperio. Contuttociò su d'avviso Diocleziano, che un sol Capo a tanta estension di dominio bastar non potesse; e però introdusse la pluralità de gli Augusti e de i Cefari, immaginando, che queste diverse teste procedendo con unione d'animi (cosa dissicilissima fra gli ambiziosi mortali) avesse da tener più taldo e diseso l'Imperio, benchè diviso fra essi, volendo principalmente, che le Leggi fatte da un Imperadore, portassero in fronte anche il nome de gli altri Augusti, affinchè un solo paresse il cuore e la mente di tutti nel pubblico governo. Per questa ragione, e secondo l'introdotto costume, Teodosio il Grande, per quanto ci ha mostrato la Storia, con dividere fra i suoi due Figliuoli, cioè Arcadio, ed Onorio Augusti, la sua Monarchia, avea creduto di maggiormente assicurare la sussistenza di questo gran Colosso.

Ma per disavventura del Pubblico, a riferva della bontà del cuore e de i costumi, null'altro possedeano questi due Principi di quel, che si richiede a chi dee regger Popoli; e in fatti erano essi nati per lasciarsi governar da altri. Miravano poi cresciuti dapertutto gli abusi; malcontenti i Sudditi per le soverchie gravezze; sminuite le milizie Romane; le Flotte trascurate. Il peggio nondimeno confisteva nella baldanza de Popoli Settentrionali, a soggiogare i quali non era mai giunta la potenza Romana. Costoro da gran tempo non ad altro più pensavano, che ad atterrar questa potenza. Nati fotto Climi poco favoriti dalla Natura, e poveri ne lor paeli, guatavano continuamente con occhio invidioso le felici Romane Provincie, ederano vogliosi di conquistarle, non già per aggiugnerle alle antiche lor Signorie, ma per passare da i lor tuguri ad abitar nelle cale agiate, e sotto il piacevol Cielo de Popoli Meridionali. Questo bel dilegno non potè loro riuscire ne' tempi addietro, perchè ripulfati, o sbaragliati qu'i lasciarono la vita, o surono costretti a ritornariene alle lor gelate abitazioni. Il Secolo, in cui entriamo, quel fu, in cui parve, che si scatenasse tutto il Settentrione contra del Romano Imperio, con giugnere in fine a smembrarlo, anzi ad annientario in Occidente. Si può ben credere, che non poco influsse in queste disavventure dell'Imperio Occidentale, l'aver Valente e Teodosio Augusti ( così portando la necessità de loro interessi \ lasciati annidar tanti Goti, ed altre barbare Nazioni, nella Tracia, e in aitre Provincie dell'Illirico. Assaissimo nocque del pari l'avere gl'Imperadori da gran tempo in addietro cominciato

a ler-

a servirsi ne'loro eserciti di truppe barbariche, e di Generali ezian- ERA Volgi dio di quelle Nazioni. Perciocchè que Barbari, adocchiata la fer- Anno 401, tilità e felicità di queste Provincie, ed impratichiti del paese e della forza o debolezza de' Regnanti, non lasciavano di animare la lor gente a cangiar Cielo, e a venire a stabilirsi in queste più fortunate contrade. Già abbiam veduto entrato in Italia Alarico Re de' Goti con Radagaiso, e con un potente esercito, ma senza sapere, s'egli per tutto quest' Anno continuasse a divorar le sostanze de gl' Italiani, o pur se sosse obbligato dall'armi Romane a retrocedere. Certa cosa è, che Onorio Augusto pacificamente se ne stette in Milano, dove si veggono pubblicate alcune Leggi (a); e quando non (a) Gothofr. sia errore nella Data d'una in Altino, Città florida allora della Ve- Chronolog. nezia, par bene, che i progressi di que' Barbari non dovessero es- dos. sere molti, e che anzi i medesimi se ne sossero tornati addietro.

TRA l'altre cose (b) l'Imperadore Onorio condond a i Popoli i (b) l.3. de debiti, ch'essi aveano coll'erario Cesareo sino all' Anno 386. sospe- indulgente debitor. se l'esazione degli altri da esso Anno 386. sino all' Anno 395. ordi- Codic. nando solamente, che si pagassero senza dilazione i debiti contrat- Theodos. ti dopo esso Anno 395. Comandò ancora, che si continuasse il rifarcimento delle mura di Roma, con aggiugnervi delle nuove fortificazioni, perchè de i brutti nuvoli erano per l'aria. Venne a morte nel di 14. di Dicembre dell' Anno presente Anastasio Papa, che viene onorato col titolo di Santo ne gli antichi Cataloghi (c), do- (c) Anastas vendosi nondimeno osservare, che tal denominazione non signisi- Bibliothec. cava già in que' tempi rigorosamente quello, che oggidì la Chiesa Papebrocha intende colla Canonizzazione de' buoni Servi di Dio, fatta con tanti esami delle Virtù e de' Miracoli loro. Davasi allora il titolo di Santo anche ai Vescovi viventi, come tuttavia ancora si da a i Romani Pontefici. E però noi troviamo appellati Santi tutti i Papi de' primi Secoli, così i Vescovi di Milano, Ravenna, Aquileia, Verona &c. ma senza che questo titolo sia una concludente pruova di tal Santità, che uguagli la decretata ne gli ultimi Secoli in canonizzare i Servi del Signore. Secondo i conti del Padre Pagi, a' quali mi attengo anch' io senza voler entrare in disputa di sì fatta Cronologia, nel d'i 21. d'esso Mese su creato Papa Innocenzo, Primo di questo nome. Nulladimeno San Prospero (d), e Marcellino (d) Prosper Conte (e) riferiscono all' Anno seguente la di lui elezione. Abbia- in Chronico.
mo dal medesimo Marcellino, che nel di 11. d'Aprile Eudossia lin. Comes Augusta partorì in Costantinopoli ad Arcadio Imperadore un Fi-inChronicos

glio maschio, a cui su posto il nome di Teodosio, Secondo di questo

[a] Socrat. 7.6.6.6. Alexandr.

boner. pro-

Scription.

Era Voig. nome. Socrate [a], e l'Autore della Cronica Alessandrina [b] il Anno 401. dicono nato nel di 10. d'esso Mese: divario di poca conseguenza, e probabilmente originato dall' esfer egli venuto alla luce in tempo [b] Chron. di notte. V'ha ancora chi il pretende nato nel Mese di Gennaio. Incredibile su la gioia della Corte e del Popolo di Costantinopoli, e se ne spedi la lieta nuova a tutte le Città, con aggiugnervi grazie, e con dispensar danari. Pubblicò Arcadio una Legge nel di 19. di [c]1.17.de Gennaio dell' Anno presente [c], con cui proibì il dimandare al Principe i beni confiscati, finchè non fossero passati due anni dopo il Cod. Theod. confisco, volendo esso Augusto quel tempo, per poter moderare la feverità delle sentenze emanate contra de' colpevoli, e rendere ad essi, se gliene veniva il talento, ciò, che il rigore della Giustizia loro avea tolto. Buona calma intanto si continuò a godere nell' Imperio Orientale.

Anno di Cristo ccccii. Indizione xv.

d'Innocenzo Papa 2.

di Arcadio Imperadore 20. e 8.

di Onorio Imperadore 10. e 8.

di Teodosio II. Imperadore 1.

FLAVIO ARCADIO AUGUSTO per la quinta Consoli d' volta, FLAVIO ONORIO AUGUSTO per la quinta.

[d] Gruter. pag. 165.

Geric. & de

Conful. 4. Honorii .

HI fosse in quest' Anno Prefetto di Roma, non apparisce dalle antiche memorie. Truovasi nondimeno un' Iscrizione [d] Inscripcion. posta in Roma a i due Augusti da Flavio Macrobio Longiniano Prefetto di Roma, che sembra appartenere a questi tempi, e perciò indicare, chi esercitasse la Presettura suddetta. Per attestato della Cronica Alessandrina, e di Socrate Storico, nel di 10. di Gennaio dell' Anno presente l'infante Teodosio II. su creato Augusto da Arcadio Imperadore suo Padre. O sia, che Alarico Re de i Goti sosse dianzi partito dall'Italia, e ci tornasse nell' Anno presente, o pure, ch'egli continuasse qu'i il suo soggiorno anche nell' Anno addietro: certa cosa è, che in questi medesimi tempi dopo aver preso e]Claud. Varie Città e Terre oltre Pò, [e] si spinse nel cuore di quella, che oggidi si chiama Lombardia, con un formidabil'esercito de' suoi Goti, senza che apparisca più congiunto con esso lui Radagaiso Re da

de gli Unni. Erasi l'Imperadore Onorio ritirato non meno per pre- Era Vols. cauzione, che per essere più vicino a i bisogni dello Stato nella Cit-Anno 402. tà di Ravenna, Città allora per la sua situazione sortissima, perchè circondata dal Pò, e da profonde paludi; e Città, che divenne da lì innanzi per alcuni anni la Sede e Reggia de gli Augusti. Ma i selici avanzamenti de' Barbari aveano talmente costernati gli animi de gl'Italiani, che per attestato di Claudiano, Autore contemporaneo, i benestanti ad altro non pensavano, che a ritirarsi colle lor cose più preziose in Sicilia, o pure in Corsica, e Sardegna. Per questo medesimo spavento, quasichè Ravenna non sosse creduta bastante afilo, Onorio Augusto se ne parti, con incamminarsi verso la Gallia. Ma Stilicone tanto perorò, che fece fermar la Corte in Asti, Città allora della Liguria, che doveva essere ben sorte, da che s'indusse l'intimorito Onorio a lasciarvisi serrar dentro, in caso che Alarico vi avesse posto l'assedio. Prima di questo siero turbine aveano i movimenti de' Barbari data occasione ai Popoli della Rezia (parte de'quali oggidì sono i Grigioni) di sollevarsi, laonde fu costretto Stilicone ad inviar colà alcune Legioni Romane per tenerli in freno, o ricondurli all' ubbidienza. E il trovarsi appunto quelle truppe occupate fuori d'Italia, aveva accresciuto l'animo ad Alarico per più insolentire, e per continuare i progressi dell'armi sue. Merita qui certo lode la risoluzion presa in questi pericolosi frangenti da Stilicone. Sul principio dell' Anno, e nel cuor del verno, con poco seguito egli passò il Lago di Como, e per mezzo delle nevi e de'ghiacci s' inoltrò fino nella Rezia. L'arrivo di sì famoso Generale, e poscia le minaccie accompagnate da amorevoli persuasioni, non solamente calmarono la rivolta de i Reti, ma gl'induffero ancora ad unirsi colle milizie Romane per la salvezza dell'Imperadore e dell'Italia. Aveva inoltre Stilicone richiamate alcune Legioni, che lungo il Reno stanziavano, ed una infino dalla Bretagna; e fu mirabile il vedere, che i feroci Popoli Trasrenani, tuttochè osservassero sguerniti di presidj i confini Romani, pure si stettero quieti in quella occasione, nè inferirono molestia alcuna alle Provincie dell'Imperio.

UNITA ch'ebbe Stilicone una poderosa Armata, la mise in marcia verso l'Italia, ed egli precedendola con alcuni squadroni di cavalleria, arditamente valicò a nuoto i siumi, passò per mezzo a i nemici, ed inaspettato pervenne ad Assi con incredibil consolazione dell'Imperadore Onorio quivi rinchiuso, e di tutta la sua Corte. Giunsero di poi le Legioni e truppe ausiliarie raccolte, e su conchiu-

ERA Volg. so di dar battaglia al nemico. Aveva Alarico baldanzosamente pas-Anno 402. Iato il Po, con arrivare ad un Fiume chiamato Urba, che vien creduto il Bordo d'oggidi, e che passa non lungi da Asti. Immaginò perciò Claudiano, che avendo gli Oracoli predetto, ch' esso Alarico giugnerebbe ad Urbem, cioè a Roma, si verificasse il vaticinio con restar egli deluso, da che arrivò a questo Fiumicello. Militava nell'esercito di Stilicone una grossa mano di Alani, gente barbara e sospetta in quella congiuntura. Il condottier di costoro appellato Saule (non so se con vero nome ) da Paolo Orosio, e chiamato uomo Pagano, quegli fu, che configliò di attaccar la zuffa nel fanto giorno di Pasqua, perchè in essa i Goti, che erano Cristiani, benchè macchiati dell' Eresia Ariana, sarebbono colti alla sprovista: configlio detestato allora da i buoni Cattolici, e massimamente dal suddetto Orosio. Claudiano all'incontro attribuisce tal risoluzione a Stilicone stesso, personaggio, che in altre occasioni si scoprì poco buon Cristiano, e savori molto i Pagani, fra'quali è da contare lo stesso Poeta Claudiano. Comunque sia, cominciò il constitto, e i Goti, prese l'armi, sì fattamente caricarono sopra la vanguardia de gli Alani, che ne uccifero il Capo, e rovesciarono il resto. Allora la cavalleria Romana s'inoltrò, e la fanteria anch'essa menò le mani. Durò lungo tempo il contrasto con ispargimento di gran sangue dall'una parte e dall'altra; ma finalmente furono costretti i Goti alla ritirata e alla fuga con lasciare in poter de' Romani il loro bagaglio, confistente in immense ricchezze, e con restarvi prigionieri i Figliuoli dello stesso Alarico colle Nuore, e liberata gran copia di Cristiani, fatti in addietro schiavi da que' Barbari. Il Luogo della battaglia fu presso Pollenza, o sia Potenza, Città allora situata vicino al fiume Tanaro, di cui oggidì neppure appariscono le vestigia nel Monferato. Il Cardinal Baronio, il Petavio, il Tillemont, ed altri rapportano questa vittoria all' Anno 403. il Sigonio, e il Padre Pagi al presente: Prospero, e Cassiodorio chiara-(a) Jordan. mente l'afferiscono accaduta nel Consolato V. di Arcadio e d'Onorio Augusti, cioè in quest' Anno. Più grave ancora è la discordia de (b) Cassio- gli Storici in raccontare quel fatto d'armi; perciocchè Giordano Storico (a), che corrottamente vien chiamato Giornande, e Caf-(c) Claud. siodorio (b) scrivono, che in questo constitto non già i Romani, ma i Goti restarono vittoriosi. Giordano prende ivi de gli altri ab-(d) Prud. bagli. Per noi basta il vederci assicurati da Claudiano (c), da San Symmach. Prudenzio (d), e da Prospero (e), Autori contemporanei, e di (e) Prosper lunga mano più degni di sede, che surono messi in rotta i Goti. Paola

de Rebus Geticis. dorius in Chronico. Getic.

lo Orosio, allorchè scrive di questo fatto d'armi, riprovato da lui ERA Volg. a cagione del giorno fanto, aggiugne, che in breve il giudizio di Anno 402. Dio dimostrò, & quid favor ejus posset, & quid ultio exigeret, Pugnantes vicimus, victores victi sumus. Quando non si voglia credere, che i Romani vinsero bensì presso Pollenza, ma che nella ritirata di Alarico ebbero qualche grave percossa, del che niuno de gli antichi fa parola: quell'in brevi si dovrà stendere fino all' Anno 410. in cui Dio permise i funestissimi progressi di que' medesimi Barbari, siccome andando innanzi vedremo. Terminata la battaglia, Alarico, restando tuttavia un grosso esercito al suo comando, non si fidò di retrocedere, per paura d'essere colto al passaggio de' fiumi, e però si gittò sull' Apennino, parendo disposto di marciare da quella parte verso la sospirata Roma. Nol permise l'accorto Stilicone, perchè sattegli sare proposizioni d'accordo, si convenne con dargli speranza di ricuperare i Figliuoli e le Nuore, ch' egli si avvierebbe pacificamente suori d'Italia per la Venezia. Colà pertanto s'incamminò; ma da che ebbe passato il Po, o sia ch'egli si pentisse della convenzione fatta, o che Stilicone gli mancasse di parola, perchè più non temeva, che il Barbaro ripassasse quel Fiume Reale, si venne di nuovo alle mani, e il conflitto terminò colla peggio de' Goti. Non so se fu allora, o pure dipoi, che Stilicone seppe guadagnar con regali una parte d'essi, e loro sece prendere l'armi contra de gli altri; laonde nelle vicinanze di Verona fegul qualche sanguinoso combattimento, che ridusse Alarico alla disperazione. E poco mancò, ch'egli non restasse preso; ma il colpo fall'i per la troppa fretta de gli Alani, ausiliari de' Romani. Fermossi il Barbaro nell' Alpi, cercando se avesse potuto condurre il resto dell'Armata sua nella Rezia e nella Gallia; ma Stilicone, preveduto il di lui pensiero, vi prese riparo. Intanto per le malattie seguitò maggiormente ad infievolirsi l'esercito di Alarico, e per la same a sbandarsi le squadre intiere, di modo che infine su egli sorzato a mettersi in salvo colla suga, lasciando in pace l'Italia. Fu questa volta ancora incolpato Stilicone di aver configliatamente lasciato suggire Alarico; ma è ben facile in casi tali il formar de' giudizi ingiusti, per chi giudica in lontananza di tempo, e senza essere sul fatto.

Anno di Cristo ecceiii. Indizione i.

d'Innocenzo Papa 3.

di Arcadio Imperadore 21. e 9.

di Onorio Imperadore 11. e 9.

di Teodosio II. Imperadore 2.

Confoli { TEODOSIO AUGUSTO, e FLAVIO RUMORIDO.

ERA Volg. ANNO 403.

TSCITO da sì gravi pericoli Onorio Augusto, s'era restituito a Ravenna, nella qual Città si veggono date molte Leggi di iui, tutte spettanti a quest' Anno, che si leggono nel Codice Teodofiano, e che compruovano appartenere all' Anno precedente il fatto d'armi di Pollenza. Perciocchè alcune d'esse compariscono scritte in Ravenna nel Febbraio, Marzo, e Maggio, ne'quali Mesi Onorio certamente non su in Ravenna, ma bensì in Asti, allorchè Alarico portò la guerra della Liguria, e vi fu sconsitto. Incresceva a i Romani questa residenza dell'Imperadore, avvezzi ad aver sotto gli occhi il Principe, e lo splendore della sua Corte, senza l'incomodo di far viaggi lunghi per trovarlo. Perciò gli spedirono una folenne ambasceria, pregandolo di consolare col suo ritorno a Roma i lor desideri, e di andare a ricevere il Trionfo, che gli aveano preparato. E perciocchè intesero, che i Milanesi aveano fatta una simile deputazione, per tirar esso Augusto alla loro Città, si raccoglie da una Lettera di Simmaco, che nel Mese di Giugno determinarono di spedirgli de gli altri Ambasciatori colla stessa richiesta. Di questa congiuntura si servirono alcuni Senatori tuttavia Pagani, per chiedere ad Onorio la licenza di celebrare i Giuochi Secolari. San Prudenzio, valente Poeta Cristiano, fioriva allora in Ispagna sua Patria. Prese egli a scrivere contro la relazione di Simmaco Prefetto di Roma, composta già nell'Anno 384. per rimettere in piedi l'Ara della Vittoria, e confutata in que' tempi da Santo Ambrosio; e può parere strano, come Prudenzio ne parli, come se Simmaco avesse allora presentata quella supplica ad Onorio. Ora Prudenzio con parole chiare attesta la vittoria riportata da' Romani presso Pollenza colla rotta di Alarico, & indirizza quell' Apologia ad Onorio Augusto, che tuttavia dimorava in Ravenna, pregandolo di non permettere più le superstizioni de' Pagani, espezialmente di proibire i sanguinosi spettacoli de' Gladiatori, contrarj alla Legge di Cristo, e già vietati da Costantino il Grande.

Grande. Pud servire ancora il medesimo Poema assai lungo ed erudi- ERA Volz. to di S. Prudenzio, a farci intendere seguita la suddetta battaglia di Anno 403. Pol lenza nell'Anno antecedente, e non già nel presente. Ora l'Augusto Onorio prese, prima che terminasse l'Anno, la risoluzion di passare a Roma, per ivi celebrare i Decennali del suo Imperio dopo la morte del Padre: al qual fine fu disegnato Console per l'Anno seguente. Descrive Claudiano (a) il suo viaggio per l'Umbria, e la (a) Claud. magnifica solennità, con cui egli entrò in Roma, avendo al suo lato de 4. Consunel cocchio il fuocero Stilicone, con immenso giubilo del Popolo Romano. Partori nell'Anno presente (b) a di 10. o 11. di Febbraio (b) Chronicon Alexan-Eudoffia Augusta ad Acardio Imperadore la quarta Figliuola, a cui drinum. fu posto il nome di Marina. Furono poi grandi rumori in Costan-Marcellin. tinopoli per la prepotenza di questa Imperadrice. Divenuta pa- Chron. drona del Marito e dell' Oriente, perchè disgustata di S. Giovanni Grisostomo, impareggiabile e zelantissimo Vescovo di quella gran Città, pontò cotanto, che il fece deporre e mandare in esilio; dal che seguirono perniciosi tumulti. Ne sa menzione anche Zesimo (c), e taglia i panni addosso a i Monaci d'allora, mischia- (c) Zosimus ti in que' torbidi con dire: ch'essi avendo già tirata in lor dominio una gran quantità di beni, col pretesto di sovvenir con quelle rendite i Poveri, aveano per così dire ridotto ognuno alla povertà: iperbole, che scredita il di lui racconto; ma che non lascia di farci intendere, come i Monaci, appena nati nel Secolo precedente, s' erano moltiplicati per le Città e per le Ville, e non trascuravano il mestier di far sua la roba altrui, però dentro i termini dell'onestà.

Anno di Cristo ecceiv. Indizione 11.

d'Innocenzo Papa 4.

di Arcadio Imperadore 22. e 10.

di Onorro Imperadore 12. e 10.

di Teodosio II. Imperadore 3.

Consoli & ONORIO AUGUSTO per la sesta volta, ed ARISTENETO.

T UTTA su in sesta la Città di Roma pel Consolato, e per gli Decennali dell' Augusto Onorio, che surono celebrati con suntuofi Spettacoli. Ma non già co i Giuochi Secolari, nè colle zuffe de'Gladiatori, come avrebbono desiderato que' Romani, che Tom. III.

ERA Volg. tuttavia stavano ostinati nel Gentilesimo. Il Cardinal Baronio, che Anno 404. di tal permissione aveva acculato Onorio Augusto, vien giustamente ripreso dal Pagi. Ma nè il Pagi, nè Jacopo Gotofredo ebbero già buon fondamento di credere e chiamare ingannato il Baronio, allorche scrisse all' Anno 325. che Costantino il Grande con una Legga data in Berito aveva proibito per tutto l'Imperio Romano i Giuo-[a] Thefau- chi sanguinosi de'Gladiatori. Siccome io altrove ho dimostrato [a], rus Novus Inscripcion, non può negarsi quell'universale divieto di Costantino. Ma era sì

pag. 1794. radicato l'abuso, e n'erano sì incapricciati i Popoli, che dopo la morte di quell'invitto Imperadore tornarono, malgrado de' suoi Successoria praticarlo, con estorquere eziandio la permissione d'es-

Hift. 1.5. cap. 24.

[b] Theod. si da alcuni Augusti. Ma in fine per attestato di Teodoreto [b], Onorio con sua Legge vietò ed abolì per sempre quell'abominevole

Tit.8. Cod. Theodof.

Spettacolo, che costava tanto sangue, e tante vite d'uomini, per dare un divertimento al pazzo Popolo. In quest' Anno poi Onorio [c] lib. 16. pubblicò una Legge [c], in cui, se crediamo al Padre Pagi suddetto, Judæos & Samaritanos omni militia privavit. Ma non credo io tale il senso di quella Legge, quando pure il Pagi l'intenda per la vera Milizia. Proibisce ivi l'Imperadore a i Giudei, l'aver luogo nella Milizia, cioè ne gli Ufizi di coloro, che Agenti de gli affari del Principe erano nominati, perchè il nome di Milizia abbracciava tutti gli Ufizi della Corte. Bollivano tuttavia in Oriente le persecuzioni contra di S. Giovanni Grisostomo, quel mirabil Oratore della Grecia Cristiana, e tanto Papa Innocenzo I. quanto l'Imperadore Onorio, si affaticarono in aiuto di lui. Ma era gran tempo, che non passava buona armonia tra esso Onorio, ed Arcadio Augusto di lui Fratello; e però inutili furono le loro raccomandazioni. Per altro sì quel santo Patriarca, quanto Teofilo Patriarca d'Alessandria a lui opposto, riconobbero in tal congiuntura l'autorità primaria del Romano Pontefice, al quale il primo si appellò, e l'altro inviò per questa discordia i suoi Legati. Fermossi in Roma l'Imperadore Onorio parecchi Mesi. Prima che terminasse l' Anno, è più che verisimile, ch'egli si restituisse a Ravenna, perchè quivi si truovano date alcune sue Leggi nel principio di Febbraio del susseguente Anno. I motivi, che l' indussero a ritirarsi colà, è da credere, che fossero i preparamenti, che s'udivano farsi da i Barbari per una nuova irruzione in Italia. Alarico sembrava quieto, perchè guadagnato da Stilicone; ma Radagaiso Condottiere, o sia Re de gli Unni, o sia de' Goti, Scita, cioè Tartaro di nazione, forse mal soddisfatto del disonore inferito a i Popo-

li

li Settentrionali nella rotta data da i Romani ad esso Alarico, pen- ERA Volgo sò a farne vendetta. Più probabilmente ancora, secondochè era Anno 404allora in uso de' Barbari, anch' egli divorava co' desideri la Città di Roma. In essa Città a lor credere erano le montagne d'oro, ivi stavano raunate da più Secoli le ricchezze della Terra. Perciò costui mise insieme una formidabil' Armata, composta di Unni, Goti, Sarmati, e d'altre Nazioni, situate di là dal Danubio. Paolo Orosio [a], e Marcellino [b] la fanno ascendere a più di dugento mi- [a] Orosiur la combattenti; Zosimo Storico [c] fino a quattrocento mila: nu- [b] Marcell. mero verisimilmente eccessivo. Probabile è, che in questo medesi- Comes in mo Anno costui si appressasse all' Italia, e sorse ancora v'entrò, per Chronico. quanto pare che accenni Prospero Tirone [d]. Grande spavento, lib. 5. c. 26. fiera costernazione si sparse per tutta l'Italia. Pertanto l'Augusto del Prosper Tiro in Onorio, veggendo imminente quest'altra tempesta, giudicò più Chronico. sicuro il soggiorno di Ravenna, Città pel suo sito sortissima, e maggiormente ancora per essere più alla portata di dar gli ordini, e di provvedere a' bisogni. Mancò di vita in quest'Anno Eudossia Imperadrice, Moglie d'Arcadio Augusto, chiamata al tribunale di Dio a rendere conto, qual nuova Erodiade, della fiera persecuzione, ch'ella avea mossa contro il santo ed incomparabil Patriarca di Costantinopoli Giovanni Grisostomo. Il Breviario Romano, che nelle Lezioni di questo Santo mette la morte d'essa Augusta quattro d'i dopo quella del Grisostomo nell' Anno di Cristo 407. merita in quel sito d'essere corretto. Si Zosimo [e], che Sozomeno, [e] Zosimo Filostorgio, ed altri Scrittori, riferiscono a quest' Anno una siera ib. cap. 286 irruzion de gl'Isauri per quasi tutte le Provincie Romane dell'Oriente. Il Generale Arbazacio, spedito contra di costoro, ne sece gran macello, ma vinto dai loro regali, non profegui l'impresa.

Anno di Cristo cccev. Indizione III.

d'Innocenzo Papa 5.

di ARCADIO Imperadore 23. e 11.

di Onorio Imperadore 13. e 11.

di TEODOSIO II. Imperadore 4.

Consoli { FLAVIO STILICONE per la seconda volta, ed ANTEMIO.

STANDO l'Imperadore Onorio in Ravenna, pubblico Editti [f] Gothoff [f] rigorosi contra de' Donatisti, più pertinaci ed insolenti Chron. Code. Theodos.

Era Volg. che mai in Affrica, comandando l'unione fra essi e i Cattolici: ri-Anno 405. medio, che riusci poi salutevole per quella Cristianità. Era entrato, o pure entrò in quest' Anno Radagaiso in Italia con quel diluvio di Barbari, che ho detto di sopra, con saccheggi, e crudeltà inudite, scorrendo dapertutto senza opposizione alcuna. L'Imperadore Onorio andò raunando quante soldatesche potè; prese ancora al suo soldo molte squadre di Goti, Alani, ed Unni, condotti da Uldino e Saro lor Capitani. Ma Stilicone Maestro di guerra non volle già avventurarsi a battaglia o resistenza alcuna in campagna aperta. Andò solamente costeggiando i movimenti di sì sterminata oste; finchè la medesima si diede a valicar l'Apennino con pensiero di continuare il cammino alla volta di Roma, Città, che piena di spavento si tenne allora come perduta. E in Roma appunto questa terribil congiuntura diede motivo a i Pagani, che tuttavia ivi restavano, di attribuire tutti questi mali alla Religion Cristiana, e all'avere abbandonato gli antichi Dii, e di prorompere perciò in orride bestemmie, con proporre eziandio di rimettere in piedi gli empiloro sagrifizi e riti. Anzi costoro in lor cuore si rallegravano, perchè Radagaifo, Pagano anch' egli, avesse da venire a vifitarli, sperando con ciò di veder risorgere la tanto depressa loro superstizione. Ma non era ancora giunto il tempo, che Dio avea destinato di punire Roma, capitale del Romano Imperio bensì, ma anche di tutti i vizi, e in cui peranche l'Idolatria ostinatamente si nascondea, e la Superbia apertamente regnava. Secondochè osservarono Paolo Orofio, e Santo Agostino, colla venuta di Alarico, e poi di Radagaiso, Dio mostrò in lontananza a quella Città il gastigo, acciocche si emendasse e facesse penitenza; ma indarno lo mostrd. Nè volle permettere, che questo Re Pagano giugnesse a punire i Romani, perchè la sua crudeltà avrebbe potuto portarvi un universale eccidio, e ridurla in una massa di pietre. Fu in fatti secondo tutte le apparenze miracoloso il fine di questa Tragedia, per cui la costernazione s'era sparsa per tutta l'Italia. Appena Radagaifo fu giunto di là dall'Apennino, che Stilicone colle truppe Romane ed ausiliarie cominciò a tagliargli le strade, a toglierli il soccorso de viveri, ed a ristrignerlo. Il ridusse la mano di Dio nelle montagne di Fiesole presso Firenze, e quella innumerabil moltitudine di Barbari si vide ferrata fra quelle angustie, ed oppressa dalla same, e con perdere il coraggio e il consiglio, si diede per vinta. Attesta il suddetto Orosio, che non vi su bisogno di metter mano alle spade, e di venire abattaglia, e che i Romani mangiando, bevendo, e giocando terminarono questa guerra. Radagaiso senza sa- ERA Volg. puta de' suoi tentò di salvarsi solo colla suga, ma caduto in mano de' Anno 405. Romani, su da l'a poco levato di vita. Restò schiava la maggior parte de' suoi, che a guisa di vili pecore erano sì per poco venduti, che con uno scudo d'oro se ne comperava un branco. E questo fine ebbero i passi e le minaccie di quest'altro Re barbaro con ammirazione di tutti. Ma ben diversamente Zosimo Storico [a] Greco de' [a] Zosimus medesimi tempi racconta quel fatto. Se a lui crediamo, Stilicone lib. 5. c. 26. con poderoso esercito di trenta Legioni Romane, e colle truppe aufiliarie, all'improvviso assalì que' Barbari, e passò a fil dispada l' immenfa lor moltitudine a riferva di pochi, che rimasero schiavi: del che egli riportò le lodi ed acclamazioni di tutta l'Italia.

Si dee anche aggiugnere una particolarità degna di memoria, che Paolino Scrittore contemporaneo della Vita di Santo Ambrosio ci ha conservata. [b] Aveva il santo Arcivescovo promesso di vi- [b] Paulino sitar spesso i Fiorentini suoi cari. Ora nel tempo, che Radagaiso in Vit. S. (son parole da me volgarizzate di Paolino) assediava la stessa Città di Firenze, trovandosi que Cittadini come disperati, il santo Prelato (che nell' Anno 397. avea terminati i suoi giorni) apparve in sogno ad uno di essi, e gli promise nel di seguente la libera-zione: cosa, che da lui riferita ai Cittadini, li riempiè di coraggio. Infatti nel giorno appresso, arrivato che fu Stilicone allora Conte coll'esercito suo, si riportò vittoria de' nemici. Questa notizia l'ho io avuta da Pansofia piissima Donna. Tali parole suppliranno a quanto manca nel racconto di Paolo Orosio. Fa menzione eziandio Santo Agostino [c] di quel gran fatto con iscrivere, che [c]S. Augu-Radagaiso in un sol giorno con tanta prestezza su sconsitto, che sin. 1.5. de senz'essere non dirò morto, ma nè pur ferito uno de' Romani, restò Dei cap. 23. il di lui esercito, che era di più di cento mila persone, abbattuto, ed egli poco dopo preso co' figliuoli, e tagliato a pezzi. Dice ancora in uno de' suoi Sermoni [d], che Radagaiso su vinto coll' aiuto [d] Idem di Dio in maravigliosa maniera. Prospero [e] notò, che il grand' Sermon. 29. esercito di Radagaiso era diviso in tre parti, e però più facile riusc'i [e] Prosper il superarlo. Noi ci maraviglieremmo di questa diversità di rela- inChronico. zioni, se non sossimo anche oggidì avvezzi a udir delle battaglie descritte con troppo gran divario da chi le riferisce. Vien rapportata dal Cardinal Baronio, dal Petavio, dal Gotofredo, e da altri non pochi questa insigne vittoria all' Anno susseguente 406. nel quale veramente Marcellino Conte Istorico la mette. Ma secondochè osservarono il Sigonio, e il Pagi, si ha essa da riserire all'

An-

Occidens. Wb. 10.

ERA Volg. Anno presente, in cui vien raccontata da Prospero nella sua Cro-Anno 405. nica, e da Isidoro in quella de' Goti. E di questa verità ci assicura San Paolino Vescovo di Nola, che recitando a di 14. di Gennaio dell' Anno 406. il suo Poema XIII. in onore di San Felice, che io (a) Anecd. diedi alla luce (a), scrive restituita la pace, esconsitti i Goti, che già vicini minacciavano Roma stessa. Ecco le sue parole:

, Candida pax latum grata vice temporis annum , Post byemes actas tranquillo lumine ducit &c.

Aggingne, che i Santi aveano impetrata da Dio la conservazione dell'Imperio Romano.

, Instantesque Getas ipsis jam faucibus Urbis

" Pellere, & exitium, seu vincula vertere in ipsos,

" Qui minitabantur Romanis ultima Regnis.

Finalmente che s'era in ciò mirata la potenza di Cristo:

.. - - - mactatis pariter cum Rege profano

, Hostibus ..

Dalle quali parole, conformi ancora a quelle di Prospero nella Cronica, intendiamo, non sussistere l'asserzione di Orosio, che ci rappresentò seguita quella vittoria senza verun combattimento, (b) Sigonius e senza strage de Barbari. Il Sigonio (b) saggiamente immaginò, de Regno che la barraglia seguisse servicio se che ritiratos. Radaggiso che la battaglia seguisse sotto Firenze, e che ritiratosi Radagaiso con gli avanzi dell'esercito ne' monti di Fiesole, sosse poi dalla same forzato a rendersi. Fiorivano spezialmente in questi tempi San Girolamo in Palestina, Santo Agostino in Affrica, San Prudenzio Poeta in Ispagna, e San Giovanni Grisostomo esiliato nell' Armenia, oltre ad altri Santi, e Scrittori. Ma era infestata la Chiesa di Dio da i Donatisti Eretici nell' Affrica, e da Pelagio e Celestio, e da Vigilanzio, altri Eretici in Italia e nelle Gallie.

Anno di Cristo eccevi. Indizione iv.

d' Innocenzo Papa 6.

di ARCADIO Imperadore 24. e 12.

di Onorro Imperadore 14. e 12.

di TEODOSSO II. Imperadore 5.

Confoli { ARCADIO AUGUSTO per la sesta volta, ANICIO PROBO.

ER la memorabil vittoria riportata contra de' Goti fu alzato in quest' Anno un Arco trionfale in Roma con istatue a gl' Impera-

peradori allora viventi, cioè ad Arcadio, Onorio, e Teodofio II. ERA Volg. Figliuolo d'esso Arcadio, siccome si raccoglie da un' Iscrizione pref- Anno 406. so il Grutero (a), la quale quantunque mancante, pare nondime- (a) Gruter. no, che riguardi il tempo di quella felice avventura. A Stilicone pag. 287. ancora in riconoscimento del suo valore su innalzata una Statua di rame ed argento nella stessa Città dal Popolo Romano, per cura di Flavio Pisidio Romolo Prefetto di Roma. Ne rapporta il suddetto Grutero l'Iscrizione (b). Seguitò intanto l'Imperadore Onorio (b) Idem a soggiornare in Ravenna, e quivi pubblicò una Legge, riserita pag. 412. nel Codice Teodosiano (c), in cui ordinava a Longiniano Presetto (c) 1.3.Cod. del Pretorio di esaminare, se i Commessarj inviati ne' cinque Anni Theodosi. Tir. 11. lib. addierro per le Provincie, a fine di regolar le pubbliche imposte, 10. aveano soddisfatto al loro dovere; e di gastigare, se erano stati negligenti; e molto più se avessero fatte delle estorsioni a i Popoli. Convien poi dire, che non fossero cessati i pubblici timori e malanni, perchè in quest' Anno medesimo a nome di tutti e tre gli Augusti uscì fuori un Editto nel Mese d'Aprile, col quale comandavano il prendere l'armi per amore della Patria, non folamente alle persone Libere, atte alle medesime, ma eziandio, a gli Schiavi, a' quali vien promessa la Libertà, se si arroleranno, giacchè alla sola gente libera era tuttavia permessa la milizia. Nella Legge seguente ancora si promette un buon soldo a chiunque verrà ad arrolarsi. Queste Leggi han fatto credere al Baronio e al Gotofredo, che tante premure di Onorio per aumentar le Armate procedessero dall' irruzione di Radagaiso, la cui guerra perciò essi riferiscono al prefente Anno. Maaltre cagioni mossero Onorio Augusto a proccurar l'accrescimento delle sue truppe. Per attestato di Zosimo Storico (d), Stilicone, prima eziandio che Radagaiso entrasse in Italia, (d) Zosimo menava delle trame segrete con Alarico Re de' Goti, che s'era ri- & segue. tirato verso il Danubio per essere fiancheggiato da lui, giacchè nudriva il disegno di assalire l'Illirico, e levarlo ad Arcadio, tra il quale ed Onorio suo Fratello sempre surono gare e gelosie, e non mai buona amicizia. Durava tuttavia questo trattato di Stilicone, dappoiche terminata fu la scena di Radagaiso. Oltre a ciò in questo medesimo Anno bolliva un gran moto ne' Vandali, Svevi, ed Alani, e s'udiva preparato da loro un potentissimo esercito, con timore, che questo nuovo torrente venisse a scaricarsi anch' esso sopra la misera Italia. Ma avendo i suddetti Barbari presente la mala fortuna di Alarico e di Radagaiso in queste contrade, rivolsero la rabbia loro contro le Gallie; e passati dal Danubio al Reno,

vedendo.

ERA Volg. opponendosi indarno i Franchi al loro passaggio, entrarono in quel-Anno 406. le Provincie, e quivi fissarono il piede. Nè loro su difficile, perchè Stilicone, come dicemmo, per l'antecedente guerra d'Italia, avea ritirate tutte quelle Legioni, che la saviezza de' Romani teneva sempre a i confini tra la Gallia e la Germania. Testimonidi questa invasione fatta da i Barbari nelle Gallie in quest' Anno, abbiamo Prospero Tirone, Paolo Orosio, e Cassiodorio. Però senza ricorrere alla guerra di Radagaifo, la Storia ci fomministra assai lume per intendere, onde nascesse il bisogno di nuove e maggiori forze ad Onorio a fine di rimediare per quanto si poteva a i disordini e alle rovine del vacillante Imperio. Se crediamo ad un antico (a) Valesius Scrittore citato da Adriano Valesio (a), Godigisclo Re de' Vandali fu assalito nel suo viaggio alla volta delle Gallie da i Franchi, Polib. 2. c. 9. poli allora della Germania, e nel combattimento lasciò la vita con circa venti mila de' suoi. Accorsi gli Alani, salvarono il resto di quella gente; ed uniti poscia insieme al dispetto de' Franchi passarono il Reno, e sul fine di quest' Anno entrarono nelle Gallie. Gunderico allora divenne Re de' Vandali. Certo è per attestato ancora (b) Hieron. di San Girolamo (b), che costoro presero dipoi e distrussero Magon. Epist. ad za, Metropoliallora della Germania prima, e dopo lungo affedio Ageroch. s'impadronirono di Vormazia, e la spianarono. Ridussero eziandio in loro potere Argentina, Rems, Amiens, Arras, ed altre Città di quella Provincia. E di quì ebbe principio una catena d'altre maggiori disavventure del Romano Imperio, siccome andremo

Anno di Cristo cccevii. Indizione v.

d'Innocenzo Papa 7.

di ARCADIO Imperadore 25. e 13.

di Onorio Imperadore 15. e 13.

di TEODOSIO II. Imperadore 6.

Consoli { ONORIO AUGUSTO per la settima volta, TEODOSIO AUGUSTO per la seconda.

TNA Legge del Codice Teodosiano ci avvisa essere stato Prefetto di Roma in quest'Anno Epifanio. Zosimo Storico (c) lib. 6. c. 2. quegli è, che narra, come Stilicone con istrana politica, in vece di pensare a reprimere i Barbari entrati nelle Gallie, facea de' gran

preparamenti in quest' Anno per assalire, e torre ad Arcadio Augu- ERA Volg. sto l'Illirico, ch'egli meditava di unire all'Imperio Occidentale di Anno 407. Onorio. Se l'intendeva egli segretamente con Alarico, e costui doveva anch' esso accorrere colle sue forze alla meditata impresa. Ma rimase sturbato l'affare, perchè corse voce, che Alarico avea terminato colla vita ogni pensiero di guerra; e gran tempo ci volle per accertarsi della sussistenza di tal nuova, che in fine si scoprì falsa. Accadde in oltre, che vennero avvisi ad Onorio, come s'era sollevato l'esercito Romano nella Bretagna, con avere eletto Imperadore Marco, il quale in breve restò ucciso; e poscia Graziano, anch' esso da l'a pochi mesi estinto; e finalmente Costantino, il quale tuttochè fosse persona di niun merito, pure perchè portava quel glorioso nome, fu creduto a proposito, per sostenere quell'eccelsa Dignità. O sia, che l'esercito Britannico giudicasse necessario un Augusto presente in quelle parti, e in tempi tanto disastrosi per l'entrata de' Barbari nelle Gallie, che minacciavano anche la stessa Bretagna, senza speranza di soccorso da lla parte di Roma; o pure, che niuna paura e suggezione si mettessero di Onorio, Imperadore lontano e dappoco: giunsero coloro a questa risoluzione, che fece sventare i disegni di Stilicone contra l'Imperio Orientale d'Arcadio. Nè si fermò nella Bretagna sola questo temporale. Il tiranno Costantino, raunate quante navi e sorze potè delle milizie Romane, e della gioventù della Bretagna, passò nelle Gallie, prese la Città di Bologna, tirò a sè le truppe Romane, ch'erano sparse per esse Gallie, e stese il suo dominio fino all' Alpi, che dividono l'Italia dalla Gallia. Probabilmente faceva egli valere per pretesto della sua venuta la necessità di opporsi a i Barbari; ma intanto egli ad altro non pensava, che ad assuggettarsi le Gallie stefse, lasciando, che i Barbari proseguissero le stragi, i saccheggi, e le conquiste nella Belgica, e nell'Aquitania, Provincie allora le più belle e ricche di quelle parti.

Mosso da sì funesti avvisi Onorio Imperadore, si trasserì da Ravenna a Roma, per trattar ivi col Suocero Stilicone de i mezzi opportuni a fin di reprimere il Tiranno, ed arrestare i progressi de' Barbari. Se nondimeno vogliam quì sidarci del mentovato Zosimo, Onorio molto prima era giunto a Roma, dove ricevute le nuove de' rumori della Bretagna e Gallia, richiamò a sè Stilicone, il quale in Ravenna stava preparando l'Armata navale colla mira di passar nell'Illirico. Non credette Stilicone utile a' suoi interessi e disegni, tuttochè sosse Maestro dell' una e dell' altra milizia, o sia Ge-

Tomo III.

ERA Volg. neralissimo dell'Imperadore, d'assumer egliquell'impresa. Fu per-

Anno 407. ciò risoluto di spedire nella Gallia Saro (a), ch'era bensì barbaro e (a) Zojim. Goto di nascita, ma uomo di gran valore, e che sedelmente in addietro avea servito nelle Armate Romane. Giunto costui nelle Gallie con quelle truppe, che potè condur seco, si azzussò con Giustino [chiamato Giuttiniano da Zosimo] Generale di Costantino Tiranno, l'uccife, e con esso lui la maggior parte delle soldatesche, ch' egli conduceva. Essendo venuto Nevigaste, altro Generale di Costantino, a trovarlo per trattar di pace, Saro la fece da barbaro, perchè gli levò, contro la fede datagli, la vita. Erasi ritirato Costantino in Valenza, Città ora del Delfinato. Saro quivi l'affediò; ma dopo lette giorni, udito che venivano a trovarlo due altri Generali di Costantino, cioè Ebominco di nazione Franco, e Geronzio oriendo dalla Bretagna, con forze di lunga mano superiori alle sue, sciolse l'assedio con ritirarsi verso l'Italia. Ebbe anche fatica a salvarsi, perchè inseguito da i nemici, e al passaggio dell' Alpi gli convenne cedere tutto il bottino fatto in quella guerra a i Bacaudi, rustici, che s'erano da gran tempo sollevati contra gli esattori de'tributi Romani. Di questo buon successo si prevalse Costantino per ben munire i passi, che dall'Italia conducono nelle Gallie. Non si sa, se prima o dopo quest'impresa Costantino volgesse le sue armi contra de' Barbari entrati nelle Gallie suddette. Attesta Zosimo, ch'egli diede loro una gran rotta, e che se gli avesse perseguitati, non ne restava alcuno in vita, e però essi ebbero tempo da rimettersi, e coll'unione d'altri Barbari tornarono ad esser forti al pari di Costantino. Ma Zosimo s'inganna in iscrivendo, che Costantino mise presidi al Reno, acciocchè costoro non avessero libera l' entrata nelle Gallie, essendo certo, che già v'erano entrati, e non (b) Orossus ne uscirono per questo. Paolo Orosso (b) notò, che Costantino si lib. 7. c. 40. lasciò più volte ingannare da i Barbari con de i falsi accordi, perlochè riusc'i più tosto nocivo, che utile all'Imperio. Spediegli poscia due volte Costante suo Figliuolo, che dianzi era Monaco, in Ispagna, dove sece prigionieri i parenti di Teodosio il Grande, padre del medesimo Onorio Augusto, e trasse dalla sua gli eserciti Romani, ch'erano in quelle parti. Ma disgustato Geronzio suo Generale, accrebbe i guai, perchè si rivoltò contra di lui, e se l'intese co i Barbari, con essere dipoi cagione, che molti Popoli delle Gallie e della Bretagna si ribellarono all' Imperio Romano, e si misero in libertà, senza ubbidir più nè ad Onorio, nè a Costantino. Ho recitato in un fiato tutti questi avvenimenti sotto il prefen-

sente Anno, quantunque alcuni d'essi appartengano anche a i sus- ERA Volge feguenti. Onorio in questo mentre dimorando in Roma non era Anno 407. tanto occupato da i pensieri della guerra, che non pensasse al rimedio de i disordini della Chiesa. Però pubblicò varie Leggi, che si leggono nel Codice Teodosiano, contro i Pagani, e contro gli Eretici Donatisti, Manichei, Frigiani, e Priscillianisti. Mancò di vita a dì 14. di Settembre in quest'Anno quel grande ornamento della Grecia ed incomparabile sacro Oratore della Chiesa di Dio, San Giovanni Grisostomo, essendo morto dopo tanti travagli nell'esilio, dove la persecuzion de'suoi emuli l'aveva spinto.

Anno di Cristo ecceviii. Indizione vi. d'Innocenzo Papa 8. di Onorio Imperadore 16. e 14. di Teodosio II. Imperadore 7. e 1.

Confoli { ANICIO BASSO, FLAVIO FILIPPO.

OI troviamo in una Legge del Codice Teodosiano, Preset-to di Roma nel presente Anno Ilario. Zosimo (a) parla di (a) Zosimus Pompeiano, come Presetto d'essa Città in questi tempi. Diede fine lib. 5. c. 4 s. a' suoi giorni Arcadio Imperadore d'Oriente nel d') primo di Maggio di quest' Anno per attestato di Socrate (b) e d'altri Storici. Da (b) Socrates alcuni nondimeno è differita la sua morte sino al Settembre. Ma lib. 6. c. 23. non veggendosi Legge alcuna di lui, che passi oltre l'Aprile, più probabile si rende la prima opinione. Era egli in età d'anni trentuno, e però universale su la credenza de' Cristiani, che Dio troncasse così presto il filo della sua vita in pena dell' ingiusta persecuzione fatta ad uno de' più insigni Padri della Chiesa Cattolica, cioè a San Giovanni Grisostomo. Le dissensioni passate fra lui e l'Imperadore Onorio suo Fratello in addietro, gli fecero temere, che non fosse ben sicuro nella succession dell' Imperio l' unico suo Figliuolo & Erede Teodosio II. alcuni anni prima dichiarato Imperadore, perchè fanciullo, che appena aveva compiuto l'anno ottavo di sua vita. Prese dunque una risoluzione, che parve strana a molti, ma che col tempo riusci utilissima, cioè di raccomandarlo nel suo testamento alla protezion d'Isdegarde Re di Persia Pagano, (c) Procopacon pregarlo d'assumere la tutela del Figliuolo. Trovò Isdegar-lib. 1. c. 2. de, Principe di grande animo, per quanto narra Procopio, (c) de Belle.

Era Volg. degna di tutta la sua corrispondenza la considenza a lui mostrata

Anno 408. da Arcadio; e però non mancò di sostenere gl'interessi del giovinetto Augusto con far sapere la sua mente e protezione all'Imperadore Onorio: il che bastò a farlo stare in dovere da l'innanzi. Inviò ancora a Costantinopoli per Aio di Teodosio Antemio, personaggio egregio pel sapere e per gli costumi, e mantenne da l'innanzi una buona pace col Greco Imperio non senza vantaggio della Cristiana Religione, che sulle prime per tal via s'introdusse e dilatò nella Persia. Ma da lì a pochi anni Isdegarde ad istigazione de' Magi mosse una fiera persecuzione a i medesimi Cristiani del suo paese, con riportarne in tal congiuntura assaissimi d'essi la corona del Martirio. Era già passata al paese de i più Maria Imperadrice, (a) Theoph. Moglie d'Onorio Imperadore (a), e Figliuola di Stilicone e di Sein Hist. ad Ann. Ale- rena, nata da Onorio Fratello di Teodosio il Grande. Se s'ha da prexandr. 406. star fede a Zosimo (b), Onorio desiderò d'aver per Moglie Ter-(b) Zosim. manzia, altra Figliuola d'esso Stilicone e di Serena. Pareva, che non acconsentisse a tali nozze Stilicone; ma Serena sece premura per effettuarle, quantunque la Fanciulla per la sua puerile età non fosse atta al matrimonio; ed in fatti si celebrarono le Nozze, senza che noi sappiamo, se v'intervenisse dispensa alcuna per parte d'Innocenzo Papa. Verisimilmente ancor qui Stilicone attese a fare il suo giuoco. Avea data la prima Figliuola sì tenera d'età ad Onorio, che non giunse mai a toccarla, & ella si morì vergine. Lo stesso fu fatto di quest'altra, sperando sorse Stilicone, che accadendo la morte di Onorio senza Figliuoli, Eucherio suo Figliuolo potesse succedergli nell'Imperio. Nè Zosimo tacque una voce, che allora correa, cioè aver Serena per mezzo d'una Strega concio in maniera Onorio, che non fosse abile alle sunzioni matrimoniali. (c) Philost. Anche Filostorgio (c) Storico riferisce questa non so se vera, o

Histor. falsa diceria.

1.6. c. 28.

In questi giorni per testimonianza del suddetto Zosimo, Alarico Re, o sia Condottiere de' Goti, con grosso esercito passo dalla Pannonia nel Norico, ed arrivò fino ad Emona Città poco distante da Giulio Carnico. Di là inviò Legati ad Onorio Augusto soggiornante allora in Ravenna a titolo di crediti da lui pretefi, con essersi fermato nell' Epiro a requisizione d'esso Stilicone, allorchè segretamente meditavano di muover guerra ad Arcadio per occupare l'Illirico. Richiedeva eziandio, che gli sossero pagate le spele occorse nel venire e condurre l'esercito sino nel Norico. Stilicone, lasciati i Legati in Ravenna, volò a Roma per trattare coll'

Impe-

Imperadore e col Senato di questa dimanda, che probabilmente fu ERA Volg. accompagnata dalle minaccie. La maggior parte de' Senatori incli- Anno 408. nava alla guerra contro il Barbaro, come partito più gloriofo. Stilicone con pochi sosteneva quel della pace, e cavò suori le lettere di Onorio, per le quali appariva, effersi Alarico d'ordine di lui trattenuto nell' Epiro per far la guerra ad Arcadio, la quale non s' era poi intrapresa per ordini in contrario venuti dallo stesso Onorio. Il Senato, mostrandosi persuaso di queste ragioni, ma più per timore di Stilicone, gli accordò per aver pace il pagamento di quattromila libre d'oro, non so se di peso o pure di 84. denari d'oro l'una: (a) nè vi su se non Lampadio nobil Senatore, che altamente disse: (a) Zosimus Questa non è una Pace, ma un Patto di servitù per noi. Dopo le lib.5.c. 29. quali libere parole si ritirò in Chiesa, apprendendo l'ira di Stilicone. E di qui ebbe principio la disavventura e caduta del medesimo Stilicone, avendo tutti declamato contra di lui, come fautore de' Barbari in pregiudizio dell'Imperio. Determinò Onorio dipoi di passare a Ravenna, per dar la mostra all'esercito ivi preparato. Stilicone, a cui non doveano essere ignoti i lamenti de' Romani, e i mali ufizi, che faceano contra di lui, si studiò d'impedire quel viaggio, avendo infino fatto svegliare un tumulto in Ravenna da Saro, Capitano de' Barbari, che erano al foldo de' Romani, per intimidire Onorio. Ma non per questo ristette l'Imperadore, e sen venne fino a Bologna. Quivi nacque fra lui e Stilicone una controversia. Già era venuta la nuova della morte seguita dell' Imperadore Arcadio, e Stilicone difegnava di passar in persona a Costantinopoli, per dare affetto a gli affari del fanciullo Teodofio Augusto. Anche Onorio si lasciò intendere d'aver disegnato il medesimo viaggio per proccurar la ficurezza del Nipote. Stilicone impontò, e mostrata la necessità, che v'era della presenza d'Onorio in Italia, per provvedere a i bisogni della Gallia occupata da Costantino, e per tenere d'occhio il barbaro ed infido Alarico, vicino all' Italia con sì copioso esercito, tanto disse, che Onorio depose quel pensiero, ed egli s'allesti per prendere il cammino alla volta dell' Oriente.

MA passato che su Onorio da Bologna a Pavia, non si vide, che Stilicone eseguisse punto quel che aveva promesso. Questo servì a' suoi emuli per maggiormente screditarlo presso l'Imperadore, con aggiugnere per lo contrario, che se Stilicone passava in Oriente, era per levar di vita il fanciullo Augusto, e mettere la corona dell'Imperio Orientale in capo ad Eucherio suo Figliuolo. Fra gli altri Olim-

P28. 180.

ERA Volg. Olimpio (a), uno de gli Ufiziali Palatini, quegli fu, che princi-Anno 408. palmente, durante il viaggio d'Onorio a Pavia, venne creduto, 116.6.c. 32, che non d'altro gli parlasse, che de' cattivi disegni di Stilicone, non senza ingratitudine verso di lui, che l'avea cotanto esaltato (b) Olym- nella Corte. Lo narra anche Olimpiodoro Storico presso di Fozio (b). piod. apud Ginntoche su Onorio in Pavia, si sece vedere all'esercito, ivi preparato per passare contra Costantino Tiranno nelle Gallie. Ma eccoti sollevarsi quelle milizie, istigate, se è vero ciò, che ne riferisce Zosimo, dal suddetto Olimpio, con tagliare suriosamente a pezzi tutti gli Ufiziali o di Corte o della milizia, creduti partigiani o complici di Stilicone. Fra questi surono Limenio, già Prefetto del Pretorio nella Gallia; Cariobaude dianzi Generale dell' Armata in essa Gallia, che s'erano salvati dalle mani del Tiranno Co-

(c) Sozom. Stantino (c); Vincenzo Generale della Cavalleria, e Salvio Conte 1.9. cap. 4. della Scuola de' Domestici; ed altri non pochi Magistrati, senza Orofius 1.7. perdonare nè pure a Longiniano Prefetto del Pretorio d'Italia. Ducap. 38. rò gran fatica Onorio a frenare il pazzo e crudel moto di costoro, e

si trovò egli stesso in grave pericolo. All'avviso di questa sedizione spaventato Stilicone, che trovavasi allora in Bologna, non sapeva a qual risoluzione appigliarsi. Saro Capitano di que' Barba-(d) Zosimus ri (d) che militavano al soldo dell'Imperadore, una notte uccise tutti gli Unni, che stavano alla guardia di lui, in maniera che egli L.12. cap.3. stimò bene di scapparsene a Ravenna. Olimpio intanto avendo guadagnato affatto l'animo d'Onorio Augusto, l'indusse a scrivere all'esercito di Ravenna, che si assicurassero della persona di Stilicone. Il che inteso da lui, si ritirò la notte in Chiesa. Fatto giorno i soldati entrati in essa Chiesa, alla presenza del Vescovo con giuramento attestarono, altro ordine non essere stato loro dato, che di metterlo sotto buona guardia, salva la di lui vita. Ma uscito che: fu della franchigia, l'Ufiziale che aveva esibito il primo ordine, ne ssoderò un altro di ammazzarlo a cagione de' suoi missatti. Si misero in procinto i Barbari e familiari suoi di liberarlo; ma egli avendo comandato loro di desistere, coraggiosamente si lasciò uccidere da Eracliano, che da li a non molto fu ricompensato colla Prefettura dell' Affrica. E tal fine ebbe a di 23. d'Agosto Stilicone, per tanti anni arbitro dell'Imperio e de gli eserciti Romani, e glorioso per le vittorie da lui riportate. Mille delitti gli surono opposti dopo morte. I più rilevanti erano, ch' egli con ambiziosi disegni aspirasse all'Imperio d'Oriente, ed anche d'Occidente o perse o per suo Figliuolo, meditando perciò e manipolando la morte

de

de gli Augusti; e che trattenesse in danno dell' Imperio Romano ERA Volgo segrete amicizie e trame con Alarico e con gli altri Barbari a fine di Anno 408. profittarne per le sue segrete mire. Noi sappiamo, che quantunque Cristiano [almeno in apparenza] egli era odiato da' Cristiani. forse perchè favoriva non poco i Pagani. Fu creduto, che lo stesso Eucherio suo Figliuolo professasse tutte le loro superstizioni, con aver anche promesso, se giugneva all'Imperio, di riaprire i lor Templi. Per questo probabilmente Zosimo ed Olimpiodoro Storici Pagani, assai favorevolmente parlano di lui, e sparlano forte di Olimpio, uomo Cattolico, che tanto si adoperò per la sua rovina. Tuttavia Rutilio (a) Poeta anch' esso Pagano di que' tempi, (a) Rutilius anch' egli si mostra persuaso delle cabbale e de i disegni ambiziosi in Itiner. di Stilicone. Ma egli è ben facile, che fra tanti delitti a lui apposti, più d'uno se ne contasse, che non avea sussistenza. E certamente allorche s'ode Paolo Orosio, Marcellino Conte, Prospero, ed altri Scrittori attribuire a lui la chiamata de'Vandali, Alani, e Svevi, per invadere le Gallie, non par facile d'accordar questa partita coll'altre, che si contano de' disegni della sua ambizione in favore del Figliuolo. Se si fosse lasciato luogo a Stilicone di far le sue difese, avrebbe forse giustificato molte sue azioni, che al volgo pareano malfatte e condotte dalla malizia, ma poterono essere necessità per bene dello Stato. E tanti Ufiziali insigni trucidati in Pavia, si può egli credere, che tutti sossero colpevoli e degni di morte? Per altro non è da maravigliarsi, se Onorio Augusto si lasciasse indurre a decretar la morte di un Suocero, che l'avea fin allora mantenuto sul Trono contra tanti sforzi de' Barbari. Egli era un buon Principe, ma non di grande animo. E'una pensione di questi tali l'essere, o il diventar facilmente sospettosi e crudeli. Si aggiunse in oltre la grave spinta, che gli diedero gli emuli e nimici di Stilicone, i quali mai non mancano a chi siede in alto, e per lungo tempo vi siede.

Dopo la morte di Stilicone furono confiscati tutti i suoi beni, e quegli ancora de' suoi creduti partigiani, uccisi nella sedizion di Pavia, o pure fuggiti e banditi. Egli dichiarato nemico pubblico e traditore; atterrate tutte le statue, e cancellate tutte le memorie di lui. Termanzia sua Figliuola, già sposata ad Onorio Augusto, fu rimandata vergine a casa, e consegnata a Serena sua Madre. Se crediamo alla Cronica d'Alessandria (b), questa infelice (b) Chron. fanciulla fin' anch' ella di vivere nell' Anno 415. Furono in oltre Alexandr. levati via da i lidi e da i porti le guardie, che Stilicone vi tenea,

ERA Volg. perchè impedivano il commerzio, con aggiugnere ancorquesto a Anno 408, gli altri suoi delitti, pretendendo si ciò fatto, affinchè niuno de gli Orientali potesse sbarcare in Italia. Si raccolgono tali notizie dalle Leggi pubblicate in quest' Anno, e riferite nel Codice Teodosia-(a) Goshofr. no (a). Ed altre ivi pure si leggono contro i Pagani e Donatisti d' Cod. Theo. Affrica, i quali pretendeano satte da Stilicone, e non già dall'Imperadore Onorio, alcune Leggi contra di loro. Escluse egli dal Palazzo chiunque non era Cattolico, e non seguitava la Religione del Principe. E per cattivarsi l'animo de Popoli, abolì un'imposta di grano e di danaro, che dianzi si pagava per gli terreni. Olimpio,

> autore della rovina di Stilicone, creato dipoi Maggiordomo della Corte Cesarea, seppe ben profittarne, con rendersi egli padrone

dello spirito d'Onorio, e regolar da l'innanzi tutti i negozi del Prin-(b) Zosim. cipe, e dispensar le cariche a i suoi partigiani. Scrive Zosimo (b), lib. 5. c. 35. che per ordine suo surono carcerati varj samiliari del morto Stilicone, e fra gli altri Deuterio Mastro di Camera dell'Imperadore, e Pietro Tribuno della Scuola de' Notai. Messi ai tormenti, perchè rivelassero, se Stilicone avesse affettato l'Imperio, niuno si trovò, che somministrasse lumi di questo preteso tradimento. In oltre su deputato Eliocrate Fiscale in Roma, per unire al Fisco i beni di tutti coloro, che avessero ottenuto de i Magistrati al tempo di Stilicone. Tutto in somma era in confusione e tempesta. E a questi malanni s'aggiunse, che i soldati Romani, per pescare anch' essi nel torbido della Repubblica, dovunque trovarono nelle Città mogli e figlinoli de' Barbari collegati e al foldo dell' Imperio, gli uccifero, e faccheggiarono i loro beni: il che fu cagione, che irritati que' Barbari, più di trenta mila d'essi andarono ad unirsi con Alarico.

Seguitava tuttavia a stare esso Alarico alle porte d'Italia, osservando le Tragedie Romane, senza nondimeno voler guerra coll' Imperadore, e senza violar la tregua stabilita vivente Stilicone. Inviò Ambasciatori ad Onorio, esibendo la pace, purchè gli sosse pagata una gran somma di danaro. Non è ben certo, se gli fosse sborsata la già promessa, quand'era vivo Stilicone. Sembra non-(c) Photius dimeno, che Olimpiodoro presso Fozio (c) asserisca gia seguito quel pagamento. Esibi ancora Alarico di dare ostaggi ad Onorio per la continuazion della pace, e di ritirarsi poi dal Norico nella Pannonia. Nulla volle farne l'Imperadore, e rimandò carichi di sole parole i (d) Zosim. Legati. Vien egli qui accusato da Zosimo Storico (d), perche con

b. cap. 36. qualche sborso di danaro non istudiasse di differir la guerra per met-

pag. 181.

tersi in migliore stato di difesa; e se pur voleva la guerra, perchè non

non fu sollecito ad unir le Legioni Romane, con formare un eserci- ERA Volgo to, capace di contrastar gli avanzamenti d'Alarico. Il biasima an. Anno 408. cora, perchè non desse il comando dell' Armata a Saro, bravo Capitan de' Barbari, e già provato, come di sopra dicemmo; ed in sua vece eleggesse per condottiere della cavalleria Turpillione, e della fanteria Varane [ forse quello stesso, che su dipoi Console nell' Anno 410. ] e Vigilanzio de i Domestici, o sia delle Guardie del Corpo, personaggi satti apposta per accrescere l'ardire a i Barbari, e il terrore a i Romani. Ma Onorio non si dovette sidare di Saro, perchè Barbaro e Pagano. Forse troppo si sidò di Olimpio, divenuto suo favorito, ne' configli del quale aveva egli riposta la sua speranza. Ora Alarico, preso il pretesto di vedersi negate le paghe, e per vendetta ancora di Stilicone, per quanto scrive Olimpiodoro, cominciò la guerra. E perchè meditava di gran cose, ordinò con sue Lettere ad Ataulfo Fratello di sua Moglie, che dalla Pannonia menasse quanti Unni e Goti potesse. Poi senza aspettarlo, diede la marcia alla sua Armata, ridendosi de i preparamenti d'Onorio. Si lasciò indietro Aquileia, Concordia, ed Altino, e senza trovare opposizione alcuna valicò il Pò a Cremona, e per Bologna venne a Rimini, e di là pel Piceno alla volta di Roma, saccheggiando quante Terre e Castella trovò per via. Poco mancò, che non cadesse nelle mani de' suoi Eucherio Figliuolo di Stilicone, nel mentre che per ordine di Onorio era condotto a Roma da Arfacio e Terenzio Eunuchi. Dopo la morte del Padre era questi fuggito a Roma, e protetto da i Barbari collegati ed amici di Stilicone si nascose, e salvò in una Chiesa. Scoperto in fine ne su per sorza tratto, e probabilmente per riverenza alla franchigia, gli fu promessa la vita. Forse su dipoi condotto a Ravenna, dove dimorava l'Imperadore, il quale non si sa perchè in questi torbidi il rimandò a Roma, dove o per comandamento di lui, o perchè s'appressavano colà le genti d'Alarico, ebbe un fine eguale a quello del Padre.

GIUNSE Alarico sotto Roma, e la strinse d'assedio. Allora su, che nel Senato si sollevarono sospetti contra di Serena già Moglie di Stilicone, quasichè ad istigazione sua i Barbari sossero venuti contro ad essa Città. E bastarono tali sospetti al Senato per decretar la morte di questa inselice, probabilmente innocente di simile attentato. Ad un tale decreto consentì anche Placidia Sorella dell' Imperadore, ancorchè Serena sosse sua sociale que la sociale de la consenta del sociale de la consenta del sociale de la consenta de la consenta del sociale de la consenta del consenta de la consenta de la consenta del consenta de la consenta del consenta de la consen

La sentenza su eseguita, e Zosimo Pagano (a) si figurò costei puni- (a) Zosimo ta da gli Dii della Gentilità, per aver tolta a Rea Madre de gli Dii lib. 5. 6. 370

Tomo III.

D

una

26 Era Volg. una Collana di gran valore; ma ella potea ben'avere senza questo Anno 408. falso missatto de gli altri delitti, per gli quali Iddio volle gastigarla quaggiù. Si credevano i Romani, che tolta di mezzo Serena, dovessero i Barbari andarsene con Dio. Ma si chiarirono ben presto de' lor vani supposti. Più che mai Alarico seguitò ad angustiare la Città, e ad affamarla con impedire l'introduzion de' viveri sì pel Fiume, come per terra; e crebbe talmente la fame, che si tirò dietro una fiera mortalità di Popolo. Allora il Senato determinò di spedir Deputati a trattare d'accordo col Generale de gli assedianti, perchè erano tuttavia in dubbio, se si trovasse ivi Alarico in persona. Data questa incumbenza a Basilio, già Presidente della Spagna, e Spagnuolo di nascita, e a Giovanni, già Proposto de' (a) Zosimus Notai Palatini, (a) presentatisi costoro ad Alarico, proposero la lib. 5. c. 40. concordia; e per sostenere il decoro, si lasciarono scappare una bravata con dire, che il Popolo Romano era anche pronto per una battaglia. Alarico fogghignando rispose: Anche il fieno folto se raglia più facilmente, che il raro: colle quali parole mosse a rifo tutti gli astanti. Proruppe poscia il Barbaro in dimande degne di un par suo. Cioè che non leverebbe mai l'assedio, se non gli davano tutto l' oro e l' argento, e le suppellettili preziose della Città, e la libertà di tutti gli Schiavi Barbari. Mae che restereb. be a noi? rispose l'uno de i Legati. Le vite, replicò il superbo Alarico. Qui fu chiesta da i Legati licenza di tornare nella Città per trattare con gli affediati, i quali inteso, che quivi era Alarico, e che faceva dimande cotanto esorbitanti, si videro disperati. Accadde, che venuti o chiamati apposta in Roma alcuni della Toscana, riferirono d'effersi salvata da i pericoli la Città di Narni coll' avere sagrificato a gli Dii del Gentilesimo. Non vi volle di più, perchè alcuni de' Senatori tuttavia Pagani proponessero come cosa necessaria alla liberazion di Roma quegli empi sagrifizi. Il fatto (b) Socrates vien narrato da Sozomeno (b), ed anche da Zosimo (c), che vi 1.9. c. 6. aggiugne una particolarità, unicamente fabbricata dal suo cuore (c) Zosimus maligno, perchè Pagano. Cioè, che Innocenzo Papa, consultato

> da in contrario; poichè per attestato dello stesso Zosimo, niuno de' tanti Senatori Cristiani volle intervenire a così abbominevol azione; anzi pare, che in effetto desistessero per questo dal farla, e verisimilmente, perchè il Pontesice vi si oppose. Ma quand'anche avessero sagrificato, come sembra supporre Sozomeno, s'accorsero in breve della vanità di quest' empio rifugio. E nota il

> > mede-

sopra diciò, serrasse gli occhi, e li lasciasse fare. Mail fatto gri-

medesimo Sozomeno, che i più giudiziosi riguardavano questa guer- ERA Volge ra e calamità per un giusto gastigo di Dio, che voleva punire i tan- Anno 408. ti peccati di Roma immersa nell'ozio e nel lusso, e tanti ostinati tuttavia nelle superstizioni del Paganesimo. Lo stesso Alarico dicez d'essere mosso da una voce interna, che gli andava dicendo di affrettarsi per l'espugnazione di Roma. Finalmente convenne rimandare Ambasciatori ad Alarico, e capitolare, che i Romani gli pagassero cinque mila Libre d'oro, trenta mila Libre d'argento, quattro mila Giubbe di seta, tre mila pelli tinte in grana, e tre mila Libre di pepe. Ma perchè l'Erario era esausto, nè i particolari potevano supplire così in un subito allo sborso di tanto oro ed argento, si mise mano a i Templi de' Gentili, con asportarne le statue d'oro e d'argento, e tutti gli ornamenti preziosi dell'altre: il che vien detestato da Zosimo Gentile, e spezialmente per la statua della Fortezza, a cagione della cui perdita i Pagani credettero, che dovessero succedere infinite traverse da l'innanzi a Roma. Pagato il danaro, furono spediti all' Imperadore Onorio Legati, pregandolo di consentire alla Pace, anzi alla Lega con Alarico: al qual fine aveva anche il Barbaro voluto per ostaggi molti Figliuoli de' Nobili Romani. Furono da l'innanzi lasciati entrare i viveri in Roma, e l'esercito nemico si ritirò, col quale s'andarono ad unire circa quaranta mila Schiavi barbari, che di giorno in giorno fuggivano di Roma.

INTANTO il Tiranno Costantino avea sissata la residenza sua in Arles, e veggendo gli affari dell' Imperadore Onorio in pessimo stato, (a) dichiard Augusto suo Figliuolo Costante, a cui dianzi (a) Orosius avea conferito il titolo di Cesare (b). In oltre giudico bene d' in- lib. 7. c. 40. (b) Sozom. viar ad Onorio un'ambasceria, che giunta a Ravenna gli dimandò lib. 9.c. 11. perdono a nome di Costantino (c), con allegare per iscusa la vio- (c) Zosimus lenza a lui fatta dall'esercito. Onorio, perchè non potea di meno, lib. 5. c. 43. e fulla speranza di salvare la vita a Vereniano e Didimio suoi parenti, condotti prigionieri di Spagna a Costantino, con trovarsi poi burlato, perchè questi già erano stati trucidati, non solamente sece vista di accettare la scusa, ma gl' inviò ancora la Porpora Imperatoria, riconoscendolo per collega nell'Imperio. Probabilmen-

te ciò avvenne nell' Anno presente.

Anno di Cristo ccccix. Indizione vii. d'Innocenzo Papa 9. di Onorio Imperadore 17. e 15. di Teodosio II. Imperadore 8. e 2.

Consoli { ONORIO AUGUSTO per l'ottava volta, TEODOSIO AUGUSTO per la terza.

Anno 409. Dono siano vien chiamato il Presetto di Roma dell' Anno corrente in una Legge del Codice Teodosiano. Quanto s'è di sopra narrato della morte di Stilicone e dell'assedio di Roma, vien riferito dal Cardinal Baronio, da Jacopo Gotofredo, e da altri all' Anno presente. E sembra certo difficile, che essendo stato ucciso Stilicone verso il fine del precedente Agosto, Alarico, che ne dovette ricevere l'avviso stando suori d'Italia, potesse sar tanto viaggio, operar tante cofe ne' quattro Mesi, che restavano di quell' Anno. (a) Zosimus Con tutto ciò chiaramente narrando Zosimo Istorico (a), che dopo lib. 5. c. 42. tali avvenimenti Onorio entrò Console per l'ottava volta, e Teotali avvenimenti Onorio entrò Console per l'ottava volta, e Teodosio II. Augusto per la terza: il che accadde nel principio di quest' Anno; più ficuro è l'appoggiarsi a lui Scrittore contemporaneo, come ha fatto il Padre Pagi, che ai moderni. E tanto più perchè per attestato del suddetto Zosimo, essendo stato inviato da i Romani do-

> po la liberazione della Città Ambasciatori a Ravenna, Onorio Augusto nel licenziarli levò a Teodoro la dignità di Prefetto del Pretorio, e la conferì a Ceciliano uno d'essi Legati. Ora nel Codice Teodosiano si truovano due Leggi date in Ravenna nel Gennaio del presente Anno, e indirizzate a Teodoro Presetto tuttavia del Pre-

l. 9. Tit. 3.

torio, al quale poi si vede sustituito nel medesimo grado Ceciliano suddetto, con essere a lui indirizzate altre Leggi date nello stesso Gennaio. (b) Una spezialmente è degna d'essere avvertita, perchè testimonio dell'insigne Carità di Onorio, ordinando egli sotto gravi pene, che ogni Domenica i Giudici facciano la visita de' Carcerati, per sapere se sieno ben trattati; e che a i Poveri sia somministrato il vitto; e che sopra ciò vegli lo zelo de' Vescovi. S'era anche introdotta da i due Valentiniani, ed altri Imperadori Cristiani la piissima consuetudine di liberar tutti i prigioni in onore del santo giorno di Pasqua, a riserva de i rei d'enormi delitti. Veggasi il Codice Teodosiano de Indulgentia Criminum. Il qual rito si osserva tuttavia in assaissimi Luoghi della Cristianità, e massimamente in Mo-

Modena. Furono dunque nel principio di quest'Anno inviati dal Se- ERA Volg. nato Romano Ambasciatori ad Onorio Augusto, Ceciliano, Attalo, Anno 409, e Massimiano, per pregarlo di approvar la pace, di cui s'era trattato con Alarico. Uomo timido, e però irrefoluto, era l'Imperadore. Non volle dar ostaggi, nè acconsentire a varicapi della Capitolazione. Zosimo ne incolpa Olimpio, che imbrogliava tutto. Furono rimandati fenza conclusione alcuna; Ceciliano creato Prefetto del Pretorio; Attalo Soprintendente al Fisco. Ma per difesa di Roma Onorio spedì a quella volta sei mila bravi Dalmatini sotto il comando di Valente. Parve a questo Condottiere vergognofa cosa il guidar quegli Armati per vie disusate, come di nascosto; ma quando meno sel pensava, li condusse in bocca ad Alarico, il quale gli aspettava, e tutti li fece prigionieri, a riserva di un centinaio, e dello stesso Valente, ch'ebbero la fortuna di salvarsi. Attalo Fiscale giunto a Roma, avendo offervato, che Eliocrate con troppa piacevolezza si portava nel cercare i partigiani di Stilicone, e in confiscare i lor beni, il mandò a Ravenna, dove per questo gran delitto corfe pericolo di perdere la vita, se non si rifugiava in una Chiefa. Massimiano il terzo de' suddetti Ambasciatori, caduto nel ritornare a Roma in mano de' Barbari, fu ricuperato da Mariniano suo Padre con trenta mila pezze d'oro.

CRESCEVA intanto la confusione nel Senato e Popolo Romano tra per le irresolutezze dell'Imperadore, e per aver tuttavia vicino a sè Alarico minaccioso, e con forze da eseguir le minaccie. Però inviarono ad Onorio altri Ambasciatori, fra' quali su lo stesso Innocenzo Papa; ed Alarico diede lor buona scorta, affinchè andassero sicuri. Dispose Dio in questa maniera le cose, per sottrarre il buon Pontefice alla terribil Tragedia, che dipoi succedette in Roma, perciocchè egli si fermò da lì innanzi in Ravenna coll'Imperadore. Calò intanto in Italia Ataulfo cognato d'Alarico, conducendo una mediocre Armata. Onorio fatti raunare quanti soldati potè, gl'inviò a contrastargli il passo; e si venne anche ad un fatto d'armi, in cui circa mille cinquecento Goti restarono tul campo, e solamente diciasette Romani, se pure è da credere. Il rimanente de Barbari passò, e andò ad unirsi con Alarico. (a) E sino a quest' (a) Zosimus ora Olimpio avea comandato a bacchetta nella Corte d' Onorio. lib. 5. c. 46. Seppero gli Eunuchi tanto intronar le orecchie d'esso Imperadore, rappresentandogli questo primo Ministro, come origine di tutti i presenti malanni, che l'indussero a deporto. Sotto un Principe di testa debole, quando nascono torbidi, nulla è più facile, che il

veder

Es a Volg. veder di simili scene. Olimpio temendo di peggio, scappò in Dal-

apud Pho-

Anno 409. mazia. Tornato, non so quando, a Roma, e ristabilito in qualche ufizio. Costanzo cognato dell'Imperadore, secondoche narra (a) Olym- Olimpiodoro (a), dopo avergli fatto tagliar le orecchie, il fece anche uscir di vita a forza di bastonate, incolpandolo di tanti disorvump. 180. dini per cagione di lui occorsi all'Imperio Romano. Giovio, probabilmente Pagano di cuore, in suo luogo occupò il ministerio. Era Prefetto del Pretorio; ebbe anche il titolo di Patricio. Attalo fu allora creato Prefetto di Roma; e seguirono altre mutazioni nella Corte di questo buon Augusto, che tutte per la debolezza del suo governo tornarono in suo pregiudizio. E perciocchè per le segrete istigazioni del suddetto Giovio ammutinati in Ravenna i soldati più non vollero per lor Capitani Turpillione e Vigilanzio, nè a Palazzo Terenzio ed Arfacio Mastri di Camera, Onorio li cacciò in esilio, e i due primi surono uccisi nel viaggio. Fu costituito Geperale delle truppe Romane esistenti nella Pannonia, Norico, Rezia, e Dalmazia, Generido, Barbaro bensi, ma persona di gran valore, e disinteressato. Costui, perchè era Pagano, e per una Legge d'Onorio era vietato a i Pagani ognicarica militare, non volle assumere il comando; e con ciò obbligò l'Imperadore ad abolir quella Legge, con lasciare a tutti la libertà della Religione, e l'abilità alle dignità, e alla milizia. Egregiamente da li innanzi Generido corrilpote all'espettazione, che si avea della sua sedeltà e valore, con aver ben difese e conservate all'Imperio le Provincie a lui confidate. Altre Leggi diede in quest' Anno Onorio, nelle quali spezialmente provvide con piissima sapienza, che non fossero oppressi gli Accusati, che non venissero maltrattati i Carcerati. Meritano ben d'effere lette quelle Leggi nel Codice Teodosiano. In oltre ordino, che fossero cacciati di Roma, e dall'altre Città tutti i Professori della Strologia Giudiciaria, appellati allora Matematici, che al dispetto d'altre precedenti Leggi seguitavano ad esercitare la lor fallacissima Arte.

AD istanza di Giovio, primo Ministro d'Onorio, secondoche (b) Zosim. Scrive Zosimo (b), o pure Papa Innocenzo, come vuol Sozome. lib. 5. c. 48. no (c), Alarico venne fino a Rimini per trattare di pace. Richie-(c) Sozom. deva questo Barbaro, che l'Imperadore gli pagasse ogni anno una certa somma d'oro e di grano, per mantener le sue genti; che il dichiarasse Generale dell'una e dell'altra milizia; e che per abitazione delle sue soldatesche, gli assegnasse le due Venezie, il Norico, e la Dalmazia. Ma l'Imperadore non senza ragione troppo abborriva l'avere per Generale, e soggiornante nel cuor d'Ita- ERA Vols lia un Barbaro, un infedele, qual era Alarico. Però ferisse a Gio- Anno 40% vio, il quale era andato a Rimini per questo trattato, che per lo danaro e grano si accorderebbe, ma che non potea patire di dare carica alcuna a costui. Giovio ebbe l'imprudenza di far leggere in pubblico la lettera dell'Imperadore: cosa, che alterò forte il Barbaro, di maniera che infuriato si mosse subito per ritornare contra di Roma. Ma pentito nel viaggio mandò vari Vescovi ad Onorio per indurlo pure alla pace, con far proporre condizioni più moderate, contentandosi di stare nel Norico, e di una discreta paga e contribuzione di grano. Nè pur questo ebbe effetto, perchè Giovio per levarsi di dosso il sospetto, ch'egli se l'intendesse con Alarico, tornato che fu a Ravenna, giurò egli e fece giurare I se prudentemente, nol so ] ad Onorio e a tutta la sua Corte, di non far mai pace alcuna con Alarico; e perciò inutili riuscirono tutte le propofizioni di accomodamento. Maggiormente dunque indifpettito Alarico tornò coll'esercito sotto Roma, minacciando al Senato e al Popolo l'ultimo eccidio, se non si accordavano con esso lui contra di Onorio, Principe, a cui pareva, che nulla premesse la salute di quella gran Città. Resisterono un pezzo i Romani, ma poiche Alarico si su impadronito di Porto, senza più lasciar entrare viveri in Roma, assamati surono costretti ad accordarsi. (a) L' (a) Zosimo accordo fu, che Artalo Prefetto della Città, ed amico de' Pagani, Sozomenus venne dichiarato Imperadore, siccome persona amata da i Goti, uti supra. perchè battezzata da Sigefario, Vescovo della lor Nazione e Setta. Veggonsi presso il Mezzabarba (b) le Medaglie battute in suo ono- (b) Mediob. re, dove è chiamato Prisco Attalo. Non tardò costui a creare Lam- Numismat.
Imperator, padio Prefetto del Pretorio, e Marciano Prefetto della Città. Dichiard ancora Alarico Generale delle sue Armate, e Ataulfo Conte della Cavalleria domestica. Entrato colla porpora in Senato. diede un bel faggio della sua vanità con una diceria piena di arroganza, in cui si vantava di voler sottomettere tutto il Mondo. Quindi unitamente con Alarico mosse l'esercito contra di Onorio Augusto, che seguitava a dimorare in Ravenna. E senza voler badare ad Alarico, che gli configliava d'inviare in Affrica un buon corpo di truppe per levare il comando di quelle Provincie ad Eracliano, gli bastò di spedire colà un certo Costantino con pochi soldati, scioccamente lufingandofi, che al comparire delle sue lettere, tanto Eracliano, quanto l'esercito d'Affrica, abbasserebbono la testa, e seguirebbono il partito suo.

GIUN-

ERA Volg.

GIUNTA che fu l'Armata di Attalo e di Alarico a Rimini, O-Anno 409. norio pieno di spavento; inviò per suo Legato colà Giovio, suo primo Ministro, per trattare di concordia con esibire ad Attalo di accettarlo per compagno nell' Imperio. Ma costui gonfio per la sua dignità pretese, che Onorio si eleggesse un'Isola, per menar ivi da privato il resto de' suoi giorni. Il peggio su, che lo stesso Giovio (fe pure non su occulto artifizio) s'accordò con Attalo per deprimere Onorio, giugnendo infino a proporre di tagliar qualche membro all'infelice Augusto. E tali erano gli Ufiziali, che quel buon Principe eleggeva, e a' quali commetteva i più importanti affari dello Stato. Andò più volte innanzi e indietro Giovio, e finalmente restò presso d'Attalo, che il dichiarò Patricio, facendo costui nello stefso tempo credere ad Onorio, che per suo bene operava così. S'era già preparato Onorio per ritirarsi presso il Nipote Teodosio, quando all'improvviso gli venne un soccorso di quattro mila soldati dall' Oriente, che il rincorò e svegliò in guisa, che fidata ad essi la guardia di Ravenna, quivi determinò di star saldo fino ad intendere l'esito de gli affari dell' Affrica. Già tutto era in pronto per istrignere Ravenna con vigoroso assedio; ma rimase sturbato da altri avvenimenti il disegno. Alarico non ristette per questo di operar colla forza, che le Città dell' Emilia e della Liguria accettassero Attalo per Imperadore. La sola Bologna sece resistenza e sossir l'assedio. Quello, che maggiormente disgustò Alarico, fu la nuova venuta dall'Affrica, che Eracliano Conte, cioè Governatore di quelle contrade, avea fatto trucidare Costantino colà inviato a nome d'Attalo, e poste guarnigioni in tutte le Città marittime, non lasciava più andar grani ed altri viveri alla volta di Roma: il che cagionò fra poco una fiera carestia e fame nel numeroso Popolo d'essa Città. Concepì perciò Alarico un grave sdegno contra di Attalo, che aveva voluto operar di sua testa in negozio di tanto rilievo. S'aggiunsero i mali ufizi, che presso di lui continuamente faceva Giovio, per abbattere questo Imperador da teatro, e forse con buon fine per facilitar la pace con Onorio, levando di mezzo costui, che non serviva se non d'impedimento. Perciò Alarico, per quanto scrive Zosimo, fuori di Rimini il depose, con ispogliarlo del diadema e della porpora, e ridurlo a vita privata con Ampelio suo Figliuolo. Il ritenne nondimeno presso di sè, per impetrargli il perdono, se seguiva la pace con Onorio, di cui pare, che si trattasse seriamente fra l'Imperadore ed Alarico. Fu poi un'altra volta esaltato, e da l'i a non molto deposto questo efimero Augusto, Oc-

OCCORSE eziandio, che Saro altre volte nominato di sopra, ERA Volg. condottiere di trecento bellicosi Barbari, il quale non s'era in que' Anno 409. torbidi dichiarato nè per Onorio, nè per Alarico (a), ma non avea (a) Sozom. cara la lor concordia per suoi particolari fini, all'improvviso assalì i. 9. cap.9. le soldatesche condotte da Ataulfo cognato di Alarico, o pur le guardie del medesimo Alarico, e molte ne tagliò a pezzi : dopo di che andò ad abbracciare il partito d'Onorio. Se volessimo quì prestar fede a Filostorgio (b), gli diede anche una rotta; ma questo (b) Philost. non s'accorda con gli altri Storici d'allora. Fece nascere il fatto di 1.12. Hist. Saro de i gravi sospetti in cuore d'Alarico, dubitando egli, che sotto il color della pace, che si trattava sempre, e mai non si conchiudeva, gli fossero tese insidie. E però sumando di rabbia, se ne tornò sotto Roma, e di nuovo l'assediò. Si sostennero i Romani contra le di lui armi; ma non già contro la fame, la qual crebbe a tal segno, che migliaia di persone ne perirono, e si trovarono madri, che levarono la vita a i figliuoli per salvare con quel cibo la propria. Ma finalmente bisognò soccombere. Alarico vittorioso entrò di notte nella Città, in quella Città, che per tanti Secoli non vinta da alcuno, avea data la Legge a sì gran parte del Mondo. Il Sigonio, il Cardinal Baronio, il Gotofredo, il Tillemont, ed altri, furono di parere, che questa orrida Tragedia succedesse nell'Anno 410. Ma il Padre Pagi con varj argomenti pruova, che nel presente Anno a dì 24. d'Agosto Roma venne alle mani de Barbari, e Sant' Isidoro chiaramente mette questo satto sotto l'Era 447. che corrisponde all' Anno corrente. Prospero Tirone ne parla sotto il Consolato di Varane, che funell' Anno seguente. Se nondimeno si verificasse, che Tertullo disegnato Console da Attalo in quest'Anno, nel principio poi del susseguente avesse assunto il Consolato in Roma, converrebbe mutar' opinione. Cassiodorio in fatti, e Vittorio mettono Consoli all' Anno 410. Tertullo e Varane. Orosio chiama questo Tertullo Console di apparenza, e pare che nieghi, ch'egli poi giugnesse mai ad esercitare il Consolato. Strana cosa è intanto, che resti dubbioso il tempo di sì gran Tragedia. Non si può senza lagrime rammentare la crudeltà esercitata da i Goti in questa occafione. Per tre giorni diedero il facco a quante ricchezze e mobili preziosi Roma avea lungamente raunato in sè colle spoglie e co i tributi di tanti Popoli. Furono tormentati senza compassione alcuna i Nobili e benestanti, perchè rivelassero i tesori, creduti nascosi. Non si perdonò all'onore delle Matrone e delle Vergini, e nè pur delle consecrate a Dio. Furono anche mietute a migliaia entro Tomo III. E

Esa Vels, e fuori di Roma le vite del Popolo in tal copia, che non v'era gen-Anno 409. te bastante a dar loro sepoltura. Restò in oltre ridotta in cenere dalle fiamme buona parte d'essa Città. Ma Iddio in punire con sì terribil flagello le reliquie ostinate del Paganesimo in Roma, e la superbia, e tanti altri vizj di quella Città, sece nondimeno conoscere la sua misericordia e potenza a gli stessi Gentili. Perciocchè i Goti erano Cristiani, benchè professori dell' Eresia d'Ario; ed Alarico loro ordinò di rispettare nel saccheggio i Luoghi sacri, e spezialmente le Basiliche de' Santi Apostoli Pietro e Paolo: comando, che su religiosamente osservato da que Barbari, e ne prosittarono gli stessi Pagani, che colà si rifugiarono, con aver anche i Barbari portato rilpetto a i sacri vasi delle Basiliche suddette. Ma sopra ciò è da vedere l'insigne Opera di Santo Agostino de Civitate Dei, scritta dopo la presa di Roma, per disendere la Religione di Cristo dalle bestemmie vomitate in tal congiuntura da i Gentili, quasiche all'avere aboliti gl'Idoli, e introdotta la Legge sacrosanta di Gesù Cristo, si dovessero attribuire tante calamità, che in que' tempi diluviarono fopra Roma, e fopra l'Imperio Romano. Pretende parimente il celebre Monsignor Bossuet Vescovo di (a) Bossuer Meaux (a), che si compiessero in questa rovina di Roma le profezie di San Giovanni nell' Apocalissi, avendo Iddio voluto dare con

Expos. de l'Apocal.

ciò l' ultimo colpo all' Idolatria, e vendicare il sangue di tanti Santi svenati dalla crudeltà de' Pagani.

inChronico.

lia, perciocchè gli Alani, Vandali, e Svevi entrarono di Settem-(b) Prosper bre, o sia di Ottobre nell' Illirico per attestato di Prospero (b). (c) Idacius e d'Idazio (c) Storici, empiendo quelle Provincie di stragi e sacin Chronic. cheggi. E giacche troppo era lacerato in Italia, ed impotente a fare resistenza l'Imperio Romano, si scatenarono tutte l'altre Nazioni Barbare, e penetrando anch' esse nelle Gallie, devastarono le Provincie di Lione, di Narbona, e d'Aquitania, e d'altri paesi. (d) Hieron. San Girolamo in una sua Lettera (d) nomina i Quadi, i Vandali, Epistad A. i Sarmati, gli Alani, i Gepidi, gli Eruli, i Sassoni, i Borgognoni, gli Alamanni, e gli Unni. Parte ancora di questi Barbari, essendo aperti i passi de' Pirenei, tenne dietro a i Vandali, allorchè marciarono in Ispagna, e con esso loro s'un' a conquistare e distruggere quelle Provincie. O sia poi, che i Vandali sossero i più, o che l'altre Nazioni barbariche si suggettassero a i Re Vandali,

noi troviamo varj Autori, che sotto il nome di Vandali comprendono tutti i Barbari, che s'impadronirono della Spagna. Ritornia-

A tanti malanni se n'aggiunsero in quest'Anno altri fuori d'Ita-

mo a Roma. Dopo avere i Barbari per tre giorni saccheggiata l' ERA Volg. infelice Città, e commesse in essa tutte le crudeltà possibili, I non Anno 409. si sa il perchè, ma forse mossi da Dio I ne uscirono, e se ne andarono nella loro malora. Così lasciò scritto Paolo Orosio (a). Se a Mar- (a) Orosius cellino Conte prestiam sede (b), dopo sei di segui la loro ritira-lib. 2. c. 19. ta. E Socrate aggiugne, che ciò accadde per paura de' foccorsi, lin. Comes che Teodofio II. Augusto inviava ad Onorio suo Zio: del che nondi- in Chronico apud Sirmeno niun vestigio si truova presso gli altri Autori. Alarico, che mondum. secondo Zosimo, molto tempo prima tenea sotto buona guardia Placidia Sorella d'Onorio, seco la condusse in forma onesta e decente al suo grado, e forse sin d'allora con pensiero di darla per Moglie ad Ataulfo suo Cognato, ficcome poscia segui. Passò il barbarico esercito pieno di ricchezze per le Provincie della Campania, Lucania, e de' Bruzi, con commettere anch' ivi tutte le più orrende inumanità. Sappiamo da Santo Agostino (c) che la Città (c) August. di Nola vi su devastata, e satto prigione San Paolino Vescovo di lib. 1. c. 10. quella, che non avea voluto suggire. Continuò Alarico il viaggio de Civ. Dei. fino a Reggio di Calabria con pensiero di passare in Sicilia, e di la in Affrica, sperando di facilmente impadronirsi di quel paese. Ma Dio, che per gli occulti suoi giudizi s'era fervito di questo Barbaro per gastigare i peccati de' Romani, non istette molto a metter fine alle sue crudeltà. Si fermò costui non poco all'assedio di Reggio, ed essendosi imbarcata una parte della sua Armata per passare in Sicilia, fiera tempesta sopravenuta li fece perir tutti su gli occhi dello stesso Re barbaro. E così terminò quest' Anno sì funesto e vergognoso al nome Romano. Ma io non vo'lasciar di aggiugnere quì una notizia, degna della curiofità di tutti, di cui siam debitori ad Olimpiodoro Storico Greco e Pagano di que'tempi, giacchè Fozio (d) ci ha conservati alcuni pezzi o estratti della di lui Storia, da cui si raccoglie, qual fosse anche allora lo stato della gran piod. apud Città di Roma. Scrive egli adunque, che in cadauno de i gran Pa- Photium lagi d'essa Città si trovava tutto ciò, che ogni mediocre Città può pag. 198. avere, cioè Ippodromo per la corsa de' cavalli, Piazza, Tempio, Fontane, e vari Bagni. Il perchè Olimpiodoro compose per essa un verso, così tradotto in Latino:

,, Est Urbs una domus: mille Urbes continet una Urbs.

Aggiugne, che le Terme pubbliche o sia i Bagni, erano di straordinaria grandezza, fra le quali quelle di Antonino aveano mille secento sedili di marmo pulito, e quelle di Diocleziano quasi il doppio. Che le mura di Roma, secondo le misure prese da Ammone

 $\mathbf{E}$ 

ERA Volg. Geometra, allorchè i Goti la prima volta l'affediarono, giravano Anno 409. lo spazio di ventun miglio. Scrive eziandio che molte Famiglie Romane aveano di rendita annua de'loro beni quattro millioni d'oro, senza il frumento, vino, ed altri naturali, che avrebbono dato un terzo della suddetta somma d'oro, se si sossero vendate. Altre Famiglie aveano un millione e mezzo, ed altre un millione di rendita. Che Probo figliuolo di Alipio nella Pretura a'tempi di Giovanni Tiranno [ cioè l' Anno di Cristo 424. ] spese un millione e dugento mila nummi d'oro [ erano questi, per quanto io credo, Soldi d'oro presso a poco corrispondenti al nostro Scudo, o sia Ducato, o sia Fiorino d'oro]. E che Simmaco Oratore, il qual era contato fra i Senatori di mediocre patrimonio, mentre Simmaco suo Figliuolo esercitò la Pretura [ il che seguì prima che Roma sosse presa da Alarico ] avea speso due millioni d'oro per la sua solenne entrata. E che dipoi Massimo, uno de' più ricchi e felici, per la Pretura del Figliuolo, aveva speso quattro millioni d'oro; perciocche i Pretori per sette giorni davano al Popolo un grandioso divertimento di Giuochi e Spettacoli. Ma finalmente Dio venne a visitare il lusso de'Romani; e il peggio è, che nè pur dopo sì grave gastigo s'emendarono i lor vizi e peccati.

> Anno di Cristo eccex. Indizione viii. d'Innocenzo Papa 10. di Onorio Imperadore 18. e 16. di Teodosio II. Imperadore 9. e 3.

Consoli & FLAVIO VARANE, e TERTULLO.

IN quest' Anno ancora si può credere, che continuasse nella Pre-fettura di Roma Bono siano, perchè ornato di questa dignità il troviamo anche nell' Anno feguente. Ma durante il gran temporale finora descritto, che mai faceva l'Imperadore Onorio? Se ne stava in Ravenna senza impugnare spada, senza muoversi da se-(a) Cedren, dere; ne si sa, ch'egli unisse esercito, o sacesse altri maneggi, per Hist. Tom. I. opporsi a i Barbari, quasi che non ci sosse più Legione alcuna de' pag. 336. Che Zonaras Romani. In tempi tali c'era bisogno d'un valoroso e saggio Impein Annalib. radore, che non sarebbono succeduti tanti disordini. Tale certo non si può dire, che sosse Onorio. Anzi Cedreno (a), e Zonara (b) (c) Procop. Storici Greci, a' quali precedette Procopio (c), cel rappresentano per uno stolido, raccontando in oltre, che portatagli da un uomo

Ton;. 2. p.19.40. de Eell. Vandal.

tutto affannato la nuova, che Roma era stata presa da i Goti, egli ERA Volgo battendo le mani con ischiamazzo rispose: Come può esser questo, Anno 410. se Roma poco fa era qui? Intendeva egli di una Gallina, che gli era molto cara, a cui avea posto il nome di Roma. Eb Signore, ripigliò allora il Messo sospirando, io non parlo di un uccello, parlo della Città di Roma. Verisimilmente questa su una finzione de' Greci, che sempre hanno portata antipatía a i Latini. Tuttavia non senza fondamento su screditata da i Greci la persona di Onorio. Grande era la Pietà di questo Principe, grande il suo amore per la Religione Cattolica. Abbiamo anche delle bellissime Leggi pubblicate da lui. Ma questo non basta per sostenere il peso di un vasto Imperio, e per ben governare e difendere i suoi Popoli. Ci vuol' anche Mente e Coraggio; e di queste due qualità non era assai provveduto Onorio, e per questo lo sprezzarono tanto i Barbari, quanto i suoi propri Sudditi, i quali proruppero in tante ribellioni. Sarebbe egli stato un buon Monaco, e per disavventura sua ed altrui fu un cattivo Imperadore. Venuto intanto a sua notizia, che gli Affricani s'erano portati con tutta fedeltà, ricusando di sottomettersi ad Attalo Imperadore immaginario, in ricompensa del buon fervigio rimife a que' Popoli tutto quel che dovevano all'erario Cesareo sino all'Indizione V. cioè sino all'Anno 408. La Lettera (a) è (a) Codic-indirizzata a Macrobio Proconsole d'Affrica, che sorse potrebbe estatore. Theodos. sere stato l'Autore de Saturnali. E perciocche i Donatisti, Eretici pag. 199in quelle parti, per le disgrazie, che opprimevano l'Imperio Romano, si erano dati più che mai ad insolentire, egli con rigorose nuove Leggi ripresse la loro baldanza; e di più ad istanza de' Vescovi Cattolici d'Affrica, tutti ansiosi della Pace fra que' Cristiani, ordinò, che si facesse una pubblica e solenne Conferenza fra essi Cattolici e i Donatisti, con inviare a tal fine colà Marcellino Tribuno e Notaio, acciocche vi assistesse in suo nome. Fu in fatti tenuta questa celebre Conferenza nell'Anno seguente.

In questo tempo il barbaro Re Alarico, dopo aver consumato del tempo nell'affedio della Città di Reggio in Calabria, fu colpito da Dio con una morte subitanea. Sant'Isidoro (b) ciò riferisce all' (b) Isidorus Anno 448. dell' Era Spagnuola, che corrisponde al presente dell' in Histor. Era nostra. Il sepellirono i suoi nell'alveo del Fiume Baseno, avendone prima fatte ritirar l'acque per altro alveo scavato apposta da gli Ichiavi, e fattele poscia ritornare nel primo. Ed acciocche niuno ne sapesse il sito, uccisero tutti que' miseri schiavi. Molte ricchezze inchiulero nel suo sepolero, e ciò secondo il costume de' Bar-

bari;

ERA Volg. bari : e presero quella precauzione, affinchè la cupidigia di quel Anno 410, tesoro, e l'odio de' Romani non concorressero a violarne il Sepolcro. In luogo di Alarico fu riconosciuto per Re da i Goti Ataulfo di lui Cognato. Dove poi si stesse, e che operasse in questo, e nell'

Anno appresso questo novello Re dei Barbari, è assai scuro nella (a) Jordan. Storia. Giordano Storico scrive (a), ch'egli tornò di nuovo a Ro-Geiic. c. 31. ma, e a guisa delle locuste ne corrose quello, che v'era rimasto di buono, e che nella stessa forma spogliò l'Italia delle private ricchezze, senza che Onorio gli potesse resistere. Aggiugne, che da Roma condusse via Placidia Sorella d'esso Imperadore, e giunto al Foro di Livio, o sia a Forl'i [l'Autore della Miscella scrive al Foro di Cornelio, cioè ad Imola ] quivi la prese per Moglie, dopo di che divenne amico di Onorio, e sostenne i di lui interessi. Ma di questo secondo spoglio di Roma non ne parlando alcuno de gli Scrittori contemporanei, o vicini, dissicilmente si può quì prestar sede a Giordano, che su più di un Secolo lontano da questi fatti. Vacilla eziandio la sua autorità nell'afferire seguito allora il matrimonio di Ataulfo con Placidia, essendoci altri Scrittori, che l'asseriscono celebrato ben più tardi. Ben credibile è il resto del racconto di Giordano. Certamente passò Ataulfo per l'Italia andando verso la Gallia, e perchè conduceva un esercito di gente brutale, sfrenata, e masnadiera, non è da maravigliare, se dovunque passarono, lasciarono funesta memoria della loro rapacità e violenza. Sembra nondimeno, ch'egli non valicasse l'Alpi se non nell' Anno seguente. Per conto poi del suo buon animo verso d'Onorio, non se n'ha a dubitare per quel che vedremo. Era Ataulfo di cuore più generoso, e meglio composto, che il fiero Alarico. Cominciò di buon'ora ad aspirare alle nozze con Galla Placidia; e questa saggia Principessa gli dovette ben far conoscere, che senza l'approvazione dell' Imperador suo Fratello ella non consentirebbe giammai a prenderlo per Marito, ed essere perciò necessario, che si studiasse di camminar con buona armonia verso di lui. Perciò la Storia non racconta mali trattamenti fatti da Ataulfo al dominio dell'Imperio Romano, perch' egli non ne dovette fare. Aveva, come dicemmo, Costantino Tiranno della Gallia ricercata ed ottenuta l'amicizia di Onorio Augusto, ed era anche stato riconosciuto Augusto da lui, perchè gli se-(b) Olym- ce credere di voler passare in Italia, per liberarlo dal surore de' Photium Barbari. Di quest' Anno in sattiegli calò in Italia (b) con molte forze per l'Alpi Cozzie verso Susa, e giunse fino a Verona; e già

lib. 9.6.12. si preparava per passare il Pò, e venire a Ravenna per trattar con

Once

Onorio: quando un accidente gli fece mutar pensiero. Dappoi- ERA Volz. chè Giovio primo Ministro d'Onorio si ritirò da lui per seguitare Anno 410. il partito di Attalo, succedette nel suo grado Eusebio Mastro di Camera dello stesso Imperadore. Durò poco la sua fortuna, perchè un d'Allovico Generale delle truppe Cesaree il sece s'i sieramente bastonare, che il misero sotto que'colpi lasciò la vita. Questa indegnità, cioè questo nuovo esempio accrebbe il poco concetto, in cui era Onorio, al vedere, ch'egli non ne fece risentimento alcuno. Tuttavia ne impresse ben viva in suo cuore la memoria. Fu dipoi scoperto, o almen fatto credere a lui in occasione della calata in Italia di Costantino Tiranno, che questo Generale se l'intendea seco meditando amendue di levare al vero Imperadore quel poco, che gli restava in Italia. Allora su, che Onorio si svegliò, nè passò molto, che cavalcando a spasso per la Città, mentre Allovico secondo il costume gli andava innanzi, diede ordine, che costui fosse ucciso, e l'ordine su ben tosto eseguito. Scese allora da cavallo Onorio, e inginocchiatosi pubblicamente rendè grazie a Dio, perchè l'avesse liberato da un insidiator manisesto. Udita ch'ebbe Costantino la morte di costui, di galoppo se ne tornò indietro, e ripassate l'Alpi si ridusse di nuovo ad Arles, verificando con questa fuga le reità addossate ad Allovico.

Anno di Cristo ccccxi. Indizione ix.

d' Innocenzo Papa II.

di Onorro Imperadore 19. e 17.

di Teodosio II. Imperadore 10. e 4.

Console { TEODOSIO AUGUSTO per la quarta volta, fenza Collega.

P ER quest' Anno ancora continuò Bonosiano ad esercitar la carica di Presetto di Roma, ciò apparendo dalle Leggi del Codice Teodosiano. Credevasi Costantino Tiranno di avere stabilito il suo dominio anche in Ispagna, allorchè inviò colà Costante suo Figliuolo, dichiarato poscia da lui Augusto. Ma avvenne, che Geronzio, il più bravo de' Generali, ch'egli si avesse, uomo per altro perfido e cattivo, rivoltò contra di lui l'armi nella medesima Spagna; e tirati nel suo sentimento quanti soldati Romani si trovarono in quelle parti, creò col consenso loro Imperadore un cer- piodorus to Massimo, che Olimpiodoro chiama suo Figliuolo (a), ma da apud Phosium.

c. S. Hift. 1.9. c. 13.

ERA Voig. Paolo Orofio (a) Autore più degno di sede, perchè Spagnuolo, cd Anno 411. allora vivente, non vien riconosciuto per tale. Frigerido Storico 16.7. c.42. presso Gregorio Turonense (b), il chiama uno de' clienti di Geron-(b) Gregor. zio: il che s'accorda con Sozomeno (c) la dove scrive, che costui era solamente Familiare di Geronzio, uomo per altro di bassa nascita, (c) Sozom. e senza ambizione, che allora militava nelle Guardie del Corpo dell'Imperadore. Pare eziandio, che supponga dichiarato Augusto questo Massimo, solamente dappoiche Geronzio giunto nella Gallia ebbe atterrato Costante. Comunque sia, certo è, che Geronzio, lasciato questo fantasma in Tarragona, giacchè quella Provincia restava illesa da i Barbari, co' quali secondo Olimpiodoro egli avea fatto un trattato di Pace, e raunate quante milizie Romane potè, ed aggiunte ancora molte de Barbari, ch' erano nella Gallia, si mosse contra di Costante e di Costantino con isperanza di sottoporre le Gallie al suo Imperadore. Giunto pertanto a Vienna del Delfinato trovò, ch' era ivi alla difesa Costante Figliuolo del Tiranno. Ebbe la maniera di aver la Città, e di far tagliare la testa al disensore. Dopo di che si rivolse contra del di lui Padre Costantino, il quale s'era rinserrato e sortificato in Arles. Sozomeno scrive, che appena fu udita da esso Costantino la ribellion di Geronzio e di Massimo, che spedì di là dal Reno Edobico suo Capitano a chiedere foccorfo a i Franchi e a gli Alemanni, e con queita speranza s'accinse a sostener bravamente l'assedio, posto da Geronzio a quella Città.

Erano in tale stato gli affari della Gallia, quando Iddio, che mortifica e vivifica, accordò alla Pietà d'Onorio Augusto ciò, che mancava a questo buon Principe, con provvederlo di un braccio gagliardo ed atto a sostenere il vacillante suo Imperio, voglio dire di un nuovo Generale d'Armata. Questi su Costanzo, personaggio, non Barbaro, ma suddito de' Romani, nato nell'Illirico, come asse-(d) Olym- rifce Olimpiodoro (d), in Panese, o sia Naisso, Città della Dacia novella. L'avea la natura formato degno di comandare ad altri, zium p. 183. grande di corpo, con fronte larga, occhi grandi e vivaci, i quali chinandosi sul collo del cavallo, egli movea di quà e di là con velocità per offervare tutto quel, che passava. All'aspetto era talmente serio, che sembrava malenconico e scuro; ma nella mensa e ne'conviti si facea conoscere assai gaio ed ameno, e scherzava egregiamente fin co' buffoni. Valoroso di sua persona, e con senno capace di trattar grandi affari, e di comandare un'Armata; e fra gli altri suoi buoni costumi, niente era avido dell'oro; virtù nulla-

piodorus apud Pho-O 193.

inulladimeno, di cui parve, che si dimenticasse, dappoiche arri- ERA Volsa vò al non più oltre della fortuna. Aveva egli da giovinetto ser- ANNO 411. vito ne gli eserciti Romani a' tempi di Teodosio il Grande, e per vari gradi era giunto ad avere il titolo di Conte, allorchè Onorio l'elesse per Generale dell'Armata, che dovea passare in Francia contro al Tiranno Costantino. Per compagno e Luogotenente gli fu dato Ulfila, il cui nome ci fa abbastanza intendere, ch'egli era o Goto, o pure Unno di nazione. E siccome osservo Paolo Orosio (a), (a) Orosius la condotta di questo Ufiziale, cioè di Costanzo, sece conoscere, 1.7.6ap.42. quanto più utile era all'Imperio l'aver de' Generali Romani, che de i Barbari, come s'era lungamente praticato in addietro. Passò Costanzo nella Gallia, e alla comparsa sua nelle vicinanze d'Arles, Città allora affediata da Geronzio, tra l'effersi risvegliato nell' esercito Romano d'esso Geronzio l'amore e la venerazione verso il legittimo lor Signore ed Imperadore, e mercè del credito, e probabilmente de' legreti maneggi di Costanzo, i soldati di Geronzio, per altro mal soddisfatti del suo imperioso e severo procedere, per la maggior parte l'abbandonarono, e vennero fotto le bandiere del medefimo Costanzo Conte. Non perdè tempo Geronzio a scappare, e con pochi si ritirò in Ispagna. Ma quivi i Soldati Spagnuoli, conceputo dello sprezzo per lui a cagione di questa suga, determinarono di ammazzarlo. In fatti l'assediarono una notte in casa sua, ma egli bravamente si difese coll'aiuto de' suoi Servi sino alla mattina, in cui fuggendo avrebbe forse anch'egli potuto salvare la vita, ma per amore di Nonnechia sua Moglie nol sece. Toltagli poi ogni speranza di salute, perchè i soldati aveano attaccato il fuoco alla casa, ucciso prima un Alano suo Servo fedele, e la Moglie, che istantemente il pregarono di non lasciarli in vita. poscia con un pugnale, ch'egli si spinse nel cuore, finì anch'egli di vivere: se pure, come Orosio racconta, non surono i soldati, che risparmiarono a lui la fatica d'uccidersi. Sozomeno (b), che (b) Sozom. racconta questo fatto, loda la Moglie di costui, come Donna d'ani-lib. 9. c. 13. mo virile, perche Cristiana, aggiugnendo, ch' ella ebbe un fine degno della sua Religione, con aver per quel suo coraggio lasciata una sempiterna memoria di se stessa a i posteri; senza badare, che presso i Gentili erano ben in pregio simili bravure, ma secondo la Religione di Cristo un tal surore non si può scusar da peccato. La caduta di Geronzio si tirò dietro quella del suo Imperadore Massimo, che abbandonato da' foldati della Gallia fu spogliato della Porpora, e degradato, con esfergli nondimeno donata la vita, per-Tomo III.

ERA Volg. chè essendo uomo umile e modesto, parve che non si avesse più da Anno 411. temere di lui. Olimpiodoro all'incontro narra, che costui dopo la morte di Geronzio le ne fuggi presso i Barbari suoi Collegati. Ouesto avvenne solamente l' Anno seguente, secondochè narra San Prospero nella sua Cronica. Truovasi poi per attestato di Prospero Tirone [ o sia d'altro Autore ] che circa l'Anno 419. Massimo colla forza si fece Signore delle Spagne, e che nel 422. preso, su trionfalmente condotto a Ravenna, e mostrato al Popolo ne' Tricennali d'Onorio Augusto. Marcellino Conte, e Giordano Storici scrivono lo stesso. Perciò Adriano Valesso e il Pagi sono stati d'avviso, che il medesimo Massimo rinovasse la ribellione in Ispagna. e che infine si risugiasse tra i Barbari: Opinione, che si rende quasi certissima dalle parole d'Orosio, la dove scrive prima di dar sine alla sua Cronica, parlando del deposto Massimo. Costui di presente bandito vive mendico fra i Barbari in Ispagna. Qualche partito di malcontenti dovette di nuovo mettere in teatro questo Imperadore da scena, ma ebbe corta durata. Nel Codice Teodosia-(a) Cod. no (a) efistono vari Editti di Onorio contra di costui.

Theod. 1.15. Tit. 14.

Ma non può già suffistere il dirsi da Prospero suddetto, che questo prese la Signoria delle Spagne. Di qualche Provincia sì, ma non già di tutte quelle Provincie. Già vedemmo, che v'erano entrati i Vandali, Alani, e Svevi, e questi in buona parte della Spagna seguitavano a signoreggiare, cioè ad esercitare quanti atti poreano di crudeltà. Idacio Vescovo in Ispagna circa questi medesimi tempi ci lasciò autentica memoria delle barbariche loro azioni; perciocchè fecero strage de' Popoli, e saccheggiarono quante Città e Castella non ebbero forze da resistere alle lor'armi. A questi mali tenne dietro una spaventosa carestia, per cui si trovarono Madri sì disumanate, che uccifero la lor prole per cibarfene. Succedette anche la peste, che desolò le intere popolazioni. Anche Olimpiodoro presso Fozio sa menzione dell'orrenda same, che afflisse la Spagna. E non erano già minori in quel tempo i peccati de gli Spagnuoli di quei de i Galli, e de gl'Italiani, per cavare dalla mano di Dio i flagelli. Basta leggere Salviano ne' suoi Libri del governo di Dio. Contuttociò non su pigra la misericordia dell' Altissimo a recar follievo alle tribulazioni della Provincia Ispana, coll'ispirare in quest' Anno pensieri di pace a que' Barbari. Conoscendo essi in fine, ch' era meglio il darsi alla coltura delle campagne, che vivere di rapina, si accordarono con que' pochi abitanti del paese, a' quali era riuscito di salvarsi dalle loro spade, e dal furor della fame. (a) I Vandali, Re de quali era Gonderico, e gli Svevi con ERA Volge Ermerico Re loro, occuparono la Gallizia, in cui si comprendeva Anno 411. allora la Castiglia vecchia; gli Alani presero la Lusitania, oggidì (a) Isidorus il Portogallo, e la Provincia di Cartagena; ed altri Vandali, chia- Gothe mati Silengi, la Betica, dove è Siviglia: essendosi poi creduto. che l'Andaluzia d'oggidì prendesse il nome da costoro, e sia corrotto quel nome da Vandalicia. Sicchè la Spagna Tarraconese è da credere, che tuttavia stesse salda nella divozione e sedeltà verso il Romano Imperio. In questi tempi ancora non andarono esenti da gravi flagelli l'Egitto, la Palestina, la Soria, e la Fenicia per le incursioni de' Saraceni, o sia de gli Arabi, attestandolo San Girolamo (b). Dopo avere il Generale d'Onorio Costanzo Conte nelle (b)Hierony-Gallie sbrigato l'affare di Geronzio, si pose anch'egli all'assedio di musin Epi-Arles, entro la qual Città era tuttavia inchiuso il Tiranno Costan- Marcellino tino. Costui per la speranza de'soccorsi, che aspettava da i Popoli Oltrarenani, si sostenne per ben quattro mesi; quand'eccoti in fatti avvicinarsi questo soccorso, condotto da Edobico Generale d'esso-Costantino, e con tali sorze, che su in pensiero il Generale d'Onorio di ritirarsi in Italia. La necessità il costrinse a sermarsi, perchè Edobico era giunto non molto lungi, e potea troppo incomodarlo nella ritirata. Prese dunque risoluzione di venire ad una giornata campale, e passato il Rodano, accortamente si postò colla fanteria per ricevere in fronte i nemici, e comandò, che Ulfila altro Generale si mettesse colla cavalleria in un' imboscata, per assalirli alla coda. Così fu fatto, e lo stratagema con tanta felicità riuscì, che l'esercito nemico atterrito si mise in suga, con restarne assaissimi estinti sul campo, e molt'altri impetrato quartiere rimasero prigionieri. Edobico Generale di queste truppe, mercè delle buone gambe del suo cavallo si mise in salvo, e ricoverossi in casa. di certo Ecdicio, obbligato a lui per molti benefizi, e però creduto suo ottimo amico. La ricompensa, che n'ebbe, su di perder ivi la testa, che su da Ecdicio portata a i Generali d'Onorio per la speranza di un gran premio. Questi il ringraziarono molto, ed avendo egli poi voluto fermarsi nel Campo, gli su detto all'orecchio, che l'Armata Romana non sentiva piacere di conversar con persona, solita a trattar si bene gli ospiti suoi amici.

Dopo questa vittoria rinforzato maggiormente l'assedio, Costantino veggendosi perduto, deposte le insegne Imperiali, si ritirò in Chiesa, e si sece ordinar Prete dal Vescovo di quella Città, avvisandosi con questo ripiego di salvare la vita. Gli assediati allo-

apud Pho-O 186.

ERA Volg. ra capitolarono la resa, ed ottennero il perdono. Costantino, e Anno 411. Giuliano suo Figlio tolti di Chiesa surono inviati con buona scorta all'Imperadore a Ravenna, ma non vi giunsero, perchè Onorio ricordevole, che Costantino avea tempo sa tolta la vita a gl'inno-(a) Friger. centi Parenti d'esso Augusto, (a) mandò ordine, giunti che suroapud Greg. no al Mincio, che venissero decapitati, senza sarsi scrupolo, che lib. 2. c. 8. da' suoi Generali sosse loro stata promessa con giuramento la sicu-Hist. Franc. rezza della vita, allorchè si renderono gli Arelatensi. Le teste di (b) O/ym- costoro, se crediamo ad Olimpiodoro (b), surono portate a Cartagine, ed ivi esposte al pubblico sopra un palo, dove, dic'egli. tium p. 183. erano ancor quelle di Massimo ed Eugenio Tiranni, uccisi al tempo di Teodosio. Ma non sarebbe gran cosa, che quel testo sosse scorretto, e che s'avesse a leggere Roma, o altra Città. Pareva, che dopo la vittoria suddetta avesse da rimettersi la pace nelle Gallie; ed appunto lasciò scritto Sozomeno, che tutte quelle Provincie ritornarono all'ubbidienza d'Onorio Augusto, e surono da l'innanzi governate da gli Ufiziali di lui. Ma per quanto andremo vedendo, seguitarono à signoreggiar nelle Gallie molti Barbari, ed alcuni Tiranni. Sappiamo in oltre da Frigerido Storico, citato da Gregorio Turonense, che durante lo stesso assedio d'Arles, venne nuova a Costanzo Generale d'Onorio dalla Gallia Occidentale, come Giovino, personaggio nobilissimo di que' paesi, aveva assunto il titolo d'Augusto, e gli ornamenti Imperiali, e marciava con un poderoso esercito di Borgognoni, Alamanni, Franchi, ed Alani, per soccorrere gli assediati: il che diede motivo a Costanzo di accordare un'onesta Capitolazione a i Cittadini d'Arles, acciocchè gli aprissero le porte. Non so poi dire, se in questo, o pure nel seguente Anno accadesse ciò, che narra il suddetto Frigerido, cioè, che Decimo Rustico, e molti Nobili della Provincia d'Auvergne, seguaci d'esso Giovino Tiranno, surono presi da i Generali d'Onorio. e crudelmente fatti morire. Presso il Mezzabarba esistono Meda-(c) Mediob. glie battute col nome di questo nuovo Tiranno (c). Onorio Impe-Numismat. radore intanto seguitava a stare a Ravenna, ed in quest' Anno sece solennizzare in Roma l'Anno ventesimo del suo Imperio.

Imperator.

Anno di Cristo cccexii. Indizione x.

d'Innocenzo Papa 12.

di Onorio Imperadore 20. e 18.

di Teodosio II. Imperadore 11. e 5.

Consoli { ONORIO AUGUSTO per la nona volta, TEODOSIO AUGUSTO per la quinta.

PAlmato si truova in una Legge del Codice Teodosiano Presetto ERA Volga di Roma per questi tempi. Cosa operasse Ataulfo Re de' Go- Anno 412. ti, e Successor di Alarico nell' Anno addietro, stando in Italia, niuno de gli antichi Storici l'ha registrato. Solamente Giordano, ficcome dicemmo, ferive (a), che faccheggiò l'Italia, e s'accordò (a) Jordan. con Onorio; ma per varjcapi non sussiste il suo racconto. Si può de Rebus non senza fondamento credere, che il trattenessero dall'inferocire le infinuazioni di Galla Placidia fua prigioniera, alle cui nozze costui aspirava, e a qualche trattato di accomodamento con Onorio Imperadore. Ma non essendo questo riuscito, Ataulfo o per paura d'essere colto in mezzo, se Costanzo Generale d'Onorio sosse tornato coll'efercito in Italia, o più tosto perchè invitato da Giovino Tiranno, o pure con disegno di seco unirsi, determinò di passar nelle Gallie. Attalo era con lui, cioè quel medesimo, che sotto Alarico due volte comparve Imperadore, ed altrettante su deposto. Costui siccome gran faccendiere, proposta l'unione con Giovino, gli dava ad intendere, che co' suoi maneggi gli bastava l'animo di farlo padrone almeno della metà delle Gallie. In effetto colà s'inviò Ataulfo, (b) e passate senza opposizione alcuna l'Al- (b) Prosper pi, andò a saccheggiar il resto di quello, che gli altri Barbari per inChronico. avventura aveano lasciato alle Provincie Galliche. Attalo si portò a trattar con Giovino, credendosi di far gran cose; (c) ma scopri, (c) Olympi che costui non avea gradito l'arrivo di Ataulso nelle Gallie, e d'es-apud Phofer egli poco accetto per aver configliata ad Ataulfo quella rifoluzione. Perciò nacquero tosto dissapori fra Giovino ed Ataulfo. Erasi partito da Onorio il barbaro Saro, uom valoroso, altre volte di sopra nominato, per isdegno, a cagione di non avere l'Imperadore gastigato chi avea ucciso Belleride, familiare d'esso Saro. Costui con circa venti persone meditava di passare al servizio di Giovino. Lo seppe Ataulfo suo nimico, e con dieci mila de' suoi Goti il raggiunse in cammino. Fatta Sarouna gagliarda difesa, in fine su pre-

ERA Volg. so vivo, e poco dopo tolta gli su la vita. Crebbe maggiormente Anno 412 il mal animo di Ataulfo contra di Giovino, perchè pretendendo il Re barbaro di divenir suo Collega nell' Imperio, Giovino all' incontro in vece di lui dichiarò Augusto Sebastiano suo Fratello. Adoperossi in oltre per guastare l'union di costoro Dardano Prefetto del Pretorio delle Gallie, e personaggio lodato assaissimo da i Santi Agostino e Girolamo, ma dipinto da Apollinar Sidonio per nomo carico di vizi, che non s'era voluto sottomettere a Giovino. Pertanto di più non vi volle, perchè Ataulfo irritato da un tale sprezzo, mandasse ad offerir la pace ad Onorio, con promettergli le teste di que'Tiranni, e la restituzione di Placidia, esigendo solamente in contracambio non so quale quantità di vettovaglie. Tornati i suoi Ambasciatori con gli articoli della concordia accettati e giurati da Onorio, Ataulfo s'accinfe dal suo canto all' esecuzion delle promesse. Gli cadde fra poco nelle mani Sebastiano, e ne invid la testa a Ravenna. Ritirossi Giovino a Valenza, Città allora assai forte, nel Delfinato d'oggidì, la quale assediata da Ataulfo, restò in fine presa per sorza. Fu consegnato Giovino a Dardano, acciocchè l'invitasse ad Onorio; ma Dardano per maggior sicurezza gli tolse la vita in Narbona. La testa ancora di costui su mandata all' Imperadore, e poi, (fe crediamo ad Olimpiodoro) spedita a Car-[a] Idacius tagine con quella di Sebastiano. Idacio [a] pretende, che costoro fosin Chronie. sero presi da i Generali d'Onorio, probabilmente perchè s'erano uniti anch'essi con Ataulfo alla distruzion de Tiranni. Ho io poi raccontata tutta in un fiato sotto il presente Anno la Tragedia di co-

[b] Gothuf.

la d'Idacio, come pretende il Pagi. LEGGONSI nel Codice Teodosiano [b] molte Leggi, date in Chron.Cod. quest' Anno da Onorio Imperadore, tutte in Ravenna, dove egli loggiornava. Era seguita nell'Anno precedente in Affrica la samosa Conferenza tra i Cattolici e Donatisti colla decisione di Marcellino Tribuno, assistente alla medesima d'ordine di Onorio, in favore de'primi. Gli ostinati Donatisti non si vollero per questo rendere, anzi maggiormente infuriarono, e seguitarono a commettere de gli omicidj: il che obbligò l'Imperadore a pubblicare in quest' Anno delle Leggi più che mai rigorose contra di loro. Ordinò, che sossero tolte loro le Chiese, e date a i Cattolici; che i Laici della lor Setta fossero puniti con pene pecuniarie; che non

storo; ma forse la lor caduta e morte si dee differire all' Anno susseguente, in cui la riferiscono le Croniche attribuite a Prospero Tirone. Ma non si può già ricavar questo con sicurezza da quel-

potel-

potessero far adunanze. Con altre Leggi poi concedette molte esen- ERA Volg. zioni a i Beni de gli Ecclesiastici, e determinò che le accuse contra Annoqua. le persone de' medesimi fossero giudicate da i Vescovi alla presenza di molti testimonj. E perchè dall' Affrica venivano frequenti doglianze delle avanie e concussioni, che vi commettevano gli Usiziali Cesarei, deputati tanto a raccogliere i Tributi, quanto a sar pagare i Debiti de gli Anni addietro, e a cercare i desertori e vagabondi: Onorio con saggi editti si studiò di rimediare a sì satti difordini. Premeva ancora a questo piissimo Principe, che si rimettesse in vigore la tanto afflitta Città di Roma; e però diede vari Privilegi a i Corporati, cioè alla Società di coloro, che conducevano colà grani ed altri viveri, acciocchè non penuriasse il Popolo di vettovaglia. Roma in fatti dopo le calamità sofferte da i Goti non istette molto a ripopolarsi, di maniera che Paolo Orosio [a] pochi [a] Orosius anni dopo scrivendo la sua Storia, attestò per relazione de gli stes. lib. 7. c. 40. si Romani, che non si conosceva più il danno inferito a quell'augusta Città da i Barbari, a riserva di qualche luogo già devastato dalle fiamme. Ed Albino Prefetto di Roma nell' Anno 414. ( secondoche narra Olimpiodoro ) [b], scrisse, che non bastava al Po-167 Olym polo d'essa Città la porzione del grano pubblico assegnatogli dal-piod.apud la pia liberalità dell'Imperadore: tanto era cresciuta la moltitu- pag. 183. dine de gli abitanti.

Anno di Cristo coccxiii. Indizione xi. d'Innocenzo Papa 13. di Onorio Imperadore 21. e 19. di Teodosio II. Imperadore 12. e 6. Confoli & LUCIO, ed ERACLIANO.

Racliano, quel medesimo, che di sua mano uccise già Stili-cone, e per guiderdone ebbe da Onorio Augusto il governo dell' Affrica col titolo di Conte, fu creato dal medesimo Imperadore Console di quest' Anno in compagnia di Lucio, avendo voluto Onorio premiare il merito, ch'egli s'era acquistato in isventare ne gli anni addierro i disegni del falso Imperadore Atralo, con impedirgli l'entrata nell' Affrica. Ma costui persona di scellerati costumi, de'quali ci lasciò un'orrida dipintura San Girolamo [c], [c] Hieron. senza sapersi, se in lui sosse maggiore la superbia, o la crudeltà, Epist. 8. ad avarizia e la gola, gonfiatosi maggiormente per questo onore, e

ERA Volg. mosso non meno da gli esempi de' Tiranni della Gallia, che dalla

Anno 413. poca stima del regnante Onorio: anch'egli si sottrasse dalla di lui sal Orossus ubbidienza; e meditò non solo di farsi padrone dell'Affrica [a], ma lib. 7. c. 42. eziandio di levar la corona di testa al suo benefattore Augusto. Congiurossi pertanto con Sabino, suo domestico e Consigliere, uomo accortissimo, capace di eseguir de' grandi attentati, e di seguito non minore in Affrica, con dargli per moglie una sua Figliuola, affine di più strettamente invischiarlo ne' suoi interessi. Trattenne costui per qualche tempo con vari pretesti la spedizion de grani a Roma, pensando di valersi delle navi pel disegno da lui conceputo. In quest' Anno poi unita una gran flotta con quanti armati potè, spiegò le vele verso Roma, non già coll'apparenza di andare a prendere il possesso del Consolato, ma colla chiara disposizione di farsene padrone. Paolo Orosio scrive, essere allora corta fama, ch' egli seco menasse tre mila e ducento navi: numero, che eccede la credenza nostra, perchè siccome il medesimo Autore osserva, nè pur Serse, e nè meno Alessandro, o altro Monarca giunte mai a formare una flotta sì strepitosa. All'incontro Marcellino Con-Ib]Marcell. te [ b ] più discretamente narra, che costui venne con settecento nainChronico. vi, e tre mila soldati, numero nondimeno di gente, che dee pare-

apud Sirmondum.

re anch' esso troppo scarso per chi meditava si grande impresa. Giunto Eracliano a i lidi dell'Italia, se gli sece incontro Marino Conte, Ufiziale di Onorio con quante truppe potè, e gli mise tale spavento, che giudicò meglio di darsi alla suga, e se ne tornò con una sola nave in Affrica. Ma se vogliam credere allo Storico Ida-Ic] Idacius cio [c], segui tra Eracliano e Marino un fatto d'armi ad Otricoli, inChronico. dove restarono morte cinquanta mila persone sul campo: racconto spropositato; perchè se ciò sussistesse, converrebbe supporre venute alle mani almen cento mila persone in tal'occasione: il che non può mai accordarsi colle circostanze d'allora. Nulladimeno può ben Idacio farci conghietturare, che Eracliano conducesse in Italia più di tre mila persone, e che solamente suggisse, perchè la peggio gli toccò in qualche conflitto. Giunto costui in Affrica sconsitto e screditato, non tardarono a tenergli dietro ordini pressanti dell'Imperadore di ucciderlo, dovunque si trovasse. E colto in fatti nel Tempio della Memoria, fu quivi trucidato. Onorio Augusto a di cinque di Luglio del presente Anno scrisse a i Popoli dell' Affrica, con dichiarare Eracliano nemico pubblico, condannando lui e i suoi com-[d] lib. 15. plici a perdere la testa, col confisco di tutti i loro beni [d]. E con die, Theod. altra Legge del d'i tre d'Agosto indirizzata au Adriano Presetto del

Pre-

Pretorio, ordinò, che si abolisse il nome, ed ogni memoria di lui. ERA Vole. Dono eziandio, secondochè s'ha da Olimpiodoro, tutti i di lui beni Anno 413. a Costanzo Conte, suo Generale, che se ne servi per le spese del suo Consolato nell' Anno seguente, ma senza essersi trovati que' monti d'oro, che la fama decantava. Sabino Genero d'Eracliano fuggito a Costantinopoli, su preso, e dato in mano a gli Ufiziali d'Onorio, e probabilmente si seppe così ben disendere, che n'eb-

be solamente la pena dell'esilio.

INTANTO nelle Gallie si sconciò presto la buona intelligenza, che passò nell' Anno addietro fra il suddetto Costanzo Conte, e Ataulfo Re de' Goti. S'era obbligato questo Re di restituire Placidia all'Imperadore suo Fratello; e Costanzo, che desiderava e sperava di ottenerla in Moglie, ne andava facendo varie istanze [a]. Ma fal olem-Ataulfo, che aspirava anch' egli alle medesime Nozze, non cessa-piod. apud va di tergiversare allegando, che Onorio non gli avea consegnato pag. 185. il grano, già accordato nella capitolazione; e che ottenuto questo, la renderebbe. Restati dunque amareggiati gli animi, Ataulfo voltò le sue armi contro di Narbona, e se ne impadronì nel tempo della vindemia [b]. Per attestato di San Girolamo [c] su [b] Idacius presa anche Tolosa, e il Tillemont sospetta, che da Ataulso. Ma in Chronico. molto prima pare scritta la Lettera del Santo vecchio, dove con- Epist. 11. ta con tante altre sciagure della Gallia ancor questa. Certo è ben- ad Ageruch. sì (e ne sa testimonianza Olimpiodoro) che Ataulso tentò di sorprendere con inganno la Città di Marsiglia: ma non gli venne satto per la vigilanza e bravura di Bonifazio Conte, che coll'armi gli si oppose con obbligarlo alla suga, e regalarlo ancora d'una serita. Questo Bonifazio Conte verisimilmente è quello stesso, ch' ebbe dipoi il governo dell' Affrica, e s' incontra nelle Lettere di Santo Agostino. Sappiamo ancora da Prospero Tirone [d], che l' [d] Prosper Aquitania in quest'Anno venne in potere de' Goti; e da Paolino Tiro in' Penitente [e], che la Città di Bordeaux ricevette come amico A- [e] Paulin. taulso; ma non andò molto, che provò miseramente la crudeltà panit. in Eucharist. di que' Barbari, con rimanerne tutta incendiata. Così in questi tempi ebbe principio nella Gallia Meridionale il Regno de' Goti, di modo che quelle Provincie per alcuni Secoli dipoi portarono il nome di Gotia. Similmente nella parte Settentrionale della Gallia presso il Reno i Borgognoni sotto il Reloro Guntario o Gondecario, stabilirono il loro Regno. Erano costoro Popoli della Germania, divennero in breve Cristiani, e si domesticarono sì fattamente, che i Romani di que' paesi volentieri se ne stavano sotto il loro go-Tomo III.

ERA Volg. verno. La Borgogna d'oggidì è una picciola parte di quel Regno, Anno 413. perchè costoro a poco a poco stesero il loro dominio sino a Lione, al Delfinato, e ad altre Città di que' contorni, come avvertì il Va-[a] Hadria- lesio [a]. Dappoiche Marino Conte ebbe nel presente Anno sì vanus Valesius lorosamente ripulsato da' contorni di Roma il ribello Eracliano, in ricompensa del merito, ch'egli s'era acquistato, su spedito dall' Imperadore Onorio in Affrica con ampia autorità di punire e confiscare. Costui barbaramente si prevalse del suo potere, colla morte non solo di molti delinquenti, ma anche di non pochi innocenti, perchè con troppa facilità porgea l'orecchio a chiunque portava accuse in segreto. Grande strepito sopra tutto sece in quelle parti l'aver egli tolta la vita a Marcellino Tribuno e Notaio, cioè a quel medesimo, che aveva assistito alla celebre Conferenza tra i Cattolici e Donatisti, uomo di rare virtù e di santa vita. Creduto parziale de' Cattolici, trovarono maniera gli Eretici di farlo credere reo di non so qual delitto al suddetto Marino, il quale senz' altro gli fece mettere le mani addosso, ed imprigionarlo. Udita Ib] August. questa nuova, Santo Agostino [b] scrisse caldamente a Ceciliano Governatore allora dell' Affrica, con raccomandargli l'innocente Marcellino; e n' ebbe per risposta, che si studierebbe di salvarlo. Ma nel di 13. di Settembre Marino gli fece tagliar la testa in Cartagine. Per aver egli incontrata la morte per odio ed istigazione de gli Eretici, il Cardinal Baronio l'inserì qual Martire nel Martirologio Romano a dì 6. d'Aprile. Per le premure d'esso Marcellino Santo Agostino scrisse la bell'Opera della Città di Dio, e la dedicò al medesimo. Tante doglianze per questa iniquità di Mari-[c] Orosius no fecero dipoi i Cattolici Affricani, [c] che Onorio Augusto il rilib.7.c.42. chiamò in Italia, e di tutte le cariche lo spogliò. Poscia nell' An-

a quest' Anno una Legge d'Onorio, in cui per quattro Anni esen-

tò le Provincie d'Italia da varie imposte, mosso, come si può credere, da' saccheggi, che avea patito il paese pel passagio de'

Epift. 161.

olim 259.

[d] Codic. no seguente con suo Editto [d] confermò tutti gli atti seguiti sot-1.55.de He. to la sua assistenza fra i Cattolici e Donatisti. Appartiene ancora retic.

Barbari.

Anno

Anno di Cristo ccccxiv. Indizione xii.

d' Innocenzo Papa 14.

ERA Volg. ANNO414.

di Onorro Imperadore 22. e 20.

di Teodosio II. Imperadore 17. e 7.

Confoli { FLAVIO COSTANZO, e FLAVIO COSTANTE.

S E non v'ha errore nelle Leggi del Codice Teodosiano [a], la [a] Gothosro. Presettura di Roma su nell' Anno presente esercitata da Euti-Chron.Codo. Theodos. chiano, poscia da Albino, poscia da Epifanio. Di Albino Presetto di Roma fa anche Olimpiodoro menzione. Costanzo Conte Generale d'Onorio Augusto entrò Console quest' Anno in Occidente; e Costante Generale di Teodosio Augusto in Oriente su l'altro. Secondo Olimpiodoro sembra, che Costanzo venuto a Ravenna, quivi nel primo di dell' Anno affumesse gli abiti Consolari. Poscia così richiedendo i bisogni dell'Imperio, se ne tornò nella Gallia, dove fece nuove istanze ad Ataulfo Re de' Goti, perchè restituisse Galla Placidia. Ma Ataulfo sfoderava ogni di nuove scuse e pretesti per non renderla. Finalmente coll'interposizione di un buon fensale, appellato Candidiano, riusc' ad Ataulso d'indurre quella Principessa a riceverlo per Consorte. A tal fine, per quanto scrive Filostorgio [b], egli ripudiò la prima Moglie, che era Sarmata di [b] Philosto nazione. Racconta Giordano Storico, che ne seguirono le nozze 1.7. c.4. in Forli (quando non avesse cambiato Frejus di Provenza in Forlì d'Italia), oppure in Imola. Certamente è un errore, perchè Ataulfo non la sposò prima dell'Anno presente, nè era per questi tempi in Italia. Quel che più importa, Olimpiodoro [c] più au- [c] Olymtentico Storico, perchè contemporaneo, attesta celebrate quelle piodorus nozze nella Gallia nella Città di Narbona, correndo il Gennaio rium p.184. del presente Anno. Altrettanto abbiamo da Idacio [d]. Segui dun- [d] Idacius que con tutta magnificenza quel nobile sposalizio in casa di un certo in Chronico apud Sir-Ingenio, primario Cittadino di Narbona, e fu dato il primo luogo mond. a Placidia, che vi comparve in abito da Reina. Ataulfo vestito anch' egli alla Romana fece sontuosi doni alla Principessa, e fra gli altri fu singolar quello di cinquanta Paggi, ciascun de' quali portava nell' una mano un bacile ripieno d'oro, e nell' altra un altro simile pieno di pietre preziose d'inestimabil valore. Al Ladro è facile il pulire la Sposa. Furono quei regali ricchezze tutte asportate da i Goti dal sacco di Roma. Cantossi in tal sunzione secondo l'usanza

l'Epi-

ERA Volg. l'Epitalamio, e il primo ad intonarlo fu Attalo, che d'Imperado-Anno 414. re de'Romani era divenuto Cortigiano de i Re Goti. Terminò poi la folennità con giuochi, grande allegrezza e tripudio di quanti Romani e Barbari si trovarono allora in Narbona. Leggesi presso

[a] Spon Jacopo Spon [a] un'Iscrizione, esistente in Sant' Egidio nella Linrudit. Anti. guadoca, posta ad Ataulfo Flavio potentissimo Re &c. e alla Cequit. p. 157. sarea Placidia Anima sua &c. Ma è da stupire, che un uomo dotto, come lo Spon, ed anche il celebre Du-Cange, ricevessero per monumento legittimo dell'antichità un'Iscrizione sì affettata e ridicola, e che combatte ancora contro la Storia d'allora. Non c'è apparenza alcuna, che Onorio Imperadore acconfentisse a tali Nozze; perciocchè in questo medesimo Anno, secondo la Cronica di San Prospero, per configlio de'Goti, e colle loro spalle Attalo ripigliò nella Gallia la porpora, e la fece da Imperadore al dispetto d'esso Onorio; ma con una assai trista figura, perchè non avea nè potere, nè danari, nè soldati, e con sì bell' aspetto di Signoria non era che un Servo de' Goti. Paolino penitente, di cui resta un Poema Eucaristico, ricco Cittadino di Bordeaux, e nipote del famoso Ausonio, scrive, che da questo immaginario Imperadore ottenne la carica di Conte della Teforeria segreta: Tesoreria per confessione di lui fallita, e di nome solo. A quest'Anno nel Codice di [b] 1.2 de Giustiniano è riferita una Legge di Onorio Imperadore [b], in cui bis, qui ad Eccles. con- stabilisce l'immunità delle Chiese, ordinando, che non si possa levare da i sacri Templi, chi colà si rifugia, ed intimando la pena di lesa maestà a chi contravenisse. Forse quella Legge appartiene all'

fugiunt, Codic. Justinian.

Theadof.

Anno 409. in cui Giovio su Presetto del Pretorio in Italia. Altri Editti del medesimo Augusto, spettanti all'Anno presente, esisto-[c] Gothoff, no nel Codice Teodosiano [c], spezialmente per sollevare da vari Chron.Cod. aggravj e dall'iniquità de' pubblici Ufiziali i Popoli dell' Affrica. Perchè non era facile a quella gente il portar le loro doglianze alla Corte, a cagione del mare, perciò i Ministri della Giustizia e del Fisco a mansalva vi faceano non poche estorsioni ed avanie: al che il buon Augusto andò provvedendo il meglio che potè. In Costantinopoli mancò di vita Antioco Persiano, che fin allora con gran lode era stato Curatore del giovine Teodosio Augusto a nome d' Ifdegarde Re della Persia. Allora Teodosio dichiarò Augusta Pulcheria sua Sorella, giovane piissima, e dotata d'insigni Virtù, che saggiamente aiutò da lì innanzi il Fratello nel governo dell' Imperio, e dedicò a Dio la sua virginità. Delle sue mirabili qualità e Virtu è da leggere Sozomeno [d].

[d] Sozom. 1.9. C. I.

NELLA Gallia mal soffer) Costanzo Conte, Generale d'Ono- ERA Volg. rio, il maritaggio di Galla Placidia con Ataulfo, perchè a quelle Anno 4140 nozze anch'egli da gran tempo aspirava. Ma non potendo di più, attese a liberare dal barbaro Re, e da' suoi Goti, quanto paese egli potè. Impedì, che non potessero aver navi, nè commercio co' paesi forestieri, ed intanto con segreti trattati proccurò di spignere Ataulfo in Ispagna, facendogli sperare colà a nome dell'Imperadore la cession di qualche Provincia per sua residenza. Nè mancava già Galla Placidia di configliar al Marito la pace con suo Fratello, di maniera che Ataulfo prese la risoluzione di passar in Ispagna, con pensiero di quivi combattere contro i Vandali, Alani, e Svevi in favore d'Onorio Augusto. Scrive Paolo Orosio [a], Autore, [a] Orosius che in questi tempi compilava la sua Istoria ad istanza di Santo Agostino, che Costanzo dimorando in Arles, scacciò Ataulfo da Narbona, e il costrinse a ritirarsi in Ispagna: parole, che sembrano indicare usata la forza dell' armi, per isloggiarlo di la. Ma probabilmente il solo avergli difficultati i viveri, e le speranze a lui date, furono le cagioni principali di mutar quartiere. Narra in oltre lo stesso Oroso di avere inteso da San Girolamo, che un Cittadino di Narbona, persona riguardevole ed amicissima dello stesso Ataulfo, raccontava, che questo Re sulle prime altro non meditava, che di annientare l'Imperio Romano, e di stabilire il Gotico; ma che dipoi avendo conosciuto, che la sfrenata barbarie della sua Nazione non voleva nè briglia nè leggi, siccome personaggio d'animo e d'ingegno grande, determinò di acquistar più gloria con adoperar le forze della sua gente per rimettere in auge, ed accrescere lo stesso Romano Imperio, e con divenire ristorator del medesimo, giacchè non avea potuto esserne distruttore. Per questo non volle più guerra co' Romani, e trattò coll' Imperadore Onorio di pace: al che contribuivano non poco le esortazioni di Placidia, Principessa provveduta d'ingegno, e creduta di Pietà non volgare. Il perchè abbiamo abbastanza per intendere, che Ataulfo spontaneamente più tosto, che per forza d'armi elesse di trasserirsi in Ispagna. Che poi Costanzo Conte anche in altre maniere attendesse al bene dell' Imperio, si può raccogliere da un'Iscrizione d'Albenga, da me data alla luce [b]. Si ricava da essa, che Costanzo ristorò e sortificò di mura una Città (verisimilmente Albenga stessa) con por- [b] Thesasse te, piazza, e porto. Nè può questo applicarsi a Costanzo Augu-rus Novus Inscriptions sto Figliuolo di Costantino il Grande; ma si bene a Costanzo Con-p. 697. n. 39

te, di cui abbiam finora favellato, avendo egli ritolta parte della Gallia a vari Tiranni.

Anno di Cristo ccccxv. Indizione XIII. d'Innocenzo Papa 15. di Onorio Imperadore 23. e 21. di Teodosio II. Imperadore 14. e 8.

Consoli { ONORIO AUGUSTO per la decima volta, TEODOSIO AUGUSTO per la sesta.

Piotium

PIE. 187.

ERA Volg.
ANNO 415.

A BBI AMO dalle Leggi del Codice Teodosiano Presetto di RoANNO 415.

Passon Passon Cresco Passon che su Ataulso Re de' ma in quest' Anno Gracco. Passato che su Ataulso Re de' Goti in Ispagna, s'impadron'i di Barcellona, ed ivi poi stabilì la [a] Olym- sua residenza [a]. Gli partori in quella Città Galla Placidia un Figliuolo, a cui su posto il nome di Teodosio: del che sommamente si rallegrò esso Ataulfo, e prese più amore alla Repubblica Romana. Ma all'allegrezza succedette da l'1 a non molto la tristezza, essendo mancato di vita questo loro germoglio, che con gran duolo de' genitori fu seppellito entro una cassa d'argento in una delle Chiese di Barcellona. Ma peggio avvenne poco appresso, perchè lo steffo Ataulfo fu anch' egli tolto dal Mondo, mentre nella scuderia visitava secondo il costume i suoi cavalli, da un suo domestico, appellato Dubbio. Costui, perchè il suo vecchio Padrone, Re di una parte de' Goti, era stato ammazzato da Ataulfo, non gliela perdonò mai più, finchè ne fece nella forma suddetta la vendetta. Gior-[b] Jordan, dano [b] chiama il di lui uccifore Vernulfo, aggiugnendo, che code Rebus flui irritato, perchè il Re metteva in burla la sua corta statura, gli cacciò la spada nella pancia. E se a tale Storico prestiam sede,

già Ataulfo s'era inoltrato nella Spagna, ed avea cominciato a combattere co i Vandali & Alani in favore dell'Imperio Romano. Fi-[c] Philoft. lostorgio [c] attribuisce la di lui morte a varie crudeltà, da-lui comlib. 12.0.4. messe in collera. Prima di morire Ataulso, raccomandò a suo Fratello, di cui non sappiamo il nome, che restituisse all'Imperadore Onorio la Sorella Placidia, e proccurasse in qualunque modo che potesse, di stabilir pace e lega coll'Imperio Romano. Si figurava egli, che questo suo Fratello gli avesse a succedere nel Regno; ma s'inganno. Singerico, Fratello di quel Saro, che di sopra vedem-

mo trucidato per ordine dello stesso Ataulfo, non in vigore delle Leggi, o della parentela, ma colla violenza, fu creato Re. [d] Nè tardò costui a far la vendetta del Fratello, perchè strappati dal-Era Volgo le braccia di Sigesaro Vescovo (non so se de i Goti stessi, o pure di Barcellona) i Figliuoli di Ataulso, a lui nati dal primo Matrimonio, crudelmente li sece ammazzare. Oltre a ciò in onta del Re desunto sece camminar la stessa Regina Placidia a piedi davanti al suo cavallo, mischiata con altri prigionieri, per lo spazio di dodici miglia. Ma questo Barbaro in capo a sette di su anch'egli scannato, ed ebbe per successore Vallia. Ambrosio Morales [a], [a] Morales e dopo lui il Baronio [b], rapportano un Epitasio posto al Re A-list. Historialis in Barcellona, dove si dice seppellito con sei Figliuoli, uc-[b] Baron. cisi dalla sua gente. Eccolo di nuovo.

BELLIPOTENS VALIDA NATUS DE GENTE GO-THORUM,

HIC CUM SEX NATIS REX ATAULPHE JACES.
AUSUS ES HISPANAS PRIMUS DESCENDERE IN
ORAS,

QUEM COMITABANTUR MILLIA MULTA VIRUM. GENS TUA TUNC NATOS, ET TE INVIDIOSA PEREMIT,

QUEM POST AMPLEXA EST BARCINO MAGNA GEMENS.

Se antica, o de' Secoli susseguenti, sia quest' Iscrizione, alcuno ha dubitato, e ne dubito più d'essi anch' io, parendo, che non convenga assai colla Storia quel terzo esametro verso

AUSUS ES HISPANAS PRIMUS DESCENDERE IN ORAS.

Ma certo egli fu il primo de i Re Goti, che fissassero la sua residenza in Ispagna. Potrebbe ben servire ad assicurarci, che sosse composto allora esso Epitasso, l'autorità di Flavio Destro, Storico di que'tempi, perch'egli scrive, che era fattura sua. Ma oggidi è conchiuso fra i Letterati, tinti alquanto di Critica, e liberi dalle passioni Spagnuole, che la Storia pubblicata sotto nome di Flavio Destro, e comentata dal Bivario, è una solenne impostura di questi ultimi tempi, e ne sappiamo anche l'Autore, o gli Autori, che con altre simili merci hanno sporcata la Storia, e il Martirologio della Spagna e del Portogallo. Secondo la Cronica Ales-

Era Volg. fandrina giunfe a Costantinopoli la nuova della morte d'Ataulfo Anno 415. nel di 24. di Settembre dell' Anno presente, e se ne sece festa.

Theodof.

IN quest' Anno Onorio Augusto pubblicò una Legge (a) severis-Tit. 10. lib. fima contra de' Pagani, con istenderla non solamente per tutta l' Affrica, ma per tutto ancora il Romano Imperio. In essa comandò egli, che dovessero uscir di Cartagine e da tutte le Città Metropolitane i Sacerdoti del Paganesimo. Un' al Fisco tutti i loro Luoghi facri, e le entrate, che da loro dianzi s'impiegavano in sagrifizje conviti, a riserva di quanto era già stato donato alle Chiese de' Cristiani. S'era in altre Leggi mostrato questo Imperadore assai favorevole a i Giudei. Anche nel presente Anno loro concedette (b) 1.16. il poter tenere Schiavi Cristiani (b), purchè loro lasciassero la li-

Tit. 9. 1.3. Codic. Theodof.

bertà della Religione, nè li seducessero. Editto disdicevole ad un Imperador Cristiano, e concessione riprovata molto prima da Costantino il Grande. E perciocchè essi Giudei gli rappresentarono, che parecchi della loro setta abbracciavano la Fede Cristiana, non con animo vero, ma solamente per ischivar le pene de' lor delitti, e i tributi imposti a i Giudei: Onorio permise a costoro di ripigliare la lor setta, credendo egli, che non tornasse il conto nè pure alla Religion Cristiana l'avere in seno questi finti Cristiani. Sono ben diverse in questo proposito le Leggi de'nostri tempi. All' incontro Teodofio Augusto con altri Editti represse l'insolenza d'essi Giudei. E sappiamo dalla Cronica Alessandrina, che nel presente Anno terminò i suoi giorni Termanzia Figliuola di Stilicone, e Moglie d' Onorio Imperadore, ma ripudiata da lui. Succedettero ancora in quest' Anno de i fieri tumulti nella Città d'Alessandria, per gli quali di colà furono scacciati i Giudei. Socrate Sto-

(e) Socrates rico (c) incolpa forte di tali scandali Cirillo Vescovo di quella lib. 7. c. 15. Città, e i Monaci di Nitria; ma sopra ciò è da vedere il Car-

dinale Baronio.



Anno di Cristo ccccxvi. Indizione xiv.

d'Innocenzo Papa 16.

di Onorio Imperadore 24. e 22.

di Teodosio II. Imperadore 15. e 9.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la settima volta, GIUNIO QUARTO PALLADIO.

PRobiano Prefetto di Roma nel presente Anno si mira nelle ERA Volg. Leggi del Codice Teodosiano. Aveano i Goti nella Spagna Anno 416. eletto Vallia per loro Re, con intenzione, ch'egli facesse la guerra contro a i Romani. Ed egli in fatti s'accinse all'impresa, e meditando di far delle conquiste ne' paesi dell' Affrica, (a) fece (a) Orosius imbarcare un numeroso corpo de' suoi Goti, bene armati, per farli lib. 7-c. 43. passare colà. Ma Iddio permise, che costoro assaliti da fiera burasca con tutte le navi perissero dodici miglia lungi dallo stretto di Gibilterra. Questo sinistro avvenimento, e il ricordarsi Vallia, come miseramente fosse terminata un'altra simile spedizione, allorchè Alarico volea paffare in Sicilia, gli mise il cervello a partito, e determinò di cercar più tosto la pace dall'Imperadore Onorio, con promettergli la restituzione di Galla Placidia, ed obbligar la nazione de' Goti a far guerra in favore dell' Imperio Romano a gli altri Barbari, che aveano fissato il piede in Ispagna, cioè a i Vandali, Alani, e Svevi. Cosa curiosa, e per quanto osservò Paolo Orosio, quasi incredibile avvenne, cioè che anche gli altri Re barbari, che non erano d'accordo coi Goti, esibirono lo stesso ad Onorio, con fargli sapere: Strignete pure, o Augusto, la pace con tutti, e da tutti ricevete gli ostaggi: che noi, senza che vi moviate, combatteremo insieme. Nostre saranno le morti, per voi sarà la vittoria; e un immortal guadagno verrà alla Romana Repubblica, se noi pugnando l'un contra l'altro, tutti periremo. Onorio accettò l'esibizione di Vallia, e secondochè scrive Filostorgio (b), (b) Philoconcedette a i Goti una parte della Gallia, cioè la seconda Aquita. storg. 1. 12. nia, o sia la Guascogna con terreni da coltivare. Ma questa concessione più fondatamente si dee riferire all' Anno 418. Giordano Storico (c) non so qual fede meriti qui, perchè confonde molti (c) Tordan. punti di Storia; tuttavia ascoltiamolo, allorchè narra, che Co- cap. 32. de stante Conte, Generale dell'Imperadore, con un fiorito esercito Reb. Geric. si mosse contra di esso Re Vallia, con disegno di ricuperar Placidia Tomo III.

ERA Volg. o colle buone o colle brusche; ma che essendogli venuto incontro Anno 416. il Re Goto con un' Armata non inferiore, seguirono varie ambascerie, per le quali finalmente si conchiuse la pace. Onorio mandò a Vallia una gran quantità di frumento già promesso, e non mai (a) Olym- dato ad Ataulfo, cioè per attestato di Olimpiodoro (a), seicento atud Pho- mila misure. Ed allora il Goto rimise Galla Placidia con tutta osium p. 190. norevolezza in mano di Eupiuzio Magistriano, Ufiziale Cesareo, spedito a lui per la pace, il quale la ricondusse, o la rimandò al Fratello Augusto. Poscia esso Re attese a mantener la parola data ad Onorio, con far la guerra valorosamente a gli altri Barbari ufurpatori della Spagna. Bisogna, che fra i patti della pace tra l'Imperadore e i Goti, uno ancora se ne contasse, cioè, che i Goti abbandonassero Attalo Imperador da Commedia di que' tempi, o pure che il consegnassero nelle mani d'esso Onorio. Da Paolo Orosio (b) Orofius (b) sappiamo, che costui passò co i Goti in Ilpagna, e di là si parti, 116.7.6.42. probabilmente perchè scorgendo i maneggi di pace coll' Imperadore, sospettò di restar vittima dell'accordo. Si pose dunque in nave, ma nel mare su preso, e condotto a Cottanzo Generale Cesareo, al quale era stato conferito il titolo di Patrizio; e questi ordinò, che sosse condotto a Ravenna. Gli sece Onorio solamente ta-(c) Philo-gliar la mano destra, o pure, come vuol Filostorgio (c), non altro che il pollice, e l'indice della destra, acciocchè non potesse più saf. 5. scrivere. Anzi questo Autore attesta, essere stato costui consegnato da i Goti istessi all'Imperadore; ed è verisimile, con patto segreto di salvargli la vita. Secondo lui solamente nell' Anno seguen-(d) Profrer te gli surono tagliate le dita. Prospero (d) riferisce all' Anno pre-¿aChronico. cedente la presa d'Attalo; ma nella Cronica Alessandrina abbiamo, che nel di 28. di Giugno, e nel di 6. di Luglio del presente Anno furono fatte feste e Giuochi pubblici in Costantinopoli per la presa d'Attalo. Potrebbe essere, che l'arrivo di costui a Ravenna accadesse nel fine di questo, o nel principio del susseguente Anno. Erano poi succeduti, duranti le guerre e i passaggi de' Barbari, nel Romano Imperio de i disordini incredibili contra le Leggi; ed è probabile, che i Giudici ed Ufiziali Imperiali ne profittassero con formare de'fieri processi contro chiunque vi avea contravenuto. Ma (e) 1.14. l'Imperadore Onorio con una Legge (e), indirizzata a Costanzo Conte e Patrizio, abolì tutti i reatidichiunque avesse in que' tem-1. Is. Cod. pi sì sconcertati rapito ed occupato l'altrui, riserbando solamente Theodof. a i Padroni di ricuperare il suo, se tale poteano provarlo. Bolliva

intanto l'Eresia di Pelagio e Celestio, spezialmente in Affrica, do-

ve s'erano raunati i Vescovi ne' Concilj di Cartagine, e di Milevi, ERA Volge oggidi Mela, in occasion di costoro, che si studiavano di seminar Anno 416. dapertutto il loro veleno. Innocenzo Papa, scrivendo in quest' Anno ai Padri d'essi Concilj, condannò le opinioni di costoro, e ne scomunicò gli Autori: il che gli accrebbe gloria in tutta la Chie-La di Dio .

Anno di Cristo cecexvii. Indizione xv. di Zosimo Papa 1.

di Onorio Imperadore 25. e 23.

di Teodosio II. Imperadore 16. e 10.

Confole { ONORIO AUGUSTO per l'undecima volta, FLAVIO COSTANZO per la seconda.

A VEA l'Imperadore Onorio già conferito a Costanzo Conte suo Generale lo splendido titolo di Patrizio, e volendo maggiormente premiare in quest' Anno il suo fedele servigio, oltre all' averlo creato Confole per la seconda volta, e presolo per Collega nel Consolato suo undecimo, gli avea destinata per Moglie Galla Placidia sua Sorella. A tali nozze non inclinava punto Placidia, per quanto scrive Olimpiodoro (a), Autore di questi tempi, e non (a) Olympio si sa se per superbia, o per qual altro motivo. Onorio o dubitando apud Phoo sapendo, che da i consigli de i samiliari e servitori di questa Principessa procedeva la di lei avversione e renitenza a questo matrimonio, se la prese contra di loro. Ma finalmente la volle vincer egli, e nel di primo di Gennaio, in cui amendue faceano la solennità dell' ingresso nel Consolato, presala per mano, la forzò a darla a Costanzo; ed ella benchè di mala voglia il prese per Marito. Si celebrarono tali Nozze con gran pompa e splendidezza. Partorì poi Placidia a Costanzo, probabilmente prima che terminasse l'Anno, una Figliuola, ch'ebbe il nome di Giusta Grata Onoria. D'essa è fatta menzione in un'Iscrizione rapportata già dal Grutero (b), e (b) Grutero poscia da me più corretta nel mio Tesoro nuovo. Volle eziandio in Inscription. quest' Anno l'Augusto Onorio consolare colla sua presenza i Roma- pag. 1048. ni. La Cronica di Prospero (c) rende testimonianza, ch'egli trion- (c) Prosper salmente entrò in quella Città, e che davanti al suo cocchio sece apud Labmarciare a piedi Attalo, già immaginario Imperadore. Filostor- beum. gio aggiugne, che esso Augusto giunto colà, al mirare la Città tormata così popolara, se ne rallegrò assaissimo, e colla mano e colla

ERA Volg. voce fece animo e plaufo a chi riedificava le case e i palagi rovinati da i Barbari. Poscia essendo salito sul tribunale, volle, che Attalo falisse anch'egli fino al secondo gradino, acciocchè tutto il Popolo s'accertasse co' suoi occhi della di lui depressione. Dopo di che fattogli tagliar le due dita, con cui si scrive, il mandò in esilio nell'Isola di Lipara, vicina alla Sicilia, con ordine di somministrargli tutto il bisognevole pel suo sostentamento. Se ciò sosse un atto di sua clemenza, o pure un concerto satto co i Goti, allorchè gliel diedero in mano, è tuttavia oscuro. Poco si dovette fermare in Roma Onorio; perciocchè nel Gennaio, Maggio, e Dicembre, stando in Ravenna, dove certo egli si restituì dopo la visita satta a i Romani, abbiamo Leggi da lui pubblicate, e inseri-(2) Gothof. te nel Codice Teodosiano (a). Fra esse una provvede all'Annona Chron. Cod. di Roma. Un'altra vieta fotto pena di morte il comperare per if-Theodof. chiavo un uomo libero, e il turbare nel possesso della libertà i manomessi. In un'altra vuole, che le terre incolte sieno esenti da gli aggravi. A di 12. del Mese di Marzo, siccome pruova il Pagi, mancò di vita Innocenzo I. Papa, Pontefice di gloriosa memoria per le sue Virtù e pel suo zelo nella custodia della Religione Cattolica, e della Disciplina Ecclesiastica. Ebbe per Successore Zosi-

rio, a guerreggiare contra de gli altri Barbari, occupatori di quel(b) Idacius le Provincie. Idacio (b) scrive, e dopo lui Sant' Isidoro (c), ch'
in Chronico
apud Sirmondum. gi, che s'aveano fabbricato un buon nido nella Provincia della Be(c) Isidorus
in Histor.

Goth. apud ti. Gli Alani, dianzi si potenti, surono anch' eglino dissatti da i
Lubbeum.

(c) stidorus tica, dove è Siviglia, dal filo delle sciable Gotiche rimasero estinin Histor.

Goth. apud ti. Gli Alani, dianzi sì potenti, surono anch' eglino dissatti da i
Lubbeum. Goti, ed ucciso il Re loro Atace. Quei, che restarono in vita, si
fottoposero a Gunderico Re de' Vandali, che regnava nella Galizia,
con rimanere abolito il nome del Regno loro. E' testimonio anco(d) Orosius ra di queste vittorie Paolo Orosio (d), il quale nell' Anno presente
lib. 7. c. 43. diede fine alla sua Storia, scritta da lui in Ispagna, e dedicata a
Santo Agostino. Ma sorse buona parte di queste prodezze satte da
i Goti si dee riferire al susseguente Anno.

mo, Pontefice non assai avveduto, come il suo Predecessore, perchè si lasciò sulle prime sorprendere dalle sinte suppliche di Pelagio, e Celestio Eretici, ch'egli buonamente credette innocenti. Ma nel seguente Anno, conosciute meglio queste volpi prosserì la sentenza condannatoria de' loro errori. Seguitava intanto nelle Spagne Vallia Re de' Goti, dappoichè ebbe conclusa la pace con Ono-

Anno

Anno di Cristo cccexviii. Indizione i.

di Bonifacio I. Papa 1.

di Onorio Imperadore 26. e 24.

di Teodosio II. Imperadore 17. e 11.

Consoli { ONORIO AUGUSTO per la dodicesima volta, TEODOSIO AUGUSTO per l'ottava.

R ICUPERATE ch'ebbe Vallia molte Provincie della Spagna ERA Volg. dalle mani de'Barbari, sembra assai verisimile, che le ce- Anno 418. desse a gli Ufiziali dell'Imperadore Onorio; perciocchè secondochè scrive Idacio (a), su esso Vallia richiamato da Costanzo Patri- (a) Idacius zio nelle Gallie, e d'ordine dell'Imperadore, quivi assegnata a lui in Chronic.
Prosper in e alla sua Nazione per abitarvi, la seconda Aquitania, dove è Chronico. Bordeaux, con alcuni paesi circonvicini, cioè da Tolosa fino all' Oceano. Allora la Linguadoca cominciò ad essere appellata Gotia. Giordano Storico (b) chiaramente scrive, che Vallia consegnò a i (b) Jordan. Ministri dell' Imperadore le Provincie conquistate, e venne ad cap. 32. de Reb. Geric. abitare a Tolosa. Ma poco egli godè di questi suoi vantaggi, perchè venne rapito dalla morte nel presente Anno, con essere a lui fucceduto nel Regno Gotico Teodorico, o sia Teoderico. Nella Cronica di Prospero questi avvenimenti son riferiti al susseguente Anno. Nel presente Zosimo Papa sulminò, siccome accennai, la sentenza contro gli errori di Pelagio e di Celestio, e dipoi sece istanza ad Onorio Augusto dimorante in Ravenna, acciocchè per ordine suo costoro co i lor seguaci sossero cacciati da Roma, e dall'altre Città, e riconosciuti per Eretici. Dobbiamo alla diligenza del Cardinal Baronio l'Editto allora pubblicato dall'Imperadore, e indirizzato a Palladio Prefetto del Pretorio d' Italia. In vigore di questo anche gli altri Prefetti del Pretorio, cioè Agricola della Gallia, e Monafio dell' Oriente, ordinarono le medesime pene contra quegli Eresiarchi. Nel qual tempo anche i Vescovi Affricani in un Concilio plenario, inerendo alla sentenza della Sede Apostolica, concordemente condennarono i suddetti Eretici. Terminò il corso di sua vita in quest' Anno a dì 26. di Dicembre il medesimo Zosimo Papa, e dopo due giorni di Sede vacante su eletto nella Chiefa di Marcello dalla miglior parte del Clero, alla presenza di nove Vescovi, per suo Successore Bonifacio, vecchio Prete Romano, figliuolo di Giocondo; ma non senza tumulto e scisma. Im-

Era Volg. perciocche un'altra parte del Clero e del Popolo, stando Eulalio

(b) Ammia mus lib. 16 ..

Arcidiacono nella Chiefa Lateranenfe, quivi l'elessero Papa: dal che seguirono molti sconcerti nell' Anno appresso. Al presente ap-(a) Prosper partiene ciò, che narra Prospero Tirone (a), o sia qualch' altro apud Labb. Prospero, cioè che Faramondo cominciò a regnare sopra i Franchi. Questo è, per quanto dicono, il primo Re di quella Nazione a noi noto, ma esso sta appoggiato all'autorità di uno Scrittore non abbastanza autentico. Nè Gregorio Turonense, nè Fredegario conobbero alcun Re de' Franchi di questo nome. Ammiano (b) sotto 1' Anno 356. sa menzione de i Re de' Franchi, ma senza dire qual nome avessero. Contuttociò è stato creduto da gli Eruditi Franzesi sufficiente questa notizia, per cominciare da questo Faramondo il catalogo d'essi Re Franchi; e tanto più perchè sa menzione di lui anche l'Autore de Gestis Francorum, il quale si crede, che vivesse circa l'Anno di Cristo 700. Ma quell' Autore racconta sul principio tante favole della venuta de' Franchi da Troia, e dà per Avolo a Faramondo Priamo, e per Padre Marcomiro, che non fa punto di credito all' asserzione sua intorno a Faramondo. Potrebbe anch'essere, che nella Cronichetta di quel Prospero fosse stata incastrata ed aggiunta ne' Secoli susseguenti la notizia d' esso Faramondo da chi prese per buona moneta le Favole inventate dell' origine de' Franchi. In fatti manca essa in qualche testo. Quello, che è certo, questa bellicosa Nazione, conosciuta anche ne' precedenti due Secoli, signoreggiava allora quel paele, che è di là dal Reno nella Germania, cominciando da Magonza fino all'Oceano, confinando, per quanto si crede, colla Sassonia, e Svevia. Er-(c) Fimoldo Migello (c), il cui Poema, composto a' tempi di Lodovico 1.4. in Rer. Pio Augusto, fu da me pubblicato, scrive, essere stata a' suoi di opinione, che i Franchi tirassero la loro origine dalla Dania, o sia dal Mar Baltico. Sopradi che è da leggere un'erudita Dissertazione del celebre Leibnizio.

Nigellus Izalicar. Part. 2. Tomi II.



Anno di Cristo cccexix. Indizione II.

di Bonifacio I. Papa 2.

di Onorio Imperadore 27. e 25.

di TEODOSIO II. Imperadore 18. e 12.

Consoli & MONASIO, e PLENTA.

Ra inforto Scisma, siccome di sopra accennai, nella Chiesa Anno 419.

Romana per l'elezione de i due competitori Bonifacio, ed Eulalio. Quasi tutto il Clero e Popolo aderiva a Bonifacio; ma Eulalio avea dalla sua Simmaco Presetto di Roma, il quale avendo scritto in suo favore a Ravenna, su cagione, che l'Imperadore gli ordinasse con un rescritto di cacciar Bonifacio dalla Città, e di confermare Eulalio , Mandò anche Onorio a Roma Afrodifio Vicario Tribuno, per tener il popolo a freno. Simmaco allora spedì alla Chiesa di San Paolo suori di Roma, dove s'era ritirato Bonifacio, a chiamarlo, per comunicargli l'ordine Imperiale. Il messo fu maltrattato dal Popolo, che stava per Bonifacio. Onde Simmaco sdegnato per questo affronto pubblicò tosto il comandamento dell'Imperadore in favore d'Eulalio, e mise le guardie alle Porte della Città, affinchè Bonifacio non entrasse, con dare susseguentemente avviso all'Imperadore dell'operato, e con dipignere Bonifacio, come uomo turbolento e sedizioso. Perciò Eulalio liberamente passò alla Basilica Vaticana, e quivi alla Papale celebrò la Messa. Ma informato meglio l'Imperadore da gli Elettori di Bonifacio, chiamò amendue le parti a Ravenna, e per procedere saviamente, adund un Concilio di Vescovi, che ne giudicassero. Tuttavia perchè il negozio andò più a lungo di quel che si credeva, e sopravenne la Pasqua, l'Imperadore per configlio de' Vescovi raunati nel Concilio, mandò Achilleo Vescovo di Spoleti a Roma per le funzioni di que' fanti giorni, con ordinare a Bonifacio e ad Eulalio, che niun d'essi s'accostasse a Roma, finattanto che non sosse decifa la lor controversia. Chiamò ancora molti altri Vescovi più lontani, acciocchè fosse in ordine un Concilio più numoroso del primo, da tenersi a Spoleti. Anche Placidia scrisse per questo ad Aurelio Vescovo di Carragine. Ma Eulalio, per la sua superbia, sprezzati gli ordini Imperiali, prima del Vescovo di Spoleti volò

a Roma di bel mezzo giorno, accolto da' suoi parziali con festa, ma non senza un gran tumulto, perchè se gli oppose la parte, che

Era Volg. teneva per Bonifacio, e in tal mischia molti surono maltrattati e Anno 419. feriti. Allora Simmaco, che dal Cardinale Baronio vien tassato per sospetto e parziale in tal controversia, ma che nel progresso non si diede a conoscere per tale, immediatamente notificò tutto il succeduto all'Imperadore Onorio, ed a Costanzo di lui Cognato, i quali adirati per tale insolenza, rescrissero tosto a Simmaco, che cacciasse Eulalio, e il confinasse nel territorio di Capoa, con riconoscere Bonifacio per legittimo Papa. Eseguì Simmaco puntualmente l'ordine, e replicò alla Corte con biasimare la temerità di Eulalio. E da lui stesso sappiamo, che Bonifacio su ricevuto con sommo giubilo e concordia da tutto il Popolo. Tutto questo affa-(a) Symma- re apparisce dalle Lettere di esso Simmaco (a), e da i rescritti Im-

chus in Au-Eluar. Epist. periali, rapportati dal Cardinal Baronio. Poscia Eulalio per misericordia fu creato Vescovo di Nepi, per quanto scrive Anastasio, o sia l'antichissimo Autore del Pontificale Romano. E mancò poi

di vita un anno dopo la morte di Papa Bonifacio.

apud Pho-

IN quest' Anno a di 2. di Luglio, Galla Placidia, Moglie di Costanzo Conte e Patrizio, gli partori in Ravenna un Figliuolo, a cui su posto il nome di Flavio Placido Valentiniano, che poscia (b) Olym- divenne Imperadore (b). Credono alcuni, che Placidio e non Placido fosse chiamato dal nome della Madre. Se non è fallato il testo sium p. 192. di Apollinare Sidonio nel Panegirico di Avito, ivi egli è chiamato Placido. Onorio suo Zio per le gagliarde istanze della Sorella gli diede da l'a non molto il titolo di Nobilissimo, ch'era il primo grado d'onore per chi era destinato all'Imperio. Avvenne in questo medesimo Anno, che i Barbari occupatori di alcune Provincie della Spagna, da che non erano più infestati da i Goti, vennero alle (c) Idacius mani fra loro. (c) I Svevi, che aveano per loro Re Emerico, foccombendo furono assediati da i Vandali, de'quali era allora Re Gunderico, ne' monti Nervasi, che son creduti quei della Biscaglia. (d) Prosper Racconta eziandio Prospero Tirone (d), che nell' Anno presente

in Chronico apud Sirmond.

in Chronico Massimo per forza ottenne il dominio delle Spagne, cioè quel medesimo, che da Geronzio ne gli anni addietro su creato Imperadore, e fuggì poi ramingo e screditato appresso i Barbari dimoranti in Ispagna. Ma l'Autor d'essa Cronica di troppo aprì la bocca, certo esfendo, che parte della Spagna riconosceva allora per suo Signore Onorio Augusto, ed un'altra parte era in potere de' Vandali e Svevi. Può essere, che costui in qualche angolo di que' paesi facesse questa nuova scena. Tuttochè poi più sulmini si sossero scagliati contra l'Eresia di Pelagio, questa più che mai ostinata resisteva e si dilatava. E spezialmente verso questi tempi infor- ERA Volg. se in difesa d'essa Giuliano Vescovo di Eclano, Città vicina allora Anno 419. a Benevento, la cui sedia su poi trasserita a Frigento. L'infaticabil Santo Agostino contra di costui, e contra di tutta la setta seguitò a comporre vari Libri; e i Vescovi Affricani raunati nel Concilio di Cartagine soddisfecero alle parti del loro zelo in condannarla ed estirparla. A questo medesimo fine Onorio Imperadore, probabilmente mosso dal Romano Pontesice, uni la sua autorità, con inviare a dì 9. di Giugno di quest' Anno ad Aurelio Vescovo di Cartagine la Costituzione da lui pubblicata nel precedente Anno contra di Pelagio e Celestio. Abbiamo ancora un Editto (a), con cui il medesimo Imperadore slargò sino a quaranta passi suori della Chie-mond. Ap. sa l'asilo, o sia l'immunità per chi si ricoverava ne' Luoghi sa- Codic. cri. E perciocchè talvolta accadeva, che delle persone innocen- Theodos. ti, o perseguitate da' prepotenti, erano imprigionate, con torsi loro i mezzi di potersi disendere; il piissimo Imperadore ordinò nel medesimo Editto, che i Vescovi avrebbono un'intera libertà di visitar le prigioni, per informarsi non meno del trattamento, che si faceva a' poveri carcerati, che de'loro affari, per sollecitar poscia i Giudici in loro favore. Sarebbe da desiderare, che questa Legge, rapportata dal Sirmondo, e simile ad un'altra del medesimo Augusto dell' Anno 409 non sosse abolita, o che la Pietà de' Principi in altra maniera provvedesse al bisogno de'carcerati, con ricordarsi delle regole importantissime della Carità Cristiana.

Anno di Cristo cccexx. Indizione III.

di Bonifacio I. Papa 3.

di Onorio Imperadore 28. e 26.

di Teodosio II. Imperadore 19. e 13.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la nona volta, FLAVIO COSTANZO per la terza.

RANO, come dissi, assediati i Svevi ne' Monti Nervasi del-La Spagna da i Vandali. Probabilmente costoro mandarono per aver soccorso da Asterio Conte delle Spagne, perciocchè Idacio racconta (b), che i Vandali all'udire, che si avvicinava con (b) Idacius grandi forze questo Ufiziale dell'Imperadore, levarono tosto l'af- in Chronico sedio, ed abbandonata la Galizia, s'inviarono verso la Provincia della Betica, con avere nel passaggio per Braga commessi alcuni Tomo III,

Esa Volg. omicidi. Dovea forse la Betica essere allora scarsa di presidi, e pe-Anno 123. rò se ne impadronirono. In Costantinopoli, secondo che riferisce (a) Circui- la Cronica Alessandrina, (a) Teodosio Augusto era già pervenuto ad età competente per ammogliarsi. Pulcheria Augusta sua Sorella. Donna di gran senno, cercò dapertutto Moglie, che fosse degna di sì gran Principe; e udito, ch'egli non curava nè ricchezze, nè nobiltà, premendogli solamente le Virtù e la Bellezza, gliene scelse finalmente una di suo genio; e questa su Atenaide, Figliuola di Eraclito Filosofo, giovane di rara beltà, e addottrinata in molte scienze. A lei il Padre in morendo avea lasciato solamente cento nummi in sua parte, con dire, che a lei bastava per dote il Sapere accompagnato dalla Bellezza; e tutto il resto della sua eredità pervenne a due maschi, parimente suoi Figliuoli. Mancato di vita il Padre, Atenaide pretendendosi indebitamente, perchè senza sua colpa, diseredata, ed aggravata, dimandò ai Fratelli la sua legittima; e la risposta su, ch'eglino la cacciarono di cafa. Ricoverossi ella per questo presso d'una sua Zia materna, la quale seco la menò a Costantinopoli, per chiedere giustizia all'Imperadore, e presentolla prima d'ogni altra cola all' Augusta Pucheria, implorando la di lei protezione. Pulcheria, adocchiato il graziosissimo aspetto di quella Giovane, ed inteso, ch'era vergine, e vergine dotata di gran prudenza, e di molta Letteratura, la fece restare in Corte. Raccontò poi questa avventura a Teodosio suo fratello, senza tacere le singolari prerogative di corpo e d'animo, che si univano in questa donzella. Di più non vi volle, perchè Teodosio s'invogliasse di vederla. Fattala dunque di concerto venire nella camera di Pulcheria, il giovane Imperadore in compagnia di Paolino suo compagno ed amico, che su poi Maestro de gli Usizi, o sia Maggiordomo Maggiore, stando dietro ad una portiera la guatò ben bene, e in guisa tale, che straordinariamente gli piacque, e massimamente perchè Paolino proruppe in atti d'ammirazione. Questa è quella ch'io cerco, disse allora Teodosio in suo cuore; & indottala ad abbracciar la Religion Cristiana, perchè era nata ed allevata nel Paganesimo, la prese poi nell' Anno seguente a d'17. di Giugno per Moglie, avendole fatto mettere nel Battesimo il no-25. Codie. me d'Eudocia. Onorio Augusto in quest'Anno a d'i 8. di Maggio in Ravenna fece una Costituzione, indirizzata a Palladio Presetto del Pretorio (b), per rinovar le Leggi già fatte contra chi rapisse Vergini consecrate a Dio, o in altra guisa insidiasse o pregiudicasse alla lor castità. Nella stessa Legge presso il Sirmondo (c) vien proibito

(b) 1. ?. lib. 9. Tit. Theodof. (c) Sirmondus Append. ad Codic. Theodof.

bito a gli Ecclesiastici di tenere in casa persona di differente sesso, ERA Volg. a riserva della Madre, delle Sorelle, e Figliuole, e della Moglie, Anno 420. tenuta prima del Sacerdozio. Giunto San Girolamo, celebre Dottor della Chiefa, all'età di novanta Anni, diede fine nel prefente alla sua vita, ed alle sue penitenze, e gran fatiche in prò della Chiesa Cattolica.

Anno di Cristo cccexxi. Indizione iv.

di Bonifacio I. Papa 4.

di Onorio Imperadore 29. e 27.

di Teodosio II. Imperadore 20. e 14.

di Costanzo Imperadore 1.

Consoli { Eustazio, ed Agricola.

ON si quietò mai Galla Placidia, finchè non gli riuscì d'in-durre il Fratello Onorio Augusto a prendere per suo Collega nell'Imperio Costanzo di lei Marito. Però tali e tante surono le batterie ed istanze sue, che in quest' Anno Onorio il dichiarò Augusto a di 8. di Febbraio, per quanto s' ha da Teofane (a). (a) Theoph-L'Autore della Storia Miscella scrive (b), che Onorio conoscen- in Chronico. do, essere appoggiata la propria disesa tanto in guerra, che in pa- Miscell. ce, al valore e all'ingegno di Costanzo suo Cognato, incitato an- l. 14. Tom. che dall'approvazione di tutti, il prese per suo Collega. Olimpio- talicarum. doro (c) all'incontro, Scrittore di que tempi, asserisce, che O- (c) Olymnorio contra sua voglia il creò Augusto. Ma avendo i Greci senti- piod. apud ta male questa elezione, può sospettarsi, che il Greco Scrittore pag. 191. parlasse del medesimo tenore. Con tal congiuntura anche Galla Placidia di lui Moglie ebbe il titolo e gli onori d' Augusta. Certo è, che l'Imperadore d'Oriente Teodosio, il quale probabilmente venendo a mancare Onorio senza Figliuoli, sperava un di di riunire al suo l'Imperio d'Occidente, disapprovò questa promozione; e però non volle ammettere il Messo, che gliene portò la nuova. Parimente attesta Filostorgio (d), che essendo state mandate se- (d) Philocondo il rito d'allora le immagini di Coltanzo Augusto a Costanti- siore. I. 12. nopoli. Teodosio non le volle ricevere e che per questo estrato. nopoli, Teodosio non le volle ricevere, e che per questo affronto Costanzo si preparava per muovergli guerra, quando Iddio il chiamò a sè dopo sei Mesi e venticinque giorni d'Imperio, cioè a dì 2. di Settembre dell' Anno presente. Olimpiodoro (e) pretende, che ib. pag. 195

per

ERA Volg. per l'afflizione di vedersi rifiutato in Oriente, e pentito d'essere Anno 421. stato alzato a grado sì sublime, perchè non poteva aver come prima i suoi divertimenti, egli cadesse malato. Ma Costanzo, uomo d'animo grande, non era si meschino di senno e di cuore, da ammalarsi per questo. Una doglia di costa il portò all'altro Mondo. Fama fu, che in sogno udi dirsi: I sei son terminati, e il settimo incomincia: parole, poscia interpretate de' Mesi del suo Imperio. Aggiugne il suddetto Storico, che dopo la morte di Costanzo molti vennero da tutte le parti a Ravenna a chiedere giustizia, pretendendosi spogliati indebitamente da lui de' loro beni, senza poterla nondimeno ottenere a cagione della troppa bontà, anzi della soverchia samiliarità, che passava tra Onorio e Placidia Augusta sua Sorella, motivi, che assogarono e renderono inutili tutte le doglianze di costoro. Ma se non merita sede questo Istorico Pagano, allorchè dopo aver fatto si bell'elogio di Costanzo, cel vuole dipignere per uomo di debolissimo cuore; molto men la merita, allorchè soggiugne, che rimasta vedova Placidia, le mostrò tanto affetto l'Augusto Onorio, con baciarla anche spesso in volto, che corse sospetto d'una scandalosa amicizia fra loro. Queste senza dubbio son ciarle di uno Scrittor Gentile, nemico de' Regnanti Cristiani, o ciarle de' Greci, sempre mal'affetti a i Latini. La Virtù, che maggiormente risplendè in Onorio, su la Pietà; e non n'era priva la stessa Galla Placidia. IL Browero [ a ] rapporta un Epitafio, che per attestato di lui

[a] Browerus Annal. Trever. 1. 5. num. 34.

si conserva in Treveri nella Basilica di San Paolino, posto a Flavio Costanzo, Uomo Consolare, Conte, e Generale dell' una e dell' altra milizia, Patrizio, e due volte Console. Ma questa Iscrizione, quando sia legittima, potè ben essere fatta vivente Costanzo, ma non già servire a lui di memoria Sepolcrale. Costanzo tre volte era stato Console, e quel che è più, Augusto. Ne gli Epitasi de gl'Imperadori non si soleano mettere le Dignità sostenute prima di arrivare all'Imperio. Nè Costanzo terminò la vita in Tre-[b] Olym- veri. Racconta Olimpiodoro [b], che mentre esso Costanzo regnava con Onorio, venne a Ravenna un certo Libanio, Mago ed rium p. 194. incantatore solenne, che professava di poter sar cose grandi contro a i Barbari senza adoperar' armi e soldati; e diede anche un saggio di queste sue promesse. Pervenutone l'avviso a Placidia Augusta, mossa ella o da zelo di Religione, o da paura di costui, minacciò fino di separarsi dal Marito Costanzo, se non levava queito mal uomo dal Mondo: il che fu fatto. Dobbiamo al Cardinal

piodorus apud PhoBaronio [a] l'Editto indirizzato in quest' Anno, e non già nel pre ERA Volg. cedente, da esso Costanzo Augusto a Volusiano Prefesto di Roma, Anno 421. con ordine di cacciar via da essa Città Celestio, il pestisero Collega [a] Baron. di Pelagio con tutti i suoi seguaci. Attesta eziandio San Prospero [b], ad Ann. 420 che a' tempi di Costanzo, e dell' Augusta Placidia, per cura di Or- [b] Prosper fo Tribuno, fu atterrato in Cartagine il Tempio della Dea Celeste, de Pradicto fotto il qual nome disputano tuttavia gli Eruditi, qual falsa divinità fosse onorata da i Pagani, potendosi nondimeno credere con Apuleio, che fosse Giunone. Era quell' Idolo e Tempio il più famoso dell' Affrica. Aurelio Vescovo di Cartagine l'avea mutato in una Chiesa; ma i Gentili spargevano dapertutto, che quivi infallibilmente avea da risorgere la loro superstizione; laonde per togliere ad essi così vana speranza, il Tempio su interamente demolito. Salviano [c] attesta, che nè pur molti de' Cristiani più se Salviariguardevoli dell' Affrica sapeano trattenersi dall'adorare la Cele-nus l. 8. de ste Dea del loro paese. Leggesi ancora nel Codice Teodosiano una Gubern. Legge pubblicata in quest' Anno da Onorio e Costanzo Augusti, in cui è ordinato, che se un Marito ripudia la Moglie per qualche grave delitto, provato ne' pubblici Tribunali, guadagni la di lei dote, e ripigli la donazione a lei fatta, e possa dipoi passare ad altre nozze. Lo stesso vien conceduto alle Mogli, provanti il delitto del Marito, ma senza potersi rimaritare, se non dopo cinque anni. Fu stabilito con più ragione dalla Chiesa in vari tempi, e spezialmente nel Concilio di Trento, una diversa pratica: sopra di che si può vedere il Trattato del Juenin de Sacramentis. In quest' Anno Claudio Rutilio Numaziano, personaggio di gran merito e nobiltà, ma Pagano, che era stato Prefetto di Roma, tornando nella Gallia sua patria, compose il suo Itinerario, Opera degna di grande stima. Giunto a Piombino, narra, che gli venne la nuova, come a Volusiano, suo singolare amico, era stata conferita la Prefettura di Roma, la qual cade nel presente Anno, secondochè si ricava dal sopramentovato Editto contra de' Pelagiani.



ERA Volg. ANNO 422a Anno di Cristo cccexxii. Indizione v.

di CELESTINO Papa I.

di Onorio Imperadore 30. e 28.

di Teodosio II. Imperadore 21. e 15.

Consoli { ONORIO AUGUSTO per la tredicesima volta, TEODOSIO AUGUSTO per la decima.

lin. Comes in Chronico atud Sirmondum .

COLENNIZZO' Onorio Imperadore in Ravenna l'Anno trensal Marcel. tesimo del suo Imperio. Abbiamo da Marcellino Conte [a]. che l'allegria di quella festa su accresciuta dall'essere stati condotti a Ravenna incatenati Massimo, e Giovino presi in Ispagna, i quali dappoiche ebbero servito di spettacolo al Popolo, dati in mano alla giustizia riceverono colla morte il premio della lor ribellione. Massimo è quel medesimo, che nell'Anno 411. su creato Imperadore da Geronzio nella Spagna, e fuggito dipoi fra i Barbari, tornò nell' Anno 419, in iscena, coll'occupar la Signoria di qualche Provincia della Spagna, e dovette poi essere preso da i Romani. Giovino è probabile che fosse il Generale di questo chimerico Imperadore. Ma queste allegrie surono troppo contrapesate da altri The Cassiodo-malanni, che accaddero al Romano Imperio. Cassiodorio [b] noinsinCiro- tò, che nel presente Anno su spedito un esercito in Ispagna contra de' Vandali, che si erano impossessati della Betica. Generale di scolldacius quest' Armata su Castino; e sappiamo da Idacio [c], ch'egli mein Chronico nava seco un poderolo rinforzo di Goti aufiliarj. Assalì egli i Van-

apud Sirm. dali, gli assediò, e li ridusse talmente alle strette, che già pensa-

mico.

mentarsi ad un satto d'armi con gente disperata, su rotto da essi Vandali, perchè ingannato da i disleali Goti, e si ridusse sugitivo a Taragona. Prospero Tirone suor di sito racconta, che venti mila Romani nella battaglia co i Vandali in Ispagna restarono morti sul campo. Un altro inescusabil sallo commise il superbo Castino; sid Prosper perciocchè secondo l'altra Cronica di Prospero [d], ingiuriosamenin Chronic, te ricusò d'aver per compagno nell'impresa suddetta Bonifacio Conte, persona di sommo credito e sperienza nell'arte della guerra: il

> che su cagione, che Bonifacio indispettito passalse poco appresso in Affrica, dove comandava alla milizia, e vi suscitasse que'malanni, che fra poco vedremo. Forse la spedizione contro i Vandali, se Caltino si fosse servito dell'aiuto di questo valoroso Campio-

> vano ad arrendersi. Ma l'imprudente Generale avendo voluto ci-

apud Labb.

nd .

ne, sarebbe succeduta diversamente. Onorio Augusto pubblicò in Era Volg. quest' Anno una Legge, per mettere freno alle ingiustizie de' cre- Anno 422. ditori, con proibir loro di cedere essi crediti a persone potenti, vietando ancora ogni azione contro i Padroni per debiti fatti da i Servi e Fattori. In oltre con altra Legge regolò le imposte, che pagavano i terreni nell' Affrica Proconsolare, e nella Bisacena, dopo aver fatto visitare da persone di molta probità le terre di que' paesi, capaci o incapaci di tali aggravi. Ancorchè Prospero, e Marcellino, seguitati dal Cardinale Baronio, differiscano all' Anno seguente la morte di Bonifacio Papa Primo di questo Nome, pure il Padre Pagi [ a ] pretende, ch'egli mancasse di vita nel presente a dì 4. di [a] Pagius Settembre. E con ragione, perchè tutti gli antichi Cataloghi de' Grit. Baron. Romani Pontefici gli danno anni tre, mest otto, e giorni sette di Pontificato ; e contando questi dal di 29. di Dicembre dell'Anno 418. in cui fu intronizzato, cade la sua morte nel Settembre del presente. Nel Libro Pontificale d'Anastasio in vece di otto me si è scritto quattro mesi, che sembrano presi dal tempo, in cui, ripudiato Eulalio, fu confermata o sia riconosciuta legittima la di lui elezione dal Concilio de' Vescovi, e da Onorio Imperadore. In suo luogo a di 10. di Settembre su eletto Celestino, Figliuolo di Prisco. Segui nel presente Anno tra Teodosio II. Augusto, e il Re di Persia, la pace o sia una tregua di cento anni. E ad esso Imperadore Eudocia Augusta partorì una Figliuola, a cui su posto il nome di Eudosia.

Anno di Cristo eccexxiii. Indizione vi. di CELESTINO Papa 2. di Teodosio II. Imperadore 22. e 16.

Confoli & ASCLEPIODOTO, e FLAVIO AVITO MARINIANO.

LIMPIODORO, che poco fa ci rappresentò contra ogni ve-risimile un tale affetto fra Onorio Imperadore, e la Sorella Placidia Augusta, che si mormorava di loro, ci vien'ora dicendo, b] che non istette molto a convertirsi quell'amore in odio. Impe-[b] Olymocche Placidia badava troppo a i consigli d'Elpidia sua balia, e di piod. apud Leonteo suo Mastro di Casa, e v'era in Ravenna una fazione, che pag. 1950 eneva per lei, composta de' Goti servitori dianzi di Ataulso suo rimo Marito, e d'altri già aderenti a Costanzo marito in seconde

Era Volg. nozze: e però bene spesso seguivano sedizioni e serite in Ravenna Anno 423. fra quei della sua parte, e quei dell'Imperador suo Fratello. Andò tanto innanzi questa discordia, che Onorio cacciò via Placidia co' suoi Figliuoli, ed ella s'imbarcò per rifugiarsi in Costantinopo-[a] Cassiod. li presso l'Imperador Teodosio suo Nipote. Cassiodorio [a], e l'Auin Chronico. tore della Miscella [b] scrivono, ch'essa in sieme con Onorio, e Valentiniano suoi Figliuoli su mandata dal Fratello in Oriente per Rer. Italic. sospetto, ch' essa invitasse i nemici contra di lui. S'ha da scrivere

Tom. I.

nel testo di Cassiodorio, e della Miscella Onoria ( e non già Onorio) Figliuola nata da lei prima di Valentiniano. Prospero Tirone [c] Prosper [c] è di parere, che Placidia fosse esiliata dal Fratello, perchè gli apud Labb. tendeva delle insidie. Il volgo si prende facilmente l'autorità d'interpretare i segreti de' Principi, e spaccia le sue immaginazioni per buona moneta. Certo è, che Placidia su cacciata, e se ne andò co' Figliuoli a Costantinopoli, dove su amorevolmente accolta. Olimpiodoro attesta, che il solo Bonifacio Conte le su sedele, e dall' Affrica, ove era o Governatore o General delle milizie, per quanto potè, le andò mandando aiuto di danari, e fece dipoi ogni possibile sforzo, perch'essa e il Figliuolo ricuperassero l'Imperio. Ma poco tempo goderono gli emuli di Placidia del loro trionfo, perchè in questo medesimo Anno nel di 15. d'Agosto Onorio Imperadore pagò l'inevitabil tributo de' mortali, con essere mancato di vita per male d'idropissa in Ravenna. Principe, che nella Pietà non fu inferiore a Teodosio il Grande suo Padre, ma Principe dappoco, che in tanti torbidi dell'Imperio, e insulti a lui fatti, mai non cinse spada, nè una volta sola comparve in campo, benchè nel fiore della gioventù, e nato di un Padre così guerriero. Perciò la debolezza del suo governo diede animo a i Barbari di calpestare e lacerare l'Imperio Romano, a' suoi medesimi Cortigiani di sprezzarlo, e a'suoi Ufiziali di ribellarsi contra di lui; e tanto più perch' egli non sapeva scegliere buoni Ministri, e si lasciava aggi-[d] Baron. rare or da questo or da quello. Il Cardinal Baronio [d] fa la di Annal. Ecc. lui apologia, dicendo, ch' egli colla Pietà e coll' Orazioni vinse tanti Tiranni e nemici; ed esfere meglio, che un Imperadore sia dotato di Religione, che valoroso nell'armi. Egli è certo da desiderare, che tutti gl'Imperadori e Principi Cattolici sieno eccellenti nella Pietà. Tuttavia, quando arrivano sconvolgimenti interni, e ribellioni ne gli Stati, sono ben proprie de i Pontefici e Prelati le Orazioni a Dio; ma un Principe dovrebbe fare di più, essendo allora gran disavventura per gli sudditi l'avere chi loro coman-

da, timido e debole di configlio. E se l'Imperio Romano patisse ERA Vols. fotto il governo d'Onorio, l'abbiam già veduto. In somma alcu- Anno 423. ni si fan Religiosi, che starebbono meglio Principi; e alcuni Principi ci sono, che starebbono meglio Monaci. Certo Roma non mai presa, se non sotto di lui, e saccheggiata da i Barbari, lasciò una gran macchia alla fama di questo per altro buon Principe ed Imperadore piissimo. Teofane, e l'Autore della Miscella dicono, ch' egli morì in Roma, e su seppellito in un Mausoleo presso il Corpo di San Pietro; ma per quel che concerne il luogo di sua morte, non meritano fede. Idacio, e Prospero Tirone l'asseriscono defunto in Ravenna, nè si può credere altrimenti, perchè ci son Leggi pubblicate da lui in quella Città a dì 9. d'Agosto, ed essendo egli morto sei giorni dopo, in sì poco tempo non è verisimile, ch'egli idropico si facesse portare a Roma. Fra le suddette Leggi si truova un insigne regolamento da osservarsi ne' processi criminali, indirizzato a i Consoli, a i Pretori, a i Tribuni del Popolo, e al Senato di Roma.

Non avendo questo Imperadore lasciata dopo di sè prole alcuna, rimase l'Imperio d'Occidente per ora senza Principe. Fu spedito tosto l'avviso a Costantinopoli della morte d'Onorio, [a] e [a] Socrat. Teodosio la tenne per qualche tempo occulta al Popolo, finche a- Hist. Eccl. lib. 8. c. 23. vesse spedito un corpo di truppe a Salona Città della Dalmazia, acciocche fosse pronto, caso che succedesse novità alcuna in queste. parti, che non s'accordasse colle idee del medesimo Teodosio. Divulgata in fine la nuova d'essa morte, se ne sece duolo per testimonianza di Teofane [b] in Costantinopoli per sette giorni, con tener [b] Theoph. chiuse le botteghe, e le porte ancora della Città. Ma mentre van- in Chronic. no innanzi e indietro Lettere alla Corte dell'Imperadore Greco, un certo Giovanni, Primicerio de' Notai, circa il fine di quest' Anno, si fece proclamare Imperadore in Ravenna. Contribuì, credo io, a questa scena il timore, ch'ebbero i Popoli Italiani di cadere sotto il dominio de' Greci Augusti troppo lontani. Perchè poi nell' Anno precedente una Legge d'Onorio si vede indirizzata a Giovanni Prefetto del Pretorio d'Italia, perciò il Cardinale Baronio si figurò, che sosse il medesimo, che prendesse nel presente le redini dell'Imperio di Occidente. Ma Socrate, e Teofane non gli danno altro titolo, che di Primicerio de' Cancellieri dell'Imperadore. Leggesi presso il Mezzabarba la di lui Medaglia, non saprei Vandal. 11. dire se legittima; & è degno di osservazione ciò, che di lui scrisse suidas Procopio [c], e dipoi Suida [d]: cioè ch'egli era dotato non men in verbo Tomo III.

ERA Volg. di Clemenza, che di rara Prudenza, e premurosamente batteva Anno 423. le vie della Virtù, con aggiugnere, che questi tenne il Principato con molta moderazione, ne diede orecchio alle spie, ne ingiustamente fece uccidere alcuno; nè pure impose aggravi, nè tosse per forza i suoi beni a chi che solse. Dal suddetto Procopio egli è nominato solamente persona Militare. Spedi Giovanni i suoi Ambasciatori a Teodosio con umili parole a pregarlo di volergli confer-

I. Codic. Theodof.

mare la Dignità Imperiale; ma Teodosio li sece mettere in prigione, e lecondo Filostorgio li cacciò in esilio, e quindi si diede a preparar la forza, per deporre questo usurpator dell'Imperio. Da una [a] 1. 47. Costituzione di Valentiniano III. Augusto apparisce [a], che Giovanni, per guadagnarsi l'affetto de' Gentili, cominciò ad annullare i privilegiconceduti da gli altri Imperadori alle Chiese e a gli Ecclesiastici, con rimettere le cause loro al foro de'Laici. Renato Profuturo Frigerido, Storico di que' tempi, a noi solamente no-[b] Greger, to per la diligenza di Gregorio Turonense [b], che ne rapporta alcuni passi, racconta, che gli Ambasciatori di Giovanni Tiranno. Hist. Franc. sprezzati da Teodosio Augusto, se ne ritornarono in Italia, rilasciati dalla prigione ( se pur sussiste, che sossero carcerati ) e gli riferirono, in qual disposizione fosse Teodosio verso di lui. Allora Giovanni spedi nella Pannonia con una gran somma d'oro Aezio fuo Maggiordomo a ricercare l'aiuto de gli Unni, siccome persona conoscente ed amica de' medesimi, perchè tempo sa era stato ostaggio presso di loro; con ordinargli, che subito che l'armi di Teodosio fossero entrate in Italia, que' Barbari venissero contra d'esso alla schiena, & egli le assalirebbe di fronte. Celebre noi vedremo divenir nella Storia questo Aezio, e sappiamo da esso Frigerido, ch'egli ebbe per padre Gaudenzio di nazione Scita, o sia Tartaro, uno de' primi del suo paese, il quale venuto al servigio degl' Imperadori, cominciò la fua milizia nelle Guardie del Corpo, e falito fino al grado di Generale della Cavalleria, fu poi uccilo nella Gallia da i suoi soldati. La madre su Italiana, nobile e ricca. Aezio lor figliuolo militò prima fra' foldati del Pretorio; per tre anni dimorò ostaggio presso d' Alarico; poi presso gli Unni divenne Genero di Carpilione; e finalmente di Conte delle Guardie del Corpo giunfe ad esfere Maggiordomo del Tiranno Giovanni. Era costui di mezzana statura, ma di bella presenza, d'animo allegro, forte di corpo, bravo a cavallo, perito in faettare, e maneggiar la lancia, egualmente accorto nell'arti della guerra e della pace. A questi pregi s'aggiugneva l'esser egli affatto disinteressato, e il

non lasciarsi smuovere dal sentiero della virtù, mostrandosi sem- ERA Volg. pre paziente nelle ingiurie, amante della fatica, intrepido ne' pe- Anno 423 ricoli, e avvezzo a sofferir la fame, la sete, e le vigilie. Tale è il suo ritratto a noi lasciato da Frigerido. Andando innanzi vedremo fe le opere corrispondano a così bei colori. Noi troviamo, che i Franzesi parlarono bene di Aezio, ma non così gl' Italiani. In quest' Anno il santo Pontefice Celestino cacciò d'Italia l'Eresiarca Celestio, e i Pelagiani suoi seguaci, fra'quali Giuliano indegno Vescovo di Eclano, che ritiratosi nella Cilicia presso Teodoro Vescovo Mopsuesteno, personaggio anch' esso infetto d'opinioni ereticali, scrisse poi contra Santo Agostino in favor di Pelagio. Teodoreto, celebre Scrittor della Chiefa, fu creato nel prefente Anno Vescovo di Ciro, Città della Siria. Eudocia, Moglie di Teodosio Imperadore, solamente in quest' Anno cominciò a godere il titolo d' Augusta. E Teodosio Augusto pubblicò varie Leggi contra de' Pagani, e Giudei, che si leggono nel Codice, ch'egli stesso fece dipoi compilare.

Anno di Cristo cccexxiv. Indizione vii.

di CELESTINO Papa 3.

di TEODOSIO II. Imperadore 23. e 17.

Consoli { CASTINO, e VITTORE.

Astino, che procedette Console nell'Anno presente, è quel medefimo, che di fopra vedemmo rotto da i Vandali nella Betica. Onorio Augusto nell' Anno precedente l'avea disegnato Console pel presente; ed egli senza scrupolo esercitò il Consolato fotto il Tiranno Giovanni, se pure lo stesso Giovanni quegli non fu, che gli comparti quest'onore, in ricompensa d'aver serrati gli occhi alla sua assunzione all'Imperio, e non fattole contrasto alcuno, ancorche egli fosse Generale delle milizie Romane. Certamente Prospero scrive [a], che Giovanni occupò, per quanto si credet- [a] Prosper te, l'Imperio, a cagione della connivenza di Castino. E restano in Chronico Leggi di Teodosio, date in quest' Anno, con ivi memorarsi il solo Vittore Confole: segno che Teodosio era in collera contra di Castino, nè il volea riconoscere per Console. Dal medesimo Prospero Storico sappiamo ancora, che Giovanni Tiranno suddetto sece in quest' Anno una spedizione in Affrica, lusingandosi di poter tirare quelle Provincie sotto il suo dominio. Ma Bonisazio Conte, che qui-

ERA Volg. quivi comandava, e che proteggeva gli affari di Placidia e di Va-Anno 424. lentiniano suo Figliuolo, tal' opposizione gli fece, che andò a monte tutto il di lui dilegno. Intanto Teodosio Augusto messa insieme una poderola Armata, la spedi a Tessalonica, o sia a Salonichi, insieme con Placidia sua Zia, ch'egli allora solamente riconobbe per Augusta, e con Valentiniano di lei Figliuolo, ch'era in età di cinque anni, a cui parimente diede il titolo di Nobilissimo. Gene-[a] O/rm. rali di quest' Armata furono dichiarati Ardaburio, [a] che dianzi nella guerra contro i Persiani avea fatto delle insigni prodezze, e apud Photium p. 198. con esso lui Aspare suo Figliuolo. Fu loro aggiunto ancora Candidiano, che in progresso di tempo creato Conte, si scoprì gran fautore di Nestorio Eretico. Giunti che surono costoro a Salonichi, [b] Procop. quivi per attestato di Olimpiodoro, e di Procopio [b], conferì 1.1. c. 3. de Teodosso al cugino Valentiniano il nome e la dignità di Cesare, avendo a tal fine inviato colà Elione Maestro de gli Ufizi, o sia suo Mastro di Casa. E fin d'allora, per quanto scrive Marcellino Consc]Marcell. te [c], su decretato il matrimonio d'esso Valentiniano con Eudossia inChronico. Figliuola di Teodofio. Divisa poi l'armata, Ardaburio colla fanteria posta nelle navi sece vela alla volta di Ravenna; ma infelicemente, perchè una fortuna di mare sconvolse tutta la sua flotta, [d] Philo- ed egli secondochè scrive Filostorgio [d], con due Galere portastog. 1. 12. to al lido, su preso dalle genti del Tiranno, e condotto prigione 6. 13. Hift. a Ravenna. Forse ancora la tempesta il colse nel venire da Salonichi per l'Adriatico, e il trasportò verso Ravenna, perchè, siccome dirò più a basso, anche Placidia Augusta corse in quella navigazione gran pericolo per fortuna di mare, e ne attribuì la liberazione a San Giovanni Evangelista, a cui si votò. Aspare all' incontro Figlinolo d'Ardaburio colla cavalleria paísò per la Pannonia, e pel retto dell'Illirico, ed arrivato a Salona Città della Dalmazia, la prese per forza. Quindi con tanta sollecitudine continuò il viaggio con Placidia e Valentiniano, che arrivato all'improvviso sopra Aquileia, Città allora una delle più grandi & illustri dell'Italia, se ne impadronì. Ma giunta colà la nuova della disgrazia e prigionia di Ardaburio, tanto Aspare, che Placidia per attestato d'Olimpiodoro rimasero costernati e tutti pieni d'affanno, se non che da l'a qualche tempo arrivato Candidiano, glorioso per

l'acquitto di varie Città, li rallegrò e fece ritornar loro in pet-

to il coraggio.

Anno di Cristo cccexxv. Indizione viii.

di CELESTINO Papa 4.

di TEODOSIO II. Imperadore 24. e 18.

di VALENTINIANO III. Imperadore 1.

Confoli { TEODOSIO AUGUSTO per l'undecima volta, VALENTINIANO CESARE.

TNA Legge del Codice Teodosiano ci sa vedere in quest' An- ERA Volg. no Fausto Presetto di Roma. Quanto era avvenuto di sini- Anno 425. stro ad Ardaburio Generale di Teodosio Augusto, avea messo in grande agitazione l'animo d'esso Imperadore, sì perchè vedea male incamminata l'impresa, e sì perchè temeva, che il Tiranno Giovanni facesse qualche brutto giuoco ad Ardaburio: di maniera che egli determinò di passare in persona in Italia contra del medesimo Tiranno, il quale per attestato d'una Iscrizione, da me data alla luce [a], si vede, che avea preso il Consolato probabilmente [a] Thes. nell' Anno presente. Socrate [b] ci è testimonio, ch' esso Augusto scription. venne fino a Salonichi; ma ivi fu colto da una malattia, che l'ob-pag. 403. bligò in fine a ritornarsene a Costantinopoli. Seguita a scrivere Hist. Eccl. Socrate, che Aspare Generale d'esso Augusto, considerando dall' lib. 7. c. 23. un canto la prigionia del Padre, e sapendo dall'altro, che era in marcia una possente Armata di Barbari, condotta da Aezio in aiuto del Tiranno, non sapea qual partito prendere. Ma che prevalsero presso a Dio le preghiere di Teodosio Principe piissimo; imperciocche un Angelo in forma di Pastore conduste Aspare, ch' era alla testa d'un buon corpo di gente, per una palude vicina a Ravenna, per la quale non si sa che alcuno mai passasse. Arrivò questa truppa sino alle porte di Ravenna, che si trovarono aperte, ed entrata fece prigione il Tiranno Giovanni. Portata poi questa felice nuova a Teodosio, mentre stava col Popolo nel Circo per vedere la corsa de'cavalli, il pio Augusto si rivolse al Popolo con dire: Lasciamo un poco questi spettacoli, e andiamo alla Chiesa a ringraziar Dio, la cui destra ba atterrato il Tiranno. Tutti abbandonarono il Circo, e falmeggiando tennero dietro all'Imperadore fino alla Chiesa, dove si fermarono tutto quel d'i, impiegandolo in rendimento di grazie all' Altissimo. Ma Filostorgio [c] Sto- [c]Philorico di credenza Ariano ed Eunomiano, in questa avventura non forg. Hist. riconobbe miracolo alcuno, narrando nella seguente maniera la cap. 13. presa del Tiranno. Dappoichè venne alle sue mani Ardaburio, il

ERA Volg. trattò con molta civiltà e cortesia, lusingandosi di tirarlo nel suo Anno 425. partito: e probabilmente l'astuto prigioniere sece vista di volersi accordare con lui. Fu dunque data ad Ardaburio la Città per carcere; laonde ebbe tutta la comodità, che volle, per trattar co i Capitani del Tiranno, e per ascoltar varie loro doglianze, ed anzi per iscoprire in loro inclinazione a tradirlo. Se ne prevalse egli, e dispotte le cose, sece con lettere segretamente intendere ad Aspare luo Figlinolo, che venisse prontamente, perchè teneva la vittoria in pugno. Aspare non perdè tempo, e giunto colla cavalleria a Ravenna, per quanto si può giudicare, nell' Aprile dell'Anno prefente, dopo una breve zuffa fece prigione il Tiranno per tradimento de' medefimi di lui Ufiziali. Anche Marcellino Conte lasciò scritto, che Giovanni più tosto per inganno di Ardaburio e d'

> Fu condotto fra le catene Giovanni ad Aquileia, dove s'era fermata Placidia col Figliuolo Valentiniano; e quivi dopo esfergli stata troncata la mano deltra, lasciò anche la testa sopra un patibo-

Aspare, che per loro bravura, precipitò.

in Chronico apud Sirmond.

(a) Idacius lo. Idazio (a) scrive, ch'egli su ucciso in Ravenna; ma più sede merita Filostorgio, che da la sua morte in Aquileia, siccome Scrittore più informato di que' fatti. E tanto più perchè Procopio (b) (b) Procept. attesta il medesimo, con aggiugnere, che Giovanni su menato nel Bell. Vand. Circo d'Aquileia fopra un afinello, e dopo moltistrapazzi e dileggi a lui fatti da gl'Istrioni, su ucciso. Pagò la misera Città di Ravenna in tal occasione anch'ella il sio dell'amore & aderenza, che avea mostrato al Tiranno, perchè l'esercito vincitore crudelmente

apud Lab-Miscell. 316.14.

(c) Prosper la saccheggiò, siccome abbiamo da Prospero Tirone (c), e dall' in Chronico Autore della Storia Miscella (d). Stando tuttavia Valentiniano Cefare in Aquileia, pubblicò a d'17. di Luglio una Legge contra de' (d) Histor. Manichei, Eretici, e Scismatici, che si trovavano allora nella Città di Roma, dove bisogna supporre, che durassero tuttavia alcuni feguaci d'Eulalio, i quali non voleano riconoscere per vero Papa Celestino. E'indirizzata quella Legge a Fausto Prefetto di

(e) L. 62. Roma (e): il che ci fa intendere, che già quella Città avea rico-Tit. S. Cod. Theodul.

o seg. l.16. nosciuto per suo Signore Valentiniano dopo la morte di Giovanni Tiranno. Con due altre Leggi, parimente date nel presente Agosto, esso Valentiniano, col consenso, come si può credere dell'Augusto Teodosio, intimò varie pene contro gli Eretici e Scismatici, esistenti nell' Affrica, ed in ogni altra Città del Romano Imperio. Egli è da credere, che le premure del santo Pontefice Celestino,

e di Santo Agostino impetrassero tali Rescritti in savore della dot-

trina ed unità della Chiesa Cattolica. Ciè parimente una Legge (a) ERA Volg. data in Aquileia dal medesimo a di 7. di Ottobre, in cui esso Ce- Anno 425. fare conferma tutti i Privilegi conceduti dagli Antecessori alle Chie- Tir.2. ibid. se, che Giovanni Tiranno s'era dianzi studiato di annientare. Intanto Aezio, forse nulla sapendo di quanto era accaduto in Ravenna, con un esercito di sessanta mila Unni, tre di dopo la morte di Giovanni Tiranno, pervenne presso ad Aquileia; e secondochè narra Filostorgio (b), venne alle mani coll'esercito d'Aspare, e nel (b) Philoconflitto rimasero morti non pochi dall' una e dall' altra parte. Ma florg. 1.12. inteso poi, che Giovanni perduto aveva imperio e vita, intavolò un trattato di pace o di lega con Placidia e Valentiniano, da' quali ricevette la dignità di Conte. Quindigli riuscì, mercè dello sborso di buona somma d'oro, d'indurre i Barbari a ritornarsene pacificamente alle lor case: il che su puntualmente eseguito con esfersi dati ostaggi dall'una e dall'altra parte. E qui termina la sua Storia Filostorgio, di nazione Cappadoce, uomo dotto, ma fiero Eretico Eunomiano, che si meritò il titolo di Ateista, e degno che Fozio chiamasse la di lui fatica più tosto un encomio de gli Eretici, che una Storia. Anche Prospero nella sua Cronica (c) notò, (c) Prosper che fu perdonato ad Aezio, perchè per cura di lui gli Unni, chia- in Chronio. mati dal Tiranno Giovanni, se ne ritornarono al lor paese. Ma Castino Console di quest' Anno su cacciato in esilio, perchè si credea, ch'egli avesse tenuta mano a Giovanni nell'usurpare l'Imperio. Fra le Epistole di Santo Agostino (d) una se ne legge a lui (d) In Arscritta da Bonisazio Conte nell'Affrica, in cui gli sa sapere, che pendice Tom. 2. Os'era rifugiato presso di lui Castino già Console, quel medesimo, perum Auche ne gli Anni addietro avea mostrato sì malanimo e sprezzo con- gustini. tra d'esso Bonifacio; ma ch' egli pago dell' umiliazion di costui, pensò dipoi ad aiutarlo. Gli risponde Santo Agostino, che Castino con giuramento avea protestato d'essere innocente delle colpe a lui apposte, e il raccomanda alla clemenza di Bonifazio. Ma queste Lettere, benchè antichissime, troppo diverse dallo stile di Santo Agostino, son ripudiate da i Critici, e spezialmente da i Padri Benedittini di San Mauro. Il Sigonio (e), fidatofi delle medesime, (e) Sigonius scrisse, che Castino mossa poi guerra in Asfrica su rotto in una bat- de Imper. taglia da Bonifacio Conte, e costretto a suggirsene. Ma di questo Occident. conflitto nulla parlano gli Scrittori di que' tempi.

VENNE dipoi Placidia con Valentiniano Cesare a Ravenna, e di là passò a Roma, dove da li a non molto arrivò anche Elione pioa. ujud Maestro e Patricio, spedito dall'Imperador Teodosio, (f) che por- Photium

ini

ERA Volg. tò a Valentiniano la veste Imperatoria, e il dichiarò Augusto sot-

Anno 425. to la tutela di Galla Placidia Augusta sua Madre. Egli non avea allora che sette anni. Oui diede fine alla sua Storia anche Olimpiodo-Comes in Chronico.

inChronogr.

ro Scrittore Pagano, di cui restano solamente alcuni pezzi, a noi [a]Marcell. conservati nella sua Biblioteca da Fozio. Marcellino Conte [a] scrive, che in Ravenna succedette la dichiarazione di Valentiniano, [b] Pazius Terzo fra gl'Imperadori di questo nome. Ma il Padre Pagi [b] soadAnn.425 stiene, ch' egli s'ingannò, asserendo Filostorgio, Olimpiodoro, Prospero, & Idazio, che questa solennità si sece in Roma. Poteva egli [c] Theoph. aggiugnere anche la testimonianza di Teofane [c], che scrive portata la Porpora Imperiale a Valentiniano dimorante in quell'augusta Città. Non è però, che non possa restar qualche dubbio su questo. Perciocchè esso Pagi haben letto nella versione Latina di Filostorgio, che in Roma Valentiniano ricevette la Dignità Imperiale; ma nel testo Greco di questo Autore non v'ha menzione di Roma. E il testo d'Olimpiodoro non è chiaro, potendosi interpretare così: Ucciso poi, che su il Tiranno Giovanni, Placidia col Figliuolo Cesare passò a Ravenna. Ed Elione Maestro e Patrizio, che aveva occupata Roma, col concorso colà di tutti, ornò colla veste Imperiale Valentiniano, che avea solamente sette anni. Edoltre a Mar-[d] Jorda- cellino Conte, anche Giordano Storico [d] del Secolo susseguente nus de Reg. afferisce, che tal sunzione su satta in Ravenna; e lo stesso s'ha da [e] Freculf. Freculfo nella sua Cronica [e]. Sappiam per altro di certo, che inChronico. Valentiniano prima che terminasse il presente Anno passò a Roma; [f] Chronie e dalla Cronica Alessandrina [f] abbiamo, che il giorno della sua con Alexan- assunzione all'Imperio su il di 23. di Ottobre del presente Anno. bunc Ann. Che se sosse certa la Data di una Legge sopra mentovata nel Co-[g] l.ultima dice Teodosiano [g] con queste note: VIII. Idus Octobris Aquileia 1.6. Tit. de D. N. Theodosio XI. & Valentiniano Casare Coss. cioè in quest' Anno: molto più probabile sarebbe, che in Ravenna fosse stata a

Episcop.

[h] l. z. lib.14. Tit. 9. Codic. Theodof.

lui portata la veste Imperatoria, perchè in sì poco tempo forse egli non avrebbe potuto fare il viaggio da Aquileia a Roma. Merita quì d'essere rammentata una Legge [b] in quest'Anno pubblicata da Teodosio Augusto, in cui ristaurò e ridusse in miglior forma le Scuole pubbliche di Costantinopoli, con vietare, che niuno potesse leggere in esfe, se non era prima approvato per idoneo, e che non si potesse insegnare in altre Scuole, che nelle Capitoline, cioè in un luogo fabbricato da Costantino il Grande ad imitazione del Campidoglio di Roma, perchè servisse a tale essetto. Deputò in tali Scuole tre Oratori, e dieci Grammatici Latini; cinque Sofisti, e die-

dieci Grammatici Greci; un Filosofo, e due Legisti. Le Univer- ERA Volg. sità de' nostri tempi si scorgono ben più considerabili di quelle d'al- Anno 425. lora. Da lì a poco con altra Legge [a] esso Imperadore dichiarò [a] Ibidem Conti del primo Ordine Elladio e Siriano Grammatici Greci, Teo- 1.1.110. filo Grammatico Latino, Martino e Massimo Sosisti, e Leonzio Legista, ordinando, che da li innanzi que' Lettori, che avessero faticato lo spazio di venti anni continui nella Lettura, per premio avessero il medesimo onore. Così fanno i saggi Principi, che sanno la vera via della gloria, e cercano sopra tutto il bene de' loro Sudditi. Con un' altra Legge esso Teodosio Augusto proibì i Giuochi Teatrali e Circensi ne i giorni festivi de' Cristiani. Idacio [b] [b] Idacius fotto quest' Anno nota, che i Vandali saccheggiarono Maiorica e in Chronico apud Sirm. Minorica, Poscia spianarono da i sondamenti Cartagena e Siviglia, commettendo altri orridi disordini per la Spagna. Ma soggiugnendo egli, che invasero anche la Mauritania Provincia dell' Affrica, si può dubitare, che più tardi succedessero tante loro insolenze; e massimamente raccontando egli all' Anno 427. che Gunderico Re de' Vandali prese Siviglia,

Q.

1.

2,

11

f.

10.

Anno di Cristo cccexxvi. Indizione ix. di CELESTINO Papa 5. di TEODOSIO II. Imperadore 25. e 19.

di VALENTINIANO III. Imperadore 2.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la dodicesima volta, VALENTINIANO AUGUSTO per la seconda.

ALLE Leggi del Codice Teodosiano apparisce, che Albino J fu Prefetto di Roma, e che nel Gennaio del presente Anno Valentiniano Augusto dimorò in Roma, dove indirizzò tre Editti al Senato Romano, ed uno [c] al suddetto Albino Presetto della [c] 1. 14. Città. Da uno d'essi vegniamo a conoscere, che il Senato di Roma 1.6. Tit. 2. sì per cattivarsi il nuovo Sovrano, come ancora per solennizzare Theodos, la poco fa compartita a lui Dignità Imperiale, gli avea promesso un dono gratuito. Ma Valentiniano anch' egli compatendo lo stato della Città, che avea patito non poco anche ultimamente sotto Giovanni Tiranno, gli fa remissione di parte di questo dono promesso; e l'altra parte vuol che s'impieghi in benefizio di Roma stefsa: il che dovette essere ricevuto con plauso grande dal Popolo. L'ordine di questa sua munificenza su letto in Senato da Teodosio Tomo III.

ANNO 426.

Esa Vols. Primicerio de' Notai. Poscia con Placidia Augusta sua Madre se ne tornò a Ravenna, e quivi era nel principio di Marzo, allorchè inviò un suo Editto a Ballo Presetto del Pretorio. Con altre Leggi egli diede favore a que'Giudei, che abbracciassero la Fede Cattolica, ed intimò varie pene a gli Apostati d'essa Religione santissima. Pose dunque Galla Placidia Augusta col Figliuolo Valentiniano Imperadore, che era tuttavia fanciullo, la sua sedia in Ravenna, con tener'essa le redini del governo. Ma quì bisogna udire (a) Procop. Procopio (a), che un brutto ritratto ci lasciò non meno di essa Au-Bell. Vand. gusta, che di suo Figliuolo. Scrive egli adunque, che Placidia nudri Valentiniano nell'effeminatezza e ne i piaceri : dal che avvenne, ch'egli fin dalla fanciullezza contrasse tutti i vizi. Dilettavasi della conversazione de gli Stregoni, e de' Professori della Strologia Giudiciaria. E quantunque egli poi prendesse Moglie oltre modo bella, pure menava una vita scandalosissima, perdendosi nell'amore delle Mogli altrui. Furono poi cagione questi vizi, che andarono alla peggio gl'interessi dell'Imperio Romano, perch' egli non solamente nulla riacquistò del perduto, ma perdette anche l' Affrica, e poi la vita. Non è sì facilmente da prestar sede in questo a Procopio, Scrittore Greco, e però disposto a dir male de'Regnanti Latini; e certamente la perdita dell' Affrica, siccome vedremo, non si può attribuire a Valentiniano, ch' era allora fanciul-

Tiro apud eumdem. in Chronic. Goth.

dersi da gl'inganni de'cattivi. Aveano, per quanto scrive Pros-(b) Prosper pero (b), i Goti nell' Anno precedente rotta la pace a i Romani, in Chronico prevalendosi anch' eglino delle turbolenze insorte in Italia per cagione del Tiranno Giovanni. Perciò con gran forza intrapresero l' affedio di Arles, nobil Città della Gallia. Ma sentendo, che si accostava Aezio Generale di Valentiniano con una poderosa Armata, non senza loro danno batterono la ritirata. Non è ben chiaro, fe Aezio data battaglia facesse a forza d'armi sloggiare quegli asse-(c) Prosper dianti. Pare bensì, che Prospero Tirone (c) riferisca al presente Anno questa liberazione di Arles. E Sant'Isidoro (d) nota, che (d) Isidorus Teoderico Re de' medesimi Goti prima dell' assedio di Arles avea preso varie Città de' Romani, confinanti all' Aquitania, assegnata a quella Nazione per loro stanza. In questi pericolosi tempi di Arles Parroclo Vescovo di quella Città restò tagliato a pezzi da un certo Tribuno Barbaro; e Prospero, che narra il satto sotto il prefente Anno, aggiugne, che si credette commessa questa scelleraggine per segreto comandamento di Felice Generale di Valentinia-

lo, ma sì bene a sua Madre, a cui mancò l'accortezza per difen-

no, al quale attribuiva eziandio la morte data a Tito Diacono, uo- ERA Volgo mo santo in Roma, mentr'egli distribuiva le limosine ai Poveri. Anno 426. Viene nondimeno accusato questo Patroclo Vescovo da Prospero Tirone, d'avere con infame mercato venduti i Sacerdozi: iniquità non peranche introdotta nella Chiefa. Egli ebbe per Succeffore Onorato Abbate Lirinense, uomo di santa vita. Teodosio piissimo Augusto in quest'Anno pubblicò una Legge contra de' Pagani, con proibire sotto pena di morte i lor Sagrifizi, e con ordinare, che il restante de' loro Templi fosse atterrato, o pure convertito in uso della Religion Cristiana.

Anno di Cristo cccexxvii. Indizione x.

di CELESTINO Papa 6.

di Teodosio II. Imperadore 26. e 20.

di VALENTINIANO III. Imperadore 3.

Consoli & JERIO, ed ARDABURIO.

NSOLENTIVANO ogni di più i Vandali nella Spagna, per-chè non v'era Armata di Romani, che li tenesse in freno. Abbiamo da Idacio (a), che in quest' Anno Gunderico Re loro, aven- (a) Idacius do presa Siviglia, e gonsiatosi per così prosperi avvenimenti, ste-in Chronico se le mani contro la Chiesa Cattedrale di quella Città, volendola mondum. verisimilmente spogliare de'suoi tesori; ma per giusto giudizio di Dio terminò la vita, indemoniato. Gli succedette Gaiserico, o sia Giserico, o Genserico, suo Fratello, il quale, per quanto alcuni assicurano, era dianzi Cattolico, e passò poi all' Eresia degli Ariani. All'incontro Teoderico Re de'Goti, dappoichè su ributtato dall' assedio sopra narrato di Arles, veggendo, che l'esercito Romano era poderoso, e di aver che fare con Aezio valentissimo Generale di Valentiniano, diede mano ad un trattato di Pace co i Romani, di cui fa menzione Apollinare Sidonio (b), e che forse su conchiu- (b) Sidono fa nell'Anno presente. Fra le capitolazioni d'essa Pace abbiam in Panegyro. motivo di credere, che Teoderico s'impegnasse di muovere le sue armi contra de' Vandali, che malmenavano la Spagna. Perciocchè Giordano Storico (c) scrive, che Vallia Re de' Goti [ dovea (c) Jordan. scrivere Teaderico ] intendendo, come i Vandali, uscitt de i con- de Rebus fini della Gallizia, mettevano a facco le Provincie della Spagna, allorche Jerio, & Ardaburio erano Consoli, cioè in quest' Anno, contra de' medesimi mosse l'esercito suo. Racconta ancora M cel-

L 2.

apud Sirmondum . de Rebus Gesic. c. 32.

Era Volg. lino Conte (a), che in questi tempi la Pannonia, occupata per Anno 427. cinquanta anni addietro da gli Unni, fu ricuperata da i Romani. in Chronico Giordano (b) anch'egli attesta, che sotto il medesimo Consolato furono gli Unni cacciati fuori della Pannonia da i Romani e da i (b) Jordan. Goti. Col nome di Goti intende egli i Goti, che fra poco vedremo chiamati Ostrogoti, o sia Goti Orientali, a disserenza de gli altri, che in questi tempi sotto il Re Teoderico regnavano nell'Aquitania, e son riconosciuti da gli antichi cos nome di Visigoti, o sia di Goti Occidentali. Ma niuno di questi Autori accenna, dove passasfero gli Unni, dappoiche ebbero abbandonata la Pannonia, se non che li vedremo fra poco comparire a i danni dell'Imperio d' Occidente. Due de i più valenti Generali d'Armate dell'Imperio suddetto, che non aveano pari, erano in questi tempi Aezio, e Bonifazio Conte. Di Aezio s'è parlato di sopra, ed ora solamente convien aggiugnere, ch'egli talmente s'acquistò non tanto il perdono, quant'anche la grazia di Placidia Augusta, ch'essa cominciò tosto a servirsi del di lui braccio, e consiglio, con averlo inviato nella Gallia contra de' Goti. Egli fatta la pace con que' Barbari, se ne dovette tornare alla Corte dimorante in Ravenna, dove ordiun tradimento, che fece perdere l'Affrica all'Imperador Va-(c) Olymp. lentiniano. Bonifacio Conte, per quanto scrive Olimpiodoro (c) era un Eroe, che talora con poche, e talora con molte truppe avea combattuto co i Barbari nell' Affrica, con aver anche cacciato da quelle Provincie varie loro Nazioni. Fra' suoi bei pregi si contava l'amore della Giustizia, ed era uomo temperante, esprezzator del danaro. Ma spezialmente Santo Agostino, tra cui ed esso Bonifacio passava una singolar domestichezza, ne parla con vari elogi. nelle sue Lettere. Egli era stato, siccome vedemmo, sempre sedele a Galla Placidia, e al Figlinolo Valentiniano; loro anche avea. prestato soccorso di danaro, dappoiche dovettero ritirarsi in Oriente; e finalmente avea sostenuta l'Affrica nella lor divozione contra gli sforzi di Giovanni Tiranno. Morto costui, e dichiarato Augu-(d) August. sto Valentiniano, abbiamo da una Lettera del suddetto Santo (d), ch'egli fu chiamato alla Corte, e da Flacidia, che gli si protestava tanto obbligata, non solamente gli su o dato o confermato il governo dell' Affrica, ma conferite ancora altre Dignità. Tutta-(e) Procop. via per quanto scrive Procopio (e), vennero accolte le prosperi-Li. c. 3. de la di Bonifacio Conte con assai invidia da Aezio, il quale andò celando il suo mal talento sotto l'apparente velo d'una stretta amicizia.

Epist. 220. пип. 4.

apud Pho-

sium.

MA da che Bonifazio su passato in Affrica, Aezio, che stava a ERA Vols. gli orecchi dell'Imperadrice, cominciò a sparlare di lui, e a far Anno 427. credere alla stessa Augusta, che l'ambizioso Bonifazio meditava di farsi Signore dell'Affrica, e di sottrarla all'imperio di Valentiniano. E la maniera facile di chiarirsene [dis egli] l'abbiamo in pronto. Basta scrivergli, che venga in Italia: che egli non ubbidirà, nè verrà. Cadde nel laccio l'incauta Principessa, e si appigliò al suo parere. Aezio intanto avea scritto confidentemente a Bonisazio, che la Madre dell'Imperadore tramava delle infidie contra di lui, e manipolava la di lui rovina: del che si sarebbe accorto, se senza motivo alcuno egli fosse richiamato in Italia. Altro non ci volle che questo, perchè Bonifazio troppo credulo, allorchè giunfero gli ordini Imperiali di venire in Italia, rispondesse a chi li portò di non poter'ubbidire, senza dir parola di quanto gli aveva significato Aezio. Allora Placidia tenne Aezio per Ministro fedelissimo, e sospettò de i tradimenti nell'altro. Intanto Bonifazio, nè 🎍 psando di andare a Roma, nè sperando dopo questa disubbidienza di falvarsi, chiamò a consulta i suoi pensieri per trovar qualche scampo in sì brutto frangente; e non vedendo altro ripiego, precipitò in una risoluzione, che riuscì poi sunestissima a lui e all' Imperio Romano. Cioè spedì in Ispagna i suoi migliori amici, acciocchè rattassero con Genserico Re de' Vandali una Lega, e l'impegnasde sero a passar colle sue forze in Affrica per difesa d'esso Bonifazio, con partire fra loro quelle Provincie. Così fu fatto, e i Vandali a man baciate accettarono la proposizion della Lega, e la giuraro-10. Sotto quest' Anno Teofane (a) riferisce due insigni vittorie ri- (a) Theophs. portate contro de' Persiani, i quali dopo la morte d'Isdegarde Re in Chronog. oro, essendogli succeduto Vararane di lui Figliuolo, aveano mosla la guerra all'Imperio Romano d'Oriente. Ardaburio fu Geneale di Teodosio, e segnalossi in varie imprese. Ma il Padre Pagi pretende, che tali vittorie appartengano all' Anno di Cristo 420. La Cronica Alessandrina ne parla all'Anno 421. E Marcellino Con-1. e aggiugne, che nel 422. seguì la pace co i Persiani. Socrate (b) (b) Socrates Autore contemporaneo, quegli è, che più diffusamente narra una 1.7. c. 18. al guerra, senza specificarne il tempo. Ma allorchè scrive, che ento mila Saraceni per timor de' Romani si affogarono nell' Eufrae, ha più del Romanzo, che della Storia. Per queste fortunate rodezze furono recitati varj Panegirici in onore di Teodosio Aujusto, e la stessa Atenaide, o sia Eudocia sua Moglie, compose in ode di lui un Poema. Intanto Galla Placidia Augusta, persuasa,

ERA Volg. che Bonifazio Conte Governatore dell' Affrica non si potesse se non Anno 427. colla forza mettere in dovere, per testimonianza di San Prospero (a) Prosper (a), dichiaratolo nemico pubblico, spedi colà un' Armata per main Chronico apud Labb. re, di cui erano Capitani Mavorzio, Gallione, [o sia Galbione] e Sinoce. Fu assediato Bonifazio, non si sa in quai Città; ma non durò molto l'assedio; perchè i due primi Capitani surono uccisi da Sinoce a tradimento, e costui poscia accordatosi con Bonifazio, essendosi scoperta da l'i a poco la sua perfidia, d'ordine d'esso Bonisazio fu anch'egli levato dal Mondo. Abbiamo da una Lettera scrit-(5) August. ta in questi tempi da Santo Agostino (b) al medesimo Bonifazio, Epist. 220. che i Barbari Affricani, animati da questo sconvolgimento di cose, secero guerra alle Provincie Romane dell' Affrica stessa, uccidendo, faccheggiando, e devastando dovunque arrivavano, senza che Bonifazio, che pur avrebbe potuto reprimerli colle forze, che avea, se ne mettesse pensiero, perchè pensava più alla difesa propria, che all'offesa altrui. Se ne lagna il Santo Vescovo, e da lui sappiamo ancora, che Bonifazio era passato alle seconde nozze con una ricchissima Donna, Ariana di professione, ma che per isposarlo aveva abbracciata la Religion Cattolica. E che ciò non ostante gli Ariani aveano una gran possanza in casa d'esso Bonisazio. Anzi correa voce, ch'egli non contento della Moglie, tenesse presso

Anno di Cristo cccexxviii. Indizione xi.

di CELESTINO Papa 7.

di sè alcune Concubine.

di Teodosio II. Imperadore 27. e 21.

di VALENTINIANO III. Imperadore 4.

Confoli & FLAVIO FELICE, e TAURO.

(c) Thefau. rus Novus Inscription. p. 403.

TN'Iscrizione da me data alla luce (c), sa conoscere, che il primo Console era appellato Flavio Costanzo Felice. Vedesi continuata la guerra in Affrica contra di Bonifazio Conte. Generale dell' Armata Cesarea era Segisvalto per quanto scrive Pros-(d) Prosper pero (d), Goto di Nazione, Ariano di credenza, ma senza che si sappia ciò, ch'egli operasse. Nasce qui un gruppo dissicile di Cronologia intorno al passaggio de' Vandali in Affrica, colà invitati nella sua disperazione da esso Bonifazio Conte. Nell' Anno precedente il sopra mentovato Prospero notò questo avvenimento; (e) Cassod altrettanto scrisse Cassiodorio (e); e surono in ciò seguitati dal 371 CATOVICOS

Signa

icidem .

Sigonio. La Cronica Alessandrina, il Cardinal Baronio, ed altri ERA Volg. scrissero, che in quest' Anno avvenne la trasmigrazione di que' Anno 428. Barbari nell' Affrica. Ma il Padre Pagi sostiene, che solamente nell' Anno 429. susseguente succedette la lor mossa; perciocchè Idacio (a) nella Cronica all'Anno 2444. d'Abramo, che comin- (a) Idacius cia nel primo d'Ottobre del presente Anno, lasciò scritto, che apud Sir-Genserico Re de' Vandali abbandonata la Spagna, passò in Affrica mond. nel Mese di Maggio, il quale viene a cadere nell'Anno susseguente. Anche Sant' Isidoro (b) attesta, che Genserico nell' Era 467. (b) Isidorus succedette a Gunderico Re de' Vandali, e sece il passaggio nell'Af- in Chronize frica. Quell' Anno corrisponde al 429. dell' Epoca volgare. Finalmente varie Leggi si leggono di Valentiniano Augusto, indirizzate prima del Maggio dell'Anno susseguente a Celere Proconsole dell' Affrica, nelle quali non apparisce vestigio alcuno delle calamità dell' Affrica. Ma può ben restar qualche dubbio intorno a questa Cronologia, confessando il Pagi molti altri falli d'Idacio, o per colpa sua, o per disetto de' Copisti. Nè le allegate Leggi bastano a decidere questo punto; perciocchè da che surono entrati i Vandali, conquistarono sol poca parte dell'Affrica. E siccome nella Legge trentesima terza de Susceptoribus, data nell'Anno 430. si parla delle Provincie Proconsolare e Bisacena dell'Affrica, senza che si dica parola della guerra de' Vandali, i quai pure lo stesso Pagi concede passati nell' Affrica nel 429. così nulla si può dedurre dalle Leggi date in esso Anno 429. da Valentiniano. Comunque sia, mi fo io lecito di rammentar qui il funestissimo ingresso di que' Barbari nelle Provincie Affricane, alle quali erano stati iniquamente invitati da Bonifazio Conte. Genserico Re loro, per quan-:o abbiam da Procopio (c), fu Principe di gran prodezza nell'ar- (c) Procop. ni, e di mirabile diligenza nelle sue azioni. E secondochè scrive Bell. Vand. Giordano Storico (d), era di statura mezzana, zoppo per una ca. (d) Jordan. duta del suo cavallo, cupo ne' suoi pensieri, di poche parole, sprez- Reb. Gerice zatore della lussuria, inclinato all'ira, avido di conquiste, solleito al maggior fegno in muovere le sue genti, ed accorto per seninar dissensione e promuover odj, dove gli tornava il conto. Sinoreggiava costui insieme colla Nazione de' Vandali nella Betia, ed era padron di Siviglia. (e) Nel mentre ch'egli si dispone- (e) Idacius a alla partenza verso l'Affrica, intese, che Ermigario Svevo met- in Chronic. eva a sacco le vicine Provincie, e senza perdere tempo mossosi conca di lui, il raggiunte nella Lusitania non lungi da Merida, dove ccise non pochi de i di lui seguaci, ed Ermigario stesso suggen-

Gubern.

ERA Volg. do si annegò nel fiume Ana. Dopo questa vittoria Genserico, che Anno 428. avea raunata gran quantità di navi, per lo Stretto di Gibilterra traghettò la sua gente nell' Affrica, e sulle prime s'impadron'i del-(a) Salvia- la Mauritania. Era l'Affrica, per attestato di Salviano (a), il più ricco paese, che s'avesse l'Imperio Romano, perchè fin a questi tempi era stato esente da i malanni, che a cagion de i Barbari Settentrionali aveano sofferto l'Italia, la Gallia, e la Spagna. Ma non andò molto, che divenne il teatro della povertà e delle miserie per l'ingresso de Vandali. Nè solamente Genserico seco trasse i suoi nazionali; ma con esso lui s'unirono assaissimi Alani, Goti, ed'altri d'altre barbare Nazioni, come racconta Possidio Scrittore (b) Poffid. contemporaneo (b), tutti isperanziti d'inestimabil buttino, di maniera che riulcì formidabile la sua Armata, e a lui facile il far que' progressi, che diremo. In quest' Anno Prospero (c), e Cas-(c) Prosper in Chronic. fiodorio (d) scrivono, che quella parte della Gallia, che è vicina (d) Cassiodo- al Reno, dov'erano passati, e s'erano annidati i Franchi, su colrius in Chrola strage di molti di loro ricuperata al Romano Imperio per la bravura d'Aezio. E Teodosio piissimo Imperadore pubblicò in questo (e) 1.65. medesimo Anno un insigne Editto (e) contra di tutti gli Eretici, nominandoli ad uno ad uno. Ma per disgrazia della Chiesa Cattolica Nestorio nello stesso tempo fu creato Vescovo di Costantinopoli, e cominciò tosto a propalare le perverse opinioni sue.

1ib.16. Tit. S. Codic. Theodof.

mico.

in Vita S.

Augustini cap. 28.

Anno di Cristo cccexxix. Indizione XII.

di CELESTINO Papa 8.

di Teodosio II. Imperadore 28. e 22.

di VALENTINIANO III. Imperadore 5.

Consoli { FIORENZO, e DIONISIO.

SIA che i Vandali passassero solamente nel Maggio del pre-fente Anno in Affrica, come con buone ragioni pretende il Padre Pagi, o pure nel precedente: certo è, che crebbero le calamità in quelle parti, e massimamente nelle due Mauritanie, sopra le quali si scaricò sulle prime il loro surore. Possidio (f) è buon (g) Victor testimonio delle immense crudeltà da loro commesse. Saccheggi, incendj, stragi dapertutto, senza perdonare nè a sesso, nè ad età, nè a persone Religiose, nè a i sacri Templi. Fa parimente Vittor Vitense (g) una lagrimevol menzione de' tanti mali prodotti dalla barbarie di que' tempi in quelle floride Provincie. Salviano (h) anch'

in Vit. ibid. Præf.l.I.de Persecut. Vandal. (h) Salvianus de Gubern. lib. 7.

ch'egli, non già Vescovo, ma Prete di Marsilia, raccontando la ERA Volge terribile scena dell'irruzione de' Vandali nell' Affrica, riconosce in Anno 429. ciò i giusti giudizi di Dio, per punire gli enormi peccati de' Popoli Affricani, inumani, impudici, dati all'ubbriachezza, alle frodi. alla perfidia, all'idolatria, e ad ogni altro vizio, di maniera che meno malvagi erano i Barbari di que' tempi in lor paragone. La Nazion Gotica [dic'egli] è perfida, ma pudica. Gli Alani sono impudichi, ma men perfidi. I Franchi son bugiardi, ma amanti dell' ospitalità. I Sassoni sieri per la lor crudeltà, ma per la lor castità venerandi; perciocchè tutte queste Nazioni hanno qualche male particolare, ma hanno eziandio qualche cosa di bene. Ne gli Affricani non si sa trovar se non del male. Ora qui è da ascoltare Procopio, il quale vien dicendo (a), che molti amici di Bonifazio (a) Procopo in Roma, considerati i costumi di lui per l'addietro incorrotti, non l. i. c. 3. de Bell. Vando sapeano nè capire, nè credere, ch'egli per cupidigia di regnare si fosse ribellato al suo Sovrano. Ne parlarono a Placidia Augusta, e per ordine di lei passarono a Cartagine, per discoprire il netto della cosa. Bonifazio fece lor vedere le lettere d'Aezio, persuaso dalle quali avea pensato non a venire in Italia, ma a cercar di salvarsi, comunque avesse potuto. Con queste notizie se ne tornarono i suoi amici a Ravenna, e il tutto riferirono a Placidia, la quale rimase stupefatta a così impensato avviso; ma non osò di farne risentimento nè vendetta contra di Aezio, perch' egli avea le armi in mano, era vittoriofo, e l'Imperio Romano indebolito non potea far senza di un sì valoroso Capitano. Altro dunque non fece, se non rivelare anch'essa a gli amici suddetti di Bonifazio la trama ordita da Aezio, e pregarli, che inducessero Bonifazio a ritornare sul buon cammino, e a non permettere, che l'Imperio Romano fosse maltrattato e lacerato da i Barbari, impegnando con giuramento la sua parola di rimetterlo in sua grazia. Andarono essi, e tanto dissero e fecero, che Bonifazio si penti delle risoluzioni già prese, e ripigliò la fedeltà verso il suo legittimo Signore, ma troppo tardi, siccome vedremo. Se queste cose succedessero nel presente o nel susseguene Anno, non è ben chiaro. Due belle Leggi fra l'altre di Valentiniano Augusto appartengono a quest'Anno. Nella prima (b), in- (b) l. digna lirizzata a Volusiano Prefetto del Pretorio, dice, essere un parla-vox, Codice, e conveniente alla maestà del Regnante, allorche prosessa d'esse- de Legibus. e anch' egli legato dalle Leggi, e che dall' autorità del Diritto diende l'autorità Principesca. Essere in fatti cosa più grande dell' mperio, il sottomettere il Principato alle Leggi. E perciò egli notifica Tomo III.

[a] 1. 68. 1. 11. Tit. 30. Codic. Theodof.

ERA Volg. tifica a tutti col presente Editto quel tanto, che non vuole sia lecito ne pure a se stesso. Nell'altra Legge [a], indirizzata a Celerc Proconsole dell' Assrica, protesta, che salva la riverenza dovuta alla sua Maestà, egli non isdegna di litigar co i Privati nel medesimo Foro, e di essere giudicato colle stesse Leggi. Tali Editti secero e fan tuttavia fommo onore a Valentiniano; ma egli col tempo se ne dimenticò, e gli costò la vita. Sebbene tai Leggi son da attribuire a qualche suo saggio Ministro, e non già a Lui, che era tuttavia di tenera età.

Anno di Cristo cccexxx. Indizione XIII.

di CELESTINO Papa 9.

di TEODOSIO II. Imperadore 29. e 23.

di Valentiniano III. Imperadore 6.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la tredicesima volta, VALENTINIANO AUGUSTO per la terza.

[b] Isidorus Svevor.

cap. 6. [e] Dexippus in E clog. Legat. [f] Ambrof. Epift. 28. Chaff. I.

APPOICHE' furono passati in Asfrica i Vandali, pare, secondo Sant' Isidoro [b], che i Svevi sotto il Re loro Ermein Clronico rico, non avendo più ostacolo, s'impadronissero della Gallizia. Ma non l'ebbero tutta, e segui ancora un accordo co' Popoli di quella parte, che non si lasciò mettere il giogo. Perciocchè scrive Idacio [c] Idacius [c] sotto il presente Anno, che essendo entrati i Svevi nelle parti inChronico. di mezzo della Gallizia, e mettendole a sacco; la plebe, che s'era ritirata nelle Castella più forti, fece strage di una parte d'essi, ed un'altra parte rimase prigioniera nelle lor mani, di modo che que' Barbari furono costretti a stabilir la pace con gli abitanti: sì se vollero riavere i lor prigioni. Racconta in oltre lo stesso Idacio, che nelle Gallie venne fatto ad Aezio di trucidare un corpo di Goti, che ostilmente erano venuti fin presso ad Arles, con far prigione Arnolfo capo d'essi. Aveano ben costoro pace co i Romani, ma non sapeano astenersi dal buttinare sopra i confinanti, quando se la vedeano bella. E colla medesima fortuna sconfisse i Giutunghi, e [d] Ammia- Nori, ma senza dire in qual parte. Per quanto abbiam veduto linus 1. 17. altrove, e s'ha da Ammiano Marcellino [d], erano i Giutunghi Popoli dell' Alamagna. Desippo Storico dice [e], che i Giutunghi erano popoli della Scitia, o sia Tartaria, forse perch'erano venuti di là. Certamente stavano non lungi dalla Rezia a' tempi di Santo Ambrosio, che ne parla in una sua Lettera [f]. I Nori fi dee

si dec credere, che sossero i Popoli del Norico, che in questi tem- ERA Volgpi si ribellarono. E chiaramente lo attesta Apollinare Sidonio [a] Anno 430. nel Panegirico di Avito Imperadore, con aggiugnere, che Aezio in Panegyr. in tali guerre nulla operò fenza la compagnia di Avito, persona Aviti. allora privata. E perciocchè Felice, di cui s'è fatta menzione di fopra, Generale delle Armate di Valentiniano, fu inalzato alla Dignità di Patrizio, Aezio gli succedette nel Generalato, per testimonianza di San Prospero [b]. Già dicemmo pentito Bonisazio [b] Prosper Conte in Affrica d'aver prese l'armi contra del suo Sovrano, e inChronico. di aver chiamato colà i Vandali dalla Spagna. A indurlo alla pace e riconciliazione con Galla Placidia Augusta, probabilmente su inviato in Affrica Dario Conte, di cui parla Santo Agostino in una sua Lettera al medesimo [c]. É Dario stesso in iscrivendo al Santo Ve- [c] August. scovo dice, che se non ha estinto, ha almen differito i danni del- 3230. la guerra. Sappiamo in oltre, che in questi tempi Segisvolto Generale di Valentiniano in essa Affrica mandò da Cartagine ad Ippona a Santo Agostino [d] Massimino Vescovo Ariano, per conferi- [d] August. re con esso lui: il che ci fa argomentare, che questo Generale co- Collation. mandava tanto in Cartagine, che in Ippona. E questo non si può xim. n. I. intendere accaduto se non dopo la pace fatta con Bonisazio, che Ifignoreggiava in quelle contrade, nè era stato vinto dall'armi dell' Imperadore.

TORNATO dunque in se stesso Bonifazio, e bramando di rimediare al male fatto, per attestato di Procopio [e], si studiò d' sel Procopo indurre i Vandali a ritornarsene in Ispagna, con adoperar quante 1.1. c. 3. de preghiere potè, e promettendo loro magnifiche ricompense. Ma un pazzo gitta un sasso nel pozzo, e cento savi nol possono cavare. Si risero in fatti di lui que' Barbari, parendo loro d'essere burlati; e in fine dalle dolci si venne alle brusche con essere seguito un fatto d'armi, nel quale restò sconsitto l'inselice Bonisazio. Si ritirò egli in Ippone Regio, o sia Ippona, oggidì Bona, Città maritima e fortissima della Numidia, dove era Vescovo Santo Agotino suo singolare amico. [f] Colà ancora si risugiarono come in [s] Possidius luogo sicuro molti altri Vescovi. Perciò i Vandali col Re loro Gen- in Vita S.
Augustin. ferico verso il fine di Maggio, o sul principio di Giugno del presen- cap. 28. te Anno passarono all'assedio di quella Città, che sostenne lunghisfimo tempo gli assalti e il surore di que'Barbari. Ed appunto nel terzo Mese di quell' assedio infermatosi il gran lume dell' Affrica r e della Chiesa di Dio, cioè il suddetto Santo Agostino, diede fine a i suoi giorni nel di 28. d'Agosto di questo Anno, e non già del pre-

M

lib. 2. c. 9.

ERA Volg. cedente, come scrisse Marcellino Conte, raccogliendosi la verità Anno 430. dell' Anno da San Prospero [a], e dalle Lettere di Capreolo Vescovo inChronico. di Cartagine al Concilio Esessino, e da Liberato Diacono nel suo Noris Hist. Breviario. Finirono ancora di vivere in quest' Anno Aurelio insigne Vescovo di Cartagine, ed Alipio Vescovo di Tagatte, Primate della Numidia, celebre amico di Santo Agostino. Il vedere questi santi Prelati le incredibili calamità delle lor contrade, e fenza rimedio, non v' ha dubbio, che dovette influire nella lor malattia e morte; e Santo Agostino fra gli altri in quel frangente pregava Dio, che o liberasse la Città da i Barbari; o se altra era la sua sovrana volontà, desse sortezza a i suoi servi, per uniformarsi al divino volere; o pure che levasse lui da questo Secolo. Un gran fuoco s'era intanto acceso in Oriente per l'Eresia di Nestorio, empio Vescovo di Costantinopoli. Cirillo fanto e zelante Vescovo Alessandrino quegli su, che più de gli altri imbracciò lo scudo in disesa della Chiesa, e della sentenza Cattolica. Ma tanto egli, quanto Nestorio, ricorsero alla Sede Apostolica Romana, Maestra di tutte le Chiese. Perciò Celestino, Pontesice di gran pietà e valore, rauno un Concilio di Vescovi in Roma, ed in esso condannò gli errori di Nestorio. Sopra ciò son da vedere gli Annali Ecclesiastici del Cardinal Baronio, e la Critica del Padre Pagi. Nulladimeno perchè Nestorio era pertinace, nè gli mancava gente, che il favoriva, e fra gli altri si contava Teodoreto celebre Vescovo, e Scrittore di que' tempi: il piissimo Imperador Teodosio intimò un Concilio universale da tenersi nell'Anno susseguente in Efeso, per mettere fine a tali controversie ed errori. In [b] Prosper questo medesimo Anno, secondochè abbiamo da Prospero [b], da Marcellino Conte [c], e da Idacio [d], in un tumulto di foldati in Chronic, eccitato in Ravenna fu ucciso Felice Generale dianzi dell'Impera-[d]Marcell. dore, ed allora Patrizio, e con esso lui Padusia sua Moglie, e Gru-Ehronico. nito Diacono. L' iniquo Aezio, tante volte di sopra nominato. fu l'autore di tai omicidj, secondo Prospero, per avere, diceva egli, presentito, che costoro gli tendevano insidie. Ma questa insolenza tanto più dovette irritar l'animo di Placidia contra di lui, e gli effetti se ne videro dipoi.

[c] Idacius Comes in

Anno di Cristo cccexxxi. Indizione xiv.

di Celestino Papa 10.

10

13

0.

0.

a,

n.

01

In

da

115

VJ.

di Teodosio II. Imperadore 30. e 24.

di Valentiniano III. Imperadore 7.

Consoli & Basso, e Flavio Antioco.

UASI quattordici Mesi durò l'assedio d'Ippona; e benchè ERA Volg. il Re Genserico avesse così ben chiuso il porto e il lido, che Anno 43 I. non vi poteano entrar foccorsi; e quantunque facesse ogni sforzo per ridurla o colla forza, o con qualche capitolazione alla resa: i difensori tennero sorte, e delusero la di lui bravura e speranza, talmente che stanchi e ridotti senza viveri que' Barbari, dopo esservi stati sotto per si lungo tratto di Mesi, nel Maggio dell' Anno presente levato l'assedio si ritirarono. Non così tosto su alla larga Bonifazio Conte, che si diede a ragunar quante milizie Romane potè [a]; e perchè era già sbarcato a Cartagine un gran rin- [a] Procop. forzo di soldatesche, inviato non meno da Valentiniano, che da Bell, Vando. Teodosio Augusti, egli mise insieme un poderoso esercito, con cui credette di poter' azzardare una nuova battaglia co i Vandali. Per Generale delle sue Truppe avea spedito Teodosio Aspare Figliuolo di Ardaburio, nominato di fopra. Si combattè coraggiofamente con ostinatezza dall'una parte e dall'altra; ma in fine toccò la peggio a Bonifazio, e ad Aspare. Grande strage su fatta de' Romani, e i Generali si salvarono colla suga. Aspare se ne tornò a Costantinopoli, e Bonifazio fece vela verso l'Italia. Idacio Vescovo [b] [b] Idacius pare, che differisca il ritorno a Roma di Bonisazio sino all' Anno in Chronic. susseguente. Racconta egli bensì sotto il presente, che avendo i Svevi di nuovo rotta la pace co' Popoli della Gallizia, e faccheggiando dovunque arrivavano, egli fu spedito per implorar soccorso da Aezio, il quale nella Gallia faceva guerra coi Franchi. In Affrica i Cittadini d'Ippona, dappoichè ebbero intesa la rotta data da i Vandali all'Armata di Bonifazio, abbandonarono la lor Città, non volendo esporsi a sostenere un nuovo assedio. Il perchè trovatala vota i Vandali, v'entrarono, ed attaccatovi il fuoco la desertarono, con essersi nondimeno quasi miracolosamente salvata la Libreria di Santo Agostino [c]. Fu celebrato in quest'Anno sul [c] Possidi. fine di Giugno, e nel susseguente Luglio, il Terzo Concilio Uni- in Vit. S. Augustini versale nella Città d'Eseso, e v'intervennero circa ducento Vesco- enp. 28.

ERA Volga vi. Papa Celestino per servire di scorta e lume a i Padri, che colà Anno4312 s'aveano a raunare, precedentemente tenne in quest'Anno un altro Concilio in Roma, e poscia spedì ad Eseso sul principio di Maggio per suoi Legati Arcadio, e Proietto Vescovi, e Filippo Prete colle istruzioni necessarie. Nè contento di ciò, diede le sue veci a Cirillo Vescovo d'Alessandria, acciocchè presedesse in nome suo [a] Coneil. a quella sacra raunanza [a]. In essa furono condennate le Eresie di Ephefin. Nestorio, ed egli stesso deposto, e mandato in esilio, e in luogo suo Action I. fu eletto Vescovo di Costantinopoli Massimiano. Diede fine in quest' Anno a di 22. di Giugno alla sua santa vita Paolino Vescovo di Nola, le cui Virtù il fecero degno d'essere registrato fra i Santi, e le cui Opere sì di profa, che di verso si leggono stampate nella Biblioteca de' Padri, e più pienamente si veggono unite nell'edizione, che ne su fatta nell' Anno 1736. in Verona. E in quest' Anno rac-[b] Marcella conta Marcellino Conte [b], che mancò di vita Flacilla Figliuo-Comes in la di Teodo sio Augusto. C'è luogo di solpettare, che in vece di Fi-Chronico .. gliuola Marcellino scrivesse Sorella, sapendo noi, che Arcadio Imperadore Padre di Teodosio II. fra l'altre Figliuole una ne lasciò dopo di sè appellata Flacilla, e non raccontando alcuno de gli antichi Storici, che a Teodosio II. nascesse altra Figliuola, se non Eudossia. Diede Valentiniano III. Imperadore nel presente Anno un or-[c] 1. 27. dine a Flaviano Prefetto del Pretorio [c], proibendo qualunque Lib. II. Tit. esenzione da i carichi ordinarj e straordinarj a qualsivoglia persona, L. Codic. con esentare solamente i beni suoi patrimoniali; perchè, come egli Theodof. dice, le rendite di questi s'impiegano spessissimo in sollievo delle pubbliche necessità: impiego sommamente lodevole in un Principe, che ama i suoi Popoli. Quanto a Teodosio Imperadore d'Oriente, ci fa sapere il suddetto Marcellino, che il Popolo di Costantinopoli per carestia di pane gli tirò de' sassi nell'andar egli a i granai del Pubblico. Diede fuori il medefimo Teodofio in quest'Anno [d]1.4. & una Legge [d], in occasione che molti Schiavi armati s'erano rifu-5. de his, giati in Chiesa, e n'era perciò nato un gran tumulto; proibendo da lì innanzi il poter levare per forza, pena la vita, alcuno dalle Cod eod. Chiese, e dai recintid'esse, compresi i cortili, portici, e case de'

> Religiosi, che ad esse servivano: con ordinare ancora, che chi portasse armi in Chiesa, perdesse la franchigia; ed egli stesso sui primo a darne l'esempio. Truovasi intera questa Legge ne gli Atti

del Concilio Efesino.

Anno di Cristo cccexxxii. Indizione xv.

di Sisto III. Papa 1.

100

cj.

10-

100

di TEODOSIO II. Imperadore 31. e 25.

di Valentiniano III. Imperadore 8.

Confoli & FLAVIO AEZIO, e VALERIO.

Ezio, che su Console nel presente Anno, era quel medesimo, Esa Voles che abbiam veduto di sopra esercitare la carica di Genera- Anno 432. le delle Armate Cesaree in Occidente. L'altro Console Valerio godea varie dignità nella Corte dell'Imperadore d'Oriente. A d'i 19. di Luglio di quest' Anno diede compimento a i suoi giorni Celestino Papa, come pretende il Pagi [a], Pontesice santo, Pontesi-[a] Pagius ce glorioso per molte sue azioni, e spezialmente pel suo zelo con-Crit. Baron. tra de' Pelagiani, Semipelagiani, e Nestoriani; e per avere mandato in Iscozia o pure in Irlanda Palladio, che su Apostolo e primo Vescovo di que' Popoli barbari. Ebbe per Successore nella Cattedra di San Pietro Sisto III. di patria Romano, il quale non tardò a proccurare per quanto gli fu possibile la pace nelle Chiese d'Oriente, divise a cagion di Nestorio. Nel che parimente si adoperò con vigore il piissimo Imperadore Teodosio, tanto che ne riuscì una tollerabil concordia. Avea ben Galla Placidia Augusta, per non poter di meno, appagata l'ambizione d'Aezio suo Generale, con dichiararlo Console nell' Anno presente; ma non per questo cessava in cuore di lei l'odio conceputo pel tradimento fatto a Bonifazio Conte, e per l'uccisione di Felice Patrizio, e probabilmente per altre di lui insolenze ed iniquità. Noi già vedemmo, seguendo l'autorità di Procopio, che Bonifazio, poco dopo la rotta datagli da i Vandali, se n'era ritornato in Italia. Ma o sia, che quella giornata campale succedesse nel presente Anno, o pure che Procopio affrettasse di troppo il di lui ritorno, tanto San Prospero [b], quan- [b] Prosper to Marcellino [c] scrivono, ch'egli solamente in quest'Anno dall' inChronice.

Affrica venne a Roma, e di la alla Corte, che dimorava in RavenComes in na. Secondo Marcellino, egli fu chiamato dalla stessa Placidia Au- Chronico. gusta, per contraporlo all'arrogante Aezio, il quale in questi medesimi tempi, per quanto abbiamo da Idacio [d], guerreggiava [d]Idacius nella Gallia, e dopo aver data una rotta a i Franchi, i quali erano in Chronice. venuti di quà dal Reno, fece pace con loro. Era in questi tempi Clodione Re de' Franchi, ed avea per Figliuolo Meroveo, il quale

ami-

ERA Volg. amicatofi molto con Aezio, coll'aiuto di lui succedette col tempo Anno 432. al Padre. Lo stesso Vescovo Idacio, ch'era venuto a trovare Aezio per aver de' soccorsi contro i Svevi, altro non impetrò, se non che fu spedito con lui Censorio per Legato ad essi Svevi, che infestavano la Gallizia, per farli desistere da quelle violenze. Tornato adunque Bonifazio a Ravenna, non solamente su rimesso in grazia di Valentiniano Augusto e di Placidia, ma dichiarato ancora Ge-(a) Mediob. nerale dell'una e dell'altra milizia. Presso il Mezzabarba (a) si Numismat. Vede in una Medaglia di Valentiniano Augusto, nominato Bonisa-

all' udire richiamato alla Corte Bonifazio, e conferito a lui il Gene-

fortificati, immaginandosi, che Bonifazio suo nemico cercherebbe

o pur dopo tre mesi, come lasciò scritto il suddetto Marcellino, Bonifazio di quella ferita si morì, lasciando Pelagia sua Moglie molto ricca, e con indizio, ch'egli Cristianamente perdonasse ad Aezio, perchè esortò la stessa Moglie a non maritarsi con altro uomo, che con esso Aezio. Sebastiano Conte, genero di Bonifazio,

(b) Prosper zio. Prospero Tirone (b) ci ha conservata la notizia, che Aezio Tiro in Chronico. ralato, con restarne egli privato, per precauzione si ritirò in siti

di far vendetta contra di lui. Nè s'ingannò. Dopo pochi mesi Bonifazio con molte forze fu a cercarlo, e trovatolo snon dicono gli Storici in qual luogo ] gli diede battaglia, e lo sconfisse bensì; ma perchè erano venuti questi emuli stessi nel constitto alle mani

(c) Marcel- infieme, Aezio, che secondo Marcellino (c) avea preparato il dì in Comes innanzi un dardo, o sia un'asta più lunga, il ferì gravemente con restar egli illeso. Fra pochi giorni, come vuole San Prospero,

persona di gran credito, in suo luogo su creato Generale. Ora Aezio trovandosi spennato, e privo d'ogni autorità, si ritirò nelle sue terre, non so se nella Gallia, o nell'Italia; e quivi se ne stava ben in guardia. Ma avendo tentato un dì i suoi nemici con una improvvisa scorreria di sorprenderlo, egli non veggendosi quivi sicuro, se ne suggi in Dalmazia, e di la nelle Pannonie, dove trovò il suo scampo presso gli Unni suoi antichi amici. In quest' An-(d) 1.3.1.4. no Valentiniano Augusto con una sua Costituzione (d) indirizzata a Flaviano Prefetto del Pretorio, confermò i privilegi a i Decurioni e Silenziari del Palazzo, che erano Guardie del Corpo suo, per quanto crede il Gotofredo, ma che fors' anche son da dire una specie di milizia, che stava nelle Provincie, perchè dopo aver militato il dovuto tempo, loro è conceduto di venire alla Corte, ancorchè non chiamati dal Principe.

Tit. 23. Codic. Theodof. Anno di Cristo eccexxxIII. Indizione 1.

di Sisto III. Papa 2.

di Teodosio II. Imperadore 32. e 26.

di VALENTINIANO III. Imperadore 9.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la 14.2 volta, PETRONIO MASSIMO.

M Assimo, che su Console in quest' Anno, era uno de' Senato- Era Volg. ri Romani più ricchi e potenti. Gran confidenza passava Anno 433. tra Valentiniano Augusto e lui. Egli dipoi tirannicamente occupò l'Imperio, ficcome vedremo. Il Padre Sirmondo (a) rapporta una (a) Sirmon-Medaglia, in cui da una parte si legge VALENTINIANVS P. F. dus in Not. ad Sidon. AVG. e dall'altra PETRONIVS MAXIMVS V. C. CONS. In Epifl. 11.69 quest' Anno Giovanni Vescovo d'Antiochia, che finqu'i avea soste- Et Append. nuto il partito di Nestorio Eretico, rinunziò al medesimo, per Du-Cange opera spezialmente di Sisto Romano Pontesice. Ma non perciò s'eb- in Dissert. be una Pace intera nelle Chiese d'Oriente, restando tuttavia alcuni Vescovi contrari a Cirillo Vescovo d'Alessandria, i quali eziandio appellarono alla fanta Sede Romana, riconoscendo quel Privilegio, di cui era fin da i primi tempi in possesso la Chiesa Romana. Fioriva in questi giorni nella Gallia Giovanni Cassiano, celebre Autore delle Collazioni, o sia delle Conferenze de' Padri, ma creduto infetto d'opinioni Semipelagiane : contra del quale prese la penna San Prospero d'Aquitania. Fioriva ancora in Egitto Sant'Isdoro Monaco ed Abate di Pelusio. Abbiamo da Socrate (b), dalla (b) Socrat. Cronica Alessandrina (c), e da Marcellino Conte (d), che nel Hist. Eccl. presente Anno segui in Costantinopoli un fierissimo incendio, con (c) Chronirestar divorata dalle siamme una gran parte della Città settentrio- con Alexan-drinum ad nale colle Terre appellate Achillee, e che durd quel fuoco per tre bunc Ann. d). Il Cardinal Baronio attribuisce questo incendio, e la rotta da- (d) Marcellin. Comes ta in Affrica, all'aver Teodosio Augusto proceduto troppo mansue- inChronico. tamente contra di Nestorio, e all'averlo savorito molti Nobili di Costantinopoli. Ma si sa torto a quel pio Imperadore, e al Popolo di Costantinopoli, che su contra Nestorio, per nulla dire del Concilio, che il condannò. Noi facciam troppo facilmente gl'Interpreti della mente di Dio, il quale non ha bisogno di consigliarsi colle nostre povere teste, se vuol permettere le prosperità a i Cattivi, nemici suoi, e mandar tribolazioni a i Buoni, suoi amici. Tomo III.

ERA Volg. Già vedemmo, che Aezio aveva spedito Castorio Ambasciatore in-Anno 433. sieme con Idacio Vescovo, Autore della Cronica, a i Svevi, che infestavano la parte della Gallicia, sottoposta al Romano Imperio. (a) Idacius Narra il medesimo Idacio (a), che Castorio portò le risposte alla in Chronic. Corte Imperiale di Ravenna; e che Ermerico Re d'essi Svevi finalmente rinovò la pace co' Popoli della Gallicia, mediante l'interposizione de' Vescovi, con essergli stati dati perciò ostaggi. Ma che Sinfo sio Vescovo mandato da lui per affari a Ravenna, se ne tornò indietro colle mani vote. Erasi, per quanto abbiam detto, rifugiato Aezio nella Pannonia presso gli Unni, che quivi signoreggiavano; e pel credito, che avea con que' Barbari, cominciò un gran trattato, per muoverli contro l'Italia. Rugila era allora (b) Prosper il Re di quella Nazione. Prospero Tirone (b) chiaramente atte-Tiro in sta, che Aezio, ottenuto da esso Re un poderoso esercito, s'incam-Chronico. minava verso queste contrade: il che udito da Valentiniano Augusto, che si trovava senza sufficienti sorze da opporgli, chiamò in suo aiuto i Goti, a mio credere quelli, che dominavano nell' Aquitania. Ma l'intenzione dell'astuto Aezio era, non già di portar la guerra in Italia, ma di far paura a Valentiniano, a fine di obbligarlo a rimetterlo in sua grazia, e nelle Dignità, che gli erano (c) Prosper state levate. Ed in satti per attestato di San Prospero (e), valeninChronico. dosi dell'amicizia e del soccorso di costoro, ottenne quanto volle da Valentiniano e da Placidia, i quali giudicarono meglio di cede. re benchè poco onorevolmente all'impertinenza di costui, che di tirarsi addosso una guerra pericolosa. Ed ecco dove era giunta la maestà del nome Romano. Anche Idacio scrive sotto quest'Anno, che Aezio fu dichiarato Generale dell' una e dell'altra milizia, e poco dopo ottenne anche la Dignità di Patrizio, come parimente (d) Histor. attesta l'Autore della Miscella (d). Circa questi tempi, come Miscell. credette il Rossi (e), ma forse molto prima, Galla Placidia Aulib. 14. (e) Rubeus gusta terminò in Ravenna l'insigne e nobilissima Basilica di San Gio-Histor. Ra-vanni Evangelista, fabbricata vicino alla Porta, che si chiamava venn. lib. 2. Arx Meduli. Allorchè essa venne col Figliuolo Valentiniano da Salonichi verso Salona, o verso Aquileia nell' Anno 424. corse un gran pericolo per una fiera burasca di mare; ed essendosi votata a San Giovanni Evangelista, attribuì all'intercessione di lui presso Dio l'aver salvata la vita. Però giunta a Ravenna, si diede a fabbricare in onore di Dio sotto nome di questo santo Apostolo un Tem-

(f) Rer. Ita. pio magnifico, che tuttavia esiste. Se ne può veder la descrizione pior. Tom. I. nello Spicilegio della Chiesa di Ravenna da me dato alla luce (f), Patt. 2.

ma

ma non esente da qualche favola nata nel progresso de' tempi. Qui- ERA Volg. vi si leggeva la seguente Iscrizione, di cui anche sa menzione A- Anno 433. gnello Storico di Ravenna (a), che fiorì circa l'Anno 830.

> SANCTO AC BEATISSIMO APOSTOLO IOHANNI EUANGELISTAE GALLA PLACIDIA AUGUSTA CUM FILIO SUO

PLACIDO VALENTINIANO AUGUSTO ET FILIA SUA JUSTA GRATA HONORIA AUGUSTA LIBERATIONIS PERICUL. MARIS VOTUM SOLVIT.

Di qui abbiamo, che anche Giusta Grata Honoria, Sorella di Valentiniano, ebbe il titolo di Augusta; e questo ancora apparisce da una Medaglia rapportata dal Cardinal Baronio (b), dal Du-Can- (b) Barono ge (c), e dal Mezzabarba (d), in cui si legge: D. N. IVST. Annal Ecc. GRAT. HONORIA. P. F. AVG. E nel rovescio SALVS REI- Cange Hist. PVBLICÆ. COM. OB. Tornerà occasion di parlare in breve Byzantin. (d) Mediob. di questa Principessa, che lasciò dopo di sè un brutto nome. Il Ros- Numism. si aggiugne, che in esso Tempio alla destra nell'arco del volto era- Imperator. no formate col Musaico le immagini di Costantino, Teodosio I. Arcadio, ed Onorio Augusti; e alla finistra di Valentiniano III. Graziano, e Costanzo Augusti, e di Graziano Nipote, e di Giovanni Nipote: i quali due ultimi sono a noi ignoti nella Famiglia di Teodosio il Grande. Eranvi ancora più basso le immagini di Teodosio II. Imperadore, e di Eudocia sua Moglie, siccome ancor quelle di Arcadio Imperadore, e di Eudossia sua Moglie. Ma presfo l'antichissimo Agnello, e nello Spicilegio suddetto non troviamo questa sì precisa descrizione, a noi conservata dal suddetto Girolamo Rossi.

Anno di Cristo cccexxxiv. Indizione II.

di Sisto III. Papa 3.

di Teodosio II. Imperadore 33. e 27.

di Valentiniano III. Imperadore 10.

Consoli & ARIOVINDO, ed ASPARE.

A che Aezio si vide forte per la ricuperata dignità di Gene-🖊 rale, colla giunta ancora dell'altra più riguardevole di Pa-

(a) Agnellus in Vitis Epi/copor. Ravenn. Tom. 2. Part. I Rer. Italicar.

ERA Volg. trizio, non tardò a vendicarsi come potè contro i parenti del defun-Anno 434 to Bonifazio Conte. Però in quest'Anno, secondo la testimonianza (a) Idacius d'Idacio (a), Sebastiano genero d'esso Bonifazio, e succeduto a lui nel Generalato, per opera d'Aezio su mandato in esilio, o pure per timore di lui elesse l'esilio, e sugitivo si ricoverò alla Corte di Co-(b) S. Prof. stantinopoli. Sappiamo ancora da San Prospero (b), che Aspare per de pro-miss. cap.6. Console Occidentale, per quanto crede il Padre Pagi [ma fors'anche Orientale, non apparendo, ch'egli passasse dal servigio di Teodosso Augusto a quello di Valentiniano Imperadore], Aspare, dico, su inviato a Cartagine, senza che se ne sappia il motivo, se non che durava in quelle parti tuttavia la guerra co i Vandali. Se-(c) Proser condo Prospero Tirone (c), in quest' Anno sin'i di vivere Rugila Tiro in Re de gli Unni, con cui i Romani aveano confermata la pace; ed Chronico. ebbe per Successore Bleda, ed Attila Fratelli. Questo Rugila è (d) Theod. chiamato Roa da Giordano Storico, e Roila da Teodoreto (d), il Lib. 5. c. 37. quale aggiugne, che costui avea saccheggiata la Tracia, e minacciato l'assedio alla stessa Città di Costantinopoli, e di volerla schiantare da' fondamenti. Non tarderà molto a venire in iscena Attila suo Successore. Teodosio Augusto in quest' Anno, per quanto potè, fovvenne al bisogno de' poveri di Costantinopoli in tempo di carestia, con applicare secento undici libre d'oro del suo erario, per com-(e) 1.3. de perar grani in loro sovvenimento, (e) ordinando, che sossero confrument. dennati gli Ufiziali nel doppio di tutto quello, che avessero ritenu-Urb. Conto di quella somma. Comandò eziandio con altra Legge (f), che Cantinot. Codic. i beni de' Cherici e Monaci, che mancassero di vita senza testamen-Theodof. (1) Lunica to, fossero applicati alle Chiese, alle quali erano ascritti; e non de bonis già a i Parenti, o al Fisco, siccome dianzi si facea. Accadde an-Clericor. Cod. ead. cora, che Melania giovane, donna di fanta vita, e Monaca non claustrale, abitante allora in Gerusalemme, su chiamata a Costantinopoli da Volusiano suo Zio paterno, Presetto di Roma, che per affari era stato inviato alla Corte d'Oriente. Venne la piissima Donna, e tanto seppe dire insieme con Proclo insigne Vescovo di Costantinopoli, che Volusiano stato fin' allora Gentile, si convertì alla Religione di Cristo; e su cosa maravigliosa, ch'egli infermo, subito dopo avere ricevuta la grazia del Battesimo, morì. Ma in Ravenna accadde un fatto vituperofo per quella Corte. Grata Giusta Onoria Augusta, Sorella di Valentiniano Imperadore, siccome poco fa vedemmo, non per anche maritata si stava in Corte colla

Madre e col Fratello, ma fenza quella buona guardia, di cui abbifognano le Fanciulle. Perciò ella ebbe comodità di troppo dime-

sticar-

sticarsi con Eugenio suo Proccuratore, e ne restò gravida. Marcel- ERA Volgo lino Conte Istorico (a) quegli è, che notò questo brutto avvenimen- Anno 434. to, con aggiugnere, ch'essa Onoria su inviata alla Corte di Teo-lin. Comes dosso Augusto. Qui si dimanda, qual sia stata la prudenza di que' inChronico. Regnanti, in tener sì poca guardia alle Principesse fanciulle, e quale in aver preso il ripiego di scacciare la mal' accorta Principessa. In vece di occultar questo fallo, par quasi, che si studiassero di divulgarlo dapertutto. In questi tempi fiorì in Provenza Vincenzo Lerinense, Autore dell'aureo Commonitorio contra le Eresie, ma creduto per qualche tempo fautore de gli errori de' Semipelagiani. San Prospero scrisse contra di lui.

Anno di Cristo coccxxxv. Indizione III.

di Sisto III. Papa 4.

di Teodosio II. Imperadore 34. e 28.

di VALENTINIANO III. Imperadore II.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la quindicesima volta, VALENTINIANO AUGUSTO per la quarta.

EODOSIO Imperadore, zelante custode della dottrina del-la Chiesa, perchè tuttavia bolliva in Oriente una siera discordia per cagione del condennato e deposto Nestorio, in quest' Anno fece proibire la lettura de i di lui Libri (b), con ordinare (b) Pagius eziandio, che fossero bruciati. Furono in oltre esiliati non pochi Grit. Barono Vescovi, che ostinatamente o non volevano condennar quell' Eretico, o ricufavano di aver comunione con Cirillo Vescovo d'Alessandria, cioè col primo mobile di tutti gli atti contra di Nestorio. Intanto Aezio Generale di Valentiniano, secondochè abbiamo da San Prospero (c), era passato nelle Gallie, per mettere in dovere (c) Prosper i Borgognoni, cioè que'Barbari, che già stabiliti nel paese, onde in Chronic. poi venne il nome della Borgogna, ed in altri circonvicini paesi, infestavano le Provincie Romane. Idacio (d) scrive, che costoro si (d) Idacius ribellarono, con indizio, ch'essi signoreggiavano bensì in quelle in Chronico. contrade, ma con riconoscere l'Imperador d'Occidente per loro Sovrano. Riuscì a quel valoroso Generale di dar loro una rotta tale, che Gundicario Re de' medesimi su obbligato a supplicare per ottener la Pace, che gli venne accordata da Aezio. Fa menzione di questa vittoria anche Apollinare Sidonio (e) con dire, che i Bor- (e) Sidone gognoni s'erano scatenati contro la Provincia Belgica; e che Avi- in Panegyrs

ANNALI D'ITALIA. 102 ERA Volg. to, il qual poscia su Imperadore, anche questa volta su compagno Anno 435. di Aezio nello sconfiggerli. Abbiamo parimente dal sopradetto (2) Cassiod. Prospero, siccome ancora da Cassiodorio (a), che nel Febbraio inChronico, del presente Anno in Asfrica nella Città d'Ippona su conchiusa la Pace fra l'Imperador Valentiniano, e Genserico Re de' Vandali, con avere il primo ceduta all'altro una porzione dell' Affrica. Sant' (b) Isidorus Isidoro (b) attesta, che Genserico in quella occasione si obbligò con inChronico. forti giuramenti di non molestar in avvenire le Provincie Roma-(c) Histor. ne. Questa Pace, che l'Autore della Miscella (c) chiama più to-Miscell. sto necessaria, che utile, su maneggiata e condotta a fine da Tri-116.14. gezio Ufiziale di Valentiniano. E d'essa sa menzione ancora Pro-(d) Procop. copio (d), con lodare la prudenza di Genserico, il quale senza Li.c.4. de lasciarsi gonfiare dalle passate prosperità, pensando, che se con-Bell. Vand. tinuava la guerra, poteva voltar faccia la fortuna, giudicò più spediente di afficurar colla Pace le conquiste già fatte. Aggiugne Procopio, che Genferico si obbligò di pagar ogni anno tributo a Valentiniano Augusto, e che per sicurezza de' patti mandò per ostaggio a Ravenna Unnerico suo Figliuolo. Certo è, che restò in poter dell'Imperadore Cartagine: qual parte toccasse a Genserico, lo vedremo più abbasso. Era suggito a Costantinopoli Sebastiano Conte, e Genero già di Bonifazio Patrizio, siccome è detto di sopra. Bisogna, che la persecuzione d'Aezio Patrizio il raggiugnesse sino colà; perciocche fotto quest' Anno racconta Marcellino Con-'Marcell. te (e), ch'egli fuggi dalla Città Augusta, e che poi in Affrica su Comes in uccilo. Ma egli non andò a dirittura in Affrica, e la sua morte appartiene ad altro tempo, siccome vedremo più a basso. Sembra

Chronico.

Tiro in Chronico.

ne (f), cioè che nella Gallia ulteriore succedette una considerabil ribellione, di cui fu capo un certo Tibatone, con essersi levati que' Popoli dall' ubbidienza del Romano Imperio. Avvenne di più, che in mezzo a quelle turbolenze quasi tutti i Servi, o vogliam dire gli Schiavi, sottrattisi all'ubbidienza de' lor Padroni, in Bagaudam conspiravere. Colle quali parole vuol dire, che costoro si gittarono nella fazione de Bagaudi. Così erano chiamati nella Gallia le migliaia di contadini, e d'altre persone, che per cagione del mal governo de gli Ufiziali dell'Imperadore s'erano ribellati mol-

bensi doversi riferire a quest' Anno ciò, che narra Prospero Tiro-

ti anni prima, e dopo essersi fatti forti nelle Castella e Rocche,

(g) Du- viveano di ladronecci e rapine. Veggasi il Du-Cange (g). Con Glossar, La. costoro dunque s'attrupparono anche in gran parte i Servi di quelvinit ad vo- le contrade, per vivere col mestiere insame de gli altri. Scrive il 6-711 Bagauda ..

Sigo-

Sigonio (a), che Valentiniano Augusto si portò in quest' Anno a Era Volgo Roma per solennizzarvi l' Anno Decimo del suo Imperio: il che Anno 435. fu fatto con gran magnificenza di Giuochi e Spettacoli. Onde s' ab- de Regno bia egli tratto questo viaggio dell'Imperadore, non l'ho finqu'irin-Occidente. venuto.

Anno di Cristo eccexxxvi. Indizione iv.

di Sisto III. Papa 5.

di Teodosio II. Imperadore 35. e 29.

di Valentiniano III. Imperadore 12.

Confoli { FLAVIO ANTEMIO ISIDORO; e FLAVIO SENATORE.

A MENDUE questi Consoli surono creati in Oriente da Teo-dosso Augusto. Senatore si truova ancora chiamato Patrizio in una Lettera di Teodoreto (b), e ne gli Atti del Conci- (b) Theod. lio Calcedonense. Gli ho io dato il nome di Flavio, perchè così ha Epist. 43. un'Iscrizione, da me prodotta nella mia Raccolta (c). Durava la (c) Thesau. pace tra i Romani, ei Goti appellati Visigoti, che signoreggiavano vus Novus nella Gallia le Provincie dell'Aquitania e Settimania. Ma Teode- Class. Conrico Re d'essi Goti, non contento de' confini del suo Regno, cercò sulum. in questi tempi di dilatarlo alle spese de' vicini. Però uscito in campagna, secondochè attesta San Prospero (d) s'impadroni della mag- (d) Prosper gior parte delle Città confinanti, e pose l'assedio a Narbona. Fe- in Chronica cero lungamente una gagliarda difesa i soldati Romani co i Cittadini, ma per la mancanza de' viveri erano vicini a cadere nelle mani del Re Barbaro, quando Aezio Generale dell'Imperadore, che si trovava allora nelle Gallie, spedi in loro aiuto Litorio Conte con un grosso corpo di milizie. Questi avendo satto prendere a cadauno de'cavalieri in groppa due moggia di grano, minori di gran lunga allora, che quei d'oggidì, si spinse coraggiosamente innanzi, e gli riuscì d'entrare nella Città con provvederla abbondantemente di vettovaglia. Allora i Goti, o sia che seguisse un combattimento, in cui ebbero la peggio, o pure che vedessero cessata affatto la speranza di conquistar quella Piazza, e massimamente dopo un si poderoso rinforzo di viveri e di gente, ritiratisi in suga, abbandonarono l'assedio. Idacio (e) anch' egli scrive [ma sotto l'Anno seguen- (e) Idacius te ] che i Goti cominciarono ad affediar Narbona; e poscia o sul inChronico. fine d'esso Anno 436. o pure nel susseguente 437. seguita a dire, che

rico su messo in suga da Litorio Capitano della milizia Romana, il

intervenisse lo stesso Attila Re de gli Unni, si raccoglie da Paolo

Unni, i quali di sopra vedemmo cacciati dalle Pannonie; nè come Attila entrasse nelle Gallie, e ne uscisse poco appresso; nè perchè

ERA Volg. Narbona fu liberata dall'assedio de' Goti per valore di Aezio Gene-Anno 436. rale della milizia Cetarea: il che fa vedere, che non è tempre sicu-

(a) Isidorus ra la Cronologia d'Idacio. Sant'Isidoro (a) aggiugne, che Teodein Chronic. Sother.

Tivo in Chronico.

quale menava in suo aiuto gli Unni. A quest' Anno ancora, o al seguente s'ha da riserire una scossa grande data al Regno de' Borgo-(b) Prosper gnoni nelle Gallie. Prospero Tirone (b) lasciò scritto, che s'accese una terribil guerra tra i Romani e Borgognoni, e che essendo venuti ad una giornata campale, Aezio Generale de' Romani riportò un' infigne vittoria colla morte di Gundicario Re di que' Barbari, la Nazion de' quali ivi perì quasi tutta. San Prospero aggiugne, che in quest' impresa gli Unni surono collegati de' Romani, anzi a loro stessi attribuisce questa gran vittoria. E che in questo fatto d'armi

(c) Paulus Diacono nelle Vite de' Vescovi di Metz (c), dove narra, che Atti-Diacon. in la, dopo avere atterrato Gundicario Re de' Borgognoni, si diede a scopor. Me- saccheggiar tutte le contrade delle Gallie. Ma convien ben confessare, che la Storia di questi tempi resta assai scura e mancante di notizie, non sapendo noi, dove allora avessero la lor sede gli

inChronico.

se era in lega con Aezio, si mettesse poi a devastar' esse Gallie. Ag-(d) Idacius giungafi, che Idacio (d) imbroglia la Cronologia, perchè sembra rapportar questo fatto piuttosto all'Anno susseguente, se è vero ciò, che pretende il Padre Pagi, cioè, che il suo Anno d'Abramo 2453. cominci il primo d'i d'Ottobre dell' Anno nostro 436. perciocchè Idacio sotto quell' Anno, dopo la liberazion di Narbona scrive. che furono uccisi circa venti mila Borgognoni. Bisogna ancora supporre, che i Svevi nella Gallizia inquietassero i Popoli Romani, giacchè il medesimo Idacio sotto lo stesso Anno racconta, che surono spediti per Ambasciatori a quella barbara Nazione Censorio e Fretimondo per commessione, come si può credere, di Aezio. Per altro non sussiste ciò, che racconta Prospero Tirone, cioè che perisse quasi tutta la Nazion de' Borgognoni, perchè oltre al vederla tuttavia durare, all'Anno 456. troveremo anche i Re loro per atte-

che Teodosio in quest' Anno andò a Cizico Città della Missa per ma-

re; e dopo aver fatti a quella Città molti benefizi, se ne tornò a Costantinopoli. Da un rescritto ancora, che vien rapportato dal

(e) Marcell. stato di Giordano Storico. Abbiamo poi da Marcellino Conte (e), Comes in Chronico.

(1) Baron. Cardinal Baronio (f), intendiamo, che nel presente Anno da esso

piil-

piissimo Augusto su relegato in Oasi, luogo di solitudine nell'Egit ERA Volg. to l'empio Nestorio, perchè avendolo prima confinato in un Mo. Anno 436. nistero di Antiochia, non lasciava di seminar le sue Eresie. Però non si sa vedere, quali bilance adoperasse il Cardinale Annalista, là dove accusa quel pio Imperadore di una peccaminosa indulgenza verso quell'Eresiarca. Shalzato poi di quà e di là questo mal uomo, e più che mai ostinato ne suoi errori, finì di vivere, e d' infettare la Chiesa nel presente Anno. Evagrio, Teodoro Lettore, Cedreno, e Niceforo, serivono, che gli si putrefece la perfona tutta, e gli si empiè di vermini la lingua; ma non c'è obbligazione di prestar sede a questo racconto.

Anno di Cristo cccexxxvii. Indizione v.

di Sisto III. Papa б.

di Teodosio II. Imperadore 36. e 30.

di Valentiniano III. Imperadore 13.

Consoli & AEZIO per la seconda volta; e SIGISBOLDO.

T EDEMMO di sopra all'Anno 430. Segisvolto Generale dell' Armata di Valentiniano in Affrica. Egli è quello stesso, che ne i Fasti del presente Anno si truova Console, essendo lo stesfo nome Sigisboldo, e Segisvolto. Ascese dipoi questo personaggio anche alla Dignità di Patrizio, facendone fede Costanzo Prete nella Vita di San Germano Vescovo Autissiodorense, o sia di Auxerre nella Gallia. In questi tempi, per attestato di San Prospero (a), (3) Prosper non contento Genserico d'aver tolto in Affrica tanto paese all'Imperio Romano, si diede ancora a perseguitar i Cattolici, con pensiero di far ricevere a quegli abitanti l'Eresia Ariana, ch'egli colla Nazione Vandalica professava. L'odio suo principalmente si scaricò sopra i Vescovi Cattolici, i quali senza lasciarsi atterrire dalle minacce e da i fatti di quel Barbaro, sostennero coraggiosamente la vera Religione. Fra essi i più riguardevoli surono Possidio Vescovo di Calama, Novato di Sitifa, e Severiano di non so qual Sedia, a'quali furono tolte le Basiliche, e dato il bando dalle Città. Nelle Gallie poi, siccome lasciò scritto il suddetto San Prospero, in quest' Anno Aezio sece guerra a i Goti, avendo per suoi Collegati gli Unni, che tuttavia stanziavano in quelle parti. E sotto questo medesimo Anno ci fa sapere Prospero Tirone (b), che su pre- (b) Proscer lo Tibatone con gli altri Capi della ribellione svegliata nella Gal-TiroinChr.

Tom. III.

ERA Voig lia ulteriore, parte de quali tagliata fu a pezzi; e che questa vit-ANNO 437 toria fery) ancora a dileguar le infolenze de i Bagaudi fopra descritti. Avea Valentiniano, quand'anche era fanciullo, siccome è detto di sopra, contratti gli Sponsali con Licinia Eudossia Figliuola di Teodofio II. Imperador d'Oriente, quando anch'essa era di tenera età. Ora giunto il tempo di effettuare il matrimonio, Valentiniano si mosse da Roma per mare alla volta di Costanti-[a] Socrat. nopoli. Socrate Scrittor di que' tempi offerva [a], che erano dis-Hist. Eccl. poste le cose, e convenuto tra Teodosio e Valentiniano, che le Nozze s'avessero a fare ne i confini dell' uno e dell' altro Imperio, e che perciò era stata eletta Tessalonica, o sia Salonichi. Ma Valentiniano con sue Lettere sece sapere a Teodosio, che non volea permettere tanto di lui incomodo, e che a questo sine egli andarebbe in persona a Costantinopoli. Laonde dopo avere guernito i più importanti Luoghi del suo Imperio di buone guarnigioni, paísò a quella Regal Città, dove feguirono le splendide Nozze di questi Principi. Ma strana cosa è, che Socrate riferisce un si rilevante avvenimento sotto il Consolato d'Isidoro e Senatore, cioè nell'Anno precedente: là dove Marcellino Con-[b] Marcelle te [b], la Cronica Alessandrina [c], Cassiodorio [d], eS. Prospe-(, onies in ro [e] lo raccontano fotto l'Anno prefente. E l'Autore d'essa Chron. [c] Chron. Cronica Alessandrina scrive, che quella suntuosa sunzione segui

[d]Cassiudo- nel d'i 29. d'Ottobre. Più sicuro è l'attenersi a tanti Autori tutrius in Chro- ti concordi, che al solo Socrate, al cui testo può essere stato agle Prosper giunto da qualche ignorante de' Secoli susseguenti quel Consolain Chronie, to. Si parti poi Valentiniano colla Moglie Augusta da Costantinopoli; ma perchè non si arrischiò di continuare il viaggio per mare in tempo di verno, fermossi colla Corte in Tessalonica fino alla nuova stagione. Ma non si dee tacere una particolarità affai rilevante. Solito era presso i Romani, e dura tuttavia il costume, che i Mariti prendano non solamente la Moglie, ma anche la dote pingue, per quanto si può. Il contrario succedette in queste Nozze. Bisognò, che Placidia Augusta, e il Figliuolo Augusto, se vollero conchiudere questo Matrimonio, cedessero all'Imperadore Teodosio la parte dell'Illirico spettante all'Imperio d'Occidente. Ne dobbiam la notizia a Gior-[f] Jordan, dano Storico [f]. E Cassiodorio [g] ancora lasciò scritto, che de Success. Placidia si proccurò una Nuora colla perdita dell'Illirico, e che [g] Cassiod. il matrimonio del Regnante divenne una division dolorosa per le

112 11. E- Provincie. 71,7.1.

Anno

Anno di Cristo cecexxxviii. Indizione vi.

di Sisto III. Papa 7.

di Teodosio II. Imperadore 37. e 31.

di VALENTINIANO III. Imperadore 14.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la sedicesima volta, ANICIO ACILIO GLABRIONE FAUSTO.

Nomi del fecondo Confole, non conosciuti in addietro, risultano da un'Iscrizione da me data alla luce [a]. S'era creduto [a] Thes. in passaro per fallo de' Copisti, che Teodosio Augusto nell'Anno novus Inferiprion. 435. avesse pubblicato il Codice, chiamato dal suo nome Teodo- pag. 464. fiano; ma Jacopo Gotofredo [b] mise in chiaro, che solamente nel [b] Gothof. presente Anno segui questa pubblicazione. In fatti si truovano in in Prolegoesso Codice Leggi date anche nel 436. e 437. La Legge, con cui Codic. su confermato esso Codice da Teodosio, si vede indirizzata a Fio-Theodos. venzo, che era Prefetto del Pretorio dell'Oriente in quest' Anno, e non già nel 435. Prospero Tirone [c] anch' egli sotto quest'Anno [c] Prosper riferisce l'edizion d'esso Codice. Questa nobil satica, e Raccolta di Tiro in Chronico. Leggi Imperiali fece grande onore a Teodosio Imperadore, essendo stato ricevuto esso Codice non solo nell'Oriente, ma anche nell' Occidente per l'Italia, Francia, e Spagna, e fin presso i Barbari, che s'erano piantati in queste Provincie. Questo credito gli avvenne, perchè dianzi la Giurisprudenza avea delle Leggi contrarie fra loro, e molte d'esse occulte, e sparse quà e là con innumerabili Confulti e risposte, di maniera che i Giudici e Legisti saceano alto e basso, e decideano con sommo arbitrio le cause, mancando loro un intero Libro delle Costituzioni de' Principi. In quest' Anno pure esso Imperador Teodosio lasciò andare Eudocia Augusta sua Moglie a Gerusalemme, a sciogliere un voto satto a Dio [d], se potevano [d] Socrato maritar la Figliuola, siccome poi loro venne satto. Anche Santa lib. 7. c. 460 Melania la giovane, allorche fu in Costantinopoli, avea esortata l'Imperadrice alla visita di que' Luoghi santi; ed essa Melania trovandosi poi in Gerusalemme andò incontro all' Imperadrice, e ne ricevette molti onori. Fanno menzione ancora di questa andata [e] Theoph. Teofane [e], e l'Autore della Miscella [f], ed Evagrio [g], [s] Histore e tutti concordano, ch'ella ornò di ricchissimi doni le Chiese non Miscella lib. 14. solamente di Gerusalemme, ma anche di tutte le Città, per do [g] Evagr. we ella passò nell'andare e tornare. Aggiugne di più Evagrio, ch' lib. 1. c. 2002

ERA Volg.

ANNO 438.

ERA Volg. essa rifece le mura della santa Città, e quivi edificò vari Monaste-Anno 438. ri, lasciando dapertutto sama di piissima Principessa. Ma Evagrio confonde con quest'andata l'altra, che segui dopo alcuni anni, e della quale parleremo più abbasso. Accadde ancora in quest'Anno. che predicando Procolo Vescovo di Costantinopoli le lodi di San [a] Soerat. Giovanni Grisostomo suo Antecessore [a], il Popolo alzò le voci, lib. 7. c. 44. domandando, che il suo Corpo fosse riportato in quella Città, do-[b] Baron. ve era stato Pastore [b]. Però Teodosio, udite le premure di Pro-Annal. Ecc. clo e del Popolo, puntualmente ne esegui la Traslazione con gran solennità, econ chieder egli perdono, e pregare per gli suoi Genitori, che aveano perseguitato cotanto un così insigne e santo Pre-[c] Evagr. lato. E nel presente Anno abbiamo da Evagrio [c], che surono Nicephorus ancora trasportate le sacre ossa dell' incomparabil santo Martire 1.14. c. 45. Ignazio dal Cimitero fuori d'Antiochia entro la Città nel Tempio appellato Ticheo. Intanto venuta la Primavera, Valentiniano Au-[d] Marcel- gusto colla Real Consorte, per attestato di Marcellino Conte, [d], lin Comes partitosi da Salonichi, selicemente si restitui a Ravenna. Duravano tuttavia vari moti di guerra nella Gallia, dove i Goti erano [e] Prosper in armi. San Prospero [e] nota sotto quest' Anno, che contra di inChronico. que' Barbari su combattuto con selicità; & Idacio [f] ci sa sapein Chronic, re, che riuscì ad Aezio Generale dell' Armata Imperiale di tagliar a pezzi otto mila d'essi Goti. Aggiugne il medesimo Autore, che i Svevi, da' quali era infestata una parte del Popolo della Gallicia, si ridussero a riconsermar la pace. Gravemente s'infermò in questi tempi Ermerico Re de' medesimi Svevi, e però dichiarò Re suo Figliuolo Rechila, il quale appresso Singilio Fiume della Betica con un corpo di gente diede battaglia ad Andevoto, e lo sconfisse, con restare sua preda un grossissimo valsente d'oro e d'argento. Il Sigo-[g] Sigonius nio [g], a cui mancavano molti aiuti per la Storia, che son venuiliz. de Oc. ti alla luce dipoi, narra in quest' Anno, ma suor di sito, che i Goti in Ispagna sconfissero Rechila Re de' Svevi, e gli tolsero il tesoro. Anzi Rechila su nell'Anno presente vincitore, e quell' Andevoto era Capitano dell'esercito Romano, perciocchè Sant' Isido-[h] Isidorus ro [b] scrive, che Rechila con una gran parte dell'esercito sece in Chronico giornata con Andeboto Duce della milizia Romana, che gli era ve-Svevor. nuto incontro con gran forza, e presso Singilio Fiume della Betica il mise in rotta, con venire alle sue mani il tesoro del medesimo. S'era poi formata nell'Anno antecedente, per attestato di fil Prosper Prospero [i], una compagnia di Corsari di mare, composta di

desertori Barbari, cioè Vandali, Goti, e Svevi; e costoro nel pre-

bidem.

len-

sente diedero il guasto a molte Isole del Mediterraneo, e spezial- ERA Volgo mente alla Sicilia. Ma abbiamo fotto quest' Anno da Marcellino Anno 438. Conte [a], che Cotradi, uno de' Capi di questi Corsari, con as- [a] Marcello saissimi suoi seguaci su preso ed ucciso. Fioriva in questi tempi Va- in Chronico. leria Faltonia Proba, Moglie di Adelfio Proconsole, Donna di selice ingegno e scienziata, che compose i Centoni di Vergilio. Ad imitazione di essa anche Eudocia Moglie di Teodosio Augusto formò i Centoni d'Omero. Fiorivano ancora San Cirillo Vescovo di Alessandria, e Teodoreto Vescovo di Cirò, eccellenti Scrittori della Chiesa di Dio.

Anno di Cristo cccexxxix. Indizione vii.

di Sisto III. Papa 8.

di Teodosio II. Imperadore 38. e 32.

di VALENTINIANO III. Imperadore 15.

Confoli { TEODOSIO AUGUSTO per la 17.ª volta, e FESTO.

OPO avere impiegati molti Mesi l'Augusta Eudocia nella visita de fanti Luoghi di Gerusalemme, sen venne ad Antiochia, dove quel Popolo, secondochè scrisse Evagrio [b] in me-[b] Evagr. moria sua le innalzò una statua di bronzo, lavorata con molto artifi- Hist. 116. 11. zio. Ed essa poi in ricompensa di questo onore su cagione, che Teodosio suo Consorte sece una considerabil giunta a quella Città, con ampliare il muro fino alla Porta, che guida al Borgo di Dafne. Ma secondo la Cronica Alessandrina [c], Eudocia andò ad Antiochia [c] Chronic. nel secondo suo viaggio a i Luoghi santi, siccome vedremo all' An-Alexandr. no 448. Finalmente, come narra Marcellino [d], essa si restitui [d] Marcela Costantinopoli con portar seco le Reliquie di Santo Stefano Pro-lin. ibidem. tomartire, che furono poste nella Basilica di San Lorenzo. Pativasi poi da gran tempo una grave carestia in Oriente, ed attribuendone il piissimo Imperador Teodosio la cagione a i Giudei, a i Samaritani, a gli Eretici, e massimamente a i Gentili, i quali ad onta di tanti Editti seguitavano in segreto a sagrificare a i loro falsi Dii, pubblicò in quest' Anno un severissimo Editto contra de' medesimi, il quale si legge fra le di lui Novelle [e]. Altri Editti pubblicati [e] Novella dallo stesso Imperadore sopra varie materie in quest' Anno, si pos-Theodos. sono vedere fra le stesse Novelle. Sappiamo ancora dalla Cronica Tom. 6. Alessandrina, ch' esso Imperadore fece in questi tempi le mura al- Theodos. la Città di Costantinopoli per tutta la parte, che guarda il mare.

ANNO 439.

Bealicar.

Era Volg. Ma di Valentiniano Augusto non s'ha memoria alcuna in quest'Anno. Egli probabilmente si dava bel tempo in Ravenna, Città, che nel presente, o nel susseguente Anno, come sospetta il Padre Bacchini nelle sue Annotazioni alle Vite de' Vescovi Ravennati di A-(a) Agnell. gnello (a), Autore del Secolo Nono, meritò d'avere per suo Vesco-Vit. Episco. vo San Pier Grisologo, celebre Scrittore della Chiesa di Dio, e pronat. Tom. 2. babilmente primo Arcivescovo di Ravenna, la cui elezione, se-Part. I. Rer. condochè s'ha dallo stesso Agnello, su miracolosa. Nè è da stupire, se dimorando Galla Placidia, e Valentiniano III. Augusti in Ravenna, volendo essi condecorar quella Chiesa, ottennero dal Romano Pontefice, ch'essa fosse eretta in Arcivescovato, e che si smembrassero dalla Metropoli di Milano molte Chiese, per sottoporle al Metropolitano di Ravenna. Già dissi, che nella concordia seguita in Affrica tra il suddetto Augusto Valentiniano, e Genserico Re de' Vandali, fu dato in ostaggio Unnerico Figliuolo del Re barbaro all'Imperadore per la sicurezza de' patti. Da l'i innanzi si studiò l'astuto Genserico di mostrare una tenera amicizia e un totale attaccamento a Valentiniano, tanto che per attestato di Proco-(b) Procop. pio (b), gli venne fatto di riavere il Figliuolo in libertà, e di vederselo restituito in Affrica. Allora su, che l'empio e disleale met-

1:b. I. C. 4.

Comes in

tendosi sotto ai piedi la parola data e i giuramenti, all'improvviso si spinse coll'esercito sotto Cartagine, Metropoli dell' Affrica, sot-(c) Idacius toposta da tanti Secoli all'Imperio Romano, e l'occupò. Idacio (c) in Chronic. scrive, che ciò segui con frode; colle quali parole non si sa s'egli intenda l'avere con finta pace ed amicizia tradito Valentiniano, o (d) Prosper pure, come veramente s'ha da San Prospero (d), l'avere con qualche in Chronic. inganno trovata la maniera d'impadronirsi di quella insigne Città. (e) Marcell. Secondo Marcellino Conte (e) fegui tal presa nel di 23. d'Ottobre del presente Anno; secondo Idacio nel di 19. d'esso Mese, ma dell' (f) Pagius Anno precedente, se èvero, come vuole il P. Pagi (f), che Idacio Dis. Baion. si serva dell' Era d'Abramo, il cui Anno cominci nelle Calende d' Ottobre. Meglio è attenersi a San Prospero e a Marcellino su questo punto, e tanto più perchè s'incontrano tai falli di Cronologia nella Cronica d'Idacio, sia per disetto suo, o de' Copisti, che non si può francamente valere della di lui autorità, per istabilire con sicurezza i tempi. Fu la misera Città di Cartagine posta a sacco. per testimonianza di San Prospero; tormentati i Cittadini, perchè

> rivelassero le ricchezze, che aveano, e che non aveano; spogliate le Chiese, e date a i Preti Ariani, con altre orride crudeltà, spezialmente contro i Nobili, e contro la Religione Cattolica. Salvia

no Prete di Marsiglia, e zelantissimo Scrittore di questi tempi, la Era Volg. dove narra (a) la perdita di quella gran Città, descrive ancora il Anno 430.

precedente suo stato con dire, ch'essa per lo splendore e per la di- nus 1.7. de gnità gareggiava con Roma, e poteva appellarsi un'altra Roma, vero judio. perchè quivi si contavano tutti i Magistrati ed Usizi, co'quali in tutto il Mondo si reggono i Popoli; quivi era Scuola dell' Arti Liberali, raro ornamento allora di una Città; quivi la Filosofia, le Lingue, i Costumi s'insegnavano; quivi stava una buona guarnigion di soldati co i loro Ufiziali, e il Governatore dell'Affrica, Proconsole bensi di nome, ma Console quanto alla potenza. Appresso soggiugne, che Cartagine era piena di Popolo, ma più d'iniquità; abbondante di ricchezze, ma più di vizi, e massimamente di disonestà, ubbriachezze, bestemie, ladronecci, oppressioni di Poveri, Idolatrie, odio contra de' Monaci servi di Dio, e d'altre malvagità, ch'io tralascio. Il perchè Salviano attribuisce a manifesto gastigo di Dio la calamità, che si rovesciarono su quella Città. Di là fu cacciaro il Vescovo con assaissimi del suo Clero, per quanto s'ha da Virtore Vitense (b), e l'Eresia Ariana professata da i Vandali maggiormente si dilatò per l'Affrica.

A così funesta disavventura del Romano Imperio, un'altra se ne persegutione Vanda. aggiunse nelle Gallie. Durava tuttavia in quelle parti la Pace tra i lor. lib. 1. Romani, e Teoderico Re de i Goti, o vogliam dire Visigoti. Littorio Conte, che dopo Aezio facea la prima figura nelle Armate dell'Imperadore, invogliato di superar la gloria d'esso Aezio, ruppe questa pace, e fatto inoltrar l'esercito, determinò di dar battaglia a i Goti, con aver in suo aiuto gli Unni. Costui si fidava assai de i professori della Strologia giudiciaria, e delle risposte de i Demonj, siccome abbiamo da i Santi Prospero (c), ed Isidoro (d); (c) Prosper laonde imbarcato dalle lor false promesse, attaccò la zussa, con in Chronic. far sulle prime tal macello di que' barbari, che gli parea di tenere in inChronico. suo pugno la vittoria. Ma rimasto lui accidentalmente prigioniero d'essi, l'Armata sua non sece altro progresso, e dovette sonare a raccolta. Abbiamo ancor qui la testimonianza di Salviano (e), (e) Salviache descrive la superbia e la temerità d'esso Littorio. Imperocche nus de Proi Goti informati delle forze, che costui conduceva, bramando la lib.7. pace, aveano spediti per tempo Vescovi a chiederla; ma Littorio ricusò e sprezzò ogni accomodamento. Teoderico all' incontro benchè Ariano, mettendo la sua speranza in Dio, prima di combattere, prese il cilicio, si diede alle orazioni col suo Popolo, e poi uscì alla battaglia; laddove Littorio sidandosi de' suoi Indovini,

Vitensis de

Era Volg. e della forza de gli Unni, i quali fecero un mondo di mali, dovun-Anno 439. que passarono, entrò in campo, ma con rimaner prigioniero. Fu egli condotto legato fra le derissoni della plebe Gotica in Tolosa, Città, in cui egli s'era figurato di entrar vincitore in quel medesimo giorno, e in cui poscia miseramente stette gran tempo fra i ceppi. Cassiodorio ancora, Sant'Isidoro, & Idacio fanno menzione di questa sconsitta de'Romani; ma l'ultimo d'essi Storici discordando da Salviano, scrive, che Littorio preso da i Goti, su da lì a pochi giorni uccifo. Merita ben più fede Salviano, che in que' tempi vivea nelle Gallie. Ma non passò molto, che vedendo Teoderico dall' un canto tuttavia assai poderose le sorze de' Romani, e considerando dall'altro Aezio Generale di Valentiniano, che non era bene l'azzardare una nuova battaglia: si trattò e conchiuse la Pace fra essi Goti e Romani, avendola spezialmente chiesta con più (a) Sidon. umiltà di prima i Goti. Apollinare Sidonio (a) attribuisce l'onore in Panegyr. di questa pace ad Avito, ch' era allora Presetto del Pretorio delle Aviti. Gallie, e divenne poi Imperadore. Viene attestata questa medesima Pace da San Prospero, da Sant'Isidoro, da Idacio, e da Sal-(b) Jordan. viano. E se noi vogliamo prestar sede a Giordano Storico (b), esde Reb. Ge- sa su satta sul campo; perchè dopo aver combattuto, senza che alcuno cedesse, conoscendo cadauna delle parti la forza dell'altra, si trattò d'accordo, e questo conchiuso, ognuno si ritirò. Aggiugne lo stesso Giordano, che per quella Pace s'acquistò gran credito Attila Re de gli Unni; colle quali parole il sembra supporre intervenuto a quel fatto d'armi, il che non so se sussista. Narra (c) Prosper eziandio San Prospero (c) sotto quest'Anno, che Giuliano, samoinChronico. so partigiano dell' Eresiarca Pelagio, rincrescendogli d'avere perduto il Vescovato di Eclano, tentò surbescamente di rimettersi in grazia di Sisto III. Papa, con fingersi ravveduto de'suoi errori. Ma scoperta la frode da Leone Diacono, che su poi nel seguente Anno creato Papa, su rigettato da Sisto con plauso di tutti i Cattolici. (d) Idacius In oltre abbiamo da Idacio (d), che in questi tempi riuscì a Rein Chronic. chila Re de i Svevi nella Spagna, d'impadronirsi della Città di Emerita, oggidì Merida nell' Estremadura. Di Valentiniano Augugusto nè pur sotto quest' Anno ci si presenta memoria alcuna, quando non si volesse dire, ch'egli in questi tempi facesse sabbricare in (e) Baron. Roma la Confessione di San Paolo (e), cioè l'ornamento dell' Al-Annal. Ecc. tare, sovraposto al suo sacro Corpo. Pesò esso ducento libre d'argento: ma molto di più a mio credere avranno testi migliori. Fe-

ce ancora esso Augusto, secondochè sta scritto in una Lettera di

Papa

Papa Adriano, un Immagine d'oro, con dodici Porte e il Salvato- Era Volg. re, ornata di gemme preziose, ch'egli in adempimento d'un suo Anno 439. voto ordinò che sosse posta sopra la Consessione di San Pietro Apostolo. In oltre alle preghiere di Papa Sisto III. (a) sece una Tri- (a) Anastabuna d'argento nella Basilica Costantiniana, pesante libre sei mila siusia Sixto e secento dieci, che su poi rapito da i Barbari. Si ha bensì in quest' Anno illustre memoria di Teodosio Augusto non solamente per le cose già dette, ma ancora per varie Leggi da lui pubblicate, che si leggono fra le sue Novelle (b). Particolarmente in una d'esse (b) Codex egli provvide alle prepotenze di chi con mendicati colori saceva prendere dalla Giustizia il possesso de' beni de' Poveri. In un'altra ancora raffrenò i calunniatori de' Vescovi, proibendo a i Cherici e Monaci il venire a Costantinopoli senza le dimissorie del proprio Vescovo. Socrate, Sozomeno, e Teodoreto, Storici Greci, siorirono in questi tempi.

Anno di Cristo ccccxi. Indizione viii.

di LEONE Papa 1.

di Teodosio II. Imperadore 39. e 33.

di Valentiniano III. Imperadore 16.

Confoli { VALENTINIANO AUGUSTO per la quinta volta, ed ANATOLIO.

TEL di 11. d'Agosto, per quanto pretende il Padre Pagi (c), (c) Pagius diede fine a i suoi giorni Sisto III. Romano Pontefice, il qua-in Critic.

Baron. ad le fabbricò in Roma la Basilica di Santa Maria Maggiore, ed ar- bunc Ann. ricchì d'altri ornamenti preziosi le Chiese di Roma: sopra che è da vedere Anastasio Bibliotecario (d), o sia l'Autore antichissimo del- (d) Anastale Vite de' Papi. Stette la Sede vacante, per attestato di San Pro-sius ibid. spero (e), quaranta giorni, perchè Leone Diacono, personaggio (e) Prosper di gran credito, era ito in Francia, per amicare insieme Aezio, inChronico. Generale di Valentiniano Augusto, con Albino, mandato nella Gallia colla dignità di Prefetto del Pretorio. Senza di lui il Clero e Popolo non volle passare ad elezione alcuna, e però gli spedirono con pregarlo di sollecitare il suo ritorno. Appena giunto, sopra di lui si unirono i voti de' sacri Elettori, ed egli su creato Papa a dì 22. di Settembre, secondo il Padre Pagi. Questi è San Leone il Grande, di patria Romano, piuttosto che Toscano: Papa glorioso per la sua eloquenza non meno, che per le sue Virtù, e memorabili azioni. Tomo III.

Pitensis de resfectit.

Era Vels. zioni. Intanto Genserico Re de' Vandali, dopo avere occupata quasi Anno 440 tutta l'Affrica, più che mai seguitò a ssogare il suo odio non sola-(a) Victor mente contro i Vescovi e il Clero Cattolico di quelle contrade (a), ma ancora contra de' Nobili di Cartagine, per timore, che non si l'amal. hi follevassero contra di lui. Però moltissimi ne spogliò de' beni, e cacciatili in efilio, li costrinse a mendicare il pane nelle Provincie del Romano Imperio: pensione dura, che toccò parimente a non pochi Vescovi, e ad assaissimi Ecclesiastici. Si possono leggere le crudeltà di costui presso Vittore Vitense. Anche Teodoreto ne sa menzione in varie sue Lettere. Nè contento Genserico di aver occupato si vasto e ricco paese, cominciò ancora a meditar voli più grandi. E perciocchè per mala ventura aveano imparato i Vandali il valersi delle navi, in quest' Anno elso Re loro passò con una gran (b) Idacius flotta in Sicilia, dove per testimonianza d'Idacio (b), diede il sacco a non poche parti di quell'Isola, ed assediò lungamente Palermo, (c) Cassiod. ma nol potè avere. Cassiodorio (c) in una delle sue Lettere notò,

inChrenico.

hi. Epist.4. che l'Avolo suo, nomato anch' esso Cassiodorio, personaggio di dignità Illustre, difese la Sicilia e la Calabria dall'invasione de'Vandali. Il motivo, per cui Genferico si ritirò dalla Sicilia, e tornò (d) Prosper frettolosamente a Cartagine, su secondo San Prospero (d), perch' egli ebbe nuova, che Sebastiano Conte, Genero già di Bonifazio Conte, di cui parlammo di sopra all'Anno 434. e 435. era passato dalla Spagna in Affrica. Considerò il Rebarbaro, che sarebbe stato troppo pericoloso per sè, e per gli suoi, se durante la sua assenza dall' Affrica, un Uomo di tanto credito nell'arte della guerra, e già stato Generale dell' Armi Romane, si fosse messo in testa di ricuperar Cartagine. Ma [ foggiugne Prospero ] Sebastiano andato in Affrica, in vece di farla da nimico, si dichiarò amico de' Vandali, sperando fortuna e vantaggi presso di loro; cosa, che non gli riuscì, anzi gli costò la vita.

(e) Idacius ibidem.

Qui' con San Prospero non s'accorda Idacio (e) nel tempo; perciocchè scrive all' Anno 444. che essendo Sebastiano suggito a Costantinopoli, scoperto che macchinava cose contra lo Stato, gli su detto all'orecchio, che se ne andasse. Ed egli si rifugiò presso Teoderico Re de' Goti, e da nimico entrò in Barcellona, cercando per quanto potè d'impadronirsene. Sembra, che quella Città ubbidisse allora al Romano Imperadore, e che Sebastiano mal soddisfatto di Valentiniano, ostilmente v'entrasse. Noi abbiam già veduto di sopra, che per attestato di Marcellino nell' Anno 435, egli scappò da Costantinopoli. Che andasse nelle Gallie, mettendosi sotto la pro-

tezion

tezion de' Goti, e passasse dipoi in Ispagna, cioè nella Catalogna, ERA Volge l'abbiamo da San Prospero e da Idacio. Nota quest'ultimo Storico Anno 440. all' Anno 445. susseguente, che Sebastiano su costretto a suggire da Barcellona, con rifugiarsi in Affrica presso i Vandali. Finalmente il medefimo Idacio all'Anno 450. ferive, che Sebastiano esiliato e ramingo essendosi ricoverato in Affrica, e messosi sotto la protezione di Genserico, poco tempo dopo il suo arrivo su per ordine di esso Re svenato. Notizie disordinate, perchè s'egli nel 445. passò in Affrica, e poco dipoi gli su levata la vita: come si può differir la fua morte fino al 450? Cagione di tutti questi brutti salti di Sebastiano, uomo d'alto affare, e di gran prodezza, su la persecuzione, che andò continuando contra di lui Aezio Generale di Valentiniano Augusto, e suo implacabil nemico. Ma Genserico non si sidò punto di Sebastiano, sospettando fraudolenta la sua venuta; e però preso pretesto, ch'egli sosse Cattolico, gli propose, che per afficurar maggiormente l'aleanza e fedeltà giurata, abbracciasse la Setta Ariana. Ma egli costantissimo nella vera Religione, amò più tosto di gloriosamente morire sostenendola, che di guadagnarsi l'amicizia del Re barbaro con abbandonarla. Vittore Vitense (a) (a) Vistor è quegli, che a lungo narra questo fatto. Come poi San Prospero Vitensis I.I. racconti fotto il presente Anno il passaggio di Sebastiano in Affri- Vandal. ca, e s'egli, o Idacio abbia fallato ne' tempi, non si può ben decidere; ma certo nel racconto d'Idacio si scuopre della contradizione. In quest'Anno Teodosio Augusto, per animar la gente alla coltivazion delle terre, ordinò, che fossero esenti da i pubblici carichi tutte quelle, che le persone industriose guadagnassero nelle alluvioni, o nel disseccar le paludi (b). Con altro Editto (c) (b) Novell. del medesimo Augusto su fatto sapere a i Popoli, che essendosi in- 10. in Apteso, come Genserico, nemico del Romano Imperio, era uscito 6. Codic. con una riguardevol flotta fuori del Porto di Cartagine, fenza sa-Theodos. persi su qual paese egli dovesse piombare, contuttochè si sperasse, 20. ibid. che presto arriverebbe Aezio coll'esercito, e benchè Sigisondo [ forse Sigisvoldo | Generale delle milizie avesse fatto le possibili disposizioni per la disesa delle coste : tuttavia si dava la licenza dell' armi a tutti, per potersi opporre al Tiranno, dovunque egli comparisse. Ando poi il Barbaro contro la Sicilia, siccome abbiam veduto. In un'altra Legge (d) ordina, che tutti i beni del Cesareo (d) Novello Fisco, passati in mano altrui, ancorchè Ecclesiastici, sieno suggetti a i pubblici carichi e tributi. Tralascio altre sue Leggi. In questi tempi fiori San Petronio Vescovo di Bologna, registrato da Genmadio P

Eccles. Chronico Ætat.6. (c) Eucher. de contemt. Alundi.

Era Volg. nadio (a) fra gli Scrittori Ecclesiastici. Adone (b) il chiama Fi-Anno 440. gliuolo di Petronio Prefetto del Pretorio; e certo si sa da una Letdius c. 41. tera di Sant' Eucherio (c) suo contemporaneo, ch'esso Santo dalde Scriptor. la pienissima Sede della potestà mondana era passato alla Cattedra (b) Ado in Episcopal di Bologna. Però non è improbabile, che anch'egli avefse goduta la Dignità medesima di Prefetto del Pretorio.

Anno di Cristo ccccxli. Indizione ix.

di LEONE Papa 2.

di Teodosio II. Imperadore 40. e 34.

di VALENTINIANO III. Imperadore 17.

UES TO Ciro su Console in Oriente, nè si sa perchè in Oc-

Confole & CIRO folo.

(d) Suidas verb. Cyrus.

cidente non fosse creato Console alcuno per quest'Anno. Era Ciro, per attestato di Suida (d), da Pano-Città dell'Egitin Lexico, to, Pagano di professione, e per la perizia in sar versi entrò forte in grazia d'Eudocia Imperadrice, giacchè anch' essa si dilettava forte di far la Poetessa. Con sì alta protezione salì egli a i Gradi di Generale d'Armata, di Prefetto del Pretorio d'Oriente, di Prefetto della Città di Costantinopoli, di Console, e di Patrizio. Decaduta poi Eudocia, anch' egli cadde, ed abbracciata la Religione di Cristo, su creato Vescovo, come diremo. Ne parla anche Evagrio nella sua Storia. Avendo veduto Teodosio, che Genserico coll'invadere la Sicilia minacciava ancora l'Imperio Orientale, e saputo. che avea preso il titolo di Re, determinò in quest' Anno di portare (e) Prosper contra di lui la guerra in Affrica. San Prospero (e) ci sa sapere, ch' in Chronic. egli mise insieme una gran flotta, e la spinse in Sicilia. Erano Duci dell' Armata Ariovindo, Anassila, e Germano. Ma costoro o sia che apprendessero il ritorno di Genserico in Sicilia, o per la ragione, che si addurrà fra poco, non finirono mai di muoversi verso l'Affrica; e però passò il presente Anno senza operazione alcuna contra de' Vandali, e folamente con aggravio grande della Sicilia.

(f) Theoph. Ma Teofane (f) riferisce questo satto all' Anno 449. con aggiugneca Chronic. re, che la Flotta Imperiale conssseva in mille e cento navi: dal che atterrito Genserico mandò Ambasciatori a trattar di pace. Intanto esso Re barbaro, sempre più temendo, che i Popoli Cattolici dell' Affrica si rivoltassero, maggiormente divenne crudele, e perseguitò massimamente i Vescovi e il Clero; ed assaissimi in tal'occasione soffrirono il Martirio, siccome abbiamo da Sant'Isidoro (a). In ERA Volgo quest' Anno ancora, per attestato d'Idacio (b), venne a morte Er- Anno 445. merico Re de' Svevi in Ispagna, dopo essere stato infermo per sette (a) Isidorus anni. Egli avea già dichiarato Re e Successore suo nell' Anno 438. Vandal. Rechila suo Figliuolo, il quale in questo medesimo Anno stese di inChronico. molto le sue conquiste, perchè s'impadronì di Siviglia, e delle Provincie della Betica e di Cartagena. Aggiugne esso Storico, che inviato Asturio Duce dell'una e dell'altra milizia [ per quanto si può credere da Aezio Generale dell'Imperadore I nel territorio di Taragona in Ispagna, quivi disfece una gran moltitudine di Bacaudi, cioè di Contadini e d'altri, che ribellatisi a i Magistrati e Padroni, viveano di ladronecci ed assassini. Prospero Tirone (c) è poi testi- (c) Prosper monio, che in questi d' Aezio suddetto, dopo aver pacificate le tur- Tiro in Chronico. bolenze della Gallia, se ne tornò in Italia, probabilmente richiamato per unirsi con l'Armata di Teodosio contra di Genserico. Ma in questi tempi anche l'Imperio Greco patì delle disgrazie, come lasciò scritto Marcellino Conte (d). Imperocchè a un medesimo (d) Marceltempo si mossero i Persiani, i Saraceni, i Zanni, gl'Isauri, e gli lin. Comes inChronico. Unni, chi da una parte, e chi dall' altra, e devastarono molte contrade de' Cristiani, sottoposte all'Imperio suddetto. Teodosio Augusto spedicontra di costoro Anatolio, dianzi Console, ed Afpare suoi Generali, la bravura de' quali mise freno a que' barbari, e gl'indusse a sar tregua per un anno. Ma in questa non dovettero voler entrare gli Unni, perchè seguita a dire lo stesso Istorico, che costoro con grandi sorze entrarono nell'Illirico, e diedero l'ultimo eccidio a Naisso, a Singiduno, e a moltissime altre Terre di quelle Romane Provincie. Racconta egli finalmente, e lo scrifse ancora l'Autore della Cronica Alessandrina (e), come cosa no- (e) Chronica tabile, che in quest' Anno Giovanni di nazione Vandalo, Genera- con Alexanle dell'Imperadore, su ucciso in Tracia per frode di Arnegischo, o bunc Ann. sia Arnegisco Generale della Dacia, o pur della Tracia, che restò poi morto in una battaglia contro gli Unni, siccome vedremo all' Anno 447. Parimente Teofane (f) racconta questo fatto, ma fuor (f) Theoph di sito, cioè all'Anno 38. di Teodosio Augusto. E più precisamen- in Chronote impariamo da lui, che questo Giovanni, per sopranome Vandalo, avea cominciato in Roma a far da Tiranno contra di Valentiniano Augusto. Ma che inviati da Teodosio Augusto Aspare, ed Artaburio suoi Generali, costui su sconsitto in una battaglia; ed essendosi egli sotto la lor parola dato in lor mano, su condotto a Teodosio, e proccurato che venisse provveduto di qualche posto.

ERA Volg. Ma Crisafio Eunuco, allora potentissimo nella Corte, con ingan-Anno441 no il fece levar di vita: la quale iniquità Dio permise, che da l' a poco restasse punita. Essendo succeduta nel 449, o più tosto nel 450. la caduta di Crisafio, si scorge, a qual tempo Teofane riferisca la morte di questo Vandalo: cosa, che non può stare, perchè Arnegisco su ucciso nell' Anno 447. Stranoè, che in Roma succedesse la sollevazion di costui, e ch' egli sosse poi atterrato in un conslitto da i Genereli di Teodosso, e che gli antichi non abbiano messo meglio in chiaro questo notabil fatto. Pubblicò in questi tem-(a) 1. viris piesso Augusto una Legge (a), in cui proibi a i Conti delle Scuole militari di battere, e degradare gli Ufiziali subalterni. Con altre Leggi dichiarò, che a niuno de i Difensori delle Città sosse permesso il depor la sua carica senza la licenza dell' Imperadore; e che non si potesse opporre la prescrizione, quando si trattava de gli aggravi e delle imposte del Pubblico.

Spectabilib Cod. Justinian. de Privil. Scholar.

Anno di Cristo ccccxlii. Indizione x.

di LEONE Papa 3.

di Teodosio II. Imperadore 41. e 35.

di Valentiniano III. Imperadore 18.

Consoli & Dioscoro, & Eudossio.

(b) Thefau pag. 406 ..

TL primo Console si truova chiamato Flavio Dioscoro in un' Iscrizione riferita da me altrove (b). Più volte finora si è parlato rus Novus de gli Unni, Barbari Settentrionali, che abitavano nella Scitia. Inscripcion. che oggidì appelliamo Tartaria. Un grosso corpo d'essi era entrato nelle Gallie, collegati co i Romani. Ma il nerbo di quella Nazione barbarica tuttavia si fermava nelle sue fredde contrade; e costoro aveano già cominciato a maltrattare i paesi dell'Imperio Orientale. Secondo il Padre Pagi, in quest' Anno secero di peggio, se pure s'ha da mettere sotto l'Anno presente, e non piuttosto nell' antecedente questa loro irruzione. Per attestato di Marcellino Con-(c) Marcelle te (c), nel precedente Anno Bleda, ed Attila Re d'essi Unni, e d'altri Popoli della Tartaria, saccheggiarono l'Illirico e la Tracia. Ma più chiaramente parla di questa turbolenza l'Autore del-(d) Histor. la Miscella (d) con dire, che Attila Re de gli Unni, uomo forte e superbo, mentre signoreggiava insieme con Bleda suo Fratello, entrò nell'Illirico, e nella Tracia, con dare crudelmente il guasto a que paesi, ed impadronirsi di tutte quelle Citrà e Castella, a ri-

ler-

Comes in Chronico.

Miscell. lib. 14.

-ferva di Andrinopoli e di Eraclea. Perciò fu richiamato indietro ERA Volgo l'esercito, che era ito in Sicilia con intenzione di far la guerra in Anno 442. Affrica contra di Genserico. Non ci è disdetto il sospettare, che lo stesso Genserico stuzzicasse gli Unni a muoversi contra dell' Imperadore Greco, per liberare se stesso da i pericoli, che gli soprastavano. Vedremo in breve i maneggi segreti, che passavano fra questi Barbari benchè divisi fra loro da tanto paese. Giordano Storico (a), seguitato quì dal Sigonio, lasciò scritto anch'egli, che (2) Jordan. de Regnor. Attila unito co i Gepidi, de' quali era in que' tempi Re Arderico, e success. co i Goti, e Valani, e con altre diverse Nazioni, e co i Re loro, diede il sacco a tutto l'Illirico, alla Tracia, all'una e all'altra Mesia, e alla Scitia, cioè alla Tartaria minore; e che avendo Teodosio spinto con quante sorze potè Arnegistio, o sia Arnegisco suo Generale, per arrestar questo torrente, si venne ad un fatto d'armi con gli Unni presso Marcianopoli, principale Città della Mesia, così appellata da Marciana Sorella di Traiano Imperadore, ed in esso il Generale Cesareo lasciò la vita. Ma questa battaglia, e la morte di Arnegisco succedette alcuni anni dopo, cioè nel 447. per quanto scrive Marcellino Conte. Di questa irruzione de gli Unni parlano ancora Cassiodorio (b), e la Cronica Alessandrina (c), (b) Cassiodo. Il Padre Pagi (d) crede, che nell'Anno precedente seguisse una inChronico. (c) Chron. battaglia fra l' Armata di Teodosio, ed Attila Re de gli Unni, Alexandr. presso la Chersoneso, o sia Penisola della Tracia, e che nel pre- ad hunc Annum. sente seguisse la pace fra loro. Rapporta egli le parole di Prisco Ret- (d) Pagius torico (e), prese da gli Estratti delle Legazioni, stampati nel Pri- Cris. Barou. mo Tomo della Bizantina. Ma non si raccoglie sicuramente da in Excerpr. Prisco, Autore per altro di que' tempi, e che ebbe mano in que' Legation. medesimi scabrosi affari, l'Anno di quella Pace, potendo essere, :he la medesima sosse trattata e conchiusa solamente dopo la battaglia, che dicemmo data da Arnegisclo nell' Anno 447. perchè li questa sola parlano gli antichi Storici. Però d'essa mi riserbo I farne menzione allora. Sotto il presente Anno si Idacio (f), (f) Idacius he Marcellino Conte (g) scrivono che si vide in Cielo un'insigne (g) Marcel-Cometa, e che le tenne dietro la Peste, la qual si diffuse per tut- lin. Comes o il Mondo. Intanto Genierico Re de'Vandali in Affrica, non con- in Chronico. ento di esercitare la sua crudeltà contra di que' Popoli, e sopra utto contra de' Cattolici, colla sua intollerabil superbia, originaa da i fortunati successi dell' armi sue, venne anche in odio a i rimari Ufiziali della sua Corte ed Armata. San Prospero (b, è (h) Prosper uegli, che racconta il fatto. Però alcuni di essi macchinarono ia Chron.

ERA Volg. una congiura contra di lui; ma scoperti pagarono dopo gravi tor-Anno 442. menti colla vita il fio della mal condotta impresa. E perciocchè il Re crudele sospettò di moltissimi altri, anch' essi li levò dal Mondo, di maniera che venne ad indebolirsi più per questo domestico accidente, che se sosse stato sconsitto in guerra. Probabilmente di qui avvenne, che Genserico diede orecchio a i trattati di pace, alla quale era portato anche Valentiniano Augusto, il quale non poteva di meno, al mirare addosso all'Imperio d'Oriente quel gran diluvio di barbari Unni, d'esserne soperchiato anch' egli nelle parti sue. Fu conchiusa essa Pace, e restò in vigor d'essa all'Imperador d'Occidente qualche Provincia in Affrica; ma qual fosse, nol so io dire. Cominciò in questi tempi, siccome osservò il Padre Pagi, l'Eresia d'Eutiche, o sia Eutichete in Oriente. E l'eodosio Ausal Novell. gusto pubblicò un Editto [a], per mettere freno alle frodi e concus-11. 2. Tom. fioni, che facevano i suoi Ministri nel prendere la quarta de i beni, che i Curiali lasciavano dopo di sè, da applicarsi al Fisco, or-Codic. Theodof. dinando, che tutta l'eredità passasse ne' Figliuoli, Nipoti, Pronipoti, e nel Padre, Avolo, e Bisavolo maschi, con altre riserve [b] Novell. e provisioni . E Valentiniano Augusto con sua Legge [b] data in Ravenna ampliò i privilegi de' Causidici; e con un' altra restitui a

34. ibid. i Conti del sacro e privato Erario la facoltà di condennare i Giudi-

Anno di Cristo ccccxliii. Indizione XI.

ci, che dianzi era stata loro levata, per mettere briglia all'avarizia de' Palatini. E nota, che questa Legge è data in Spoleti a d'i 27. di Settembre: il che ci può far conghietturare, che Valentinia-

di LEONE Papa 4.

no nel presente Anno andasse a Roma.

di Teodosio II. Imperadore 42. e 36.

di VALENTINIANO III. Imperadore 19.

Consoli { PETRONIO MASSIMO per la seconda volta, PATERNO, o piuttosto PATERIO.

[c] Pagius T L Padre Pagi [c] pretende, che Paterio, e non già Paterno, Crit. Baron. sia il Console di quest' Anno. Il Relando [d] preserisce Paterad hunc no. Ma facile è, che il nome non tanto usuale di Paterio, da gl' Annum. [d] Reland. ignoranti Copisti sia stato mutato in Paterno; e le ragioni del Pagi in Fastis. fel Marcell. sembrano più gagliarde. In quest' Anno abbiamo per testimonianza di Marcellino [e] Conte, essere caduta tanta neve, che durò Comes in Chronico. fei

sei mesi sopra la terra, e per cagione dello smoderato freddo periro. ERA Vole. no migliaia d'animali. Egli aggiugne, che Teodosio Imperadore Anno 443. tornò dalla spedizione d'Asia a Costantinopoli. Altrettanto abbiamo dalla Cronica Alessandrina [a]. Ma contra chi fosse tale spedi- [a] Chron. zione, niuno lo scrive. Certo non su contra gli Unni, perchè questi per allora non passarono in Asia. Nel presente Anno, per attestato di San Prospero [b], riuscì alla vigilanza di San Leone Papa [b] Prosper di scoprire in Roma stessa una gran ciurma di Manichei nascosti, i in Chronic. quali furono da lui obbligati a rivelare tutta l'empietà delle loro dottrine, e i lor Libri consegnati al fuoco. Giovò a tutto il Cattolicismo questa scoperta, perchèsi venne a sapere, in quali Provincie e Città dimorassero segretamente i lor falsi Vescovi e Preti, di modo che sì in Occidente, che in Oriente provvidero i Vescovi all' infezione, che andavano seminando. E San Leone sopra ciò scrisse delle istruzioni a tutti. In Ispagna per relazione di Prospero Tirone [c], gli Alani, Re o Capo de' quali era Sambida, partirono fra [c] Prosper loro le Ville abbandonate da i Popoli della Città di Valenza. E da Tiro in Chronico. Idacio [d] sappiamo, che in luogo di Asturio Generale dell' Arma- [d] Idacius ta Imperiale di Spagna, fu mandato dall' Imperador Valentiniano in Chronica Merobaude, persona nobile, e che per lo studio dell' Eloquenza, e spezialmente pel suo buon gusto nell' Arte Poetica si potea paragonar con gli antichi, e per questi suoi meriti su onorato di molte statue. Appena egli ebbe posto il piede in Ispagna, che mise freno all' infolenza de' Bacaudi, Rustici ribelli, come di sopra accennai, che infestavano Aracillo Città della Cantabria, oggidì Biscaia. Ma questo valentuomo poco durò in quell'impiego, perchè per invidia d'alcuni fu richiamato d'ordine di Valentiniano Augusto a Roma. Nel presente Anno esso Augusto pubblicò una Legge [e], con cui [e] Novell. vieta il poter procedere contra de' poveri Affricani, che spogliati di 22. Tom. 6. tutto, s'erano fuggiti in Italia, per obbligarli a pagare i debiti e le Théodof. figurtà da lor fatte. Altre Leggi ci sono emanate da lui in quest' Anno, e due spezialmente date in Roma nella Piazza di Traiano: il che ci fa intendere, ch'esso Imperadore su in quest' Anno sul principio di Marzo a confolare il Popolo Romano colla fua prefenza. Nell'Agosto poi susseguente egli si truova in Ravenna. Accadde in questi tempi, come osservano il Cardinal Baronio e il Pagi, che l'infigne Scrittore e Vescovo di Cirò Teodoreto, creduto fautore de gli errori di Nestorio, su per ordine di Teodosio Augusto sequestrato nella sua Diocesi.

Anno di Cristo ccccxliv. Indizione xii.

di LEONE Papa 5.

di TEODOSIO II. Imperadore 43. e 37.

di VALENTINIANO III. Imperadore 20.

Consoli { TEODOSIO AUGUSTO per la diciottesima volta, ed ALBINO.

ERAVolg. REGNAVANO nella Scitia, o sia Tartaria, i due Fratelli Anno 444. Reda, ed Attila, siccome è detto di sopra; e Bleda pare, che avesse più Popoli sottoposti, che il Fratello Attila. Ma potendo più nel cuor d'Attila l'ambizione, che la ragione, e perch' egli non amava di aver compagno nel trono, fraudolentemente uccife (a) Prosper Bleda, per quanto narra San Prospero nel presente Anno (a), e do-(h)Cassiodo- po lui Cassiodorio (b), con forzar tutte quelle popolazioni a renrius inChro dere ubbidienza a se stesso. Lo attesta anche Giordano Storico (c) (c) Jordan. con aggiugnere, che questo Re crudele mise insieme un'immensa

de Reb Ge- armata, per desiderio di soggiogare i Romani, e Visigoti; e corzic.cap.35.

rea voce, che in questo terribil'esercito si contassero cinquecentomila persone: numero probabilmente ingrandito dal timore d'allora. Ciò può farci sospettare, che Attila non sosse mai passato nella Gallia, come parve di sopra, che supponesse lo Storico suddetto. (d) Marcell. Marcellino Conte (d) riferisce all'Anno seguente la morte di Bleda.

Comes in Chronico.

Attesta ancora questo Scrittore, che morì nell' Anno presente in età di quarantacinque anni Arcadia Figliuola d'Arcadio Imperadore, e Sorella di Teodofio Augusto, la quale seguendo le pie esortazioni di Pulcheria Augusta sua Sorella, conservò la verginità fino alla morte. Ella godeva il titolo di Nobilissima, e fabbricò in Costantinopo-

de Scriptor. Eccief.

(e) Gennad. li le Terme appellate Arcadiane. Gennadio (e) in iscrivendo, che Attico Vescovo di Costantinopoli indirizzò un Libro della Fede e Verginità alle Regine Figliuole d'Arcadio Imperadore, vi comprende ancora questa Principessa, molto lodata per la sua Pietà, e per altre sue Virtù. Finì ancora di vivere nel presente Anno San Cirillo celebre Vescovo d'Alessandria, e Scrittore insigne della Chiesa di Dio, al cui zelo principalmente si dee l'abbattimento di Nestorio, e della sua Eresia. Era contra di lui esacerbato Teodorero samoso Vescovo di Cirò, e dopo la di lui morte ne sparlò non poco;

> ma le Virtù di Cirillo sono sopra le appassionate dicerie di Teodoreto. Sotto quest' Anno mette l'Autore della Cronica Alessandri-

na (a) la discordia nata fra Teodosio Augusto, ed Eudocia sua Mo- Era Volgo glie. Ma perchè il Padre Pagi pretende ciò accaduto anche più tar- Anno 444. di, ne parleremo più abbasso. Certo la Cronologia si truova ben (a) Chronic. Alexandr. imbrogliata in questi tempi. San Leone Papa seguitò nel presente Anno a scoprire tutte le ribalderie de' Manichei in Roma, e pubblicò il processo satto contra di loro. Essendo poi stato in luogo di San Cirillo eletto Vescovo d'Alessandria Dioscoro, egli non tardò a spedire un'ambasceria al Romano Pontesice. Costui era creduto uomo di rara pietà, e certamente su nemico di Nestorio; ma non tardò a scoprirsi sotto la pelle d'agnello un lupo. Veggonsi in quest' Anno alcune Leggi di Teodosio e Valentiniano (b), che riguarda- (b) Appendo no le esenzioni, e i tributi da pagarsi.

Tomi 6. Codic-Theodo

Anno di Cristo ccccxev. Indizione xiii.

di LEONE Papa 6.

di TEODOSIO II. Imperadore 44. e 38.

di Valentiniano III. Imperadore 21.

Consoli { VALENTINIANO AUGUSTO per la sesta volta, Nomo, o sia Nonio.

I Nuna Iscrizione, da me pubblicata nell'Appendice Tom. IV. della mia Raccolta, il secondo Console si vede appellato Abinio. Avvenne in Costantinopoli in quest' Anno per testimonianza di Marcellino Conte (c), che svegliatosi nel Circo un tumulto e (c) Marcello una rissa popolare, quivi restarono non pochi privi di vita. Forse an- Comes in cora appartiene a questi tempi ciò, che narra Prospero Tirone, (d) (d) Prosper cioè che i barbari Alani, a' quali Aezio Patrizio aveva assegnate Tiro in delle terre nella Gallia ulteriore da dividersi con gli abitatori di quelle contrade, trovando della resistenza negli antichi padroni d' esse terre, misero mano all'armi, e s'impadronirono di tutto per forza. Aggiugne ancora, che la Sabaudia, oggidì la Savoia, fu assegnata a que' Borgognoni, ch' erano rimasti in vita dopo l'eccidio del loro Regno [ accennato di sopra ] da dividersi con que' paesani. Questa è la prima certa notizia, che s'abbia del nome della Sabaudia; perchè non sappiam di sicuro, che Ammiano Marcellino (e) ne parli, essendo scorretto il suo testo, ed avendovi per (e) Ammiaconghietura riposto Adriano Valesso il suddetto Nome. Abbiamo linus l. 15. parimente da Idacio (f), che in Astorga Città della Gallicia suro- cap. 11.
no scoperti vari Manichei, e ne su satto processo, il quale da esso in Chronico.

prire in Roma i Manichei, e di far palesi a tutti le loro empie e ridicole opinioni: si servi ancora del braccio Secolare, per metterli in dovere, con avere ottenuto da Valentiniano Augusto un Edit-

ERA Volg. Idacio e da Turibio Vescovi su inviato ad Antonino Vescovo di Me-Anno 445. rida. Ed ecco il frutto delle Istruzioni, che in questi medesimi tempi furono mandate da San Leone Papa a tutte le Provincie Cattoliche. Aggiugne esso Idacio, che i Vandali all'improvviso sbarcarono in Gallicia, e ne asportarono assaissime di quelle Famiglie. Cominciò in quest' Anno Dioscoro Vescovo d'Alessandria, uomo violento, a perseguitar i parenti di San Cirillo, fomentato in ciò da Nomo Console: sopra di che son da vedere il Cardinal Baronio. e il Padre Pagi. Non bastò al vigilantissimo Papa San Leone di sco-

[a] Codic. to [a], in cui ordina, che costoro sieno cacciati dalla Milizia e Theodif. Attend. Tomi 6. Novell. 1.2. Tit. 2. Tit. 24.

dalle Città, che restino esclusi dalle successioni, con altre pene,

Tir. 23.

che quivi si possono leggere. E perciocchè Ilario Vescovo di Arles si attribuiva troppa autorità sopra i Vescovi della Gallia, San Leo-Ib Ibidem ne ottenne dal medesimo Augusto un altro rescritto [b], indirizzato ad Aezio Generale, nel quale fu provveduto a i diritti del sommo Pontefice. Sopra questa controversia abbiamo una Dissertazione del Quesnel nell'edizione dell'Opere di San Leone. Per altro fi smorzò presto questo suoco, ed Ilario su, ed è tuttavia riconosciuto per uomo Santo. Diede egli fine a i suoi giorni nell'Anno 449. [c] Ibidem E' degno d'osservazione un Editto [c], indirizzato in quest'Anno da Valentiniano Augusto ad Albino Prefetto del Pretorio, da cui apparisce, che i Numidi e i Mori Sitifensi aveano inviati i loro Ambasciatori ad esso Imperadore, acciocchè sossero regolati i tributi dovuti al Fisco: il che su satto. Quivi ancora si vede nominata Costantina, Città della Numidia, alla cui plebe non meno che a i Curiali si conservano i privilegi. Di più è ivi ordinato, che chiunque nelle Provincie Affricane pertinenti all'Imperadore vorrà appellarsi, l'appellazione andrà al Presetto di Roma. Ed erano tuttavia al governo di quelle Provincie un Duce, un Consolare, e un Presidente con altri Ufiziali. Pertanto di quì intendiamo, che almeno una parte della Numidia, e le due Mauritanie, e qualche altra Provincia dell' Affrica, restavano tuttavia sotto il dominio di Valentiniano Imperador d' Occidente. A tali notizie s' aggiunga ciò, che Vittore Vitense scrive dicendo, che Genserico parti le conquiste da lui fatte in Affrica col suo esercito. Prese per sè la Provincia Bizacena, l'Abaritana, la Getulia, e parte della Numidia; e divise all'esercito la Provincia Zeugitana, o sia la Proconconsulare, dove era Cartagine; e che l'altre Provincie devastate ERA Volgrimasero in potere dell'Imperadore. Da essa Legge, e da altre, Anno 445ch' io tralascio, noi ricaviamo, che ne' Mesi di Maggio, Giugno, e Luglio Valentiniano foggiornava in Roma. La Cronologia di Teofane [a] è in questi tempi imbrogliata. E però non so se appar-[a] Theoph. tenga al presente Anno ciò, ch' egli narra di Antioco Patrizio, e inChronogra Balio dell'Imperador Teodosio, il quale per la smoderata sua superbia fu degradato da esso Augusto, e forzato a farsi Cherico, con restar anche confiscato il suo Palagio. E perchè costui era Eunuco, uscì un Editto, che niuno di tal razza, assai numerosa allora in Oriente, potesse da li innanzi salire alla dignità di Patrizio.

Anno di Cristo eccexivi. Indizione xiv.

di LEONE Papa 7.

di Teodosio II. Imperadore 45. e 39.

di VALENTINIANO III. Imperadore 22.

Consoli { FLAVIO AEZIO per la terza volta, QUINTO AURELIO SIMMACO.

PER attestato di Marcellino Conte [b] in quest' Anno su grave- [b] Marcellino Comes mente afflitta la Città di Costantinopoli dalla same, e a que- in Chronic. sto malore tenne dietro la Peste. Attaccatosi anche il fuoco al Tempio maggiore d'essa Città, tutto andò in preda delle fiamme. Abbiamo in oltre da Idacio [c], che mandato in Ispagna Vito Genera- [c] Idacius le dell'Armata Cesarea, costui con un rinforzo ancora di Goti, andò a fare il bravo nella Provincia di Cartagena, e nella Betica, figurandosi di poter ricuperare dalle mani de' Svevi quelle contrade. Ma sopragiunto con tutte le sue sorze Rechila Re d'essi Svevi, il coraggioso Condottier de'Romani si raccomandò alle gambe: il che su cagione, che gli stessi Svevi diedero un terribil guasto a quel paese. Intanto i Popoli della Bretagna erano sieramente infestati non folo da i Pitti, gente barbara venuta ne' precedenti Secoli in quella parte della gran Bretagna, che oggidì appelliamo Scozia, ma eziandio da gli Scoti, anch' essi barbara gente, che s'erano anticamente impadroniti dell'Ibernia, oggidi Irlanda, e che diedero poscia il nome alla Scozia, dappoiche n'ebbero cacciati i Pitti. Ab- [d] Beda biamo da Beda [d], e dall'Autore della Miscella [e], che i Britanni in quest' Anno mandarono per cagione di questa calamità una [e] Histore
Miscella [d]. Lettera piena di lagrime e di guai ad Aezio, Generalissimo di Va- Miscell.

ERA Volg. lentiniano, e Console la terza volta, scongiurandolo d'inviar loro Anno 446. foccorsi, perchè non poteano tener saldo contra la forza di que' bar-[2] Hieron. bari veramente crudeli. Scrisse San Girolamo, [a] d'aver veduto Jounian. nella Gallia, quand'era giovane, alcuni de gli Scoti, gente Britannica, i quali mangiavano carne umana. E che costoro, benchè trovassero alla campagna greggie di porci, buoi, e pecore, pur solamente si dilettavano di tagliar le natiche ai Pastori, e le mammelle alle donne, tenendo questo pel miglior boccone delle lor tavole. Aezio compati bensì i Britanni, ma non potè dar loro aiuto alcuno, perch'era necessitato a tener di vista Attila Re de gli Unni, che andava rodendo varie Provincie, con prendere e desolare Città e Castella. Questa narrazione, autenticata da Beda, ci fa intendere, che Attila seguitava tuttavia a tener in apprensione tanto l'Imperio Orientale, quanto l'Occidentale, con far delle scorrerie, e rovinar Città nelle Provincie Romane. Fors' anche a questi tempi, e non già come pretende il Padre Pagi, è da attribuire l'invasione e la pace de gli Unni, ch'egli rapporta all'Anno 441. e 442.

de Reb. Gesic. c. 34.

QUESTO ferocissimo Re Attila, di professione Idolatra, signoreggiando ad immensi Popoli, era talmente salito in credito di crudeltà e potenza, che facea paura all' Europa tutta. Prisco Istorico, [b] Jordan. che per testimonianza di Giordano [b], su inviato a lui Ambasciatore da Teodosio Augusto, lasciò scritto: che avendo egli passato nel suo viaggio la Tisia, la Tibisia, e la Dricca (forse il Tibisco. e la Drava) arrivò a quel luogo, dove Fidicola il più bravo de'Goti su ucciso per inganno de i Sarmati. Poco lungi trovò un Borgo. in cui era il Re Attila, Borgo a guisa di una Città vastissima colle mura di legnami così ben commessi, che non si scopriva la lor commessura. V'erano vaste sale, camere, e portici con pulizia disposti, e nel mezzo un ampio Cortile, che dava assai a conoscere, esfere quello un Palazzo Regale. E tale era l'abitazion barbarica d' Attila, ch'egli preseriva a tutte le Città da lui prese. Descrivendo poi la persona d'Attila, aggiugne, che spirava superbia il suo passeggiare, girando egli di quà e di là gli occhi, acciocche dal movimento stesso del corpo apparisse la sua possanza. Era vago di guerreggiare, ma procedeva con riguardo ne' combattimenti; a chi il supplicava, compariva indulgente; e il trovava savorevole chiunque si arrendeva a lui su la sua parola: di statura bassa, con petto largo, testa grande, occhi piccioli, poca barba, capelli mezzo camuti, naso schiacciato, di colore scuro. Uomo secondo il suo natu-

rale

rale di sommo ardire, ma accresciuto dall'essergli stata portata da ERA Volgo un bifolco una spada, trovata per accidente, ch'egli si figurò essere Anno 448. la spada di Marte. Per altro certa cosa è, che gli Unni, presso i Latini Hunni, furono Popoli della Scitia, cioè della Tartaria, la quale si stende per un immenso tratto dell'Asia Settentrionale. Chunni sono ancora chiamati da gli antichi, perchè pronunziavano con asprezza l'aspirazione. Ammiano Marcellino [a] descriven- [a] Ammia do i movimenti di costoro circa l'Anno di Cristo 375. ce li rappre- nus lib. 3 10. senta tali, quali appunto anche oggidì sono i Tartari confinanti colla Russia: gente fiera, avvezza a vivere sotto le tende, e al nudo cielo, e a sofferire il Sole, e la pioggia e la neve, servendosi di rado di tetto alcuno, vivendo, come le bestie, di radici d'erbe, e di carne mezzo cruda. Senza abitazione fissa passavano da un luogo all'altro, e combattevano su cavalli brutti ma veloci, non mai con ischiere ordinate, ma tumultuariamente, fuggendo, tornando, secondochè se la vedeano bella. Il loro vestito era di pelli d' animali; e perchè non nascesse loro la barba, si abbrustolavano le guancie con ferri infocati, di modo che parevano più tosto bestie da due piedi, o fantocci di legno fatti con un'accetta, che Uomini. Fin dove arrivasse allora il dominio d'Attila, nol possiam discernere. Probabile è, che avesse già stese le stabili sue conquiste fino al Danubio con passar anche di quà, e che possedesse se non tutta, almeno in parte la Sarmazia, oggidì Polonia, e la Dacia antica, cioè quella, che è oggidì Transilvania, con altri paesi. Si sa ancora da Prisco, che Attila avea assediata e presa la Cutà di Sirmio, vicina a Tauruno, oggidì Belgrado. Però come già avvertì il Bonfinio [b], e come si ricava dall' Autore della Milcella [c], [b] Bonfida San Prospero [d], e da Giordano Storico [e], gli Unni signo- nius Rer. reggiavano anche nella Pannonia. Già abbiam detto, che costoro Decad. I. erano colle scorrerie penetrati di quà dal Danubio con devastare la lib. 3. Mesia e la Tracia. Ed appunto Prospero Tirone [f], dopo aver [c] Histor. narrata la morte di Bleda, uccifo dal fratello Attila, al suffeguen. lib. 14. te Anno scrive, che l'Oriente pat l'una terribil rovina, perche non in Chronico. meno di settanta Città furono date a sacco e devastate da gli U. [e]Jordan. ni, non avendo potuto Teodosio Augusto impetrare soccorso alcuno de Reb. Gedall'Imperador d'Occidente. Diede in quest'anno Valentiniano Au- [f] Prosper gutto due Leggi [g] in Roma, colle quali prescrive buone regole, Chronico. affinche sieno valide le ultime volontà delle persone.

[g] Codic. Theodof.

Tom. 6. in Appendice. Anno di Cristo ccccxivii. Indizione xv.

ERA Volg. di LEONE Papa 8. ANNO 447.

di TEODOSIO II. Imperadore 46. e 40.

di VALENTINIANO III. Imperadore 23.

Consoli { CALLIPIO, o sia ALIPIO, ed ARDABURIO.

(a) Marcell. Chronico. (b) Chron. Alexandr.

L'U quest' Anno sunesto per la Città di Costantinopoli, perchè secondochè attesta Marcellino Conte (a), con cui s'accorda Comes in la Cronica Alessandrina (b), si terribili Tremuoti si secero in essa sentire, che caddero in gran parte le mura di quell'augusta Città con cinquantasette Torri. Si stese sopra altre Città lo stesso slagello, a cui tenne dietro la carestia, e un pestilente odore dell'aria

сир. 46.

colla morte di molte migliaia d'uomini e di giumenti. Niceforo (c) phorus l. 14 più diffusamente racconta i lagrimevoli effetti di questi Tremuoti, che durarono, sentendosi di tanto in tanto le loro scosse, per sei mesi, e secero poi gran rovina nella Bitinia, nelle due Frigie, nell'Ellesponto, in Antiochia, e in altre contrade d'Oriente, di modo che il Popolo di Costantinopoli coll'Imperadore temendo sempre d'effere seppelliti sotto le case traballanti, uscirono alla campagna. A questa dimestica calamità s'aggiunse l'esterna, perchè segue a dire il suddetto Marcellino, che il Re Attila con passi nimici venne fino alle Termopile, passata la Tessalia; e che Arnegisco Generale d'Armata nella Dacia Ripense per l'Imperador Teodosio, combattendo bravamente contra l'esercito d'Attila, dopo aver fatta grande strage de'nemici, rimase anch' egli ucciso sul (d) Chronic, campo. Nella Cronica Alessandrina (d) si vede registrato il fatto medesimo, se non che Arnegisco vien chiamato Generale d'Armata nella Tracia, ed egli probabilmente difendeva l'una e l'altra

ibidem.

Marcianopoli, Città della Mesia presso il Ponto Eusino, o sia Mar (e) Idacius Nero. Sotto quest' Anno narra Idacio (e), che surono portati in inChronico. Ispagna gli scritti di San Leone Papa contra de' Priscillianisti Eretici, e sopra ciò esiste una sua Lettera a Turibio Vescovo d'Astorga. Scriffe eziandio il Santo Pontefice a Gennaro Vescovo d' Aquileia, e a Settimio, Vescovo d'Altino contro i Pelagiani, che in quella Provincia alzavano la testa. Ma intorno a ciò son da vedere

gli Annali del Cardinal Baronio, la Storia Pelagiana del Cardina-

Provincia. Ivi è scritto di più, che in quest' Anno su ricuperata

le Noris, e il Pagi sopra gli Annali d'esso Baronio. Per testimo- ERA Volg. nianza di Prospero Tirone (a) cominciò a regnare in quest' Anno Anno 447. sopra i Franchi, Popoli della Germania, Meroveo, essendo man- (a) Prosper cato di vita Clodione, il quale per attestato di Prisco (b) Rettori- Chronico. co, su veramente Padre d'esso Meroveo. E da questo Principe di- cept. Legascese la Linea Merovingica de i Re di Francia, ch'ebbe poi fine a' tion. Tom. tempi del Re Pippino.

In quest' Anno ancora, secondo l'opinione del Padre Pagi (c), (c) Pagius termino i suoi giorni San Proclo Patriarca di Costantinopoli, ed inCriticadi Annel. Buebbe per Successore San Flaviano. Narra Nicesoro Callisto (d), ron. che Crisafio Eunuco, da'cui cenni era allora aggirata la Corte di Teodosio Imperadore, pretendeva, che Flaviano mandasse un re- cap. 47. galo ad esso Augusto per l'elezione e consecrazione fatta di lui. Fla-Histor. Ecc. viano gl'inviò de i pani benedetti, ma non già oro, come sperava l'Eunuco. E quindi nacque l'odio d'esso Crisasio contra di Flaviano, e il desiderio di farlo deporre. Ma perciocchè non gli sarebbe mai venuto fatto, finchè Pulcheria Augusta, Sorella di Teodosio Imperadore, continuava nell'autorità grande, ch'ella godeva in Corte, e presso il Fratello: pensò prima a levar di mezzo quest' ostacolo, e perciò si uni con Eudocia Moglie dell'Imperadore, e l'indusse a fare il possibile per iscavalcar la Cognata. S'era già allignata l'invidia in cuor d'Eudocia al mirar essa Pulcheria, che stava così innanzi nella grazia dell'Imperadore, e il governava, per così dire, co i suoi consigli. Maggiormente ancora s'alterò l'animo suo per una burla fatta da essa Pulcheria, Donna savissima, al Fratello Augusto. La racconta Cedreno (e). Era solito Teodosio a (e) Cedreus sottoscrivere le Carte e i Memoriali, che gli erano presentati da i in Histor. Ministri, troppo buonamente, senza leggerli. Volendo la saggia Principessa farlo ravvedere di questa negligenza, lasciò correre un Memoriale, in cui fotto certo pretesto il pregava di venderle per Serva l'Imperadrice Eudocia sua Moglie. Secondo il costume lo sottoscrisse Teodosio senza leggerlo. Eudocia dipoi, venuta in camera di Pulcheria, su ritenuta da essa; e benchè l'Imperador la chiamasse, per alcun poco ricusò di liberarla, adducendo d'averla comperata. Fu una burla fatta a buon fine; ma i Principi non fon gente, che facilmente soffra d'essere besfata. Però Eudocia, probabilmente valendosi di questa congiuntura, e certo delle spinte, che le dava Crisafio, tanto fece, tanto disse, che smosse contra della Cognata il Marito Augusto con persuadergli di farla Diaconessa. Egli ne dimandò il suo parere al Patriarca Flaviano, e questi segreta-Tomo III.

I. Hiftor. Byzantin.

ERA Volg. mente ne avvisò Pulcheria; nè di più ci volle, perchè la buona Anno 447. Principessa da se stessa si ritirasse dalla Corte e dalla Città, e si mettesse a far vita privata e tranquilla. Allora Eudocia con prendere le redini si mise a governar l'Imperio ed anche l'Imperadore : ed oltre a ciò irritò il di lui animo contra di Flaviano, perchè avesse rivelato il segreto. Di quì poi venne un fiero insulto alla Religione Cattolica, e una frotta di gravissimi malanni contra dello stesso Teodosio, per elser egli rimasto privo de i configli della saggia e piissima Pulcheria. Valentiniano Augusto nell' Anno presente pub-(a) Codic. blicò un Editto (a), indirizzato ad Albino Presetto del Pretorio e in Append. Patrizio, contro i rompitori de' Sepoleri; del qual delitto apertamente dice, che erano allora accusati gli Ecclesiastici, i quali condotti da uno fregolato zelo contra le memorie de' Pagani, si prendevano la libertà, senza che ne sosse inteso il Sovrano, di atterrare i loro Sepolcri. Contra d'essi, ancorchè sossero Vescovi, è intimata la pena dell'esilio. Con altra Legge esso Imperadore si mostrò favorevole a i Liberti, de' quali era ben grande il numero, con ordinare, che da' Figliuoli od Eredi di chi gli avea manomessi non potessero esfere richiamati alla Schiavitù; e che avendo essi Liberti de i Figliuoli, ad essi pervenisse l'intera eredità del Padre. E morendo senza Figliuoli, un terzo de' beni si avesse da consegnare a i figliuoli, o pure a i nipoti di chi loro avea data la libertà. E perciocchè molti Mercatanti faceano i lor traffichi senza entrar nelle Città per ischivar le Dogane, con altra Legge proibi questa loro ulanza.

Anno di Cristo cccxiviii. Indizione i.

di LEONE Papa 9.

di Teodosio II. Imperadore 47. e 41.

di VALENTINIANO III. Imperadore 24.

Confoli { FLAVIO ZENONE, RUFIO PRETESTATO POSTUMIANO.

Postumiano Console Occidentale, su Figliuolo di Flavio Avito Mariniano, ch' era anch' egli falito alla dignità del Confolato nell' Anno di Cristo 423. come s'ha da una Iscrizione del Gru-(b) Gruter. tero (b). Zenone Console Orientale, per attestato di Damascio Inscription. nella Vita d'Isidoro presso Fozio, era tuttavia Pagano, e si studiò pag. 464. di abolire la Religion Cristiana, ma con una morte violenta Dio num. 8. taglid

Tom. 6.

tagliò la strada a i suoi disegni. Bisogna, che costui avesse gran ERA Volge potere e credito, perche Prisco Istorico (a) nota, avere Teodosio Anno 448. avuta paura, che Zenone gli usurpasse l'Imperio. E sappiamo an- de Legatio-cora, che su Generale d'Armata, e comandava a tutte le milizie nib. Tom. I. dell'Oriente. Succedette in quest' Anno un altro avvenimento fa- Hist. Byz. moso nella Corte dell'Imperadore d'Oriente, che viene narrato dalla Cronica Alessandrina (b), da Teofane (c), e da gli altri Au- (b) Chronic. tori Greci. Paolino, Maggiordomo e favorito di Teodosio Augu-Alexandr. sto, godeva ancora non poco della grazia dell'Imperadrice Eudo- in Chronog. cia, siccome quegli, che influi non poco ad alzarla dal basso suo stato al Trono Imperiale. Si trovava egli in letto per male d'un piede, allorchè un pover uomo presentò all'Imperador Teodosio, come cosa rara, un Pomo di straordinaria grandezza, nato nella Frigia. Teodosio gli fece subito donare cento cinquanta scudi d' oro, e mandò il Pomo in dono all' Augusta Moglie Eudocia, ed ella il mandò a donare a Paolino, il quale nulla sapendo, onde l'Imperadrice l' avesse avuto, lo spedi come cosa rarissima per regalo all'Imperadore, a cui fu presentato, mentre usciva di Chiesa. Teodosio non sì tosto su al Palazzo, che chiese conto del Pomo dalla Moglie. Ella rispose d'averlo mangiato. Di nuovo l'interrogò, se l'avesse mangiato, o pure inviato a qualche persona; ed ella con giuramento replicò, che l'avea mangiato. Questa menzogna mise certi sospetti in capo a Teodosio, di modo che ne seguì separazione e divorzio fra di loro; e fu cagione, ch'esso Augusto, conceputo malanimo contra di Paolino, da l'i a qualche tempo il fece ammazzare. Eudocia da questo colpo vedendo offesa pubblicamente la riputazione sua, perchè venne a palesarsi ad ognuno, che per cagione di lei era incontrata ad esso Paolino quella disavventura: dimandò licenza all'Imperadore di poter passare alla visita de' Luoghi santi di Gerusalemme, e l'ottenne. Allora fu, ch'essa passò per Antiochia, secondochè abbiamo dalla Cronica Alessandrina (d), e non già nell' Anno 439. come ha Evagrio, dove rice- (d) Chronico vette di grandi onori. Di la poi si trasserì a Gerusalemme, e qui- ibidem. vi si trattenne sino al fin della vita, con aver allora rifatte le mura tutte, e compartiti altri benefizi a quella santa Città.

STRANO è, che nella Cronica Alessandrina suddetta venga riferito un tal fatto sotto l'Anno di Cristo 444. quando s'è veduto, che dopo l'assunzione di Flaviano alla Sedia Patriarcale, accaduta nel presente Anno, Eudocia su esaltata più che mai per la ritirata di Pulcheria Augusta. Ma finalmente il Continuatore d'essa Croni-

ERA Volg. ca, che si crede vivuto sotto l'Imperadore Eraclio, potè sbagliare Anno 448. ne' conti. Più strano può parere, come nella Cronica di Marcellino Conte, più vicino a que' tempi, si truovi scritto molto più indie-(a) Marcel- tro, cioè all' Anno 440. (a) che Paolino Maestro de gli Ufizi, per lin. Comes ordine di Teodosio Augusto, su ucciso in Cesarea di Cappadocia. Poscia all' Anno 444. narra lo stesso Marcellino, che Saturnino Conte della Guardia Domestica di Teodosio, mandato apposta da esso Augusto, uccise Severo Prete, e Giovanni Diacono Ministri dell'Imperadrice Eudocia in Gerusalemme. Eudocia irritata per questo fatto, fece tagliare a pezzi il medesimo Saturnino; laonde per comandamento del marito Augusto essa venne spogliata di tutti i Reali Ministri, ed in tale stato rimase dipoi fino alla morte nella suddetta Città. Son certamente suori di sito questi fatti. Teo-(b) Theoph. fane (b), e Niceforo Callisto (c) più accuratamente li scrivono in Chrono succeduti, dappoiche Eudocia si trasserì a Gerusalemme, e però (c) Nice- tali omicidi dovettero feguire nell' Anno feguente. Certo è benpherus 1.14. sì, che avendo in quest' Anno Flaviano Patriarca di Costantinopocap. 47. li congregato un Concilio, in esso condannò l'Eresiarca Eutichete: fopra che son da vedere gli Annali del Cardinal Baronio, e del Padre Pagi. Allora Crisafio Eunuco potentissimo nella Corte di Teodosso, e partigiano di quell' Eretico, tanto più s'accese di sdegno contra del fanto Vescovo, e ne giurò la rovina. Teodosio Augusto pubblicò bene in quest'Anno un Editto contra de i fautori di Nestorio; ma non prese buona guardia contro i nascenti errori dell' (d) Pagius altro Eretico. A quest' Anno riferisce il Pagi (d) la caduta di Ciro Orit. Baron. Panopolita, che abbiam veduto di sopra Console, e che su eziandio Prefetto del Pretorio, e Prefetto della Città di Costantinopoli, e Patrizio, uomo di gran prudenza e maneggi. Era questi, perchè amante della Poesia, carissimo all'Imperadrice Eudocia, Poetessa anch'essa. Ma dappoiche ella cadde dalla grazia del Marito Augusto, e si fu ritirata a Gerusalemme, succedette la rovina ancora di questo personaggio, il quale secondo molti Scrittori fu creato dipoi Vescovo di Smirna, o più tosto, siccome accuratamente pruova il Padre Pagi, fu Vescovo di Cotico Città della Frigia. S' (e) Suidas appoggia esso Pagi all'autorità di Suida (e), per rapportare al prein Lexico, sente Anno la depressione di Ciro. Ma Teosane (f), e Nicesoro verb. Cyrus. (f) Theoph. Callisto (g) sanno menzione di questo satto due anni prima dell' ibidem.
(2) Nice- elezione di San Flaviano, e tre prima della ritirata d'Eudocia Au-Phow Hist. gusta. Nulladimeno soggiugnendo Nicesoro, ch'egli cadde dopo

1.14. c. 46. il Treunoto dell' Anno precedente, pare che in quest' Anno se-

guif-

guisse il suo precipizio. E su perchè avendo egli risabbricato in ERA Volgi parte le mura atterrate di Costantinopoli, il Popolo gli sece plau- Anno 448. fo nel Circo con gridare: Costantino fece, e Ciro rinovo. V'era presente l'Imperadore, e se l'ebbe a male; perciò trovato il pretesto, che costui era Gentile, o se l'intendeva co i Gentili, il degradò, e gli confiscò i beni. Se ne suggì egli in Chiesa, ed allora fu ordinato Cherico, e poi per compassione che n'ebbe Teodosio, fu creato Vescovo, come ho detto, di Cotieo. In quest' Anno [è Marcellino Conte, che lo narra dall' India fu mandata in dono all'Imperador Teodosio una Tigre domata; ed essendo bruciato il Portico fabbricato di marmo di Troade in Costantinopoli colle due Torri delle Porte, Antioco Prefetto del Pretorio rimise tutto nello stato di prima. Aggiugne ancora quello Storico, che essendo venuti gli Ambasciatori d'Attila a richiedere il danaro pattuito, surono licenziati con isprezzo. Nell' Agosto del presente Anno diede fine a i suoi giorni, secondo Idacio (a), Rechila Re de' Svevi (a) Idacius in Merida, Città della Lustania, e morì Pagano. Ebbe per suc- in Chronica. cessore nel Regno Rechiario suo Figliuolo, Cattolico di Religione, quantunque all'inalzamento suo provasse qualche opposizione da i suoi. Appena egli si vide fermo sul Trono, che si mise o saccheggiar le Provincie Romane vicine (b). Valentiniano Augusto in (b) Isidorus quest' Anno confermò con suo decreto (c), inviato ad Albino Pre-in Chronico Svevor. fetto del Pretorio le Leggi Novelle di Teodosio Imperadore d' O- (c) Codic.

Theodos. riente, Suocero suo, ma chiamato da lui Padre per riverenza.

Tonz.6. Tita.

Anno di Cristo ccccxlix. Indizione II.

di LEONE Papa 10.

di Teodosso II. Imperadore 48. e 42.

di VALENTINIANO III. Imperadore 25.

Consoli & FLAVIO ASTURIO, e FLAVIO PROTOGENE.

TL primo fu Console Occidentale. Dal Relando (d) è chiama- (d) Reland. 1 to Asterio; ma verisimilmente s'ingannò. Il Cognome assai in Fastis. noto d'Asterio su cagione, per quanto mi figuro, che gl'ignoranti Copisti scrivessero Asterio in vece d'Asturio. Venne fatto in quest' Anno al sopra mentovato Crischo Eunuco, mercè la sua onnipotenza in Corte di Teodosio Augusto, di abbattere San Flaviano Patriarca di Costantinopoli. Unissi costui con Dioscoro Patriarca d'Alessandria, nomo violento ed empio, che proteggeva a spada

trat-

ERA Volg. tratta l'Eretico Archimandrita Eutichete; ed avendo persuasa all' Anno 449 Imperadore la necessità d'un Concilio, Eseso su la Città destinata per tenerlo quivi. Si tenne, e il sommo Pontefice Leone vi mandò i suoi Legati, i quali indarno strepitarono e protestarono di nullità al vedere, che in essa adunanza su assoluto Eutichete, scomunicato, deposto, e cacciato inesilio San Flaviano, dove finì i suoi giorni dopo pochi Mesi, non si sa se per morte naturale, o pure [1] Marcel- violenta. Non so come, Marcellino Conte [a] attribuisce tali diin Comes fordini alla violenza di Dioscoro, e di Saturnino Eunuco. Se Crisafio non aveva anche il nome di Saturnino, questo è un errore. Era ben Crisafio sopranominato Zamma; ma non c'è apparenza,

che portasse il nome di Saturnino. Di questo avvenimento tratta

suoi Atti. Mancò di vita in quest' Anno Marina Sorella di Teodosio Imperadore, secondochè s'ha da Marcellino Conte. Essa è spro-

[b] Baron. a lungo il Cardinal Baronio [b], e dopo di lui il Pagi [c]. Non co-[c] Pagius si tosto udi San Leone tante iniquità, che raunato un Concilio in Ciit. Baron. Roma, riprovò il falso Concilio d'Eseso, e dichiarò nulli tutti i

Id Chroni- positatamente chiamata nella Cronica Alessandrina [d] Moglie di con Alexan. Valentiniano Augusto. Era nata nell' Anno 403; non ebbe mai, dinum.

nè volle avere marito, avendo consecrata a Dio la sua verginità. Aggiugne esso Marcellino, che parimente in quest' Anno finirono di vivere Ariovindo, ch'era stato Generale d'armi di Teodosio, Console nell' Anno 434. e Patrizio; e similmente Tauro, che su Console nell' Anno 428. ed era salito anch' egli alla dignità di Pa-[e] Idacius trizio. Abbiamo da Idacio [e], che nel presente Anno Rechiario inChronico. Re de i Svevi in Ispagna, avendo incominciato il suo Regno col prendere in Moglie una Figliuola di Teodoro, o sia di Teodorico, Re de' Visigoti nella Gallia, nel Mese di Febbraio andò a saccheggiar la Guascogna. Aggiugne, che un certo Basilio, avendo adunati molti Bacaudi, che noi possiamo chiamare assassini, mise a filo di spada i Cristiani nella Chiesa di Triassone Città della Provincia Tarraconense, oggidì Tarazzona nell' Aragona; e che vi restò morto anche Leone Vescovo d'essa Città. Portossi nel Mese di Luglio il Re suddetto Rechiario a visitare il Re Teoderico suo Suocero; e nel ritorno infieme col poco fa mentovato Bafilio diede il saccheggio al territorio di Cesaraugusta, oggidì Saragozza. Impadronissi ancora con inganno della Città d'Ilerda, oggidì Lerida, e menò di gran gente in ischiavitù. Per attestato di Sant'Isi-[f] Hidorus doro [f] i Visigoti della Gallia prestarono aiuto a costui a commetin Chronico tere si fatte iniquità, tuttochè non vi fosse guerra dichiarata coi

Suevora

Rom

Romani. Chi badasse a Teofane [a], circa questi tempi Attila Re Era Volz. de gli Unni spinse le sue armi nella Tracia, prese e spiand varie Anno 449. Città, e stese il suo dominio sino all'uno e all'altro Mare, cioè al in Chronog. Pontico, e a quel di Gallipoli e Sesto. Fu spedito un esercito contra di lui; ma conosciuto quello del Re barbaro troppo superiore di forze, fu costretto l'Imperador Teodosio a promettergli ogni anno un tributo di danari, purch'egli si ritirasse dal paese Romano: il che seguì. Aggiugne, che poco dopo accadde la morte d'esso Imperadore. Sappiam di certo, che solamente nell' Anno susseguente Teodosio Augusto compiè la carriera de' suoi giorni. Ma certo la Cronologia di Teofane è quì, come in altri siti ancora, zoppicante; ed alcuni anni prima si dee ammettere l'irruzione de gli Unni, o sia de' Tartari, e di Attila Re d'essi, nell'Imperio d'Oriente. Il Padre Pagi [b], siccome dicemmo di sopra, fondato sull' [b] Pagius autorità di Marcellino Conte, crede, che nell' Anno 441. cotesti in Critic. Barbari cominciassero quel brutto giuoco contra le Provincie Roma- Ann. 442. ne Orientali, e che nel seguente si conchiudesse la pace, narrando num. 2. Prisco Istorico, che si venne dopo la battaglia del Chersoneso, svantaggiosa a i Romani, ad un aggiustamento. Ma forse questa battaglia non è se non quella dell' Anno 447. in cui restò morto Arnegisco Generale di Teodosio Augusto.

COMUNQUE sia, non increscerà a i Lettori l'intendere quì in poche parole ciò, che con molte lo stesso Prisco Rettorico [c], Au-[c] Priscus tore di que' tempi, lasciò scritto intorno a gli Unni, ma senz' aver inter Exceregli distinti gli Anni delle loro imprese. Con sue Lettere richiese Tom. I. Attila all'Imperadore Teodosio i disertori e i tributi, perciocchè Histor, Byz. v'era un'antecedente convenzion di pagare a que' Barbari annualmente settecento Libre d'oro. Tutto ricusò l'Imperadore; ed Attila allora entrò nelle Provincie Romane con venir devastando tutto fino a Raziaria, Città grande della Mesia di quà dal Danubio. Verso il Chersoneso della Tracia si sece un fatto d'armi con isvantaggio de' Greci, dopo il quale per paura di peggio, Teodosio stabilì la pace con obbligarsi di rendere gli Unni disertori, di pagare sei mila Libre d'oro per gli stipendi decorsi, e due mila e cento annualmente in avvenire a titolo di Tributo. Per mettere insieme la somma di tant'oro, si secero avanie incredibili a i Popoli. E quì nota Prisco, che i tesori dell'Imperadore, e dei privati, si consumavano in ispettacoli, giuochi e piaceri; nèsi mantenevano più, come in addietro si faceva, i corpi d'Armata in disesa dell'Impe-

rio, nè v'era più disciplina militare; e però ogni Nazion barba-

ERA Volg. ra insultava, e faceva tremare in que' tempi la Romana. I soli Anno 149. abitanti d' Asimo, Città della Tracia, tennero sorte un pezzo,

cap. 4.

senza voler rendere i desertori, e con sar grande strage di que' barbari. Fatta la pace, Attila per suoi Ambasciatori dimandò gli Unni fuggiti nelle Terre dell' Imperio; e poi ne spedi de gli altri, trovando pretesti di nuove Ambascerie, per arricchire i suoi cari, giacchè tutti sempre se ne tornavaro indietro carichi di doni, che la paura facea loro offerire. Uno di questi Ambasciatori per nome Edicone, guadagnato con grandi promesse da Critasio Eunuco, assunse il carico d'uccidere Attila; ma scoperta la trama, Attila inviò a farne un gran risentimento con Teodosio Augusto, trattandolo da suo Servo, giacchè gli pagava tributo, e da traditore, perchè gli aveva infidiata la vita. Nè Pritco racconta, che sotto d'esso Teodosio altra guerra sosse satta da Attila all'Imperio d'Oriente. Il perchè vo io sospettando, che solamente nel 446. dopo la morte di Bleda suo Fratello, Attila desse principio all' invasion delle Provincie Romane, certo essendo per testimonianza di Beda, ch'egli allora portava la desolazione per la Mesia, Tracia, e Ponto: e che nel seguente Anno 447. seguisse la battaglia, in cui restò uccifo Arnegisco Generale di Teodosio, nelle vicinanze del Cher-(a) Procop. foneso della Tracia. Procopio (a) racconta in un fiato varie loro Perf. lib. 2, scorrerie, nella prima delle quali saccheggiarono molte Città, e condussero via cento e venti mila Cristiani in ischiavitù. Probabilmente in quest' Anno, più tosto che nel seguente, Teodosio Augusto inviò Massimino, uno de' suoi primi Ufiziali, per Ambasciatore ad Attila tuttavia minaccioso, perchè non gli erano restituiti i disertori. Seco andò per compagno il suddetto Prisco Rettorico. il quale dipoi descrisse quel viaggio con altri avvenimenti del tempo suo. E' da dolersi, che siasi perduta la sua Storia, citata anche da Giordano Storico, non essendone a noi pervenuti, se non pochi estratti, che nel Trattato delle Legazioni, stampato nel primo Tomo della Bizantina, si leggono. Ora scrive egli, che andando a trovar Attila, passarono per Serdica e Naisso Città della Mesia, e di là passarono il Danubio: il che ci sa intendere, che quel Re barbaro possedeva allora almeno una parte dell'antica Dacia, o sia Transilvania, e signoreggiava in quelle Provincie, che oggidi chiamiamo Vallachia, e Moldavia. Il trovarono in una Villa, in tempo ch'egli benchè avesse molte Mogli, pure prese ancora per Moglie una sua stessa Figliuola, appellata Esca, permettendo ciò le

Leggi di quella barbara Nazione: costume che non può compari-

re

re se non bestiale a chi è allevato nella Legge santa e pura di Cristo. ERA Volgo Trovarono, che nel medesimo tempo erano giunti alla Corte d'At- Anno 449. tila tre Ambasciatori di Valentiniano Augusto, cioè Romolo Conte, Promoto Generale del Norico, e Romano Colonello nella milizia Romano. Erano costoro spediti per placare Attila, che prerendeva d'avere in sua mano Silvano, Scalco maggiore d'esso Imperadore, o pure alcuni vasi d'oro, asportati dopo la presa, che Attila avea fatta di Sirmio, e dati in pegno per danari ricevuti ad esso Silvano. In somma scorgiamo, che Attila facea palpitare il cuore ad amendue gl'Imperadori d'Oriente e d'Occidente, e trattava come da superiore con loro. Nella Cronica Alessandrina (a) (a) Chronica è scritto sotto il seguente Anno, che quando costui era in procinto Alexandr. di muovere loro guerra, spediva Messi, che intonavano all'uno e all'altro queste parole: L'Imperadore, Signor mio, e Signor vostro, per mezzo mio vi fa sapere, che gli prepariate un Palagio, o in Costantinopoli, o in Roma. Aggiugne Prisco, che Attila era folito ad uscir di casa per ascoltar le liti de' Popoli, e le decideva tosto, senza valersi de' nostri eterni processi. Furono inviati gli Ambasciatori a desinar con Attila. Si trovò la tavola imbandira d'ogni sorta di cibi e vini. Erano d'argento i piatti per gli convitati; ma Attila si serviva di un tagliere di legno. Beveano i commensali in tazze d'oro e d'argento; Attila in un bicchiere di legno. Gli altri mangiavano d'ogni sorta di vivande; egli solamente del lesso. Così il suo vestire eratriviale; e laddove gli altri nobili Sciti portavano oro, gemme, e pietre preziose nelle loro spade, nelle briglie de'cavalli, nelle scarpe: egli nulla di questo voleva, ed amava di comparir simile a'soldati ordinarj. Si fecero di molti brindisi; vi furono canti e buffonerie, che diedero a gli ascoltatori motivo di smascellarsi per le risa gran pezzo; ma Attila sempre col medesimo volto, e con una eguale serietà vedeva, ascoltava tutto. Furono a cena con Reccam, una delle Mogli più care del Tiranno; e questa usò loro di molte finezze. Esibirono poscia i doni mandati al Barbaro da Teodosio Augusto; ne riceverono de gli altri da portare a Costantinopoli, e massimamente delle pelli rare; ed in fine dopo aver trattato de gli affari, se ne tornarono alla Corte Augusta. E' curiosa tutta quella descrizione, e non se ne maraviglierà chi ha veduto a i nostri giorni prendere la barbara Russia costumi civili. E perciocchè ivi è detto, che già Eudocia Augusta avea fatto ammazzare Saturnillo, che vedemmo di sopra appellato Saturnino Conte, e succeduto quel fatto, dappoiche essa Imperadri-Tomo III.

ERA Volg.
Anno 449.

di quì, che questa Ambasciata appartiene all' Anno presente, o pure al susseguente. Era in Ravenna Valentiniano Augusto nel di 17. di Giugno, ed allora pubblicò una Legge, indirizzata a Firmi
(a) Codic. no Presetto del Pretorio d'Italia (a), in cui stabilì, che da lì inTheodos.
in Append.
Tomi 6.

Tomi 6.

Tit. 8.

li. Tuttavia si tratteneva in quella Città Valentiniano nel di 11.

(b) Ibidem di Settembre, come costa da un' altra sua Legge (b), data ad Opilione Maestro de gli Usizi, o sia Maggiordomo della Corte Imperiale.

Anno di Cristo cccci. Indizione III. di Leone Papa II. di Valentiniano III. Imperadore 26. di Marciano Imperadore 1.

Consoli { VALENTINIANO AUGUSTO per la settima volta, GENNADIO AVIENO.

(c) Siden. lib.1. Epist.

UESTO Avieno Console Occidentale vien descritto da Apollinare Sidonio (c) per uno de'più ricchi, più nobili, e più savi Senatori di Roma; e da quì a due anni andò con San Leone Papa per Ambasciatore ad Attila. In quest' Anno Valentiniano Imperadore infieme con Eudossia sua Moglie, e Galla Placidia sua Madre, andò spezialmente per divozione a Roma a fin di visitare i Sepolcri de' Santi Apostoli. Si servì di questa occasione lo zelantissimo Pontefice San Leone per implorare il di lor patrocinio, dopo aver loro rappresentata colle lagrime l'iniquità del Conciliabolo d'Efeso con tanto discapito della vera dottrina della Chiesa, e deplorata la morte di San Flaviano, impetrò Lettere di tutti e tre essi Augusti a Teodosio Imperadore, e a Pulcheria Augusta, che dopo la caduta della Cognata Eudocia era tornata in Palazzo, con raccomandar loro la causa della Chiesa. Scrisse l'indesesso Pontefice anch'egli per questo fine a Pulcheria Augusta. La risposta di Teodosio Imperadore a Valentiniano si trovò molto asciutta, perchè egli avea troppi seduttori intorno. Mandò in oltre San Leone quattro Legati a Costantinopoli per chiarirsi, se Anatolio novello Patriarca eletto di quella Città, aderisse alla buona o falsa dottrina. Ma Iddio non abbandonò la causa della Chiesa. Succedette in

queili tempi la caduta di Crisafio Eunuco, il promotore di tutti ERA Volgo quelli, e d'altri disordini. Teodosio il degradò, gli confiscò quan- Anno 450. to avea, e bandito il relegò in un' Isola. Prisco Istorico (a) ne at- (a) Priscus tribuisce la cagione alle informazioni sinistre di lui, che Marcelli- de Legationibus, uti no Ambasciatore spedito ad Attila rapportò nel suo ritorno. Nice-supra. foro Callisto (b), e Zonara (c) pretendono, che Teodosio, cono- (b) Nicefcendo d'essere stato ingannato da costui, e detestando l'empietà phorus 1.14. commessa contra di San Flaviano, ravveduto il precipitasse abbas- (c) Zonaras fo. Marcellino Conte (d) racconta bensì, che per ordine di Pulche- lib. 13. Anria Crisasio su ucciso [il che segui dopo la morte di Teodosio] ma (d) Marcell. nulla dice, per impulso di chi succedesse la di lui rovina. E' non-Comes in dimeno probabile, che Pulcheria trovasse la maniera di liberar la Corte da questo cattivissimo mobile. Ad una tal risoluzione poco dipoi sopravisse Teodosso II. Imperadore. Se s'ha da prestar sede a Niceforo Callisto, egli caduto da cavallo, mentr'era a caccia, si slogò una vertebra della spinal midolla, e di quella percossa fra alquanti di se ne morì. Altri, secondo Zonara, attribuirono la sua morte a mal naturale, e questa accadde, per quanto si raccoglie da Teodoro Lettore (e), a dì 28. di Luglio, e non già per ferita (e) Theodopresa nella caduta del cavallo, ma perchè nella caccia cadde in un l.12. Histor. Fiume, di modo che nella notte seguente passò all'altra vita. In Ecc.infine, questo Principe, come è l'ordinario de gli uomini, e massimamen- principio. te de' Principi, molto si trovò da lodare, molto ancora da biasimare. Secondo l'Autore della Miscella (f), su Teodosio si sapiente, (f) Histor. che nel discorso familiare pareva perito di tutte l'Arti e Scienze. lib. 14. Paziente era nel freddo e nel caldo; la sua Pietà non su mediocre; digiunava spesso, massimamente il Mercordì e Venerdì, e il suo Palazzo sembrava un Monistero; perciocch'egli levandosi la mattina per tempo recitava colle Principesse sue Sorelle Iodi di Dio, e fenza libro le divine Scritture. Fece una Biblioteca, con raunare spezialmente gli Espositori delle Scritture medesime. Esercitava la Filosofia coi fatti, vincendo la tristezza, la libidine, e l'ira, e desiderando di non sar mai vendetta: il che se sia vero, si può raccogliere da quanto finora s'è detto di lui. Talmente in lui era radicata la Clemenza, che in vece di condennare alla morte i vivi, bramava di poter richiamare in vita i morti; e qualora taluno veniva condotto al patibolo, non giugneva alla porta della Città, che per ordine dell'Imperadore era richiamato indietro. Venendo poi le guerre, la prima cosa in lui era il ricorrere a Dio, e colle ora-zioni superava i nemici. Zonara (g) aggiugne, ch'egli su molto [13.Annal-

ERA Volg Letterato, e versato nelle Matematiche, e spezialmente nell' A-Anno 450. stronomia. Osservossi ancora in lui molta destrezza in cavalcare, saettare, dipignere, e sar figure di rilievo. Questi son gli elogi di Teodosio il minore. Voltando poi carta si truova, ch'egli valeva poco pel governo de' Popoli. Se non cadde in più spropositi, ne è dovuto il merito all'affistenza di Pulcheria sua Sorella, Donna di gran Pietà e saviezza, che co' suoi consigli l'andava movendo e frenando. Secondochè lasciò scritto Suida, perch'era imbelle e dato alla dappocaggine, gli convenne comperar da i Barbari la pace vergognofamente col danaro, in vece di proccurarla valorofamente coll'armi; e di qua vennero molti altri malanni al Pubblico. Allevato sotto gli Eunuchi, cresciuto anche in età, dai lor cenni dipendeva; e costoro l'aggiravano a lor talento, laonde quante azioni, e novità inescusabili egli commise, tutte provennero dalla lor prepotenza. Prima su onnipotente presso di lui Antioco, poscia Amanzio, e finalmente Crisafio. L'avarizia di que' castroni su cagione, che si vendevano i posti anche militari; e quel che è peggio, la Giustizia. In somma costoro con fargli paura, e trattarlo da fanciullo, e trattenerlo in alcune Arti, che ho mentovato di sopra, e principalmente adefcandolo alla caccia, faceano essi alto e basso con danno e mormorazione inutile de' sudditi. Nicesoro scrive, ch'egli prima di morire conobbe i falli commessi, e si ravvide, con deporre Crisaño, e rimproverar la Moglie Eudocia; ma egli scredita questo racconto con alcuni errori di Cronologia. La Cronica di Prospero Tirone dell'edizion del Canisso ci ha confervata una particolarità, non avvertita da altri, cioè che il Corpo di Teodosio su portato a Roma, e seppellito nella Basilica Vaticana (a) Profeer in un Mausoleo (a). Dopo aver narrata quell' Autore la di lui morte nel presente Anno, dice poi nel susseguente: Theodosius cum magna pompa a Placidia, O Leone, O omni Senatu deductus, O in Mausoleo ad Apostolum Petrum depositus est.

Tire in Ehronico.

> TENNE Pulcheria Augusta per qualche tempo nascosa la morre del Fratello, e fatto intanto chiamare a sè Marciano, uomo valoroso e sperto ne gli affari della guerra, di età avanzata, ed abile a governar l'Imperio, gli disse d'aver fatta scelta di lui per dichiararlo Imperadore, e Marito suo, ma senza pregiudizio della sua verginità, ch'ella avea consecrata a Dio. Accettata l'offerta, fu chiamato il Patriarca Anatolio, convocato il Senato, e fatta la proposizione, su non tanto da essi, quanto ancora dall'Esercito, e da gli altri Ordini acclamato Imperadore Marciano. Per quanto

abbia-

abbiamo da Teodoro Lettore (a), era egli oriondo dall'Illirico; ERA Volg. ma Evagrio (b) merita più fede, perchè cita Prisco Istorico di que' Anno 450. tempi, allorchè il fa nativo della Tracia. Da semplice soldato co- derus Lestor minciò la sua fortuna; ed allorchè andava a farsi arrolare, trova- lib. 1. Hist. to un soldato ucciso per istrada, fermossi per compassione a fine di Eccles. (b) Evagr. farlo sotterrare; ma colto dalla Giustizia di Filippopoli, e sospet- lib. 2. e.t. tato autore egli stesso dell'omicidio, corse pericolo della vita. Dio Hist. Eccl. all'improvviso fece scoprire il reo, e Marciano si salvò. Avea nome il soldato ucciso Augusto, ed essendo stato accettato Marciano in suo luogo, su poi creduto questo un preludio all'Imperio. Narra Teofane (c), che trovandosi egli in Sidema Città della Licia, (c) Theoph. cadde infermo, e furicoverato in lor casa da Giulio [ Nicesoro il inChronogr. chiama Giuliano ] e Taziano Fratelli, ch'ebbero amorevol cura di lui. Guarito che fu, e condottolo un giorno a caccia, messisia dormire il dopo pranzo, offervarono i Fratelli, che un'Aquila andava svolazzando sopra l'addormentato Marciano, e gli faceva ombra coll'ali; e perciò tenendo, ch'egli avesse a diventar Imperadore, svegliato che su, gli dimandarono, che grazie potevano sperare da lui, se fosse arrivato al Trono Imperiale. Stupito egli della dimanda, non sapea che rispondere; ma replicate le istanze, loro promife di farli Senatori. Il licenziarono dipoi con donargli dugento scudi, e pregarlo di ricordarsi di loro, quando avesse mutata fortuna. E nol dimenticò già egli, perchè verificatosi l'augurio, dichiarò Taziano Prefetto della Città di Costantinopoli, e Giulio, o sia Giuliano, Presetto della Libia, o più tosto, come vuol Niceforo, della Licia. Giunfe Marciano ad esfere Domestico, cioè Guardia, o pur Segretario d'Aspare Generale dell' Armata di Teodosio, e con esso lui ito in Affrica, rimase prigioniere, oltre ad assaissimi altri, nella rotta, che Genserico Re de' Vandali diede all'esercito d'Aspare e di Bonifazio. Procopio (d) è (d) Procop. quello, che narra un caso molto simile al precedente, e sorse lo Bell. Vand. stesso, trasportato dall' Affrica in Licia. Osservò Genserico, che mentre Marciano dormiva sulla terra, un' Aquila sopravolando il difendeva da i raggi del Sole. Volle parlar feco, e riconoscer chi era; ed obbligatolo con giuramento di non far mai guerra a i Vandali, s'egli crescesse in fortuna, gli diede la libertà. In fatti, finch' egli visse, non turbò la quiete di que' Barbari. Era Marciano, perattestato di Cedreno (e), persona venerabil d'aspetto, di (e) Cedren. fanti costumi, magnanimo, senza interesse, temperante, com- in Histor. passionevole verso chi fallava, per altro ignorante nelle Lettere e Scien-

Eccles.

nian.

Cod. Justi-

ERA Volg. Scienze. Somma, secondo Evagrio [a], su la di lui Giustizia ver-Anno 450. so i Sudditi, ed era temuto, ancorchè non sosse solito a punire. lib. 2. G. I. Ma spezialmente risplendeva egli per la sua Pietà verso Dio, e per l'amore della Cattolica Religione, siccome fece ben tosto conoscere. Nontardò, dico, egli a richiamar tutti gli efiliati; e Valentiniano Augusto, informato delle rare di lui qualità, concorse anch'egli a riconoscerlo per Imperadore. L'indegno Eunuco Crisaho fu dato da Pulcheria Imperadrice in mano a Giordano, al cui Padre era stata levata la vita dall'iniquo Eunuco, e gli su renduta [b] Theodo- la cariglia. Sappiamo ancora da Teodoro Lettore [b], che Marrus Lector ciano Augusto immediatamente corresse e levò con una Legge l'introdotto abuso di comperar con danaro e doni i Magistrati. Pub-[c] Lultima blicò eziandio prontamente un Editto [c] contro i Cherici e Monade Apostat. ci, che sostenessero gli errori di Nestorio e d' Eutichete. Scrisse non men egli, che la Moglie Augusta Pulcheria a San Leone Papa amorevoli Lettere, accertandolo della lor premura per la dottrina della Chiesa, e proponendo la convocazione d'un Concilio Generale, per rimediare a i disordini precedenti. Intanto venne a morte in Roma Galla Placidia Augusta, Madre di Valentiniano III. Id Prosper Imperadore. Secondo San Prospero [d], con cui s'accorda AgnelanChrenico. lo [e] Scrittore del Secolo Nono, mancò essa di vita a dì 27. di Vit. Epifco. Novembre. Fu Donna di non volgar Pietà e Prudenza, e meritò por. Raven le lodi de gli antichi. Era fama in Ravenna, per quanto scrisse nat. Tom. 2, Rev. Italic. Girolamo Rossi [f], e innanzi a lui il suddetto Agnello, che sosse [f] Rubeus teppellita in quella Città, e che ne esistesse il Sepolcro. Se ciò è, Histor. Ra- respectitum que l'accio [g] mette nell' venn. lib.3. il suo Corpo sarà stato trasserito a Ravenna. Idacio [g] mette nell'

[g] Idacius Anno seguente la di lei morte, ma sarà per colpa de' Copisti. Nell' in Chronico. (h) In Cod. Anno presente Valentiniano Augusto con una sua Legge [b] mise Theodof. Anpendic. Z15.7.

Indizione.

in briglia la crudeltà e l'avarizia de gli Esattori del Fisco, i qua-

li col pretesto di cercare e riscuotere i debiti del Popolo, scorreva-

no per le Provincie, commettendo mille disordini & avanie. Donò eziandio al Popolo il restante del debito scorso fino alla prima

Anne

Anno di Cristo ccccli. Indizione iv.

di LEONE Papa 12.

di VALENTINIANO III. Imperadore 27.

di MARCIANO Imperadore 2.

Confoli { FLAVIO MARCIANO AUGUSTO, FLAVIO ADELFIO.

ELEBRE su l'Anno presente per l'ultimo crollo, che si diede ERA Voig.

all'Eresia di Eutichete, per cura spezialmente di San Leo-Anno 45 E. ne Papa, e de i piissimi Imperadori d'Oriente Marciano e Pulcheria. A questo fine Santo Eusebio Arcivescovo di Milano tenne prima un Concilio Provinciale ad istanza del Pontefice Romano; nel quale intervenne ancora San Massimo Vescovo di Torino, Scrittore rinomato per le sue Omilie, che sono alla luce. Tennesi poi nella Città di Calcedone, correndo l'Ottobre, un Concilio, che è il Quarto fra i Generali, e il più numeroso di tutti, perchè oltre a i Legati della Sede Apostolica Romana, v'intervennero circa secento Vescovi. Intorno a questa insigne Raunanza son da vedere il Cardinale Baronio, il Padre Pagi, ed altri Autori Ecclesiastici. Fu ivi concordemente condennata la falsa dottrina d'Eutichete, e deposto e mandato in esilio l'empio Dioscoro Patriarca d'Alessandria, il quale solamente tre anni, o poco più sopravisse alla sua caduta. Quivi ancora fu determinato, che dopo il Romano Pontefice, il primo luogo d'onore fosse dato al Patriarca di Costantinopoli: il che su poi disapprovato da San Leone Papa, qual novità contraria a i privilegi delle Chiese Alessandrina ed Antiochena. Famosissimo ancora su l'Anno presente per la guerra d'Attila Re de gli Unni nelle Gallie. Se ne stava costui nella Dacia, e fors' anche nella Pannonia o sia Ungheria, turgido per la sua potenza, e voglioso di segnalarsi con qualche grande impresa, e gli se ne presentarono le occasioni. Può esfere, che quand' anche era sul fin della vita Teodosio II. Augusto, egli desse principio a quelle siere tempeste, che poscia in quest' Anno fecero tanto strepito, e portarono un incredibile scompiglio alle stesse Gallie; ma certo sotto il nuovo Imperadore Marciano si mirano chiari i movimenti di questo barbaro Re. Il primo incentivo, ch'ebbe Attila di turbar la pace del Romano Imperio, venne da Giusta Grata Onoria, Sorella di Valentiniano III. Augusto. Già redemmo all' Anno 434. che questa sconsigliata Principessa in età

ERA Volg. di circa diecifette anni s'era lasciata sovvertire con perdere il siore

dell'onestà: pel qual fallo dalla Madre e dal Fratello era stata inviata alla Corte di Costantinopoli, dove seguitò a dimorare fino a questi tempi, ma rinchiusa in qualche luogo. Dappoiche su succeduta la morte dell'Imperadore Teodosio, se non prima, macchinando essa la maniera di ricuperare la libertà, e di trovar anche Marito, s'avvisò di fare ricorfo ad Attila con esibirsegli per Moglie, e dargli a divedere, che per mezzo di tali nozze egli acquisterebbe diritto ad una parte dell'Imperio, parendo eziandio, che gli supponesse lasciata a lei questa parte da Costanzo Augusto suo Padre. Non dispiacque la proposizione al Barbaro Re, il quale, se sosse

success.

(a) Jordan. vero ciò, che Giordano Istorico (a) scrive, molto prima ne aveva de Regnor. avuto altri impulsi dalla medesima Onoria. Imperocchè, dice egli, fin quando questa Principessa vergine stava nella Corte del Fratello in Ravenna, spedito segretamente un suo samiglio ad Attila, l'invitò a venire in Italia, per averlo in Marito; ma non essendole riuscito il disegno, ssogò poi la sua libidine con Eugenio suo Proccuratore. Tuttavia poco par verisimile, che Onoria allora pensasfe ad accasarsi con quel Re sì terribile; e non apparisce, che Attila nelle sue dissensioni coll'Imperio Orientale ed Occidentale mettesse mai fuori la pretensione d'Onoria. In questi tempi sì, cioè nell' Anno precedente, è fuor di dubbio, che la sfrenata Principes-(b) Idem sa il mosse, e lo racconta lo stesso Giordano altrove (b); ma princap. 43. de cipalmente l'abbiamo da Prisco Istorico (c) contemporaneo, secon-

(c) Priscus do il quale appena su portata ad Attila la nuova, che dopo la mor-Legation. pag. 39. Tom. 1. Histor. Byz.

Oriente, che spedì a Valentiniano Imperador d'Occidente a dimandargli Onoria, siccome quella che s'era impegnata di pigliarlo per Consorte. Mandò ancora a Costantinopoli a richiedere i tributi. Dall'una e dall'altra Corte furono rimandati indietro i Messi senza nulla farne. La risposta di Valentiniano su, che non gli si potea dare Onoria, perchè era maritata con altra persona; e che l'Imperio non si dovea ad Onoria, perchè a gli Uomini, e non alle Donne tocca il governo. Per altro essendosi dubitato, se sosse vero

te di Teodofio era fucceduto Marciano nel governo dell'Imperio d'

(d) Priscus testato di Prisco (d), sece per mezzo de'suoi Ambasciatori vedere pag. 40.

a Valentiniano l'Anello, che Onoria medefima gli aveva inviato. Similmente Marciano Augusto diede per risposta, che non si sentiva voglia di pagar Tributi, nè si credeva in obbligo di confermar le promesse fatte da Teodosio, Se Attila voleva star quieto, se gli

ciò, che Attila diceva dell'esibizion d'Onoria, esso Attila, per at-

man-

manderebbono de i regali; e minacciando egli guerra, non avreb. Era Volg. be trovato i Romani a dormire. Attila finalmente determinò di Anno 45° colgerficontra dell'Occidente, e di combattere non folo con gl'Italiani per ottenere Onoria in Moglie, sperando di grandi ricchezze in dote, ma eziandio co i Goti delle Gallie, per dar gusto a Genferico Re de' Vandali in Affrica.

PER intendere quest'ultimo passo, convien ascoltare Giordano Storico (a), il quale racconta, che avendo Teoderico Re de' Goti (a) Jordan. Occidentali, chiamati Visigoti, data ad Unnerico Figliuolo di Gen- de Reb Geserico una sua Figliuola per moglie, Genserico, uomo crudele anche verso la sua stessa prole, per semplice sospetto, che la Nuora gli avesse preparato il veleno, le sece tagliar le orecchie e il naso, e così malconcia la rimandò a suo Padre. Avuta poi contezza del gran preparamento di guerra, che faceva Attila, Genserico gl'inviò una gran quantità di regali con pregarlo di volgere l'armi contra il Re de' Visigoti, giacchè temeva, che Teoderico meditasse di far vendetta dell'affronto fatto a lui e alla Figliuola. S'aggiunse finalmente ad Attila un terzo incentivo per portare la guerra in Occidente. E su per relazione di Prisco (b) Istorico, che (b) Priscus essendo morto Clodione Re de i Franchi, Popoli allora della Ger- Pag. 43. mania, Meroveo l'uno de' due suoi Figliuoli, benchè il più giovane, coll'aiuto di Aezio Patrizio, Generale dell'armi di Valentiniano Augusto, occupò il Regno. Il primogenito [il cui nome non si sa 7 astretto a ritirarsi, ebbe ricorso ad Attila, con implorare soccorso da lui. Aggiugne Prisco di aver veduto Meroveo assai giovanetto, spedito a Roma da Clodione suo Padre, e che la capigliatura sua era bionda, e sparsa giù per le spalle. Aezio l'aveva adottato per suo Figliuolo, e dopo avergli fatto de i gran regali, l'avea inviato a Roma, acciocche stabilisse amicizia e lega con Valentiniano Augusto. Però ancor questo su uno de i motivi, per gli quali Attila elesse di guerreggiar più tosto in Occidente che in Oriente. L'assuto Barbaro, prima di muoversi, inviò Legati a Valentiniano Augusto con lettera piena di titoli e d'espressioni della più fina amicizia, per seminar zizanie fra l'Imperadore, e Teoderico Re de i Visigoti, esponendo che la voleva solamente contra d'essi Visigoti, e non già contra il Romano Imperio. E nello stesso tempo scrisse a Teoderico, esortandolo a ritirarsi dalla Lega co i Romani, e ricordandogli i torti e le guerre da lor fatte alla Nazion de'Goti. Ma Valentiniano conosciuta la surberia d'Attila, immancinente spedi Ambasciatori a Teoderico, esortandolo a strignersi Tomo III.

Es a Volg. seco in Lega contro il nemico di tutto il Mondo, la cui superbia era Anno 451. omai giunta al fommo; esì buon effetto ebbero le sue esortazioni, che Teoderico, e tutta la fua Nazione animosamente ed allegramente assunfero di opporsi coll'armi al minaccioso Tiranno; e per questo si preparò ed un'i tutta la possanza di essi Visigoti coll' esercito Romano, condottiere di cui era il valoroso Aezio Patrizio. Non s'è forse mai veduto s'igran diluvio d'armati in Europa, come fu in questa occasione. Fu creduto che Attila conducesse seco [a] Histor, settecento mila guerrieri [a]. Non farei sigurtà, che la Fama e Mijc II. la Paura non avessero contribuito ad accrescere la per altro sterminata moltitudine d'Uomini e di Cavalli, che Attila seco trasse a quell'impresa. Imperciocchè oltre a i suoi Unni, ch'erano per così dire innumerabili, con esso lui uniti marciavano altri Popoli suoi fudditi, cioè un immenso nuvolo di Gepidi col Re loro Arderico, e Gualamire Re de gli Oftrogoti, più nobile del Re, a cui serviva, e che mal volentieri andava a combattere contra de' Visigoti, Popolo della sua stessa Nazione. Seguitavano dopo questi i Marcomanni, i Svevi, i Quadi, gli Eruli, i Turcilingi, o sieno Rugi co i loro Principi, ed altre barbare Nazioni, abitanti ne' confini del [b] Sidon. Settentrione. Apollinare Sidonio [b], Scrittore di que' tempi, dein Panegyr. Settentitoile. Apointale sidomo [0], Settette di que tempi, des Auni vers. serive co' seguenti versi, secondo l'edizion del Sirmondo, la formidabil Armata d'Attila.

116.17.

- subito cum rupta tumultu (Barbaries totas in se transfuderat Arctos) Gallia, pugnacem Regem comitante Gelono. Gepida trux siquitur, Scyrum Burgundio cogit, Chunus, Bellonotus, Neurus, Basterna, Toringus, Bructerus, ulvosa quem vel Nicer abluit unda. Prorumpit Francus. -

Passò queito gran torrente dalla Pannonia, o sia dall' Ungheria, [c] Velserus sul principio della Primavera; e secondochè crede il Velsero [c]. gust. 116. 8. prese e devasto la Cirrà d'Augusta. Quindi a guisa di sulmine lasciando dapertutto la desolazione, giunse sino al Reno; e sabbricate con gran fretta innumerabili barchette, gli riusc'i di valicar quel Fiume, con istendersi appresso addosso alla Provincia della Belgica leconda. A lui niuna opposizione su fatta, perchè, se crediamo a Sidonio, Aezio Generale di Valentiniano era appena calato dall' Alpi, conducendo poche truppe, nè i Visigoti si erano peranche mossi. Pretende esso Scrittore, che Avito, il quale esercitava allora nella Gallia l'ufizio di Prefetto del Pretorio, quegli fosse, che spedito da Aezio al Re Teoderico, mettesse in moto l'esercito d'essi

Vili-

Visigoti, col quale si congiunse il Romano. Nè solamente proccu- ERA Volgrò Aezio d'aver seco i Visigoti, de quali era innumerabile l'eserci- Anno 451. to, ma tirò seco altre Nazioni, descritte da Giordano Istorico [a], [a] Jordan. cioè i Franchi, i Sarmati, gli Armoricani, i Liziani, i Borgogno- de Reb. Geni, i Sassoni, i Riparii, e gl' Ibrioni, che il Padre Pagi [b] cre- [b] Pagius de Popoli situati presso il Lago di Costanza, ma si può dubitare, se Crit. Baron. fossero gli abitatori d'Ivry. Nella Storia Miscella [c] della mia e- [c] Histor. dizione sono appellati Bariones. Ed ivi in vece di Liziani, si veg- Miscell. in gono nel ruolo de gli ausiliari Romani i Luteciani, cioè i Parigini. Rer. Italic. Venne ancora in soccorso d'Aezio co' suoi Alani il Re Sangibano con altri Popoli Occidentali. Quì dalla parte de' Romani si trovavano i Franchi; e secondo Sidonio i Franchi surono in aiuto d'Attila. Ma l'uno e l'altro sussisse, perciocchè, siccome abbiam detto di sopra, erano allora divisi i Franchi, seguitando gli uni Meroveo collegato con Aezio, e gli altri il Fratello maggiore, che s'era posto sotto la protezione d'Attila. Nella Vigilia di Pasqua la Città di Metz restò vittima del surore del Re barbaro. La stessa disavventura toccò a quella di Treveri, e di Tongres. Ma secondochè si ha dalla Vita di San Lupo Vescovo Trecense, oggidì Troyes, e da Paolo Diacono [d], miracolosamente quella Città si salvò, essendo [d] Paulus passati per essa i Barbari senza vederla. Altri vogliono, che il san- Diaconus in Catalogo to Prelato ammollisse talmente il cuore del Barbaro, che lasciasse Episcopor. illesa la sua Città. Sopra altre Città della Gallia si ssogò la cru-Metens. deltà d'Attila, finchè giunto alla Città d'Orleans, gli convenne fermarsi per la resistenza de' Cittadini. Secondo Gregorio Turonense [e] non su presa quella Città; ma Sidonio [f], degno di [e] Gregor. maggior fede, chiaramente asserisce, che su presa, ma non sac- Historiancheggiata. Intanto il Generale Cesareo Aezio con Teoderico Re de' cor. 1.2. c.8. Visigoti, che seco avea Torismondo suo Figliuolo maggiore, e il [sidonius] 1.3. Epist.15 loro potentissimo esercito, venne a fronte del ferocissimo Attila. Fu concertato il luogo della battaglia ne' campi Catalaunici, cioè nella vasta pianura di Chalons sur Marne in vicinanza della Città di Rems. All' ora nona del giorno si attaccò lo spaventoso e memorabil fatto d'armi, a cui altro pari non so, se mai avesse veduto l'Europa. Scrive Giordano [g], e lo nota ancora [b] l'Autor [g] Jordan. della Miscella, essere stato da gl'Indovini predetto ad Attila, ch' ib. cap. 27. egli avrebbe la peggio, mache perirebbe nel campo il Generale Miscella dell' Armata nemica; e che figurandosi il Re Barbaro la morte tan- lib. 14. to da lui sospirata d'Aezio, non volle restar di venire alle mani. Si combatte con indicibil vigore ed ostinazione dall' una parte e dall' altra,

Era Voig. altra, finche la notte pose fine al terribil macello. Secondoche ha

Anno 451. il suddetto Autore, lasciarono la vita sul campo cento ottanta mila [a] Idicius persone. A Idacio [a], e a Sant' Isidoro [b], che mettono trecen-Chronico. to migliaia di morti, noi non siamo obbligati in questo a dar sede. in Chronic. Ora quantunque niuna delle parti restasse vincitrice, pure gli effetti mostrarono, che il superbo Attila si tenne per vinto, perciocchè nel d'i seguente si trincierò sorte co i carriaggi, ed ancorchè non cessasse di far trombettare, ed alzar voci come di chi va a battaglia, pure non osò più d'uscire in campo contra de' nemici. Rimatero anco deluse le sue speranze, perchè nel conflitto venne morto, non già Aezio, ma bensì Teoderico Re de' Visigoti, che caduto da cavallo fu conculcato da' piedi de' suoi, oppure ucciso da un dardo di Astagi Ostrogoto. Secondo la giunta da me pubblicata alla Storia Milcella vegniamo a sapere, che Torismondo Figliuolo d' esso Re Teoderico per dolore della morte del Padre era risoluto di assediar Attila in quel sito, e di perseguitarlo fino all'ultimo sangue. Ma Aezio gli persuase di volar tosto a Tolosa, affinche i suoi Fratelli minori, cioè Teoderico, Federico, Teurico, Rotemero, e Irmerit non gli occupassero il Regno. Si sa parimente da Grego-[c] Gregor, rio Turonente [c], che Aezio fece fretta a Meroveo di tornar al fus High France, paese, acciocchè il Fratello in sua lontananza non se ne impadronisse, e sosse creato Re. Non su certamente pigro Meroveo, e però giunto alle sue contrade, su riconosciuto Re da i Franchi. Con buon fine, dice l'Autor della Miscella, diede questi consigli Aezio, per timore che i Visigoti, sconsitto Attila, non alzassero la testa contra l'Imperio Romano. Ma probabilmente di quà venne la rcvina del medesimo Aezio, siccome diremo al suo luogo. Veggendess pertanto Attila in libertà, tranquillamente, an-

1. 2. 6. 7.

corchè temesse di qualche insidia, se ne tornò nella Pannonia, ma con risoluzione di mettere in piedi un' Armata più grande, e di asfalire l'Italia, giacche non avea trovato buon vento nelle Gallie, e noto gli era, che l'Italia era sprovveduta allora di soldatesche. [d] Gregor. Ne' Frammenti di Fredegario, pubblicati dal Padre Ruinart [d], ibia. Ocer. si legge un'astuzia di Aezio, la quale non oserei mantenere per vera. Cioè, che per aver soccorso da Teodoro (così è chiamato Teoderico anche da Idacio) gli esibì la metà delle Gallie; e che spediti Messi segretamente ad Attila, l'invitò in aiuto suo contra de' Goti, con fare anche a lui l'esibizione suddetta. Dopo due battaglie, Aezio di notte andò a trovar Attila, e gli fece credere, che veniva un esercito più sorte di Goti condotto da Teoderico Fratello del Re

Toris-

Torismondo, e tal paura gli mise, che Attila gli diede dieci mila Era Volgo soldi d'oro perchè gli proccurasse la comodità di ritirarsi verso la Anno 45 L. Pannonia. Susseguentemente Aezio diede ad intendere a Torismondo, ch'era giunto un terribil rinforzo ad Attila, e che il consigliava di andarsene a casa, affinchè i suoi Fratelli non gli occupasfero il Regno. Però Torismondo donò anch'egli ad Aezio altri dieci mila foldi, con pregarlo di fare in guisa, che potesse liberamente co' suoi Goti ripatriare. Aezio, ciò fatto, assistito da i Franchi, andò perseguitando gli Unni alla coda fino alla Turingia, ed ordinando ogni notte de i grandissimi suochi, affinchè paresse più grande la sua Armata. E perchè i Goti faceano istanza ad Aezio, ch'egli eseguisse la promessa, ed Aezio non si sentiva d'umore di eseguirla, si contrastò fra di loro; ma in fine si venne ad una composizione, e il tutto si quietò con avere Aezio inviato al Re loro Torismondo un Orbiculo d'oro, ornato di gemme, che pesava cinquecento libre. Il Padre Ruinart pensa, che questo Orbiculo sosse un Catino o Piatto. Ma un Catino o Piatto pesante venti pesi, sarebbe stato una cosa mostruosa. Io il credo una Palla rappresentante il Mondo. Aggiugne Fredegario, che questo picciolo Mondo d' oro fino a' suoi d' (se pure egli è che parla) si conservava con gran venerazione nel Tesoro de i Goti. Probabilmente in questo racconto ci sarà qualche cosa di vero; ma si può credere, che le dicerie del volgo vi avran fatte le frange. In quest'Anno il piissimo Marciano Augusto, perchè i Pagani dopo la morte di Teodosio II. Imperadore doveano aver fatto delle novità, pubblicò un rigoroso Editto [a] [a] 1.7. contra de' medesimi, intimando la perdita de' beni e della vita a Codic. Justinian. chi riaprisse i Templi de gl'Idoli, o sacesse loro de' sagrifizj. Con de Paganis. altra Legge [b] eziandio ordinò, che si dovessero pagare alle Citrà [b] Codic. i Canoni dovuti per gli beni passati ne' particolari, e come si può Theodos. credere, dati a livello: dal che, siccome ancora da altre Leggi Append. apprendiamo, che anche allora i Comuni d'ogni Città godeano be- 1.3. Tit. 3. ni, rendite, ed erario loro particolare. Truovasi ancora una Legge [c] di Valentiniano, data in Roma a di 31. di Gennaio dell'An-[c] Ibidem no presente, ma col Titolo sorse vizioso, essendo ivi Impp. Theo. 1.2. Tit. 9. dosius, & Valentinianus. Quando essa appartenga all' Anno presente, il Titolo ha da essere solamente Imp. Valentinian. come nelle seguenti, perchè probabilmente Marciano non era peranche stato riconosciuto per Imperadore da Valentiniano. Nella Cronica di Prospero Tirone [d], secondo l'edizion del Canisso, si legge all' [d] Prosper Anno seguente, che l'immagine di Marciano Imperadore entrò in Chronico.

ERA Volg. Roma a d' 30. d'Aprile: segno che solamente allora egli su solen-Anno 45 L. nemente riconosciuto per Augusto in Roma. In essa Legge si tratta de' Servi agricoltori fugitivi per sapere, a quai Padroni dovessero ubbidire. Nella seguente è levata una falsa persuasione, che non si potessero vendere beni a gli Ufiziali dell' Imperadore, e vien provveduto ad altri pubblici affari. Mercè poi della terza Legge vegniamo in cognizione, che nell' Anno precedente l'Italia tutta era stata flagellata da una fierissima carestia, di maniera che molti per non morire di fame s'erano ridotti a vendere i propri Figliuoli e Genitori per ischiavi, non però a i Pagani, ma a i Cristiani stessi secondo l'uso d'allora. Comanda l'Imperadore, che qualora si restituisca il danaro con alquanto d'usura, si rompa la vendita fatta di que' miseri, con aggiugnere la pena di sei oncie d'oro a chiunque vendesse a i Barbari alcun de' Cristiani.

Anno di Cristo ccclii. Indizione v.

di LEONE Papa 13.

di VALENTINIANO III. Imperadore 28.

di MARCIANO Imperadore 3.

Consoli & Sporacio, e Flavio Erculano.

Rovo' anche la parte Occidentale d'Italia in quest' Anno di gravissime sciagure per cagione del ferocissimo Re de gli Un-

ni Attila. Costui ritornato nella Pannonia attese durante il verno a

riparar le forze perdute nella Gallia. Venuta la primavera, eccolo con formidabil esercito, creduto non inferiore a quel dell'Anno precedente, entrar nell'Italia per la parte del Friuli. La prima Cirtà, che sece resistenza al furibondo Tiranno, su Aquileia, una delle più riguardevoli, forti, e popolate Città, che s'avesse allora l'Italia; e però su immediatamente stretta con sorte assedio. (a) Histor. All' Autore della Miscella (a) secondo la mia edizione siam quì Milcell. tenuti, perch'egli con qualche particolarità descrive questi fatti, Rer. Italic. i quali appena da altri pochi si veggono accennati. Falla bensi se (b) Sigon. prima d'ora l'avvertiancora il Sigonio (b) ] allorchèscrive, che tre anni continui durd quell'assedio, quando non si volesse supporre, che Attila prima di passar nelle Gallie l'avesse con un' Arma-Comes in ta a parte formato: del che non si truova nè pure un barlume pres-Chronico. fo gli antichi. Certo è, per quanto s'ha da Marcellino Conte (c), sachionico, e da Cassiodorio (d), che nell'Anno presente Aquileia su presa. Nar-

de Regn Occidental. lib. 13. (c) Marcell.

Narra dunque l'Autore suddetto, con cui va di concordia Giorda- ERA Volge no Istorico (a), che facendo i Cittadini vigorosa difesa, e mormo-Anno 452. rando l'esercito tutto a cagion della same, che per mancanza di de RebiGes. viveri sofferivano, Attila un di cavalcando intorno all' assediata cap. 42. Città, offervò, che le Cicogne solite a fare i lor nidi ne i tetti delle case, a truppa ne uscivano, portando col becco i lor figliuolini alla campagna. Allora Attila rivolto a' suoi, mirate, disse, gli Uccelli, che preveggono le cose avvenire, come abbandonano questa Città, sapendo, che ha da perire. Ed incontinente dato ordine, che si facessero giocar tutte le macchine di guerra, ed esortati i suoi a mostrare la lor bravura, sì fiero assalto diede alla Città, che se ne impadroni. Procopio (b) diversamente narra il fat- (b) Procopo to con dire, che già Attila coll' esercito abbandonava l'assedio, de Bell. Vand. l. I. quando offervò una Cicogna, che portava via i suoi Cicognini: cap. 4. perlocchè si fermò, ed essendo da li a poco caduto il muro, dov' era dianzi il nido di quegli uccelli, entrò facilmente nella Città. Ma pare più da credere a Giordano, che si servì della Storia di Prisco, Autore di questi tempi. Comunque sia, tutta Aquileia andò a sacco; chi de' Cittadini non su messo a fil di spada, restò schiavo de' Barbari; ed in pena poi dell'ostinata difesa surono consegnati al fuoco gli edifizi tutti. Però gli Scrittori di questi ultimi Secoli hanno creduto, che Aquileia allora distrutta non riforgesse mai più, e durasse da lì innanzi nella depressione, in cui si truova oggidi. Ma il Cardinal Baronio (c) è di parer contrario, fon- (c) Barons dato sopra una Lettera di San Leone Papa, scritta nell'Anno 458. Annal. Ecc. a Niceta Vescovo d'Aquileia, da cui si raccoglie, che molte Don- 452. ne, credendo morti i lor Consorti nella schiavitù, s'erano rimaritate, e che alcuni poi de' primi Mariti, ricuperata la libertà, e ritornati, richiedevano le loro Mogli. Ma questo argomento poco conchiude, perchè nè molti si contano ivi ripatriati, e nelle abitazioni delle Castella e della campagna poterono tornar gli abitatori, senza che si risabbricasse la Città. Tuttavia noi troveremo non dispregevole l'opinion del Baronio, potendosi altronde ricavare, che almeno in parte fosse riparata allora la rovina d'Aquileia, ed in altri tempi poi ella patisse delle nuove desolazioni. Nel Concilio di Grado, tenuto nell' Anno 579. da Elia Patriarca Aquileiense, e riferito da Andrea Dandolo (d), si legge: jam pridem ab (d) Dandu-Attila Hunnorum Rege Aquileja Civitas nostra funditus est destru- lus in Chro-Ha, O postea Gothorum incursu O ceterorum Barbarorum quassa- 12. Rer. Itaa, vix respirat; etiam nunc Longobardorum nefandæ gentis fla-licar. gella

de Reb.Get. cap. 42.

Era Volg. gella sustinere non valens. Basta ciò a sar intendere, che quella Anno 452. Città dovea essere risorta in qualche maniera dopo la desolazione (a) Jordan. d'Attila. A' tempi di Giordano (a) Storico, cioè nel Secolo susseguente, era talmente atterrata, che non ne apparivano le vestigia. Ecirca l' Anno 786. per relazione di Paolo Diacono, in luogo d' Aquileia il Foro di Giulio, oggidì Cividale del Friuli, era divenuto capo della Provincia della Venezia. Cosa è da maravigliarsi, (b) Liut- se non è qualche errore ne i testi, come Liutprando Storico (b), for. 1.3. c.2. il quale fioriva circa il 960. scriva in un luogo, che Aquileja præ-

1. 2. 0. 4.

dives, atque olim Civitas immensa, ab impiissimo Hunnorum Rege Attila capitur, atque funditus dissipatur, nec ulterius, ut in præsentiarum cernitur, elevatur. E pure egli stesso racconta (c), che gli Ungari calati in Italia circa l'Anno 912. Aquilejam & Veronam pertranseunt munitissimas Civitates, & Ticinum nullis

resistentibus veniunt.

Ritornando ora all' Autore della Miscella, egli narra, che trovossi a que tempi in Aquileia una delle più nobili Donne d'essa Città, quanto bella, altrettanto pudica, la quale per non sofferire oltraggi alla sua onestà da que' sordidissimi Barbari, appena udi presa da loro la Città, che si buttò giù da un' alta Torre nel Fiume Natisone, che passava sotto le sue finestre: azione, che si crederà da taluno eroica, ma che è contraria a i documenti della Legge di Cristo. Dopo la rovina d'Aquileia, giacchè niuno s'opponeva a i suoi passi, Attila prese le Città d'Altino, Concordia, e Padova, e le ridusse in un mucchio di pietre. Da questa formidabile irruzione di Barbari sama è, che prendesse origine l'inclita Città di Venezia. celebre per la sua potenza, e per le sue illustri imprese. Il Dando-(d) Dandu- lo (d) cita in pruova di ciò un certo Ponzio, Scrittore a noi incognilus in Chro. to. Credesi, che per ischivar sì siero torrente, i Cittadini di Pa-12. Rev. Ita- dova, d'Altino, e d'altri luoghi circonvicini si rifugiassero nelle Isolette di Rioalto, Malamocco, ed altre di diverso nome; e con venire a fermarsi in quelle, ch'erano contigue a Rialto, a poco a poco quell'infigne Città si formasse, che oggidì chiamiamo Venezia. (e) Cassiod. Nondimeno Cassiodorio (e), che circa il fine del susseguente Secolo fioriva, scrivendo a i Tribuni delle spiagge maritime, e parlando de gli abitanti allora in quelle Isolette, non altro dice, se non che viveano de' soli pesci, e il traffico loro consisteva nella raccolta e vendita del fale. Seguita poi a narrare l'Autor della Miscella, che Attila coll'esercito passò a Vicenza, Verona, e Bergamo, Città che provarono gli eccessi della di lui crudeltà. Poscia inoltratosi fino

lib. 12. Epift. 24.

fino a Milano, e Pavia, occupò e saccheggiò ancor queste, ma senza strage delle persone, e senza consumar colle fiamme le abitazio- Anno 452. ni. L'antica tradizione de i Modenessi è, ch'egli per intercessione di San Geminiano Protettore della Città [già mancato di vita nell' Anno 397. ] se pure in que' tempi non visse un altro Geminiano Vescovo pure di Modena, come sospetta il Cardinal Baronio (a), At- (a) Baron. tila coll' esercito preso da cecità passasse senza nocumento alcuno ad Aan. per Modena, siccome raccontammo di sopra di San Lupo Vescovo 458. Trecense. Per quel che dirò, non è inverisimile il passaggio per Modena di quel Tiranno, e potrebb'essere, che niun danno le facesse. Me solamente ritien dubbioso un simil satto accaduto nel principio del Secolo Decimo, ficcome vedremo, allorchè gli Ungri, razza anch' eglino d'Unni, passarono per Modena, e la lasciarono intatta. Parimente Agnello (b), che scriveva circa l'Anno (b) Agnello 835. le Vite de gli Arcivescovi Ravennati, ci sa intendere la sama, Part. I. che ivi correa, d'essere arrivato Attila fino a Ravenna, e che am- Italicar. mollito dalle preghiere di Giovanni, Vescovo santo d'essa Città, niun danno le recò, essendosi contentato, che gli aprissero le porte, per le quali entrato, dopo aver passeggiato per le piazze, se n'andò pacificamente con Dio, e ritornossene al suo Regno. Io la credo fama senza buon fondamento, e massimamente parendo, che Agnello attribuisca la mansuetudine inforta in quel Barbaro al Vescovo suddetto, quando questo pregio è miracoloso, e dovuto a San Leone Papa, siccome vedremo fra poco. Per altro che Piacenza, Parma, Reggio, e Modena fossero anch'esse partecipi della crudeltà di quel Tiranno, appellato il Flagello di Dio, abbiam ragione di crederlo, da che il sopra mentovato Autore della Miscella aggiugne di poi: Deinde Aemilia Civitatibus similiter exspoliatis, novissime eo loco, quo Mincius in Padum influit, castrametati sunt. Certo quelle erano Città dell' Emilia. Nè si dee ommettere una notizia curiosa, a noi riserbata da Suida (c), cioè che avendo At- (c) Suidas tila presa la Città di Milano, e condotti in ischiavitù i Cittadini, in Lexico, verbo Meosservò a caso una Pittura, in cui erano rappresentati i Romani diolanum. Imperadori sedenti sopra aurei Troni, con gli Sciti prostrati a i lor piedi. Fece egli tosto chiamare un Pittore, e cancellata quella pittura, gli ordinò di dipignere il Re Attila assiso in Trono, e gl'Imperadori Romani, che portavano su le spalle sacchi pieni d'oro, e li votavano a' piedi di sua Maesta Unnica.

INTANTO se ne stava Valentiniano Augusto in Roma, e gli dovea ben tremare il cuore, all'udir la rovina delle Città, e i pro-

Tomo III.

cap. 42.

ERA Volg. greffi del ferocissimo Re. Lasciò scritto San Prospero [a], che ad Anno 452. altro non pensava l'Imperadore, che a ritirarsi fuori d'Italia; ma in Chron. che la vergogna tenne in freno la paura, credendosi massimamente, che la crudeltà e cupidigia del Barbaro Regnante dovesse oramai essere sazia colla desolazione di tante nobili Provincie. Ora non sapendo nè Valentiniano, nè il Senato e Poposo Romano qual partito prendere, finalmente su risoluto di tentare, se per mezzo d'Ambasciatori si potesse ottener la pace dal crudelissimo Tiranno. L'Autore della Miscella aggiugne, che dopo le sopra narrate azioni Attila resto sospeso, se dovea o non dovea volgere i passi alla volta di Roma. La voglia di farlo era grande; ma siccome [b] Jordan. scrisse Giordano [b], che cita quì l'autorità di Prisco Istorico, i de Reb.Get. suoi il dissuadevano coll'esempio di Alarico Re de' Goti, il qual poco fopravisse dopo la presa di Roma. In questo ondeggiar di pensieri arrivarono gli Ambasciatori Romani, e il trovarono attendato, dove il Mincio si scarica nel Pò, cioè a Governolo, essendosi messo quivi, per quanto si può credere, a quartiere pel verno sopravenuto. Forse ancora l'arrivo d'essi Ambasciatori succedette solamente nell' Anno seguente. Furono essi il Santo Papa Leone, Avieno Consolare, cioè che era stato Console, e Trigezio, che sembra essere stato Prefetto del Pretorio. Confidava assaissimo l'Imperadore nell'eloquenza ed abilità di San Leone, nè s'ingannò. Perord con tal forza e garbo il Pontefice, che il superbo Tiranno divenne mansueto, e con accettar la pace promise di tornarsene alle sue contrade, e l'esegui. L'andata di San Leone ad Attila è atte-[c] Prosper stata da San Prospero [c], dall'Autore della Miscella [d], da Casoidem. [d] Histor. siodorio [e], da Vittor Turonense, da Giordano Storico [f], e da una Lettera scritta da Vescovi Orientali a Simmaco Papa [g]. Nel-[e] Cassiod. la suddetta Miscella poi si legge, che interrogato Attila, come inChronico. egli si fosse indotto a far tutto ciò, che il Romano Pontefice gli avea richiesto: rispose di aver veduto presso quel Vescoyo un altr' [g] Inter E- Uomo di presenza più venerabile, che con una spada sguainata il machi Pa- minacciava, se non acconsentiva alle sue dimande. E' da stupire, come nelle Vite de' Romani Pontefici attribuite ad Anastasio Bibliotecario, si racconti bensì l'Ambasceria suddetta di San Leone, ma fenza dir parola di quel miracolo. In oltre Cassiodorio scrive in una sua Lettera, che insieme con Carpilione Figliuolo d'Aezio su

spedito ad Attila suo Padre, e che alla di lui eloquenza riuscì di

Miscell. [f] Jordan. pistol. Sympa.

[h]Sigon.de placare quella crudelissima bestia. Il Sigonio [b] rapporta qui una imper. Oc. particolarità degna d'offervazione; cioè, che Valentiniano Augu-

fto sul principio di questa guerra, senza perdersi d'animo, chia- ERA Vo'g. mò in Italia un groffo corpo di Goti, de' quali secondo Procopio fu- Anno 452rono condottieri Alarico, ed Antala; e poste buone guarnigioni nell' Alpi Giulie, per le quali si passa dalla Pannonia in Italia, fortificò e provvide del bisognevole Aquileia, e l'altre Città per le quali si va al Pò. Aggiugne, che la cagione dell'essersi ritirato Attila di là dal Pò, si dee attribuire ad Aezio Generale di Valentiniano Augusto, il quale valorosamente gli era alle spalle con un' Armata, che l'andava incalzando e pizzicando. E quì cita il Sigonio le seguenti parole di Giordano Istorico: Attila, recollectis viribus, Aquilejam vi magna diu obsessam capit, ac circumquaque pradis O cadibus furibundus bacchatur; ad quem Valentinianus Imperator Papam mittens, pacem cum eo fecit, exercitusque ejus fame, peste, morbo, cædibusque insuper ab Aetio attritus, eum reverti fecit. Può essere che il Sigonio abbia letto in Procopio quanto egli riferisce, quantunque io non ve l'abbia trovato; ma per conto del passo, ch'egli rapporta di Giordano, non so, onde l'abbia egli preso. Certo nell'edizione del Padre Garezio Benedittino, e nella mia confrontata coll' antichissimo testo dell' Ambrosiana [a], non compariscono quelle parole, le quali, se sussistesse-[a] Rer. Itaro, porgerebbono motivo di credere, che aggiunta alle persuasio- ptor. Tom. ni di San Leone, l'apprensione del valore e delle forze d'Aezio, I. Part. I. quel Barbaro si fosse ridotto alla ritirata. All' incontro abbiamo l'autorità di San Prospero [b], opposta all'asserzione suddetta. Ec-[b] Prosper cone le parole al presente Anno: Attila, redintegratis viribus, in Chronicquas in Italia amiserat, Italiam ingredi per Pannonias intendit, Nibil Duce nostro Aetio secundum prioris belli opera perspiciente, itaut ne clusuris quidem Alpium, quibus hostes probiberi poterant, uteretur: hoc solum spei suis superesse existimans, si ab omni Italia cum Imperatore discederet. Ma non è perciò da disprezzare il racconto del Sigonio; perciocchè Idacio [c] scrisse: Che nel se-[c] Idacius condo Anno del Principato di Marciano, gli Unni, da' quali era in Chronicomessa a sacco l'Italia, dopo aver eglino desolate alquante Città, rimasero miracolosamente estinti, parte per la same, parte per un certo morbo, e per alcune calamità venute dal Cielo. E che avendo l'Imperador Marciano mandati foccorsi di milizie ad Aezio, questi tagliò a pezzi non pochi de nemici, in maniera che furono astretti a far la pace co'Romani . Sant'Isidoro, siccome quegli, che fu copiatore d'Idacio, racconta lo stesso.

NE' si dee tacere, che Attila per attestato concorde di Giorda-

Ena Volg. no e dell' Autore della Miscella, prima di ritirarsi, minacciò la Anno 452, total rovina all'Italia, se non gli sosse inviata con ricchissima dote, e con assegnarle una porzione del Regno, Onoria Sorella di Valentiniano Augusto, cioè quella svergognata Principessa, che siccome abbiam veduto di sopra, aveva incitato lo itesso Attila a muovere l'armi contra del Fratello, per isperanza di acquistare la libertà, e di sposare quel Re villano. Edè probabile, che gli sofse promessa, affinchè il Barbaro non tardasse a levarsi d'Italia. Il (a) Du- Du-Cange (a) pretende ancora, che questa Principessa in satti gli Cangius in Famil. By- fosse spedita; ma non veggo alcuno de gli antichi, che l'asserisca. zunt. p.73. Fu ben ella promessa, ma si dovettero trovar varie scuse ed intoppi, tanto che la morte d'Attila, che da li a non molto accadde,

mise ancor fine alle ambiziose sue pretensioni. E perciocchè niuno

donensis.

Cudic. Tieudof. 5; reid. Vit. 12.

de gli Scrittori parla più da l'i innanzi d'essa Onoria, non è improbabile, che per li suoi misfatti le fossero abbreviati i giorni della vita, o pur ch'essa con suo comodo li terminalse in una prigione segreta. Fu in quest' Anno, che Marciano Augusto pubblicò un E-(b) Inter ditto (b) contro i seguaci de gli errori d'Eutichete, con intimar Acla Conci-lii Chalce- loro varie pene. Similmente egli con altro Proclama dichiarò l'innocenza e santità di Flaviano Patriarca morto in esilio. Abbiamo (c) Marcel- anche da Marcellino Conte (c), aver egli ordinato in quest' Anlin. Comes no, che i nuovi Consoli in vece di gittar danari al Popolo, gl'im-inChronico. no, che i nuovi Consoli in vece di gittar danari al Popolo, gl'impiegassero in risarcire l'Acquidotto di Costantinopoli. Doveano probabilmente succedere ferite e morti in quel popolare tumulto. Per lo contrario Valentiniano Imperadore in questo medesimo An-(d) Tom.4. no sì funesto all'Italia, con una sua Legge (d) ristrinse la giurisdizione de' Vescovi, ordinando, che i medesimi non potessero giudicar cause criminali, e nè pur le civili fra' Cherici; e se le giudicassero, fosse solo per compromesso; riferbando loro unicamente quelle di Religione. Vietò ancora, che i Curiali, i Servi, e Mercatanti del corpo della Mercatura, non si potessero far Preti nè Monaci. Molti altri punti son ivi determinati. Trovarono i susseguenti Augusti indecente questa Legge, e però la scartarono. Intanto il Cardinal Baronio alla indebita pubblicazion d'essa attribuisce tutte le disgrazie accadute in quest' Anno, non a Valentiniano, che stava a divertirsi in Roma, ma alle Città della Venezia, Insubria, ed Emilia, che niuna colpa aveano di questo Editto. Oltre di che essendo data quella Legge nel di 15. d'Aprile del presente Anno, Attila verisimilmente era già calato in Italia, e stava digrignando i denti sotto l'ostinata Aquileia. Vedesi eziandio un' altra

tra Legge (a) dello stesso Augusto data in Roma a di 29. di Giugno Era Volga intorno ai tributi, che doveano pagare i Mercatanti di porci, buoi, Anno 452. e pecore, dove parla dell'attenzione d'Aezio Patrizio fra le cure Tit. 15. della guerra, e lo strepito delle trombe. Da ciò ricava il Sigonio, che Aezio avesse raunato un gagliardissimo esercito da opporre ad Attila; ma altro non ne so trarre io, se non che Aezio anche in que' tempi sì sconvolti pensava ad impedire, che non fosse defraudato de' tributi l'Erario Imperiale, e che essi tributi con regola e proporzione si pagassero. Essendo mancato di vita in Napoli Quodvult Deus Vescovo di Cartagine, esiliato da Genserico Re de' Vandali, tanto si adoperò Valentiniano Augusto presso quel Re barbaro, che si contentò, che sosse ordinato Vescovo in essa Città di Cartagine Deogratias, uomo di mirabil Carità, ed insigne per al- (b) Vistor tre Virtù, siccome attesta Vittore Vitense (b).

Vitensis de persecut. Vandal.

Anno di Cristo ccccliii. Indizione vi.

di LEONE Papa 14.

di Valentiniano III. Imperadore 29.

di Marciano Imperadore 4.

Consoli & VINCOMALO, ed OPILIONE.

ORNATO che su Attila nella Pannonia, inviò tosto suoi Ambasciatori a Marciano Augusto, facendogli sapere, che se non gli mandava i tributi, o sia i regali annui promessi da Teodofio II. suo Predecessore, si aspettasse pure il guasto alle sue Provincie, ed ogni altro più rigido trattamento. L'abbiamo da Prisco Istorico (c) di que tempi, e lo riferisce ancora Giordano (d) con (c) Priscus aggiugnere egli solo una particolarità di gran riguardo, la quale, Tom. I. se è vera, molto è da maravigliarsi, come non sia almeno accen- pag. 40. nata da San Prospero, da Idacio, o da Sant'Isidoro. Cioè che At- (d) Jordan. de Reb. Get. tila minacciava bensì l'Imperio d'Oriente, ma le sue mire di nuo- cap. 43. vo erano contra dell' Occidente. Gli stava sitta nel cuore la rabbia, perchè i Visigoti della Gallia gli avessero data una sì disgustosa lezione nella battaglia, che narrammo di sopra, e ne voleva vendetta. Pensò dunque di assalire e soggiogar quegli Alani, che abitavano nella Gallia di la dal fiume Ligeri, appellato oggidì la Loire. E mossosi dalla Dacia e Pannonia, dove allora gli Unni con diverse Nazioni sue suddite dimoravano, passò pel cuore della Germania a quella volta. Allora Torismondo novello Re de' Visi-

ERA Volg. goti, presentito il disegno del Barbaro, non su pigro ad accorrere con tutte le sue forze in aiuto de gli Alani, e a prevenire l'arrivo d' Attila. Giunti colà gli Unni, si venne ad un fatto d'armi. che riusc' quasi simile al precedente, in guisa che l'altero Attila scornato su costretto a ritornarsene senza trionso e senza gloria alle sue contrade. Ma, come dissi, niun altro Storico fra gli antichi dice una menoma parola di questo satto. Nulladimeno avendo Giordano avuta sotto gli occhi la Storia perduta di Prisco, non se gli dee facilmente negar credenza in questo. E tanto più verrebbe ad essere credibile il di lui racconto, se la morte del seroce Attila fosse succeduta nell' Anno susseguente, come vuol Marcellino (a) Marcell. Conte (a), perchè non avrebbe il Re barbaro lasciate in ozio le sue armi nell'Anno presente. Aggiungasi, che Fredegario (b) (b) Oper. racconta due Battaglie succedute fra Attila e i Goti; e benchè vi sia della confusione in quel racconto si pel tempo, come pel luogo, pure si scorge, ch'egli mette il secondo conflitto fatto da Torismondo, essendo già morto suo Padre. Ma San Prospero (c), (c) Prosper Prospero Tirone (d), Idacio (e), Sant' Isidoro (f), Cassiodorio in Céronie. (g), e l'Autore della Miscella (b), senza narrar punto alcun ritorno d'Attila nella Gallia, dicono fotto il presente Anno, ch' (e) Idacius egli appena tornato al suo paese fini di vivere e d'inquietare il in Chronic. Mondo. La maniera della sua morte su da bestia. Marcellino scriin Chronico ve, che su scannato da una donna, se pure i nostri Storici Italiani non han qui per odio alterata la verità. Merita maggior fede in Chronico. Giordano (i), che cita ancor qu'lla Storia di Prisco. Autore contem-(h) Histor, poraneo, allorche narra, che avendo voluto il crudele e libidinofo Re menare una nuova Moglie, per nome Ildicone fanciulla, (i) Jordan. quantunque secondo il rito della sua gente innumerabili altre ne avesse, s'imboracchiò talmente nel convito nuzziale, che pien di vino fino alla gola, e oppresso dal sonno, su posto in letto; e quivi dal sangue, che gli soleva uscir dal naso, rimase la notte suffocato. Essendo passara buona parte del mattino senza ch'egli chiamasse, o che rispondesse a chi il chiamava, i suoi dubitando di quel ch'era, ruppero la porta, e il trovarono morto. Racconta il medesimo Autore su la sede di Prisco, che in quella stessa notte a Marciano Imperadore su mostrato in sogno l'arco d'Attila rotto: il che tenuto su per buon presagio, giacchè gli Unni spezialmente metreano la lor bravura nel saettare. Fu suntuoso ed insieme barbazico il funerale d'Attila. Gli Ufiziali e i foldati suoi, secondo l'uso della Nazione, si tagliarono parte de'capelli, e co i coltelli si fe-

Comes in Chronico. Gragorii Turonensis Ruinart. Fragment. pag. 707. Tiro in Chronico. (f) Ilidorus Goshor. (g) Caffied. Miscell. 136.19. de Reb. Get.

cap. 49.

cero

cero di buoni tagli nel volto, acciocchè la memoria di quell'invit- ERA Volse to Combattente fosse pianta, non con lamenti e lagrime semmini- Anno 453. li, ma con sangue virile. Deposto il cadavero sotto padiglioni di seta, gli fecero una specie di torneamento a cavallo intorno. Cantarono le di lui prodezze con questi sentimenti: Il gran Re de gli Unni Attila, Figliuolo di Mundzucco, Signore di fortissimi Popoli, che solo con una potenza inudita per l'addietro ha posseduto i Regni della Scitia, e della Germania, ed ha messo il terrore in amendue gl'Imperj Romani, con tante Città prese; e che potendo devastare il rimanente, placato per le preghiere si contentò di ricevere un annuo tributo. E dopo aver tutto ciò operato con felicità mirabile, non per ferita ricevuta da nimici, non per frode de' suoi, ma con restare illesa la sua gente, fra le allegrie, e senza provar dolore alcuno, è morto. Ma chi può dir questa una morte, quando niuno sa d'averla a vendicare? Finqui la funebre cantilena. Dopo tali lamenti sopra la di lui cassa sepolcrale fecero un gran convito, unendo insieme il lutto e l'allegria; e poi seppellirono di notte il cadavero, serrando la tomba prima con legami d'oro, poi d'argento, e finalmente di ferro, e chiudendo seco armi tolte a i nemici, e varjornamenti con gemme e lavori preziosi. Ed affinchè non si sapesse il luogo, a i miseri Schiavi, che aveano cavata la fossa, e dopo la sepoltura spianato il terreno, levarono crudelmente la vita.

COLLA morte di costui si sfasciò la macchina dell'Imperio de gli Unni, cioè de' Tartari; perciocchè siccome narra Giordano, insorsero liti tra i Figliuoli d'Attila per la divisione de' Regni. Arderico Re de i Gepidi, prima sudditi d'Attila, non potendo sofferire, che si trattasse di partire i Popoli, come si fa de' vili Schiavi, su il primo a prendere l'armi contra de' Figliuoli d'Attila. Ad esempio suo fecero lo stesso altre Nazioni, cioè i Goti, gli Alani, i Svevi, e gli Eruli. Si venne ad una battaglia, in cui restò ucciso Ellac il primogenito d'Attila, e a lui più caro de gli altri. Gli Unni furono i vinti, e vincitori i Gepidi. Però gli altri Figliuoli d'Attila si ritirarono, dove è oggidì la picciola Tartaria al Mar Nero; e i Gepidi rimasti padroni della Dacia, fecero pace e lega coll' Imperadore d'Oriente, che si obbligò di mandar loro de i presenti. I Goti (2) Prosper ebbero dipoi la Pannonia per concessione de gli Augusti; ed altre inChronico. Nazioni, ricuperata la libertà, impetrarono altri siti per loro abi- in Chronico tazione. In questo medesimo Anno Torismondo Re de i Visigoti in Gothorum. Tolosa, dopo aver goduto poco più d'un Anno il suo Principato (a), Idacius in

ERA Volg. perchè troppo alteramente ed insolentemente governava, trucidaANNO 453 to su da Teoderico, e Federico suoi Fratelli, il primo de' quali su
riconosciuto per Re di quella Nazione. Similmente diede fine a i
suoi giorni in Costantinopoli a di 18. di Febbraio Pulcheria Augusta, Sorella del già desunto Imperador Teodosio II. e Moglie del regnante Marciano Augusto, Principessa memorabile per la sua rara
pietà e saviezza. Fu sempre zelante protettrice della Fede Catto(a) Chron. lica (a); anche nel matrimonio volle intatta la sua verginità conAlexandr.
Marcell. secrata a Dio; e sabbricò vari Templi sacri, e vari Spedali per gl'
inChronico. infermi e pellegrini con regale magnificenza. Pria di morire istituì
eredi di tutto il suo avere i poverelli; ed il piissimo Imperador Mar(b) Theoph. ciano, per attestato di Teosane (b), benchè sossero immensi i di lei
in Chronog. beni, pure puntualmente volle eseguita l'ultima di lei volontà. Perciò degna ben su questa insigne Principessa d'essere registrata fra i
Santi non men presso i Greci, che presso i Latini.

Anno di Cristo ccccliv. Indizione vii.

di LEONE Papa 15.

di Valentiniano III. Imperadore 30.

di MARCIANO Imperadore 5.

Confoli { AEZIO, e STUDIO.

SICCOME offervò il Padre Pagi (c), questo Aezio Console non è il celebre Aezio Patrizio Generale di Valentiniano Imperador d'Occidente, ma sì bene un Ufiziale della Corte Cesarea di Marciano Augusto. In quanto al suddetto Aezio valoroso Generale delle milizie nell'Imperio d'Occidente, egli diede miseramente sine in quest' Anno alla vita, non che alle imprese sue; perchè da Valentiniano stesso Imperadore, o almeno per ordine suo, restò

(d) Prosper ucciso. San Prospero (d) lasciò scritto, che erano seguite promesse scambievoli, convalidate da giuramenti fra Valentiniano Augusto ed esso Aezio, per la congiunzion de' Figliuoli; e vuol dire, che l'una delle due Figliuole dell' Imperadore dovea essere stata promessa in Moglie ad uno de' Figliuoli d'Aezio, fra' quali sono a noi noti Carpilione, e Gaudenzio. In vece di nascere da ciò maggior lega d'affetto, quindi ebbe principio la discordia e l'odio fra loro: mercè, per quanto su creduto, di Eraclio Eunuco, il quale s'era talmente col suo frodolento servigio renduto padrone dell'animo di Valentiniano, che il girava dovunque volea: disgrazia riserbata a tutti i

Principi deboli, condennati a lasciarsi menar pel naso da qualche ERA Volg. -favorito. Un giorno adunque mentre Aezio faceva calde istanze, Anno 454. perchè si eseguisse la promessa, e non senza commozion d'animo, e con risentite parole parlava per suo Figliuolo all'Imperador Valentiniano: o fosse concerto fatto, o quella rissa ne facesse nascer l'occasione, l'Imperadore sfoderata la spada se gli avventò alla vita, e per quanto scrive Vittor Tunonense (a), datogli il primo colpo, (a) Victor gli altri Cortigiani, che si trovarono presenti, e misero anch' essi apud Canimano alle spade, lo stesero morto a terra. Erasi per sua disavven- sium. tura incontrato in si brutta scena Boezio Prefetto del Pretorio, Senatore nobilissimo, perchè dell'insigne Casa Romana Anicia, e probabilmente Avolo del celebre Boezio, Scrittore del Secolo susseguente. Perch' egli era sommamente amico di Aezio, e forse si volle interporre per quetare il tumulto, restò anch' egli in quella congiuntura uccifo. Idacio (b) aggiugne, che altri personaggi, chia- (b) Idacius mati ad uno ad uno in Corte, vi lasciarono la vita. Secondochè si inChronico. ha da gli Storici, furono messi in testa a Valentiniano de i sospetti contra d'Aezio, quasichè egli superbo per le vittorie riportate, per le sue ricchezze, e pel credito, che aveva nelle Armate, meditasfe di usurpargli il Trono. Forse ancora gli su opposto, ch' egli vecchio amico de gli Unni avesse avuto de i segreti riguardi in savore d'Attila si nella Gallia, che nell'Italia. Ma qui Procopio (c) ci fa (c) Procop. sapere, essere stato Massimo [poscia Successor nell'Imperio] que- l. 1. c. 4. de Bell. Vand. gli, che segretamente tramò la morte d'Aezio, per vendicarsi di Valentiniano [siccome vedremo nell' Anno seguente], e per levar di mezzo a i suoi disegni questo potente ostacolo; e però guadagnati gli Eunuchi del Palazzo, operò, che i medesimi coll'arti loro imprimessero in cuore dell'Imperadore diffidenze e sospetti in materia di Stato. Quel che è certo, siccome notò Marcellino Conte (d), (d) Marcell. in questo prode Generale venne a mancare il terrore de' Barbari, e Comes in Chronico. la salute dell'Imperio Occidentale, e ne seguì poco dopo la rovina dello stesso Imperadore e dell'Imperio. Però soggiugne Procopio, che avendo Valentiniano interrogato un uomo favio, se era stato bene il togliere la vita ad Aezio, questi rispose, che non potea sapere, se fosse bene o malfatto quel, ch'era succeduto; ma parergli d'intendere una sola cosa, cioè, che l'Imperadore colla man sinistra aveva tagliato a se stesso la destra. In quest' Anno l'Imperador Marciano pubblicò un Editto (e) intorno a i Matrimonj de' (e) 1.3. Senatori, con dichiarare quali fossero le basse ed abiette persone, Appendic. le quali era loro proibito di prendere per Mogli secondo una Leg. Codic. Theodos. Tomo III.

se Cattoliche.

ERA Volg. ge di Costantino, e con decidere, che sosse lecito lo sposar Donne Anno454. ancorche povere, purche di nascita ingenue, e di professione e genitori non esercitanti arte vergognosa. Così l'indefesso San Leone Papa, valendosi dell'animo rettissimo e piissimo d'esso Imperadore d'Oriente, calmò in questi tempi vari torbidi insorti nella Religione, e ripresse l'ambizione di Anatolio Patriarca di Costantinopoli, il quale contro l'autorità de' Canoni del Concilio Niceno s'era studiato di esaltar la sua Chiesa in pregiudicio di quelle d'Alessandria, e d'Antiochia. A persuasione sua ancora il buon Imperadore pubblicò nuovi Editti contro gli Eutichiani ed altri Eretici, che tuttavia infestavano colle lor false dottrine l'Oriente; ed insieme confermò i privilegiantecedentemente conceduti alle Chie-

Anno di Cristo cccelv. Indizione viii.

di LEONE Papa 16.

di Marciano Imperadore 6.

di Avito Imperadore 1.

Confoli { VALENTINIANO AUGUSTO per l'ottava volta, ed ANTEMIO.

T 'ANNO è questo, in cui l'Imperio d'Occidente, già lacerato in varie parti da i Barbari, diede un gran crollo, e cominciò ad avvicinarsi alla rovina. Il che avvenne per la morte di Valentiniano Imperadore, non naturale, ma violenta, a cui loggiacque egli o per la sua poca prudenza, o pel merito delle sue poco lodevoli (a) Procop. azioni. Ascoltiamo prima Procopio (a), che narra l'origine di questa Tragedia. Petronio Ma/simo, uno de Senatori più illustri e potenti di Roma, stato due volte Console, avea per moglie una Dama, che insieme sapeva congiugnere una rara bellezza con una singolar pudicizia. Se ne invaghì perdutamente Valentiniano, quantunque avesse per Moglie Eudossia, Principessa di beltà non ordinaria; e conoscendo, che nè i doni, nè le preghiere e lusinghe avrebbono potuto espugnar quella Rocca, si appigliò ad una risoluzion nefanda. Fatto chiamare in Corte Massimo, e vintagli certa quantità di danaro, si sece dare in pegno il suo anello; dopo di che immediatamente spedi alla di lui Moglie un Messo, con dirle, che per ordine di Massimo venisse tosto alla Corte per salutar l'Imperadrice. Ella prestata sede all'anello, si mise in lettiga,

Vand. l. I. cap. 4.

e fu a Palazzo, dove introdotta che fu da i Ruffiani della Corte in ERA Volguna Camera, Valentiniano l'assal'i, e non ostante la di lei resistenza Anno 455. sfogò le brutali sue voglie con essa. Tornata a casa piena di vergogna e dolore la Donna, si diede ad un dirotto pianto; e capitato il Marito, caricatolo di villanie e d'imprecazioni si ssogò seco, imputando a lui l'affronto, ch'ella aveva patito. Diede nelle smanie Massimo; ma siccome persona accorta trattenne e nascose il fuo risentimento, cominciando da l'i innanzi a meditar la morte dell'Imperadore. Prima nondimeno volle sbrigarsi di Aezio Patrizio, la cui morte, per quanto abbiam detto, fu sua occulta manifattura. Poscla guadagnati gli amici di Aezio, ed incitati alla vendetta, per mezzo d'essi sece levar la vita a Valentiniano. Anche Teofane (a) sulla fede, cred'io, di Procopio, descrive questo Im- (a) Theoph. peradore qual Uomo pieno di vizi, e massimamente d'adulteri, in Chronog. per giugnere a i quali non lasciava indietro gl' incantesimi. Cedreno, Zonara, e Niceforo, tutti Autori Greci, copiandosi l'un l'altro, dicono altrettanto; ma io non so, perchè mai niuno de gli Storici Latini abbia almeno accennato alcuna di tante malvagità di Valentiniano, nè come Eudossia Imperadrice amasse tanto un Marito, quale a noi vien supposto, cioè macchiato di tanti tradimenti alla fede maritale. Dal solo Apollinar Sidonio il veggo chiamato Semivir amens. Comunque sia, egli è suor di dubbio, secondo San Prospero (b), che avendo Valentiniano imprudentemente (b) Prosper accettati fra le sue Guardie alcuni de' soldati ed amici d' Aezio, inChronico. già da lui uccifo, costoro aspettarono il tempo e l'occasion di vendicare la di lui morte. Uscito egli di Roma nel di 27. di Marzo, fecondo la Cronica pubblicata dal Cuspiniano (c), mentre era in- (c) Chronol. tento al Giuoco del portarsi l'un l'altro, se gli scagliarono improv- a Cuspiniano edita. visamente addosso costoro, e con vari colpi il distesero morto al (d) Cassiofuolo. Era seco quel mal arnese d'Eraclio suo Eunuco, odiato da dorius in tutti, come promotore della rovina d'Aezio, e a lui parimente (e) Vistor toccò una salva di colpi, per gli quali cadde morto; nè alcuno del Tunonensis numeroso Regale corteggio si mosse alla disesa o vendetta del So- sium. vrano. Cassiodorio (d), e Vittor Tunonense (e) scrivono, ch'e- (f) Prosper gli fu uccifo nel Campo Marzio. Prospero Tirone (f) dell'edizion Chronico del Canisso, mette accaduta questa Tragedia nel luogo appellato a edition. Gai due Lauri; e Marcellino Conte (g), coll' Autore della Miscel- (g) Marcel. la (b), nomina due di questi sicarj, cioè Ottila, e Traustila, a Comes in Chronico. mendue già sgherri d'Aezio, e barbari di Nazione. Th' Histor. Dopo questa scena Petronio Massimo, autore della morte non Mycella, uti Jupra .. X men

Inscription. Cluff. I. num. 39. [b]Goltzius Numism. Namija. Interator. in Chrono. grapkia.

Esa Volg. men d'Aezio, che di Valentiniano III. non avendo più ostacolo, nel Anno 455. d'i seguente si sece proclamare Imperador de' Romani. Il Reine-[a] Reines. sio [a] nell' Albero della Casa Anicia dimenticò di porre costui, quantunque in una Medaglia riferita dal Goltzio [b], e dal Mezzabarba [c] egli si vegga chiamato D. N. FL. ANICIVS MAXI-MVS P. F. AVG. Ma se sosse vero ciò, che scrive Teosane [d]. [c] Mediob. cioè che questo Massimo era Nipote di quel Massimo, che a' tempi di Teodosio il Grande strepitosamente usurpò l'Imperio, non sareb-[d] Theoph be egli da attribuire alla Famiglia Anicia, perchè con essa nulla avea che fare Massimo il Tiranno. Però o Petronio Massimo non fu Anicio, e quella Medaglia è falsa; o, come è più probabile, Teofane prese abbaglio, ingannato dalla somiglianza del Cognome. Non tardò Massimo, dappoichè su alzato al Trono Imperiale, a indurre prima colle buone, poi colle brusche Eudo sia Vedova a non piagnere l'ucciso Imperadore, e a prendere lui per Marito, giacchè gli era poco dianzi mancata di vita la prima Moglie. Eudossia suo mal grado vi consentì, perchè non sapea, che per trama di lui fosse stato tolto di vita l'Augusto Consorte. Procopio, Evagrio, e Teofane coi lor Copiatori, cioè Cedreno, Zonara, e Niceforo, scrivono, che la violenza fatta ad Eudossia su maggiore di quel, che ho detto: il che poi non s'accorda con quel, che foggiungono; cioè, che essendo essi coniugati in letto, e ragionando de gli affari loro, Massimo in considenza le disse, d'aver egli proccurata la morte di Valentiniano pel grande amore, che a lei portava: stolto ch'ei su a rivelare e mettere quel segreto in petto di Donna, che si mostrava tuttavia tanto appassionata pel primo Consorte. Internamente a questo avviso freme di sdegno Eudossia, e pensando alla maniera di farne vendetta [e], ed insieme di ricuperare la libertà, giacche dopo la morte di Teodosio II. suo Padre, e della Zia Pulcheria non sapeva sperar aiuto dall' Imperadore d'Oriente, si appigliò ad una abbominevol risoluzione, che tornò poscia in rovina di Roma e di lei medesima. Cioè spedi ella segretamente in Affrica lettere a Genserico Re de' Vandali, pregandolo di venir quanto prima a vendicar la morte di Valentiniano già suo Collegato, con offerir-[1] Marcel- gii ogni atlistenza dal canto suo. Marcellino Conte [f], Procopio in Chronic. [g], ed Evagrio [b] attestano anch'essi, che Genserico su solleci-13] Frecop. rato con lettere affai calde dalla furente Imperadrice a venir colle fue forze contra l'odiato suo Consorte. A braccia aperte Genserico accolfe l'invito, non già per carità verso d'Eudossia, ma per la spe-E h. Eccl. ranza di un gran bottino; e messa in punto una sormidabil slotta, com-

le ild.ib.

Lin. Comes a: Beil. Tandal. l. I. €. 4.

comparve con essa alle spiaggie Romane. Secondochè abbiamo da ERA Volg. Idacio [a], Massimo avea dichiarato Cesare Palladio Figlinolo suo, Anno 455. e della prima Moglie, e congiunta seco in matrimonio una Figliuo- in Chronic. la di Valentiniano, cioè per quanto si crede, Eudocia, chiamata da altri Eudossia, primogenita d'esso Imperadore. Per quanto scrive San Prospero [b], o sia Prospero Tirone, s'era già divolgato fra il [b] Prosper Popolo, ch' egli era stato Autore della morte d'Aezio, e di Valenti- inChronice. niano, al vedere ch'egli non solamente non gastigò i loro uccisori, ma gli aveva anche presi sotto la sua protezione. Perciò la speranza conceputa, che questo novello Augusto dovesse riuscire d'utilità alla Repubblica, si convertì in odio quasi universale contra di lui. Uditofi poi l'avviso d'essere approdata in vicinanza di Roma l'Armata navale de' Vandali, molti nobili e popolari cominciarono a fuggire; e lo stesso Massimo, dissidandosi di poter fare resistenza a que' Barbari, dopo aver data a tutti licenza d'andarsene, pieno di spavento, prese anch'egli lo spediente di ritirarsi altrove. Ma nell' uscir di Palazzo, svegliatosi un tumulto fra il Popolo, su da esso, e massimamente da i soldati e servitori di Corte tagliato a pezzi e gittato nel Tevere, senza che gli restasse nè pur l'onore della sepoltura. Non tenne l'Imperio, se non due Mesi, e diciassette giorni, secondo San Prospero, e però cadde nel dì 11. di Giugno la morte sua. Dovette eziandio restar vittima del furor popolare Palladio suo Figliuolo, giacchè Eudocia sua Moglie si vede da lì a non molto maritata con Unnerico Figliuolo del Re Genserico. Per altro ha qualche aria d'inverisimile la chiamata de' Barbari attribuita ad Eudossia Augusta, stante il breve spazio di due Mesi, in cui si suppone rivelato da Massimo il suo segreto, chiamato dall'Assrica Genserico, fatti da lui i convenevoli preparamenti, e giunta la sua Flotta a i lidi Romani, per tacere altri rissessi. Oltredichè dopo i satti non si può dir quanto sia facile il Popolo a sognare e spacciar voci false.

Comunque sia, sbarcate le Vandaliche milizie, fra le quali era anche una gran quantità di Mori, tratti dall'avidità della preda, nel di 12. di Giugno, e non già nel di 12. di Luglio, come scrive Mariano Scoto [c], errore, a cui non fece mente il Padre Pagi [d], [c] Mariano trovò poca difficultà il Re Genserico ad entrare in Roma, rimasta Scotus in Chronico. senza gente e presidio abile a sar disesa, e lasciò libero il campo [d] Pagius a i suoi di saccheggiare l'infelice Città. L'Autore della Miscel-in Critic. la [e], secondo la mia edizione, scrive, che il santo Pontesice [e] Histor. Leone usci suori della Città incontro al Re barbaro, e non men Miscella Lib. 15. col suo venerabil aspetto, che colla sua eloquenza ottenne, che

[a] Procop.
de Bell. Vandal. lib. I. G. 50.

in Chronic.

Alexandr.

Tom. I. Hift, Byz.

Toni. I. pag. 98.

ERA Volg. non si ucciderebbono nè tormenterebbono i Cittadini, e restereb-Anno 455. bono salve dal suoco le case. Durò il saccheggio quattordici dì, ne' quali fu fatta un' esatta ricerca di tutto il meglio, che s'avessero gli abitatori, e rimase spogliata la misera Città di tutte le sue ricchezze, che furono imbarcate ed inviate a Cartagine. Scrive Procopio [a], che coloro asportarono dall'Imperial Palazzo quanto v'era di buono, nè vi lasciarono pur un vaso di rame. Diedero parimente il sacco al Tempio di Giove Capitolino, il quale è da stupire come tuttavia sussistesse, con portarne via la metà del tetto. che era d'ottimo bronzo indorato, & una delle superbe e mirabili rarità di Roma. Corse fama, che la Nave, in cui erano condotti gl'Idoli de' Romani, perisse nel viaggio. Furono in oltre menate in ischiavitù molte migliaia di Cittadini Romani, e fra essi per [b] Idacius attestato d'Idacio [b], Gaudenzio Figliuolo d' Aezio. Provò allora anche la sconfigliata Imperadrice Eudossia (se pur su vero l'invito fatto a Genserico) i frutti della sua pazzia in esfersi fidata del Re barbaro ed Eretico; perciocchè anch' ella colle sue due Figliuole Eudocia e Placidia corse la medesima fortuna, essendo state tutte e tre condotte prigioniere a Cartagine. Genserico dopo alcuni anni, siccome diremo, diede per Moglie Eudocia ad Unnerico suo primogenito, a cui ella col tempo partorì un Figliuolo appellato Il-[c] Stronic. derico. Nella sola Cronica Alessandrina se questa Principessa vien chiamata non già Eudocia, ma Onoria; e perciò tanto il Du-Cange, quanto il Padre Pagi credettero, ch'ella avesse due Nomi; e giunse il suddetto Pagi fino ad immaginare, ch'essa prendesse dal nome d'Unnerico o sia Honorico suo Consorte quello d'Onoria. Ma nulla di ciò a mio credere sussiste. Si dee tenere per un error de' Copisti il nome d'Onoria nella Cronica Alessandrina, giacchè tutti gli altri Scrittori la chiamano solamente Eudocia. E se il Pagi [d] Priscus soggiugne, che anche Prisco Storico [d] di que' tempi le da il nome di Onoria alla facciata 42. egli prese abbaglio, perchè si attenne alla versione Latina, laddove il testo Greco ha chiaramente E'oδωκία, Eudocia, siccome ancora alla facciata 74. Falla eziandio [e] Histor. l'Autore della Miscella [e] secondo l'edizion mia, allorchè scrive, che Eudocia fu maritata con Trasamando Figliuolo di Genseri-

Rer. Italic. co. Ma è ben degna d'osservazione una particolarità, ch'egli aggiugne, tacciuta da tanti altri Autori. Cioè che dopo avere abbandonata Roma, i Vandali e Mori si sparsero per la Campania. saccheggiando e incendiando quanto incontrarono. Presero Capoa, e la distrussero sino a' fondamenti; altrettanto secero a Nola Cit-

Là

tà ricchissima. Non poterono aver Napoli, nè altri Luoghi for- ERA Volg. ti, ma diedero il sacco a tutto il territorio, e condussero seco in Anno 455. ischiavitù chi era avanzato alle loro spade. Appresso racconta, che Paolino piissimo Vescovo di Nola, dopo avere impiegato quanto avea pel riscatto de' poveri Cristiani, altro non restandogli in fine, per compassione ad una misera Vedova, andò egli stesso in Affrica a liberare un di lei Figliuolo, con rimaner egli schiavo; ma conosciuta dipoi la sua santità, su lasciato andar da que' Barbari con quanti Nolani si trovavano schiavi. Sembra, è vero, a tutta prima, che questo Autore abbia confuso le crudeltà commesse da i Goti sotto Alarico nell' Anno 409. dopo la presa di Roma con quest'altra disavventura della medesima Città. Ma può stare benissimo, che i Vandali portassero la loro fierezza anche nella Campania. San Gregorio il Grande, che fiorì sul fine del Secolo susseguente, narra anch'egli il fatto suddetto di San Paolino, [a] quum savientium sa Gregor. Vandalorum tempore fuisset Italia in Campaniæ partibus depopula- Magnus lib. 3. c. 2. ta. E di quì si può prender maniera per isciorre un nodo avverti- Dialogov. to da gli Eruditi, i quali trattano come favola la schiavitù in Affrica di San Paolino; perchè altro San Paolino Vescovo di Nola non riconoscono, se non quello che fiorì a' tempi de' Santi Girolamo ed Agostino. Ma il Padre Gianningo della Compagnia di Gesù giudiciosamente osservò [b], aver Nola avuto più d'un Paolino per [b] Asta suo Vescovo, e che non sotto il Primo, ma sotto uno de' suoi Suc- Sanctorum cessori, potè succedere il fatto di quella Vedova, il quale incauta- in Append. mente nel Breviario e Martirologio Romano viene attribuito al Pri- Paulini ad mo San Paolino. Ora ecco dall' Autore della Miscella autenticate diem 222. Junii. le conghietture del Padre Gianningo, e doversi riserire a questi tempi la distruzione di Capoa e di Nola, e un altro San Paolino Vescovo dell'ultima Città. E così possiam credere, finchè dia l'animo ad alcuno di mostrarci, che in ciò si sieno ingannati San Gregorio Magno, e l'Autore della Miscella. SAPPIAMO bensì, che si dilungò dal vero Sant' Isidoro in iscrivendo [c], che Genserico solamente dopo la morte di Maioriano Au- se Midorus gusto prese e saccheggiò Roma: il che sarebbe accaduto nell'Anno in Chronico Vandal. di Cristo 462. E' troppo patente un anacronismo tale. Lasciò parimente scritto Evagrio [d], che Roma in tal congiuntura su data [d] Evagr.

alle siamme; ma anch'egli s'ingannò. Pretende il Cardinal Baro-lib. 2. c. 7.
Hist. Eccl.

nio [e] coll' autorità d'Anastasio Bibliotecario [f], che i Vandali [e] Baron. portassero rispetto alle tre primarie Basiliche di Roma, e non ne as- Annal. Ecc. [f] Anastas. portassero i sacri vasi: intorno a che è da dire, che non è ben chia- in Vita Leonis Magni.

ro

inChronogr.

de Bell. Vandal. lib. 2. c. 9. (c) Sermo va Apostol.

Vitensis l. I. Vandal.

ERA Volg. ro quel passo. Certo è bensì, che una gran quantità di sacre suppel-Anno 455. lettili con gemme e vasi d'oro e d'argento, tolta alle Chiese, tras-(a) Theoph. portata su in Affrica da que' masnadieri. E Teofane (a) aggiugne, che furono del pari menati via i vasi del Tempio di Gerusalemme, che Tito Imperadore dopo la presa di quella Città avea condotto a Roma. Questi poi, allorchè Belisario riacquistò l'Affrica al Romano Imperio, per attestato di Procopio (b) surono trasseriti a Costantinopoli. Si raccoglie poi da San Leone Papa (c), che iu istituita una Festa in Roma in ringraziamento a Dio, perchè i Barbari avel-81. S. Leo- sero con andarsene lasciata in libertà quella Città. Del pari merinis in Octa- ta bene d'essere qui rammentata l'incomparabil carità di Deogratias Vescovo di Cartagine, di cui abbiam parlato di sopra, giacchè (d) Victor questa viene a noi descritta da Vittore Vitense (d). Giunsero in de Perjecut. Affrica tante migliaia di Ichiavi Cristiani, e ne secero la division fra loro i Vandali e i Mori, con restar separati secondo l'uso de' barbari le Mogli da i Mariti, i Figliuoli da i Genitori. Immediatamente quell' Uomo di Dio vendè tutti i vasi d'oro e d'argento delle Chiese per liberar quei, che potè dalla schiavitù, ed impetrare per gli altri, che i Maritistessero colle loro Consorti, e i Figliuoli co i lor Padri. E perchè niun luogo bastava a capire tanta moltitudine di miseri Cristiani, deputò per essi le due più ampie Basiliche di Fausto, e delle Nuove, con letti o stramazzi da poter quivi riposare, e diede anche il cibo giornaliere a proporzione delle persone. Non pochi parimente di quegl'infelici erano caduti infermi a cagion de' disagi patiti per la navigazione, o per la crudeltà di que' Barbari. Il santo Vescovo, benchè vecchio, quasi ad ogni momento li visitava insieme co i Medici e co i cibi, perchè secondo l'ordine di essi Medici a cadauno in sua presenza venisse somministrato il bisognevole. E non restava nè pur la notte di sar questo esercizio il

FIORIVA in questi tempi con gran riputazione nelle Gallie A-

Martirologio Romano a dì 22. di Marzo.

pio Prelato a guisa d'una amorevolissima balia, correndo a letto per letto, e interrogando, come si portava ciascuno di que' poveri malati. Miravano con occhio livido i Vandali Ariani la mirabile Carità di questo Vescovo Cattolico, e varie volte mancò poco, che sotto vari pretesti non l'uccidessero. Ma Iddio volle per sè da l'a qualche tempo questo infigne Operario della sua Vigna, con tal dolore de' Cattolici di Cartagine, che allora maggiormente si credettero dati in mano ai Barbari, quando egli paísò al Cielo. Tre anni soli durò il suo Vescovato, ma ne durerà presso i Fedeli la memoria nel

vito,

vito, nominato più volte di sopra, di nobilissima Casa della Provin- ERA Volg. cia d'Auvergne, come scrisse Gregorio Turonense (a). Dianzi era Anno 455. con lode intervenuto a varie battaglie; aveva esercitata la carica (a) Gregor. di Prefetto del Pretorio delle Gallie, ed ultimamente, mentre egli lib. 2.c. 11. si godeva la sua quiete in villa, Massimo Augusto, conoscente non meno del di lui merito, che della probità e valore, l'avea dichiarato Generale dell'esercito Romano in quelle parti. E ben ve n'era bisogno, perchè i Visigoti, i Franchi, ed altri Popoli, udita la morte di Valentiniano, cominciavano a far movimenti di guerra. Nè solamente gli conferì Massimo questa dignità, ma gli ordinò sopra tutto di stabilir la pace con Teoderico II. Re de' Visigoti. A tale effetto avendo Avito mandato avanti Messano Patricio a parlare col Re, anch'egli appresso passò a Tolosa, e quivi intavolò la Pace desiderata. Quand'ecco giugnere nello stesso tempo la nuova, che Massimo Imperadore era stato tagliato in brani dal Popolo e da' Soldati, e che Genserico entrato in Roma avea quivi lasciata la briglia alla sua crudeltà. Allora gli Ufiziali Romani, e il medesimo Re Teoderico, configliarono a gara Avito di prendere le redini dell'Imperio, giacchè il Trono Imperiale era voto, nè si facea torto ad alcuno; e in Roma allora altro non v'era che pianto e miseria. Gli promise Teoderico, oltre alla pace, anche l'assistenza sua per liberare l'afflitta Città, e far vendetta di Genserico. Se crediamo ad Apollinare Sidonio (b), marito d'una Figliuola d'Avito (b) sidone stesso, egli ripugno non poco ad accettar questa splendidissima of in Panegyr. serta, e fecesi molto pregare; ma Gregorio Turonense (c) preten- (c) Gregor. He, che eglistesso si proccurasse un si maestoso impiego. In Tolosa ibidem. dunque su conchiusa la di lui assunzione al Trono Cesareo; ed essendo egli poi venuto ad Arles, luogo di sua residenza, in essa Cità col consentimento dell' Esercito e de' Popoli su compiuta la sunzione, con esser egli proclamato Imperadore Augusto, e col prendere la porpora e il diadema. Credesi, che ciò seguisse nel di 10. (d) Sirmondi Luglio. Da un'Iscrizione riferita dal Padre Sirmondo (d) poi- dui in Notis siamo raccogliere, che questo Imperadore portasse il nome di Epar- ad Panegyr. bio Avito. In una sola Medaglia riserita dal Goltzio (e), e dal (e)Goltzius Mezzabarba (f), esso viene intitolato D. N. FLAVIVS MÆ- Numism. (f) Mediob. CILIVS P. F. AVG. ma non tutte le Medaglie pubblicate dal Numismat. Goltzio portano l'autentica con loro, e senz'altre pruove la sua Impp. non è qui decisiva. Marciano Augusto in quest' Anno si mostrò sa- nerali Lege vorevole al Clero, ordinando (g) che fosse lecito alle Vedove, Cod. Justi-Diaconesse e Monache, di lasciare nell'ultima volontà ciò, che piscop. &

Tomo III.

ERA Volg. loro piacesse, alle Chiese, a i Cherici e Monaci: il che prima era vie-Anno 455. tato per una Legge di Valentiniano, Valente, e Graziano a cagion d'alcuni, che frequentavano troppo e con troppa avidità le case d' esse Femmine sotto pretesto di Religione. Può anche appartene-(a) Priscus re al presente Anno ciò, che vien raccontato da Prisco Storico (a) Histor. Byz. di questi tempi. Cioè, ch'esso Imperador Marciano, da che ebbe inteso il sacco di Roma, e che Genserico aveva condotta seco in pag. 73. Affrica l'Augusta Eudossia colle Principesse Figliuole, non potendo rimediare al male già fatto, almeno spedì Ambasciatori al Re barbaro, comandandogli di guardarsi dal più molestare l'Italia, e che rimettesse in libertà la Vedova Imperadrice colle Figliuole. Genserico se ne rise, e rimandò i Legati con sole buone parole, senza voler liberare quelle Principesse. Dimorava tuttavia in questi tempi nella Città di Gerusalemme Eudocia, o sia Atenaide, Vedova di Theodofio II. Imperadore, e Madre della suddetta Eudosfia Augusta. Racconta Cirillo Monaco nella Vita di Sant' Eutimio (b) Cotele- Abate (b), che questa Principessa seguitava l'Eresia de gli Eu-Monument. tichiani e per quante Lettere le andassero scrivendo Valerio suo Eccl. p. 64. Fratello [ Valeriano è questi chiamato nella Cronica d' Alessandria ] ed Olibrio Genero di sua Figliuola, perchè abbandonasse quella Setta, mai non s'indusse a cangiar sentimenti. Si sa ancora, che (c) Leo Ma- San Leone Papa (c) scriffe alla medesima Lettere esortatorie per gnus Epist. 88. ad Juquesto, ed altrettanto avea fatto Valentiniano III. Augusto suo Genero; ma sempre indarno. Giunse finalmente a lei la funesta lianum. nuova, ch'esso Valentiniano era stato ucciso, e che la Figliuola colle Nipoti era stata condotta prigioniera in Affrica: allora Eudocia, battuta da tanti flagelli, fatto ricorso a i Santi Simeon Stilita, ed Eutimio, ritornò alla Fede Cattolica, con adoperarsi dipoi, acciocchè molt' altri abiurassero gli errori d' Eutichete. Le parole di Cirillo suddetto ci fan conoscere vero, quanto si truova scritto da (d) Procop. Procopio (d), e da Teofane (e), cioè, che Placidia Figliuola mide Bell. de Bell. Vandal.l.I. nore di Valentiniano III. Imperadore, condotta colla Madre Eudossia, e colla Sorella Eudocia in Affrica da Genserico, era già main Chronog, ritata con Olibrio nobilissimo Senatore Romano. Evagrio (f) all' (f) Evagr. incontro chiaramente scrive, che Placidia, dappoiche su messa in 1.2. cap. 7. libertà, per ordine di Marciano Augusto, prese per Marito esso Hist. Eccl. libertà, per ordine di Marciano Augusto, prese per Marito esso Olibrio, fuggito a Costantinopoli dopo l'entrata de' Vandali in Roma. Ma qui l'autorità di Evagrio, benchè seguitata dal Du-Cange (g), ha poco peso; perciocchè Placidia solamente dopo la mor-Cange Fa-

che

mit. Byzan- te di Marciano Imperadore su posta in libertà. Sembra eziandio, sin.

che Prisco Istorico di que' tempi asserisca (a) seguito quel Matri- ERA Volg. monio solamente, dappoichè su restituita alla primiera libertà que- ANNO 4550 sta Principessa, con dire διν εγεγαμίπει Ο'λίβριος, cioè secondo la Hist. Biz. versione Latina del Cantoclaro, quam duxit Olibrius; ma si dovea Tom.I.p.74 più giustamente traslatare quam duxerat Olibrius.

Anno di Cristo cccclvi. Indizione ix.

di LEONE Papa 17.

di MARCIANO Imperadore 7.

di Avito Imperadore 2.

Consoli in Oriente VARANE, e GIOVANNI.
Console in Occidente EPARCHIO AVITO AUGUSTO.

ON peranche dovea Marciano Augusto avere riconosciuto Avito per Imperadore; e però egli solo creò i Consoli in Oriente. Ma infallibilmente sappiamo, che Avito già dichiarato Augusto, ed accettato per tale dal Senato Romano, anzi invitato da esso a Roma, prese il Consolato di quest' Anno in Occidente. Abbiamo qualche Iscrizione in testimonianza di ciò, che si legge anche nella mia Raccolta (b). E sopra tutto resta il Panegirico, (b) Tefaur. recitato in Roma per tale occasione in onore d'Avito da Apollinare scripcion. Sidonio, celebre Scrittore di questi tempi (c). Il Relando (d), che (c) Sidondifferisce all' Anno susseguente il Consolato d'Avito, non ha ben in Panegyr. fatto mente, che in questo medesimo Anno Avito precipitò dal Tro- (d) Reland. no. Venuto egli dunque a Roma, spedi per attestato d'Idacio (e) Fast. Cons. i suoi Ambasciatori [ fors' anche gli avea spediti prima ] a Marciano in Chronico. Imperadore d'Oriente; e secondochè scrive il medesimo Storico, su approvata la sua elezione. Ma perciocchè i Svevi, che signoreggiavano nelle Provincie Occidentali della Spagna, mostravano gran voglia di far de i movimenti, anzi infestavano la Provincia di Cartagena, Avito ad essi ancora inviò per Ambasciatore Frontone Conte, e pregò Teoderico II. Re de' Visigoti, che anch' egli siccome suo Collegato, mandasse un'ambasceria a que' Barbari, per indurli a conservar la pace giurata colle Provincie, che restavano in Ispagna all'Imperio Romano. Andarono gli Ambasciatori, ma non riportarono se non delle negative da quegli alteri. E Rechiario Re d'essi Svevi, che Riciario è appellato da Giordano Storico, per far ben conoscere, qual rispetto egli professava a i Romani e Goti, corse a far de i gran danni nella Provincia Tarraconense. Questo su

ERA Volg. il frutto delle premure dell'Imperadore Avito, e di Teoderico Re de i Visigoti. Oltre a ciò racconta Prisco Istorico [a], che Avito [a] Pri/cus Tom. I. pag. 73.

Imperadore mandò in Affrica altri Ambasciatori ad intimare a Gen-Histor. Byz. serico Re de i Vandali l'osservanza de i patti stabiliti un pezzo sa coll'Imperio Romano; perchè altrimenti gli moverebbe guerra colle milizie Romane, e de' suoi Collegati. Marciano Augusto, probabilmente in questo medesimo Anno, giacchè nulla avea fruttato la spedizione precedente, inviò di nuovo ad esso Re, Bleda Velcovo Ariano, cioè della fetta de gli stessi Vandali, perdimandare la libertà delle Principesse Auguste, e la conservazion della pace. Bleda parlò alto, minacciò, ma nulla potè ottenere. Anzi Genserico più orgoglioso che mai, seguitò in Affrica a perseguitare i Cattolici, come a lungo racconta Vittore Vitense. In oltre per relazione del suddetto Storico Prisco, con una numerosa flotta d'armati andò a sbarcare di nuovo nella Sicilia, e ne'vicini Luoghi d'Italia, con lasciar la desolazione dovunque arrivò. Procopio anch' egli attesta, che Genserico dopo la morte di Valentiniano non lasciò passar anno, che non infestasse la Sicilia e l'Italia con prede incredibili, rovine delle Città, e prigionia de'Popoli. Aggiugne [b] Vistor Vittore Vitense [b], che questo Re divenuto Corsaro co i Mori Vitenf. 1. 1. cap. 17. de antichi Corfari, atflisse in varjtempi la Spagna, l'Italia, la Dalmazia, la Campania, la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, i Bruzi, la Venezia, la Lucania, il vecchio Epiro, e la Grecia, con perseguitare dapertutto i Cattolici, e farvi de i Martiri. La menzione, che questo Scrittore sa della Campania, dà credito al racconto dell' Autore della Miscella, riserito da me all'Anno precedente intorno all'eccidio di Capoa e Nola, e al pasfaggio in Affrica di San Paolino juniore Vescovo di Nola. Vengono ancora confermate le scorrerie di questo Re crudele dal poco sa mentovato Idacio, scrivendo egli, che essendo capitate cinquantanove navi cariche di Vandali da Cartagine nella Gallia, o pur nell'Italia, spedito per ordine di Avito Imperadore contra coloro Recimere Conte suo Generale gli riuscì di tagliarli a pezzi. Soggiugne, che un'altra gran moltitudine di que'barbari nella Corsica era stata messa a filo di spada.

VEDENDO intanto Teoderico II. Re de'Visigoti, che i Svevi fignoreggianti nella Gallicia niun conto aveano fatto de gli Ambasciatori loro spediti, secondochè s'ha da Idacio [c], e da Giordano [d ] Jordan. Storico [d], tornò ad inviarne loro de gli altri, nè questi ebbero miglior fortuna. Anzi poco dopo Rechiario Re d'essi Svevi con grof-

[c] Idacius inChronicu. de Reb.Get. cap. 44.

persecut.

10

fo esercito ritornò addosso alla Provincia Tarraconense, e ne con- ERA Volgo dusse via un immenso bottino con gran numero di prigioni. Gior- Anno 456. dano aggiugne, avere risposto l'altero Rechiario a Teoderico, che fe non la dismetteva di mormorare di lui, sarebbe venuto fino a Tolosa, esi sarebbe veduto, se i Goti avessero forze da resistergli. Allora Teoderico perdè la pazienza, e per ordine dello stesso Avito Augusto, allestito un poderoso esercito di Goti, dall' Aquitania passò in Itpagna, per fare un'ambasciata di maggior vigore a que' barbari. Seco andarono Gnudiaco, o sia Chilperico Re de' Borgognoni, colle lor soldatesche. Dodici miglia lungi da Astorga, oggidi Città del Regno di Leone, si trovò a fronte d'essi il Re de'Svevi Rechiario col nervo maggiore delle sue genti presso al Fiume Urbico nel quinto giorno d'Ottobre. Fecesi un sanguinoso fatto d'arme; furono totalmente sconsitti i Svevi; il Re loro serito potè per allora mettersi colla suga in salvo. Giunto poscia il vittorioso Teoderico alla Città di Braga nel dì 28. d'Ottobre, la prese, la diede a sacco, fece prigione gran quantità di Romani, non fu perdonato nè alle Chiese nè al Clero: in somma tutto su orrore e crudeltà. Trovandosi poi esso Re nel Luogo Portucale, onde è venuto il nome di Portogallo, gli fu condotto prigione il Refuddetto Rechiario, il quale s'era messo in una nave suggendo, ma da una tempesta di mare su menato in braccio a i Visigoti. Ancorchè fosse Cognato di Teoderico, da lì a qualche tempo restò privato di vita. Allora Teoderico diede per capo ai Svevi, che s'erano sottomessi a lui, Aiulfo suo cliente, e dipoi passò dalla Gallicia nella Lusitania. Ma questo Aiulfo non istette molto, che sedotto da i Svevi, alzò la testa contra del suo benefattore; e male per lui, perchè venuto alle mani con Teoderico, e rimasto in quella battaglia preso, lasciò la testa sopra d'un patibolo. Ottennero dipoi gli sconfitti Svevi per mezzo de'Sacerdoti il perdono da Teoderico, ed ebbero licenza di eleggersi un capo, che su Remismondo. In tal maniera surono gastigati i Svevi, ma colla desolazion del paese, e senza profitto alcuno del Romano Imperio; perciocchè quelle Provincie vennero fotto il dominio de i Visigoti. Tutto questo racconto l'abbiamo da Giordano, e da Idacio; e l'ultimo d'essi riserisce questi satti in due diversi anni, ma probabilmente non senza errore, perchè appresso narra la caduta di Avito Imperadore, la qual nondimeno accadde in questo medesimo Anno. Il suddetto Re Teoderico II. vien lodato assaissimo da Apollinare Sidonio [a] per le sue belle doti.

Come poi cadesse Avito dal Trono, se ne ha un solo barlume dall'

com. cap. 7. ( 10.

ERA Volg. dall'antica Storia. Cioè solamente è a noi noto, che Avito stando-Anno 456. sene in Roma, ed accortosi, che quivi non era sicurezza per lui, mercè della persecuzione mossa contra di lui da Ricimere, si ritirò, come fugitivo, a Piacenza. Dopo la morte d'Aezio era stato conferito a questo Ricimere il grado di Generale delle Armate Cefaree. (a) Arin- In una Iscrizione rapportata dall' Aringhi, (a) egli è chiamato Flashius Rom. vio Ricimere. Ennodio (b) ci rappresenta costui di Nazione Goto. lib. 4. c. 7. Ma è più da credere ad Apollinare Sidonio Autore contemporaneo, dius in Vita ed amico d'esso Ricimere, allorchè attesta, ch' egli era nato di pa-S. Epipha- dre Svevo, e di madre Gota, e Nipote di Vallia Re d'essi Goti, o vogliam dire Visigoti. Questi Barbari sollevati a i gradi più insigni dell'Imperio Romano, contribuirono non poco alla rovina d'esso (c) Gregor. Imperio. Se s'ha da prestar sede a Gregorio Turonense (c), Avito Turonensis perchè lussuriosamente viveva, su abbattuto da i Senatori. Quum lib. 2. c. 11. perchè lussuriosamente viveva, su abbattuto da i Senatori. Hist. Fran- Romanum ambisset Imperium, luxuriose agere volens, a Senato-(d) Frede. ribus projectus. Però da Fredegario nel Compendio (d) del Turogarius Hist. nense, Avito vien chiamato Imperator luxuriosus. In oltre egli racconta, che avendo Avito, già divenuto Imperadore, finto d'effere malato, e dato ordine, che le Senatrici il visitassero, usò violenza alla Moglie di un certo Lucio Senatore, il quale in vendetta di questo affronto su cagione, che i Franchi prendessero e consegnassero alle siamme la Città di Treveri. Ma si può ben sospettare, che queste sieno fole e ciarle, inventate da chi gli volea male. In que'pochi Mesi, che Avito tenne l'Imperio, dimorò in Arles, da cui è

> ben lungi Treveri, e di la poscia passò a Roma. Il gran peso, ch' egli prefe fulle spalle, gli dovea ben allora lasciar pensare ad altro, che a sforzar Donne; e massimamente non essendo allora egli uno sfrenato Giovane, ma con molti anni addosso, giacche sappiamo da Sidonio, che fin l'Anno 421. egli fu dalla fua Patria spedito Ambasciatore ad Onorio e Costanzo Augusti. Oltre di che sembra ben poco credibile l'ordine, che si suppone dato da lui d'essere visitato dalle Senatoresse nella finta infermità. E quando sia vero, che Avito dopo aver deposto l'Imperio, fosse creato Vescovo di Piacenza, tanto più s'intenderebbe, ch'egli non doveva essere, quale vien dipinto dal Turonense, e dal suo Abbreviatore, perchè lo zelantissimo Papa San Leone non avrebbe permesso, che sos-

se assunto a tal grado, chi sosse pubblicamente macchiato d' adulterje di scandali. Perciò parmi più meritevol di sede Vittore Tu-(e) villor nonense (e), che ci rappresenta Avito per un buon uomo, con iscri-Tunonensis vere: Avitus, vir totius simplicitatis, in Galliis Imperium suinChronica. mit -

mit . In somma Avito, benchè venuto a Roma, e accettato da' ERA Vols. Romani, non tardò molto ad esserne odiato, se pur tutta la sua Anno 456. disgrazia non su il trovarsi egli poco in grazia di Ricimere General delle Armate, la cui prepotenza cominciò allora a farsi sentire, e crebbe poi maggiormente da l'i innanzi, siccome vedremo. Avito adunque scorgendo vacillante il suo Trono, perchè siccome notò Idacio (a), s'era egli fidato dell'aiuto a lui promesso da i Go- (a) Idacius ti, ma allora i Goti impegnati nelle conquiste in Ispagna, nol po- inChronico. tevano punto assistere: Avito, dissi, si ritirò da Roma, e giunto a Piacenza, quivi depose la Porpora, e rinunziò all'Imperio.

Perciocchè si trovò allora vacante il Vescovato di quella Città, per maggiormente accertare il Mondo, che la sua rinunzia era immutabile, prese gli Ordini sacri, e su creato Vescovo di essa Città di Piacenza. Di questo suo passaggio abbiamo per testimoni Mario Aventicense (b), e l'Autore della Miscella (c). Vittor Tu- (b) Marius nonense (d) scrive anch'egli, che Ricimere Patrizio superò Avi-Aventicens. to, e perdonando alla di lui innocenza, il fece Vescovo di Piacen- Miscell. za. Parole, che ci fanno abbastanza intendere, che Avito per for- lib. 15. za fu indotto a deporre il comando, e ch'egli non doveva essere Tunonensis quel tristo, che su pubblicato da Gregorio Turonense, e molto più inChronico. da Fredegario. Il Cronologo pubblicato dal Cuspiniano (e) scri- (e) Chronove, che nel di 17. di Maggio [del presente Anno] Avito fu pre- graphus so in Piacenza dal Generale Ricimere, e che restò ucciso Messiano nianum. Juo Patrizio. Aggiugne, che Remisco, Patrizio anch' esso, trua cidato su nel Palazzo di Classe, cioè suor di Ravenna, nel di 17. di Settembre. Bisogna dunque, che in Piacenza colto Avito da Ricimere si accomodasse alla di lui violenza, e si contentasse di mutar la Corona Cesarea in una Mitra. Ma poca durata ebbe il di lui Vescovato; perciocchè secondo Gregorio Turonense (f) aven- (f) Greger. do egli scoperto, che il Senato Romano tuttavia sdegnato contra 1, 2, c, 11. di lui, meditava di levargli la vita, prese la suga, e passato nelle Gallie voleva ritirarsi nell' Auvergne sua Patria; ma nell'andan re alla Bafilica di San Giuliano presso Brivate [oggid'i Brioude ] con assaissimi doni, cadde malato per istrada, e terminò i suoi giorni. Fu egli poscia seppellito nella Basilica suddetta. Anche Idacio fcrive, che mentre Teoderico Re de i Visigoti dimorava nella Galicia, gli fu portata la nuova, che Avito dall'Italia era giunto ad (g) Evagr. Arles. Poca fede prestiamo ad Evagrio (g), allorchè dice rapito lib. 2: c. 7. Avito dalla peste; e meno a Nicesoro (b), che il sa morto di sa (h) Nicesph. me. Conviene bensì ascoltar Teofane (i), che sotto quest' Anno (i) Theoph. ci fa

in Chronog-

Era Volg. ci fa sapere, che la Città di Ravenna su consumata dal suoco, e Anno 456. da l'i a pochi giorni Ramito Patrizio (appellato Ramisco, siccome abbiam veduto, dal Cronografo del Cuspiniano) su ucciso appresso Classe, e che dieciotto giorni dopo restò superato Avito da Remico (vuol dire Ricimere), e che creato Vescovo della Città di Piacenza, essendo passato nelle Gallie, quivi diede fine a i suoi giorni. Dieci Mesi e mezzo restò poi vacante l'Imperio, nel qual [a] Cedren. tempo per attestato di Cedreno [a] senza titolo d'Imperadore Riin Historia . cimere la fece da Imperadore, governando egli a bacchetta la Re-[b] Marius pubblica. Abbiamo da Mario Aventicense [b] sotto quest'Anno, Aventicens. che i Borgognoni, parte de' quali era passata in Ispagna, unita a Teoderico II. Re de' Visigoti, giacchè i Goti erano impegnati contro i Svevi nella Gallicia, e scarso era l'esercito Romano nelle Gallie, occuparono alcune Provincie d'esse Gallie, cioè le vicine alla Savoia, e divisero le terre co i Senatori di que'paesi. Mancò di vita in quest' Anno Meroveo Re de' Franchi, ed ebbe per Succes-[c] Gregor. fore Childerico [c] suo Figliuolo, il quale perchè cominciò a far 1. 2. c. 12. violenza alle fanciulle, incorso nello sdegno del Popolo, su costretto a mutar aria, e a rifugiarsi appresso Bisino Re della Toringia. Era stato creato Generale dell' Armata Romana nelle Gallie un certo Egidio. Seppe questi col tempo farsi cotanto amare e stimare da [d] Baron. i Franchi, che l'elessero per loro Re. Stima il Cardinal Baronio [d], Annal, Ecc. ed han creduto lo stesso altri moderni, che nel presente Anno essi Franchi mettessero il piè stabilmente nelle Gallie, ma ciò non sussisse. Seguitarono essi a dimorare di là dal Reno, finchè, siccome diremo, riuscì loro di cominciar le conquiste nel paese delle Gallie.

Anno di Cristo eccelvii. Indizione x.

di LEONE Papa 18.

di LEONE Imperadore 1.

di MAIORIANO Imperadore 1.

Confoli & FLAVIO COSTANTINO, e RUFO.

RA giunto Marciano Augusto all' età di settantacinque anni, quando sul fin di Gennaio dell' Anno presente gli convenne [e] Zonar. pagare il tributo, a cui è tenuto ogni mortale. Scrive Zonara [e] Annal.l. 14 essere corso sospetto, che morisse di veleno, fattogli dare da Aspare [f] Theoph. Patrizio. Secondo Teofane [f] avendo egli sentito con sommo di-

1pia-

ú.

J.

li

lic;

) :

spiacere il sacco di Roma, e il trasporto fatto in Affrica dell' Impera- ERA Volg. drice, e delle sue Figliuole, con somma vergogna ed ingiuria dell' Anno 457. Imperio Romano, si preparava per muover guerra a Genserico. Dovette egli finalmente prendere tal risoluzione, da che quel Re superbo s' era beffato delle di lui ambasciate, e faceva peggio che mai contro tutte le contrade maritime dell'Imperio. Per altro, secondochè s' ha da gli antichi Storici, egli era Principe mite, benigno verso tutti, di una mirabil pietà, limosiniere al maggior segno, e sopra tutto amantissimo della Pace. Scrive Zonara [a], ch'egli [a] Zonar. solea dire, che finche si può mantener la Pace, non s'ha a metter mano all'armi. Però sotto questo Principe i Greci confessavano di aver goduto il Secolo d'oro. Ebbe poche guerre, e ne uscì con onore. Ma questo suo animo pacifico servì non poco a rendere ogni dì più temerario ed orgoglioso il suddetto Re de' Vandali Genserico, il quale per testimonianza di Procopio [b], non mettendosi alcun [b] Procop. fastidio di Marciano, giacche non trovava più da sar bottino nelle de Bell. desolate spiaggie dell'Italia e Sicilia, volò in fine a saccheggiar' an- cap. 5. che l'Illirico, il Peloponneso, cioè la Morea, ed una parte della Grecia, paesi spettanti all'Imperio d'Oriente. Secondo la Cronica Alessandrina [c] Marciano favoriva non poco la Fazione Vene-[c] Cbron. ta, che usava il colore azzurro ne' Giuochi Circensi, non solo in Costantinopoli, ma dapertutto. Ora avendo la Fazione Prasina, che portava il color verde, eccitato un giorno un tumulto, egli pubblicò un Editto, con cui vietò per tre anni a qualunque d'essa Fazion Prasina il poter avere posti onorevoli, e l'essere arrolati nella milizia. Poscia nel dì 7. di Febbraio su eletto Imperadore d' Oriente Flavio Leone, uomo di singolar valore e Pietà, talchè si meritò poi il titolo di Magno, o sia Grande. A salire al Trono gli fu di molto aiuto il gran credito e potere di Aspare Patrizio nel Senato di Costantinopoli, e nell'esercito. Non riuscì ad esso Aspare con tutti i suoi maneggi d'ottenere per sè la Corona, perchè era di setta Ariana; però si rivolse a promuovere una sua creatura. Tale era Leone, che alcuni dicono nato nella Tracia, ed altri nella Dacia Illirica [d], uomo gracile di corpo, con poca barba, sen- [d] Cedren. za lettere, ma fornito di una rara prudenza. Era Tribuno, e Du- in Histor. ca del presidio militare di Selibria. Ma Aspare gli volle vendere i fuoi voti, con farsi promettere, che divenuto Imperadore avrebbe dichiarato Cefare uno de' suoi Figliuoli, probabilmente Ardaburio. Il Cardinale Baronio [e], fidatosi qui di Nicesoro, pensa, [e] Baron. che Ardaburio, nominato in que' tempi insieme con Aspare, fosse Annal. Ecc. Tomo III.

ERA Volg. il Padre dello stesso Aspare, e quel medesimo, che sece gran figura Anno 457. fotto Teodofio II. Augusto, siccome abbiam veduto. La verità è, che l'Ardaburio Patrizio, mentovato ne tempi di Leone Imperadore, fu Nipote del primo, e Figliuolo d'Alpare. Abbiamo da Pri-(a) Priscus sco Istorico (a), il quale non potè essere veduto dal Baronio, che Tom. I. Ardaburio Figliuolo d'Aspare, mentre regnava Marciano, scon-Hift. Byz. fisse i Saraceni presso Damasco. Leone promise quanto volle Aspapag. 4c. re, e proclamato Imperadore dal Senato e dall'efercito, fu coro-

nato da Anatolio Patriarca di Costantinopoli.

in Breviario cap. Is.

Succedette in quest' Anno un grande sconvolgimento nella Chie-(b) Evagr. sa d'Alessandria d'Egitto, diffusamente descritto da Evagrio (b), (c) Theodo- da Teodoro Lettore (c), e da Liberato Diacono (d). I fautori de rus Lector già morti Eretici Eutichete e Dioscoro, moltissimi tuttavia di nu-(d) Libera- mero in quella gran Città, elessero Timoteo Eluro per Patriarca, sus Diacon, nomo perfido ed iniquo. Polcia nel Giovedi santo preso San Proterio, vero e santo Patriarca d'essa Città, crudelmente l'uccisero. La Vita di questo infigne Prelato si legge ne gli Atti de' Santi d'Anversa, tessuta dal Padre Enschenio della Compagnia di Gesù; e questo Scrittore si maraviglia, come il Cardinal Baronio, Panegirista anch'egli de' meriti di questo Santo, non l'abbia inserito nel Martirologio Romano. Questo accidente diede molto che fare a San Leone Papa, e a Leone Imperadore, siccome apparisce da quanto ha raccolto il suddetto Cardinal Baronio. Era già stato vacante l'Imperio d'Occidente dieci Mesi e mezzo, quando finalmente fu creato Imperadore Majoriano di consentimento di Leone Augusto, per aspettar il quale si differì l'elezione. Il Cronologo pubblicato dal (e) Chrono. Cuspiniano (e) scrive, che Ricimere General delle milizie su creato Patrizio nel di 28. di Febbraio. Che Maioriano, nello stesso giorno ottenne esso Generalato, e poscia nel di primo d'Aprile del

logus Cuspiniani.

mil. Byz.

ultimo a me sembra il vero, per quanto vedremo. Apollinare Si-(f) Sidon. donio (f) attesta, ch'egli su concordemente eletto dal Senato, dalin Panegyr. la Plebe, e dall' Esercito. Nelle Medaglie presso il Du-Cange (g) (g) Du- si vede nominato D. N. IVLIVS MAIORIANVS P. F. AVG. Cange Fa- Dal Padre Sirmondo vien chiamato Giulio Valerio Maioriano. Certo se gli dee aggiugnere il nome della Famiglia Flavia, perchè da Costantino il Grande, e da Costanzo suo Padre in quà, tutti gl' Imperadori si gloriarono di questo nome; e i privati ancora sel

presente Anno su creato Imperadore alla campagna suori della Città alle Colonnette. Secondo la vecchia edizione della Miscella, egli fu eletto in Roma; ma secondo la mia in Ravenna; e quest'

proc-

proccuravano per privilegio. Avea questo personaggio militato ERA Volg. nelle Gallie sotto Aezio contra de' Franchi nell' Anno 445. Odiato Anno 457. dalla Moglie d'esso Aezio, su licenziato dalla milizia; e questa disavventura, dappoichè trucidato su Aezio, servì a Maioriano di merito per alzarsi appresso Valentiniano III. Augusto. Secondochè scrive Mario Aventicense (a), anch' egli con Ricimere General (a) Marius delle milizie si adoperò forte per la depression d' Avito Imperado- anchionico. re. Appena ebbe egli, siccome abbiam detto, ottenuto il Generalato dell'Armi, che spedi Burcone uno de' primarj Ufiziali contra gli Alamani, che aveano fatta una scorreria nella Rezia, vicino all'Italia, e li sconfisse. Fatto poi Imperadore diede principio al suo governo con un'altra vittoria. Secondo il solito anche nell'Anno presente venne l'Armata navale di Genserico Re de' Vandali, condotta da suo Cognato a radere quel poco, che restava nelle tante volte spogliata Campania verso la sboccatura in mare del fiume Volturno. Accorsero le soldatesce Romane, e diedero a que Barbari una rotta con farne molti prigioni, e levar loro la preda, che già menavano alle lor navi. Apollinare Sidonio è quegli, che descrive, e Poeticamente ingrandisce questa vittoria. Nell' Anno presente ancora, secondochè scrive Teofane (b), seguitato dal Padre (b) Theoph. Pagi (c), il Re Genserico finalmente s'indusse a lasciare in liber-inChronogr. tà l'Imperadrice Eudossia, Vedova di Valentiniano III. Augusto, Crit. Baron. e Placidia sua minor Figliuola; ma dopo avere anch' egli indotta Eudocia, Figliuola maggiore d'essa Imperadrice, a prendere per Marito Unnerico suo primogenito. Abbiamo da Procopio (d), che (d) Procop. ad istanza di Leone Imperador d'Oriente il Re barbaro condiscese de Bell. a rilasciar queste due Principesse, le quali surono condotte a Co-lib. 1. c. 5. stantinopoli. Ma abbiamo motivo di credere, che questo affare passasse molto più tardi, e però rivedremo questa partita più abbasso. Leggonsi poi nel Codice di Giustiniano due Leggi (e) date (e) 1.8.6 contra gli Eretici sotto questo medesimo Anno Idibus Augusti in Co- 9. Cadic. de Harericis. stantinopoli, ma amendue fallate nel Titolo. Nella prima v'ha Impp. Valentinianus O Marcianus Augusti, Palladio Præfecto Pratorii. La seconda Imp. Marcianus. Col di 15. d'Agosto non s'accorda Marciano, perchè allora regnava Leone; e molto men vi s'accorda Valentiniano, ch'era stato tolto di vita nell'Anno 455.

L.

Pů:

FOI!

1 20

Lea

0 1

Id

[63

uelf

e Si

180

ERA Volg. ANNO 458. Anno di Cristo cocciviii. Indizione xi.

di LEONE Papa 19.

di LEONE Imperadore 2.

di MAIORIANO Imperadore 2.

Confoli { FLAVIO LEONE AUGUSTO, FLAVIO MAIORIANO AUGUSTO.

Codic. Theudof.

[a] Tom.6. RA le novelle Leggi di Maioriano Augusto, una [a] se ne legge, consistente in una Lettera scritta da esso, mentre era in in Append. Ravenna, al Senato Romano, a di 13. di Gennaio e Data Maioriano Augusto Console, perchè non era peranche giunta da Costantinopoli la notizia del Console Orientale, che su lo stesso Leone Augusto. Quivi rammenta d'essere stato alzato al Trono Imperiale dal concorde volere del medesimo Senato e dell'Esercito. Fa loro sapere il Consolato da sè preso nelle Calende di Gennaio; e l'attenzione, ch'egli avea con Ricimere Patrizio per far rifiorire l'esercito. Però, siccome dissi poco dianzi, l'elezione ed esaltazione sua dovette seguire non in Roma, ma bensì in Ravenna. Dice in oltre d'aver liberato l'Imperio colla buona guardia da i Nemici esterni, e dalle stragi dimestiche. Promette buon trattamento a i Romani, e gran cose in benefizio del Pubblico. Con altra Legge ordinò egli, che ogni Città eleggesse Uomini savj e dabbene per difensori, i quali facessero osfervare i Privilegi, senza che la gente sosse obbligata a ricorrere al Principe. Rimise in un'altra i Tributi non pagati, e levò gli Esattori mandati dalla Corte, che sacevano mille estorsioni ed aggravi al Popolo, volendo, che spettasse l'elazione a i Giudici de' Luoghi. Con altre Leggi vietò il demolire i pubblici edifizi di Roma; e perchè non mancava gente, che obbligava le sue Figliuole vergini di buon'ora a prendere il sacro velo, o contra lor voglia, o senza sapere quel che si facessero: ordinò, che le Vergini non si potessero consecrare a Dio prima dell' Anno quarantesimo della loro età: editto, che si crede proccurato da San Leone [b] Anastas. Papa, il quale sappiamo dalla sua Vita [b], che pubblicò un simil Biblicthe decreto. Altre provvisioni pel buon governo d'allora si veggono es-Leone Ma- presse in altre Leggi dal medesimo Maioriano, atte non poco a fareno. le l'intendere, ch'egli era personaggio degno di tener le redini delin Panegyr. la Monarchia Romana. Raccogliesi poi da Apollinare Sidonio [c], Mainiani. che il Popolo di Lione non doveva avere riconosciuto per suo Signo-

re Maioriano; e però fu necessitato esso Augusto ad adoperar la for- ERA Volg. za contra di quella Città, con averla costretta alla resa. Lo stesso Anno 458. Sidonio quegli fu, che impetrò il perdono a que'Cittadini. Era tuttavia in Ravenna Maioriano a dì 6. di Novembre, ciò apparendo in una sua Legge. Da lì innanzi egli si mosse verso la Gallia, benchè fosse già arrivato il verno, e l'Alpi si trovassero cariche di neve e di ghiacci. Arrivato a Lione, ivi fu, che il suddetto Sidonio recitò in suo onore il Panegirico, che abbiamo tuttavia. Era stato finora tutto lo studio di questo Imperadore in raunar soldati, e in proccurarne de gli ausiliari da i Goti, Franchi, Borgognoni, ed altri Popoli della Germania, per formare una possente Armata, con disegno di passare in Affrica contra del Re Genserico, Corsaro implacabile, che ogni anno veniva a portar la desolazione in qualche contrada d'Italia e delle Gallie. Sappiamo da Vittore Vitenfe [a], che questo Re barbaro dopo la morte di Valentiniano III. Augusto ingoiò tutto il resto dell' Affrica, ch' esso Imperadore avea Vitensis I. I. fin' allora salvato dalla voracità di costui. Però Maioriano s' era messo in pensiero di portar le sue armi colà; ma gli mancavano le navi, perciocchè s'era perduto il bell'ordine ed uso de gli antichi Imperadori di tener sempre in piedi diverse ben allestite Armate navali, a Ravenna, al Miseno, nella Gallia, a Frejus, nel Ponto, nella Siria, nell'Egitto, nell'Affrica, ed altrove.

11;

15

17:

2

rli:

PER testimonianza di Prisco Storico [b], Maioriano sece istanza [b] Priscus a Leone Imperador d'Oriente per aver navi atte a tale spedizione; pag. 42. ma perchè durava la pace tra quell' Augusto e i Vandali (il che recò Histor. Byz. un incredibil danno all'Imperio d'Occidente) Leone non potè somministrargliene. Pertanto Maioriano nell' Anno presente sece ogni sforzo possibile, per sar sabbricare navi in varie parti dell'Imperio. E chi prestasse sede al suddetto Sidonio, egli era dietro a mettere insieme un' Armata non minore di quella di Serse. Ma Sidonio era Poeta, e a lui era lecito il dar nelle trombe, e ingrandir anche le picciole cose. Racconta Procopio [c], (e lo riferisce a quest' Anno [c] Procopo il Sigonio), che Maioriano, uomo, dic'egli, da anteporsi a quanti de Bell-Imperadori fin' allora aveano regnato, a cagion delle tante Virtù, 1.1.6.7. ch'egli possedeva, dopo aver preparata una considerabil flotta, per condurla in Affrica, si portò prima nella Liguria, ed incognito quasi Ambasciatore di là passò in Affrica, fotto pretesto di trattar della Pace, con essersi prima fatta tingere la bionda capigliatura, per cui sarebbe stato facilmente riconosciuto. Fu accolto con buone maniere da Genserico, e menato anche a vedere il Palazzo, l'Arsenale,

ANNO 458.

ERA Volg. e l'Armeria; ed avendo soddisfatto alla sua curiosità, se ne tornà felicemente nella Liguria con fama di attentissimo Capitano, ma non d'Imperadore prudente. Poscia condotta l'Armata navale a Gibilterra, meditava già di sbarcare l'esercito in Affrica con tanta allegria delle milizie, che tutti si tenevano in pugno la ricupera di quelle Provincie. Ma sopragiuntagli una disenteria, pose fine ai suoi giorni e disegni. Creda chi vuole questa ardita impresa di Maioriano. Certo è, che questo buon Principe non mancò di vita in quest' Anno, nè morì di quel male. Per conto nulladimeno del-[a] Cassiod. la spedizione suddetta, Cassiodorio [a] al presente Anno scrive: His Consulibus Majorianus in Africam movit provinciam. In oltre [b] Prisous abbiamo da Prisco Istorico [b] (ma senza ch'egli specifichi l'An-

Pag. 42.

no), che Maioriano con trecento navi, ed un possente esercito tentò di penetrare nell' Affrica. Ciò udito il Re de' Vandali gli spedì Ambasciatori, esibendosi pronto a trattare ed aggiustare amichevolmente qualunque controversia, che passasse fra loro. Ma che nulla avendo potuto ottenere dal Romano Augusto, mise a ferro e fuoco tutto il paese della Mauritania, dove era disposta di piombare dalla Spagna l'Armata navale di Maioriano, ed avvelenò ancora l'acque: non certo quelle de' Fiumi. Altro non abbiamo da lui; ma abbastanza ne abbiamo per credere, che non seguisse il meditato passaggio di questo Imperadore in Affrica, e molto meno l'assedio di Cartagine. Oltre di che i tentativi di Maioriano contra di Genserico dovettero succedere più tardi, siccome vedremo; perchè certo di quest' Anno egli non passò in Ispagna. Abbiamo da [1] Idacius Idacio [c], che essendo Teoderico II. Re de' Visigoti ritornato nelle Gallie per cattive nuove, che gli erano giunte, lasciò nelle Spagne una parte delle sue truppe, da cui surono messe a sacco ed incendiate le Città d'Astorga e di Palenza nella Gallicia. Che i Svevi anch' essi saccheggiarono la Lusitania, e presero sotto apparenza di pace Lisbona. Ma son confusi presso d'Idacio gli Anni in quesi tempi, nè si può ben accertare, quando succedessero tali scop-

certi.

Anno

Anno di Cristo cccclix. Indizione xir.

di LEONE Papa 20.

di LEONE Imperadore 3.

di Maioriano Imperadore 3.

Confoli & PATRIZIO, e FLAVIO RICIMERE.

U Console Orientale Patrizio, ed era Figliuolo d' Aspare Patrizio, il primo mobile dopo l'Imperador Leone nell'Impe- Anno 452. io d'Oriente. Ricimere Patrizio su Console dell'Occidente, anth'egli potentissimo nell'Occidentale Imperio. Dimorava nelle Gallie Maioriano Augusto, ed abbiamo sufficiente lume da Idacio, che vi fossero delle rotture fra lui, e Teoderico II. Re de' Visigoti, abitante in Tolosa. Certo egli scrive, che essendo stati battuti in un conflitto i Goti, si venne poi a concludere una Pace sodissima fra loro. Il Sigonio scrive, che Teoderico in quest' Anno pord le sue armi fino al Rodano, saccheggiando tutto il paese, e che con tanta forza assediò la Città di Lione, che se ne impadronì, e recò a quella illustre Città la desolazione. Di ciò io non truovo vestigio alcuno presso gli antichi, se non che Apollinare Sidonio raconta questa disavventura de' Lionesi con dire, che n'era stato cacliato il nimico, ed essere rimasta la Città senza abitatori, la campagna senza buoi e agricoltori. Si figurò, per quanto io credo, l Sigonio proceduta la calamità di Lione da i Visigoti, che l'avesero presa. Ma ben considerate le parole di Sidonio sembra più osto, che i Lionesi sedotti da qualche prepotente, chiamato nenico della Patria, si sossero ribellati a Maioriano Augusto, o nol volessero riconoscere per Imperadore, e che perciò su assediata e nalmenata la loro Città con grave esterminio; ed avendo dipoi mplorato il perdono, l'ottennero per intercessione del medesimo Sidonio. Succedette quel fatto, prima ch'esso Sidonio recitasse il uo Panegirico; e però appartiene all'Anno precedente. Intanto i ivevi, l'una parte de' quali aveva eletto Mandra per suo Re, e l' Itra ubbidiva a Rechimondo, faceano a chi potea far peggio ora nela Gallicia, ed ora nella Lusitania. I Visigoti anch'essi nella Betica enevano inquieti que' Popoli, di maniera che tutta la Spagna Ocidentale era piena di guai. In questi tempi Leone Imperador d' Driente, non avendo alcuna guerra confiderabile sulle spalle, atendeva a i doveri della Religione. Crede il Cardinal Baronio,

ERA Volg. ch'egli in quest' Anno facesse congregare in Costantinopoli un Con-Anno 459. cilio, a cui si sa, che intervennero Vescovi in numero di ottantuno, per provvedere a i bisogni della Chiesa d'Oriente, tuttavia inquietata da gli Eutichiani, e Nestoriani. Tutto ciò ad istanza di San Leone Papa, che avea spediti colà Domiziano e Geminiano Vescovi suoi Legati, l'ultimo de' quali va conghietturando il Baronio, che potesse essere Vescovo di Modena, diverso da San Geminiano Protettore di questa Città, il quale mancò di vivere quaggiù nell' Anno di Cristo 397. Era Vescovo allora di Costantinopoli Gennadio. Per ordine ancora d'esso Leone Augusto su cacciato in esilio Timoteo Eluro, usurpatore della Sedia Episcopale d'Alessandria.

Anno di Cristo ccccix. Indizione XIII.

di LEONE Papa 21.

di LEONE Imperadore 4.

di Maioriano Imperadore 4.

Consoli & MAGNO, ed APOLLONIO.

I L primo di questi Consoli su Occidentale, ed è lodato da Apol-[a] Sidon. L linare Sidonio [a]. L'altro era Confole dell'Oriente, ed avea Poemate 23 efercitata la carica di Prefetto del Pretorio in quelle parti. Dimorava tuttavia nelle Gallie Maioriano Augusto, e dobbiamo adirarci colla Storia digiuna e scarsa di que' tempi, che ci lascia troppo al buio intorno a i fatti di questo Imperadore, ed a gli avvenimenti d'Italia. Tuttavia abbiamo da Giordano Storico, ch'egli mise in dovere gli Alani, che infestavano esse Gallie. Poscia, siccome si ri-[b] Idacius cava da Idacio [b], e da Mario Aventicense [c], egli nel Mese di in Chronic. Maggio passò in Ispagna colla risoluzione accennata di sopra di por-Aventicens. tar la guerra in Affrica contra dell'insopportabile Genserico Re de' inChronico. Vandali. Aveva egli preparate nelle spiaggie di Cartagena alquante navi da valersene nel medesimo passaggio. Ma ne surono segretamente avvisati i Vandali; e costoro coll'intelligenza, che aveano con alcunitraditori, all'improvviso comparvero addosso a que' Legni; e trovandoli mal custoditi, se li condussero via. Questo accidente fece desistere Maioriano dall' impresa dell' Affrica. Così Idacio: a cui si dee aggiugnere quanto di sopra rapportai scritto da Prisco Istorico intorno a i preparamenti di questo Imperadore contra di Genferico, il quale spedì Ambasciatori a Maioriano per aver pace. Dal che vegniamo ad intendere, che gli era almeno riuscito di

far-

fargli paura. Vittore Tunonense [a] altro non dice, se non che in ERA Volg. questi giorni Maioriano Imperadore venne ad Augusta, probabil- Anno 460. mente Città della Spagna. Ci resta una Legge [b] pubblicata da Tunonensis lui nel presente Anno, e data in Arles a di 28. di Marzo, dove in Chronico. proibisce a chichessia il forzare alcuno ad entrare nel Clero, e a pren- [b] Codic. dere gli Ordini sacri, con parlare spezialmente a que' Genitori, Tom. 6. in che per lasciare benestanti alcuni de'lor prediletti Figliuoli, vio- Appen. lentavano gli altri ad arrolarsi nella milizia Ecclesiastica. Vien parimente da esso intimata la pena della morte a chi per sorza levasse di Chiesa un Reo colà rifugiato. Un' altra Legge del medesimo Maioriano intorno a gli Adulterj si legge, data in Arles, ma col vizioso Consolato di Ricimere e Clearco, che cade nell' Anno 384. Terminò il corso di sua vita in quest' Anno Eudocia Augusta, Vedova di Teodosio II. Imperadore. Seguì la sua morte in Gerusalemme a dì 20. d'Ottobre, e prima di passare all'altro Mondo, protestò solennemente alla presenza di tutti, ch'ella era innocente affatto per conto de' sospetti conceputi contra di lei dall' Augusto suo Conforte in occasione del pomo donato a Paolino. Cirillo Monaco nella Vita di Sant' Eutimio [c], parla con tutto onore di questa [c]Coteler. Principessa, chiamandola Beata, ed asserendo, ch'ella avea sab- Monument. Eccl. Grac. bricate assaissime Chiese a Cristo, e tanti Monasterj, e Spedali di Tom. 4. Poveri e di Vecchi, che si durava fatica a contarli. Niceforo [d] [d] Niceph. aggiugne, ch'ella morì in età di sessantasette anni, e su seppellita nel suntuosissimo Tempio innalzato da lei in onore di Dio, e memoria di Santo Stefano Protomartire fuori di Gerusalemme. Lasciò dopo di sè varj Libri da essa composti, cioè i sacri Centoni composti con pezzi di versi Omerici, i primi otto Libri del vecchio Testamento ridotti in versi, con altre simili opere, frutti non meno della Pietà, che dell'Ingegno suo. Passò anche a miglior vita in quest' Anno ( se pur ciò non succedette nel seguente ) l'ammirabil Anacoreta San Simeone Stilita, così appellato, per essere vivuto circa quarant'anni in un'alta Colonna sopra un monte nella Diocesi d' Antiochia. In questi medesimi tempi più che mai erano afflute in Ispagna [e] le Provincie della Gallicia, e Lusitania, parte da i [e]Iducius Visigoti, e parte da i Svevi, al Re de'quali Mandra, uomo per- in Chronico. verso, su recisa la testa. Fra queste consusioni toccò ancora ad Idacio Vescovo di Limica, o dell'Acque Flavie nella suddetta Provincia della Gallicia, e Storico di questi tempi, d'essere fatto prigione da essi Svevi, con aver solamente da l'a tre Mesi ricuperata la libertà. Dopo la morte di Mandra insorse gran lite fra Rechimon-Tomo III. Aado,

0:

ERA Volg. do, e Frumario per succedere nella porzione a lui spettante del Re-Anno 460. gno. Ma queste cose probabilmente avvennero nell'Anno susseguente.

Anno di Cristo ccccixi. Indizione xiv.

d'ILARO Papa I.

di LEONE Imperadore 5.

di SEVERO Imperadore 1.

Confoli & SEVERINO, e DAGALAIFO.

lib. 1. Epi-Rola II.

inChronico.

Everino su Console per l'Imperio Occidentale, Dagalaiso per l'Orientale. Secondo Teofane (a) questi era Figliuolo d'Ario-(a) Theoph. L in Chronog. bindo Generale d'Armata sotto Teodosio minore, e stato Console nell' Anno 434. Per quanto si ricava da una Lettera di Apollina-(b) Sidon. re (b), Maioriano Augusto era già tornato dalla Spagna nelle Gallie. Ed anche Idacio (c) lasciò scritto, non so se sul fine del prece-(c) Idacius dente Anno, o nel principio del presente, che esso Augusto s'era messo in viaggio verso l'Italia. Ma si dovette sermare ad Arles nella Gallia, perchè Sidonio suddetto racconta d'essere intervenuto ad un solenne convito d'esso Imperadore in quella Città, e a i Giuochi Circensi, probabilmente celebrati per l'Anno Quinquennale d'esso Imperadore, che ebbe principio nel primo di d'Aprile dell' Anno corrente. Di la passò il buono, ma infelice Augusto in Italia, e venne a trovar la morte. Ricimere, Barbaro di nazione, ed Ariano di credenza, appellato in una Legge a lui indirizzata dallo steffo Maioriano, Conte, Generale dell' Armate, e Patrizio, quel medesimo, che aveva cooperato alla di lui esaltazione, e saceva la prima figura dopo lui nell'Imperio d'Occidente: quegli fu, che mosso da invidia verso di un Principe Cattolico, e di tanto senno ed attività, attizzato anche da altre malvagie persone, congiurò con Severo Patrizio per levarlo di vita. Non sì tosto su giunto Maioriano a Tortona, che Ricimere coll'esercito sotto specie d'onore venne a trovarlo; e disposte tutte le cose, per quanto s'ha dal Crono-(d) Crono- logo pubblicato dal Cuspiniano (d), e dal Panvinio, nel di 2. d' Agosto l'obbligò colla forza a deporre la Porpora; e poscia condottolo al fiume Iria, dove al presente è Voghiera, una volta Vicus Iria, quivi nel dì 7. del medesimo Mese barbaramente gli tolse

logus Cufpiniani.

(e) Procop. la vita. Procopio (e) il fa morto di disenteria, dopo averlo som-Vandstellt. mamente lodato per le sue Virtu. Ma di un male più spedito, che cap. 7. quel-

quello della disenteria, perì questo dignissimo Principe. Niun'al- ERA Volge tra particolarità di questa iniqua azione ci è stata conservata dall' Anno 461. antica Istoria. Credette il Cardinal Baronio (a) che la sua morte (a) Baron. seguisse presso a Dertona Città della Spagna; ma egli confuse Der-Annal. Ecc. tosa di Spagna con Dertona della Liguria, colonia de'Romani, oggidichiamata Tortona. L'indegno Severo, appellato da alcuni Severiano, a segreta requisizione di cui su commessa tanta iniquità, non usurpò già subito l'Imperio. Volle probabilmente prima scandagliare l'animo di Leone Imperador d'Oriente, e guadagnar i voti del Senato Romano, giacchè non gli mancavano quei dell'esercito. Finalmente nel d' 19. di Novembre dell' Anno presente egli fu dichiarato Imperadore in Ravenna. Idacio scrive col consentimento del Senato. Costui da Cassiodorio (b) è chiamato Natione (b) Cassioda Lucanus, cioè di quella Provincia, che oggidì nel Regno di Na-inChronico. poli si chiama Basilicata. Ne apparisce, quai gradi illustri egli avesse fin allora goduti. Nelle Medaglie (c) presso il Mezzabarba (c) Mediob. egli è chiamato D. N. LIBIVS SEVERVS P. F. AVG. e non già Imperator. Vibius, come il Padre Pagi (d) ha creduto. Libius sembra detto (d) Pagius in vece di Livius. Venne in quest' Anno a mancare di vita San Crit. Baron. Leone Romano Pontefice, uno de più infigni Pastori, che abbia avuto la Chiesa di Dio, e a cui pochi altri vanno del pari. Pontesice per le sue eminenti Virtù ed azioni, pel suo infaticabil zelo in difesa della vera Religione, e per la maestosa sua eloquenza, ben degno del titolo di Magno o sia di Grande, che nè pure l'antichità gli ha negato. Pretende il Padre Pagi, che la sua morte accadesse nel dì 4. di Novembre; e però la Festa, che ora di lui facciamo nell'undecimo giorno d'Aprile, riguardi una Traslazione del suo facro corpo, e non già il tempo, in cui fini di vivere al Mondo. Dopo sette giorni di Sede vacante ebbe per Successore Il aro di nazione Sardo, che già fu inviato a Costantinopoli Legato da San Leone nell' Anno 449. al Concilio d'Efeso, che poi terminò in un scandaloso Conciliabolo. Questi appena consecrato (e) spedi le sue (e) Anastas. circolari per tutta la Cristianità con quivi condennare Nestorio ed in Vita His-Eutichete, ed approvare i Concilj Niceno, Efesino, e Calcedonese, e l'Opere di San Leone suo Antecessore. Nulla dice il Cardinal Baronio intorno all'aver egli tralasciato il Costantinopolitano, che pur fu Universale. Così già non fece San Gregorio Magno.

6

10.

ERA Volg. ANNO 462. Anno di Cristo cccclxii. Indizione xv.

d'ILARO Papa 2.

di LEONE Imperadore 6.

di SEVERO Imperadore 2.

Consoli { LEONE AUGUSTO per la seconda volta, LIBIO SEVERO AUGUSTO.

Chrunico.

(a) Marcell. ARCELLINO Conte (a) non mette per Consoli di quest'

Comes in Anno, se non Leone Augusto, Leone Augusto II. Consule. Segno è questo, che in Oriente non dovette essere approvata da esso Leone Imperadore l'elezion di Severo in Imperador d'Occidente; e perdegli non su riconosciuto nè pure per Console da gli Scrittori Orientali. E trovandosi in una Lettera di Papa Ilaro, scritta nel Dicembre commemorato il solo Severo Console, ancor questo

Tom. I. pag. 42.

ci fa conoscere, ch'egli solo prese il Consolato in Italia, e ci da qualche indicio, che non dovea peranche passare buona armonia fra Leone e Severo. Sembra poi, che al presente Anno possa appartenere (b) Priscus ciò che abbiamo da Prisco Istorico di que' tempi. (b) Scrive egli, Hiffor. Byz. che dopo la morte di Maioriano gli affari dell'Italia andavano alla peggio, perchè dall'un canto Genserico Re de' Vandali continuamente or quà or là colle sue flotte portava l'eccidio; e dall'altro nelle Gallie era Nigidio [ di lui parlerenso più fondatamente all'Anno susseguente], il quale raccolto un grande efercito di que' Galli, che avevano militato sotto Maioriano, allorchè egli passò in Ispagna, minacciava all'Italia [cioè a Severo e Ricimere] il gastigo dovuto alla loro iniquità, per aver tolto sì crudelmente dal Mondo l'infelice Maioriano Augusto. La buona fortuna volle, che mentre egli s'accingeva a venire in Italia, i Visigoti nell' Aquitania secero delle novità ai confini delle Provincie Romane, da esso Nigidio governate, ed egli su obbligato a sar loro guerra, con dare un gran faggio del suo valore in varicimenti contro que' Barbari. Ora ritrovandosi in mezzo a questi danni e pericoli il Senato Romano, o sia Severo Imperadore, fu spedito all'Imperador Leone in Oriente per aver de i soccorsi; ma nulla si potè ottenere. Fu eziandio inviato Filarco per Ambasciatore a Marcellino, per esortarlo a non muovere l'armi contro l'Imperio d'Occidente. Questi non par diverso persona nobile, e samiliare una volta d'Aezio. Ma ucciso che su

(c) Procop. da quel Marcelliano, di cui parla Procopio (c) con dire, ch' egli era V.n tal. 116. I. c. 6. Aczia

Aezio nell' Anno 454. cominciò a negar l'ubbidienza all' Imperado- ERA Volg. re, e a poco a poco formato un gran partito, e guadagnati gli animi Anno 462, de' Popoli, aveva usurpata la fignoria della Dalmazia, senza che alcuno osasse di disturbarlo, non che di dargli battaglia. Seguita a dire Procopio, che riuscì a Leone Imperadore d'Oriente d'indurre questo Marcelliano, o sia Marcellino, ad assalire la Sardegna, in cui dominavano allora i Vandali. Ed in fatti egli s'impadroni di quell'Isola con cacciarne que Barbari. Ciò non potè eseguirsi, se non con una poderosa Flotta condotta dall' Adriatico nel Mediterraneo. Passò dipoi il sopra mentovato Filarco Ambasciatore in Affrica per sar cessare il Re Genserico da tante ostilità; ma ebbe un bel dire; gli convenne tornarsene indietro senz'alcuna buona risposta. Imperciocchè Genferico minacciò di non defistere mai dalla guerra, finchè non gli fossero consegnati i beni di Valentiniano Augusto e di

Aezio, amendue già morti.

Si,

ei

12

il.

di. 11

jè.

0 [

23

Į.

AVEVA egli già ottenuto dall'Imperadore d'Oriente una parte d'essi beni a nome di Eudocia, Figliuola d'esso Valentiniano, che era maritata ad Unnerico suo Figliuolo. Con tal pretensione o pretesto il Rebarbaro non lasciava anno, che non approdasse colle sue flotte ai lidi dell'Italia, e vi commettesse un mondo di mali. Aggiugne Prisco Istorico (a), che Genserico non volendo più stare a i (a) Priscus patti già fatti con Maioriano Imperadore [ parole, che indicano lui Pag. 74. già morto ] mandò un'Armata di Vandali e Mori a devastar la Sicilia. E potè ben farlo, perchè Marcellino [o sia Marcelliano, di cui abbiam parlato poco fa ], il quale comandava in quell' Isola, e probabilmente se n'era impadronito, e forse non senza intelligenza di Leone Imperador d'Oriente, se n'era ritirato, dappoiche Ricimere gli avea fatto desertare la maggior parte de' suoi soldati con tirarli al suo servigio, nè gli pareva di star sicuro dalle insidie d'esso Ricimere in Sicilia. Fu dunque [feguita a dire Prisco] inviata a Genserico un' ambasciata da Ricimere con fargli istanza, che non violasse i patti. Ed un' altra pure gli venne dall' Imperadore d'Oriente con premura, perchè non molestasse l'Italia, e la Sicilia, e perchè restituisse le Auguste Principesse. Genserico mosso da queste e da altre Ambasciate, a lui pervenute da più bande, finalmente si contentò di rimettere in libertà la Vedova Imperadrice Eudossia colla Figliuola Placidia, già maritata con Olibrio Senatore Romano, ritenendo Eudocia, Figliuola primogenita d'essa Imperadrice, e divenuta Moglie d'Unnerico suo Figliuolo. Perciò sembra più probabile, che non già nell' Anno 457. come vuole il Pa-

302.76.

ERA Volg. dre Pagi, fondato sull'asserzione di Teofane, ma si bene nel pre-Anno 462. sente, seguisse la liberazione di queste due Principesse, le quali [a] Idacius passarono a Costantinopoli. Anche Idacio [a] Storico contemporaneo, scrive all' Anno presente, se pure non parla del susseguente. essendo imbrogliati i numeri della sua Cronica, che Genserico rimandò a Costantinopoli la Vedova di Valentiniano, delle cui Figliuole l'una fu maritata con Gentone Figliuolo di Genserico, e l' altra ad Olibrio Senatore Romano. Certo è, che Gentone era Figliuol minore d'esso Re Genserico. Non a lui però, ma ad Unnerico primogenito fu congiunta in matrimonio Eudocia per attestato di tutti gli altri Storici. Quel solo, che si può opporre, si è ciò, [b] Priscus che lo stesso Prisco [b] nel fine de' suoi Estratti racconta con dire, che Leone Imperadore fece sapere a Genserico l'assunzione di Antemio all'Imperio d'Occidente, con intimargli la guerra, se non lasciava in pace l'Italia, e non restituiva la libertà alle Regine. Se ne tornò il Messo, e riferì, che Genserico in vece di sar caso di tale intimazione, faceva più vigorosamente che mai preparamenti di guerra, adducendo per iscusa, che i giovani Romani aveano contravenuto a i patti. Se questo è, bisogna rimettere qualche

Anno di Cristo cccclxiii. Indizione i.

d'ILARO Papa 3.

di LEONE Imperadore 7.

di SEVERO Imperadore 3.

Confoli { FLAVIO CECINA BASILIO, e VIVIANO.

anno ancora più tardi la libertà renduta ad esse Auguste.

Tit. I. in. Appendic. Theodof.

D'Asilio su Console per l'Occidente, e persona di singolari vir-1 tù, per le quali vien commendato da Sidonio Apollinare [c]. [c] Sidon. Diù, per le quali vien commendato da Sidonio Apollinare [c]. Li. Epifi.9. Ed essendo nominato egli solo in una Legge di Severo Imperadore, in un' Iscrizione riferita dal Cardinal Noris, e dal Fabretti, e nella Lettera undecima di Papa Ilaro, di quà vien qualche indicio, che non per anche fosse seguita buona armonia tra Leone Imperadore d'Oriente, e Severo Imperador d'Occidente, se non che in una [d] Tom.6. Legge d'esso Imperador Leone [d], data in quest' Anno, amendue i Consoli si veggono nominati. Ma si osservi, che nel Titolo il solo Leone Augusto senza Severo fa quella Legge, il che non si praticava, quando gl'Imperadori erano in concordia. Ed in oltre al Con-

Console di chi faceva la Legge, si dava il primo luogo; e in essa Era Volg. Legge vien mentovato prima Basilio. La Legge suddetta di Seve- Anno 463. ro Augusto [a] ordina, che le Vedove abbiano da goder l'usufrut- [a] l. 12. to della donazione lor fatta per cagion delle Nozze dal Marito, ma nian. de con rimaner salva la proprietà in savor de' figliuoli. Quali altre im- Advocat. prese sacesse questo Imperadore, nol sappiamo, sì perchè la Storia dicior. ci lascia in questo al buio, o pure perchè egli nulla operò, che meritasse di passare a i posteri. Nel presente Anno (se pur non su nel precedente) abbiamo da Idacio [b], che Agrippino Conte, nobil [b]Idacius persona della Gallia, perchè passava nimicizia tra lui ed Egidio Con- in Chronic. te, uomo infigne, proditoriamente diede la Città di Narbona sua patria a Teoderico Re de' Goti, o sia de' Visigoti, affinchè gli fossero in aiuto. Questo Egidio è quel medesimo, che vedemmo di sopra all' Anno 456. mentovato da Gregorio Turonense [c], inviato [c] Gregor. da Roma nelle Gallie per Generale dell' Armata Romana, e che s' Tuvonensis era fatto cotanto amare da i Franchi, dappoichè ebbero cacciato il Re loro Childerico, che l'aveano eletto per loro Re. Abbiamo veduto nel precedente Anno fatta menzione da Prisco Istorico di un Nigidio valoroso Generale d'Armata, che fece di grandi prodezze contro i Goti. Quel nome è gualto, e si dee scrivere Egidio, così esigendo i tempi e le azioni. Seguita a scrivere Idacio, che essendosi inoltrato Federico, Fratello del Re Teoderico II. coll'elercito de' Goti contro ad Egidio Conte dell'una e dell'altra milizia, commendato dalla fama per Uomo caro a Dio a cagion delle sue buone opere, restò esso Federico ucciso co i suoi in una battaglia. Mario Aventicense [d] anch' egli c'insegna sotto il presente An- [d] Marias no, che segui un combattimento fra Egidio, e i Goti, tra il fiume Aventicenso Ligere (oggidila Loire) e il Ligericino, presso Orleans, in cui fu morto Federico Re de' Goti. Non era veramente questo Federico Re, ma solamente Fratello di Teoderico Re de i Goti. Per conto poi d' Agrippino Conte, parla di lui l' Autore [e] della Vita di San [e] Bollan-Lupicino Abbate del Monistero di Giura nella Borgogna, con di- dus Act. re, che Egidio Generale dell' Armi Romane nella Gallia maliziosa- diem 21. mente lo screditò come traditore, e l'inviò a Roma, dove su con-Martii. dennato a morte. Ma per miracolo fu liberato, ed affoluto se ne tornò nella Gallia. Se ciò è vero, non era già Egidio quell' nomo 'sì dabbene', che Idacio poco sa ci rappresentò. A quest' Anno riferisce il Baronio [f] il Concilio II. Arausicano (d'Oranges) te- [f] Baron. nuto da moltissimi santi Vescovi delle Gallie, e celebre per la con-Annal. Ecc. danna de' Semipelagiani: ma esso appartiene all' Anno 529, come hanComes in Chronico.

Era Volg. hanno già offervato il Cardinal Noris (a), ed altri Eruditi. Mar-Anno 463. cellino Conte (b) nel presente Anno sa menzione onorevole di San Hist. Pela- Prospero d' Aquitania, non già Vescovo di Ries nella Gallia, nè gian. lib. 2. di Reggio di Lombardia, ma probabilmente Prete, che doveva (b) Marcel. essere tuttavia vivente, Scrittore riguardevole della Chiesa di Dio. Correa voce allora, ch'egli avesse servito di Segretario delle Lettere a San Leone Papa. Fiori in questi medesimi tempi Vittorio d' Aguitania, Prete anch'esso, che non inverisimilmente vien creduto aggregato al Clero Romano, da cui su formato un Ciclo samofo d'anni 532. Portò opinione il suddetto Cardinal Baronio, ch'esso Ciclo fosse composto in quest' Anno ad istanza d' Il aro Papa; ma secondochè hanno avvertito il Bucherio, l'Antelmio, il Pagi, ed altri, su esso sabbricato nell' Anno 457. a requisizione di San Leone Papa, mentr'era tuttavia Arcidiacono della Chiesa Romana Ilaro, che poi fu Papa.

Anno di Cristo cccclxiv. Indizione II.

d'ILARO Papa 4.

di LEONE Imperadore 8.

di Severo Imperadore 4.

Consoli & Rustico, e Flavio Anicio Olibrio.

Librio, che in quest'Anno su Console, quel medesimo è, che fu Marito di Placidia Figlinola di Valentiniano II. Imperadore; e lui ancora vedremo fra poco Imperador d'Occidente. Cre-(c) Pagius de il Padre Pagi (c), che amenduni questi Consoli sossero dichiara-Crin Baren. ti tali in Oriente, e può stare; perchè in fine Olibrio era Senatore Romano, quantunque dopo il sacco dato a Roma da Genserico egli si fosse ritirato a Costantinopoli. Non sarebbe nondimeno inverifimile, ch'egli se ne sosse prima d'ora ritornato a Roma anche per solennizzare il suo Consolato. Abbiamo vari Autori, cioè Cassiodorio (d), Marcellino Conte (e), e il Cronologo del Cuspiniano, (e) Marcell. (f) i quali attestano, che nel presente Anno Beorgor Re de gli Ala-(f) Chrono. ni, credendosi di far qualche grosso bottino o conquista, calò dalle logus Cuspi- Gallie in Italia con un poderoso efercito. Ma gli su alla vita Ricimere Patrizio e Generale dell' Armi Romane, e non già Re, come ha il testo di Marcellino, ed avendolo colto presso a Bergamo (g) Jordan. al piè del monte, sbaragliò la sua gente; e in tal conflitto vi lasciò de Reb. Ger. la vita lo stesso Re barbaro. Giordano Istorico (g) rapporta questo

(d) Calliod.

miani.

cap. 45.

fatto a i tempi d'Antemio Imperadore, cioè al 467. Da li innanzi Era Volg. non fecero più figura gli Alani, e pare, che mancasse con questo Anno 464. Re il Regno loro. Dicemmo di sopra all' Anno 456. che Childerico Re de' Franchi caduto in odio al suo Popolo per le violenze della sua disonestà, su forzato a suggirsene nella Toringia. Secondochè s' ha da Gregorio Turonense, (a) aveva egli lasciato Viomado, per- (a) Gregor. sona fedele, che proccurasse di raddolcir gli animi de' Franchi, i Turonensis. quali poco dopo presero per loro Re Egidio (b) Conte, Generale (b) Gesta de' Romani nelle Gallie, mentovato all' Anno precedente. Questo Reg. Franc. Viomado con dare a Childerico la metà d'una moneta tagliata per Du-Chesne. mezzo, gli disse di non tornar prima, se non gli era recata l'altra metà per ordine suo. E così avvenne dopo otto anni d'esilio. Viomado configliò ad Egidio cose, che il misero in disgrazia del Popolo; ed allora spedi a Childerico la consaputa mezza moneta, con cui gli fece intendere la buona disposizion de' suoi Popoli. Pertanto egli comparve fra loro, e fu da una parte d'essi ben accolto e rimesso in trono. Egidio Conte tenne saldo, sinchè potè, e seguinne guerra fra loro, nella quale egli restò in fine perditore, e gli convenne ritirarsi. Vittore Tunonense (c) mette in quest' An- (c) Vistor no la morte di Genserico Re de'Vandali; ma questa succedette mol- Tunonensia ti anni dipoi.

Anno di Cristo cccclxv. Indizione III.

d'ILARO Papa 5.

di LEONE Imperadore 9.

di Severo Imperadore 5.

Consoli & FLAVIO BASILISCO, ed ERMENERICO.

A MENDUE questi Consoli surono creati da Leone Imperado-re d'Oriente. Basilisco, perchè era Fratello di Verina Imperadrice, Moglie d'esso Leone, uomo che divenne poi famoso per le sue iniquità. Ermenerico era Figliuolo d'Aspare Patrizio e Generale dell' Armi in Oriente, colla cui sponda vedemmo che Leone era falito all'Imperio. In quest' Anno nel di primo di Settem- (d) Marcelt. bre, o pur nel secondo, per attestato di Marcellino Conte (d), e Comes in della Cronica Alessandrina (e), succedette uno spaventoso incen-Chonico. idio in Costantinopoli. Nella Vita di San Daniele Stilita (f) si rac-Alexandr. conta, che il fuoco prese e consumò la maggior parte dell'augusta surium ad Città, con durar sette giorni, e ridurre in una massa di pietre in- diem 11.

Decembris.

Tomo III.

Bb

ERA Volg. finite Case, Palagi, e Chiese. Evagrio (a) ci dipigne anche più Anno 465. grande quest'eccidio. Bisogna credere, che le case sossero la mag(a) Evagr. gior parte di legno, come dicono, che son tuttavia per la poca comodità, che è in quelle parti, di materiali da fabbricare. E però Zenone Successor di Leone ordinò poi, che le case nuove si facessero in isola, con lasciar dodici piedi di spazio tra l'una e l'altra: il che tuttavia si suol praticare da molti Turchi non tanto per magnificenza, quanto per difendersi da gl'incendj. Abbiamo in (b) Idacius oltre da Idacio (b) fotto il presente Anno se pure non su nel preinChronico. cedente ] che secondo il suo costume l'Armata navale di Genseri-

co Re de' Vandali passò dall' Affrica in Sicilia a farvi i soliti saccheg-

16

gi. Ma per buona ventura si trovò ritornato al governo di quell' Isola Marcellino, o sia Marcelliano, uomo valoroso, del quale abbiam parlato di sopra. Questi sì coraggiosamente con quelle milizie, che potè raccogliere, fece testa a que' Barbari, che dopo averne messi non pochi a fil di spada, il rimanente su costretto a mettere la sua salvezza nella suga. Intanto Severo Imperadore dopo aver regnato quasi quattro Anni, nel di 15. d'Agosto diede sine a i suoi giorni e al suo Imperio, secondo la testimonianza della (c) Chrono- Cronica pubblicata dal Cuspiniano (c), e dal Panvinio; e ciò vien graph. Cu- confermato da Idacio, da Marcellino Conte, e da altri Scrittori. (d) Joraan. Giordano (d) Istorico il tratta da Tiranno. E benchè gli altri il de Regnor. dicano mancato di morte naturale, pure Cassiodorio (e), persona (e) Cassiod. che merita qui molta considerazione, scrive, essere stata fama. ch'egli per frode di Ricimere Patrizio morisse di veleno. Noi per

altro sappiamo poco de' fatti suoi; ma se cosa alcuna di luminoso

(f) Geta Francor. Tom. I.

a lui tese, ed altri per veleno. Dall' Autore delle Gesta de' Franchi (f) è chiamato Dux Romanorum, Tyrannus, perchè i Franchi, siccome abbiam veduto, dopo il ritorno di Childerico Re loro ave-Du-Chesne. vano cacciato esso Egidio, e il riguardavano con occhio bieco. Aggiugne il medesimo Autore, che i Franchi circa questi tempi presero la Città di Colonia con grande strage de' Romani, cioè della parte d'Egidio, il quale potè appena salvarsi, e poco dopo morì con lasciare un Figliuolo per nome Singrio. Questi prese il Generala-

avesse operato, verisimilmente ne avremmo qualche lume dalla Storia, per altro scarsa e meschina in questi tempi. Venne anche a morte probabilmente nell'Anno presente Egidio Conte e Generale dell'Armata Romana nelle Gallie, di cui s'è favellato ne precedenti Anni. Idacio a noi il rappresenta come personaggio dotato di rare Virtù, e scrive, che alcuni l'asserivano morto per insidie

ralato, emise la sua residenza in Soissons. Ma i Franchi, che non ERA Vossi più erano ritenuti dal timore d' Egidio, ed aveano già passato il Anno 465. Reno, e desolata più che non era prima la Città di Treveri, si mossero con un potente esercito, e vennero fino ad Orleans, con dare il guasto a tutto il paese. Da un'altra parte sboccò pure nelle Gallie per mare Odoacre Duca de' Sassoni, e giunse fino alla Città d'Angiò con uccidervi molto Popolo, e ricevere ostaggi da quella e da altre Città. Childerico co i Franchi nel tornare indietro da Orleans, s' impadron's della stessa Città d'Angiò, essendo restato morto in quella occasione Paolo Conte Governatore di essa Città. Ma qui non son ristrette tutte le calamità delle Gallie. Idacio (a) (a) Idacius aggiugne, che dopo essere mancato di vita il prode Egidio Conte, in Chronic. ancora i Goti, abitanti in quella, che oggidì chiamiamo Linguadoca, fotto il Re Teoderico, s'avventarono anch'essi addosso alle Provincie Romane, che prima erano sotto il governo d'Egidio. Gregorio Turonense (b) sa anch'egli menzione di queste turbolen- (b) Gregor. ze con aggiugnere, che Paolo Conte insieme co i Romani e Franchi Tuvonensis mosse guerra a i Goti; ma ch' esso Paolo su poi tagliato a pezzi nella presa d'Angiò satta da i Franchi medesimi. Scrive di più, che i Britanni furono cacciati fuori della Provincia del Berry con esferne stati uccisi non pochi. Notizia, che ci sa intendere, come era già venuta dalla gran Bretagna a cercare ricovero nelle Gallie una copiosa moltitudine di que'Popoli, giacchè i Sassoni entrati in quell' Isola faceano guerra troppo fiera a gli antichi abitanti. Questi poi col tempo diedero il nome di Bretagna minore a quel paele, dove si stabilirono, e tuttavia ritengono buona parte del linguaggio de gli antichissimi Britanni.

Anno di Cristo cccclxvi. Indizione iv. d'Ilaro Papa 6. di Leone Imperadore 10.

Consoli { LEONE AUGUSTO per la terza volta, e TAZIANO.

S E non avessimo Mario Aventicense (c), e il Cronologo del (c) Marius Cuspiniano (d), che sacessero menzione di questo Taziano Aventicense in Cronologo, si sarebbe creduto, come credette il Cardinale Baronio, (d) Giorno-che questo sosse un Console imaginario. Pretende il Padre Pagi (e), sogni Cuspiniani. che questo Taziano ricevesse e sostenesse il Consolato in Oriente, (e) Pagius Bb 2 il Cris. Baron.

Tom. I. Hift. Byz. Alexandr. [d] Marcel-In. Comes

ERA Volg. il che non sembra ben certo, perchè abbiamo da Prisco Istorico [a]. Anno 466. che a' tempi di Leone Imperadore Taziano fu inviato Ambasciatore per gl'Italiani a Genserico Re de Vandali. Che se pur egli sosse stato creato Console, strano dovrebbe parere, come in una Legge bag. 74. hato creato Comore, hand doverese parere, come in and begge [b] 1.6. de [b] pubblicata in quest' Anno da Leone Augusto si legga il solo Imhis qui ad peradore Console, e lo stesso unicamente sia nominato nella Cronigiunt. Cod. ca Alessandrina [c], e da Marcellino Conte [d], da Cassiodorio [e], Justin. da Vittor Tupoporsa [c] Justin. [c] Chronic. da Vittor Tunonense [f], e da i Fasti Fiorentini, senza sar mai menzione di Taziano, preteso Console anch'esso in Oriente. Quel che è più, in una Iscrizione, rapportata dall' Aringhi, dal ReineinChronico, sio, e da altri, e posta ad un Cristiano, seppellito a di 9. di Magse Cassod. gio, per difegnar l'Anno solamente è detto Console LEONE AV-[f] Vistor GVSTO III. Forse Leone Augusto entro solo Console, e da lì a Tunonensis qualche mese prese per suo Collega Taziano. Dappoiche su morto in Chronic. Severo Imperadore, è da credere, che il Senato Romano e l'esercito pensassero a dargli un Successore, e che non mancassero pretendenti. Contuttociò noi troviamo, che nè pure in tutto ques? Anno alcuno Imperador d'Occidente su eletto, laonde restò vacante l'Imperio in questa parte. Altra ragione non si può addurre, se non che i Senatori più laggi, ristettendo alla miserabil positura dels' Imperio Occidentale, e che troppo importava il camminar d'accordo d'animo e di massime coll'Imperadore d'Oriente, nulla volessero conchiudere senza l'approvazione e consentimento di Leone Augusto. Doveano andare innanzi e indietro lettere, maneggi, e trattati. Sopra tutti Ricimere Patrizio, potentissimo tuttavia direttor de gli affari, giacchè non poteva egli ottener l'Imperio, cercava per altro verso i suoi privati vantaggi. Finalmente i Romani condiscesero totalmente alla volontà d'esso Leone, siccome vedremo nell' Anno seguente. Pubblicò in quest' Anno il suddetto Leone Augusto la precitata Legge assai riguardevole in confermazione dell'asilo nelle Chiese, con vari riguardi nondimeno, assinchè i Creditori non restassero affatto abbandonati dal braccio della Giustizia, abolendo spezialmente una anteriore, in cui venivano obbligate le Chiese a pagare i debitidichi si risugiava in esse. Abbiam veduto di sopra, che un'Armata di Sassoni era entrata nelle Gallie. Pare, che a quest'Anno si possa riferire una battaglia seguita fra essi e i Romani, cioè i sudditi dell'Imperio Occidentale, [g: Giegor, che vien narrata da Gregorio Turonense [g], nella quale toccò a i ide 2. c. 19. Sa soni di voltare le spalle. Le loro Isole nel Fiume la Loire surono prese da i Franchi. Poscia Odoacre Duce di que' Barbari si col-

legà

lezò con Childerico Re de i Franchi, ed unitamente sconfissero gli ERA Volg. Alamanni, ch'erano entrati in Italia. Nella Vita di San Severino Anno 466. Apostolo del Norico [a] si legge, che quell' uomo Santo esortò [a] Alla Gibuldo Re de gli Alamanni, ut gentem suam a Romana vasta- Sanctor.
Bolland.ad tione cobiberet. Par verisimile, che questo medesimo Re sosse que- diem 8. Jagli, che su sì ben disciplinato da i Franchi e Sassoni.

Anno di Cristo cccclxvII. Indizione v.

d'ILARO Papa 7.

di LEONE Imperadore 11.

di Antemio Imperadore i.

Confoli & Puseo, e GIOVANNI.

OPO essere stato vacante per più d' un Anno l' Imperio d' Decidente, finalmente essendosi con una ambasceria rimessi i Romani per l'elezion d'un Imperadore alla volontà di Leone Imperador d'Oriente, questi mandò in Italia con un buon esercito Antemio, il quale per testimonianza di Cassiodorio [b], arrivato [b] Cassiod. che su tre miglia (Idacio [c] scrive otto miglia) lungi da Roma inChronico. ad un luogo appellato Brotontas, su proclamato Imperadore. Il inChronico. Cronologo del Cuspiniano [d] scrive, che nel d'12. d'Aprile suc- [d] Chronocedette la di lui assunzione al Trono. Era Antemio Galata di na- logui Cuzione, e di nobilissimo fangue, perchè Figliuolo (Idacio il chiama Fratello ) di Procopio Patrizio, che sotto Teodosio II. trattò la pace co i Persiani, e discendeva da quel Procopio, che disputò l'Imperio a Valente Imperadore. Era Nipote di Antemio, che fu Console nell' Anno 405. Per attestato di Procopio [e], era Generale [e] Procop. d'Armata, Senatore ricchissimo, ed avea per Moglie una Figliuo- de Bell. la di Marciano Augusto, chiamata Eufemia, per quanto s'ha da l. 1. c. 6. Apollinare Sidonio [f], Scrittore di questi tempi. Da Teofane [g] [f] Sidon. vien chiamato Antemio Principe ben istruito ne' dogmi Cristiani, in Panegyr. e che piissimamente sapea governar l'Imperio. E sappiamo da Antemii. Codino [b], e dall' Autore de gli Edifizi di Costantinopoli, ch'es-in Chrono. fo Antemio, alzato che su al Trono, ordinò, che il suo Palazzo, graphia. posto nella suddetta Città di Costantinopoli, si consecrasse a Dio, de Originicon fabbricarne un Tempio, e uno Spedale e Bagno per gli poveri bus. vecchi. Però niuna fede merita Damascio [i] Filosofo Pagano, [i] Damache nella Vita d'Isidoro Egizio scrisse, che Antemio su un empio, sciusin Vita del Paganessimo, e che meditava di rimettero in piodi Isidori. led amatore del Paganesimo, e che meditava di rimettere in piedi

ERA Volg. il culto de gl'Idoli. Contuttociò, siccome osservò il Cardinal Ba-Anno 467. ronio, e dirò appresso, Antemio non su si religioso, come talun suppone. Ricimere Patrizio e Generale dell' esercito Romano volle anch'egli profittare di questa congiuntura, coll'ottenere in Moglie una Figliuola del medesimo nuovo Augusto. Per attestato del-(a) Chron. la Cronica Alessandrina (a) surono portate a Costantinopoli le Immagini di Antemio, coronate d'alloro, da Ferenzio Prefetto della Città di Roma: cerimonia praticata ne' vecchi tempi, per far

Alexandr.

pag. 76.

conoscere al Popolo, che quegli era stato accettato per legittimo (b) Priscus Imperadore. Prisco Istorico (b) nel fine de' Frammenti, che restano di lui, scrive, che Leone Augusto per un suo messo sece tosto intendere a Genserico Re de' Vandali in Affrica l'elezione da lui fatta di Antemio in Imperador d'Occidente, con intimargli di non molestar da l'innanzi l'Italia e la Sicilia, altrimenti gli dichiarava la guerra. Fu rimandato indietro il Messo, e la risposta su, che Genserico non ne voleva far altro, e maggiormente si prepara-

de Bell. Vandal. lib .. 1 . c . 6 .

(c) Procop. va per continuar la guerra all' Imperio Romano. Procopio (c) aggiugne una particolarità, cioè che Genserico si chiamava offeso, perchè avendo fatto di forti istanze, acciocche Olibrio Senatore, Marito di Placidia Figliuola dell'Imperador Valentiniano III. e per conseguente suo Cognato, sosse dichiarato Imperadore, e che ciò non oftante Leone Augusto gli avea preserito Antemio. Per questo pare, che Genferico più che mai leguitasse ad infestare i lidi dell'Imperio. Ora in quest' Anno i due Imperadori, che andavano unitissimi d'animo, cominciarono i preparamenti per gastigare la superbia ed insolenza di Genserico. Il Padre Sirmondo, e (d) Mediob. il Mezzabarba (d) rapportano una Medaglia d' Antemio, nel cui rovelcio si mirano due Imperadori, che si danno le mani per se-

Numismat. Impp.

adver/us Andronic.

gno della lor concordia ed unione. In che stato sosse Roma, allorchè vi arrivò il nuovo Imperado-(e) Gelasius re Antemio, lo lasciòscritto Papa Gelasio (e) nel suo Opuscolo contra di Andronico Senatore, e contro que' Romani, che tuttavia ostinati nel Paganesimo volevano, che si facessero l'empie ed insieme ridicole feste Lupercali, pretendendo, che per esse Roma fosse preservata da vari malanni. Dice il fanto Papa, che quando Antemio Imperadore venne a Roma, si celebravano le selle suddette Lupercali, e pure saltò suori una pestilenza sì grande, che sece non poca strage del Popolo. Fu poi diligentemente osservato dal Cardinale Baronio, che nella comitiva de' Cortigiani venuti con Antemio a Roma, per testimonianza del mentovato Papa Gelasio, vi

fu

fu un certo Filoteo, che teneva l'eresia di Macedonio ingiuriosa al- ERA Volg. lo Spirito Santo. Costui cominciò a tenere delle segrete combrico- Anno 467. le con ispargere il suo veleno; ma avvertitone Papa Ilaro, un dì che Antemio Augusto si portò a San Pietro, ne sece con fermezza degna d'un Pontefice una gagliarda doglianza a lui, di modo che Antemio con suo giuramento gli promise di rimediare a questo difordine. Nel presente Anno Teoderico II. Re de'Visigoti nell'Aquitania, dopo aver dilatato il suo imperio nella Spagna, con varie guerre fatte contra de' Svevi, e mantenuta quasi sempre la pace colle provincie Romane, trattato fu in quella stessa maniera, ch' egli avea trattato il suo Fratello maggiore, cioè venne ucciso da Eurico, appellato da altri Evarico, suo Fratello minore in Tolosa. Mario Aventicense (a) mette questo satto sotto il presente An- (a) Mariuti no, e chiama Eutorico l'uccisor del Fratello, il quale dopo la mor- inchimilia re di lui fu riconosciuto per Successore nel Regno Gotico. Tardò poco questo nuovo Re, secondochè abbiamo da Giordano Istorico (b), a spedire Ambasciatori a Leone Imperadore, per dargli (b) Jordan. parte della sua assunzione al trono; e veggendo si mal condotto l' de Reb Go. Imperio d'Occidente per la frequente mutazion de gli Augusti, si mise in pensiero di conquistar le Provincie, che restavano nelle Gallie e nelle Spagne all' ubbidienza d'esso Imperio. Si sa da Santo Isidoro (c), che Eurico appena fatto Re, spedi un' Armata nella (c) Isidorus Spagna Tarraconense, e s'impadroni delle Città di Pamplona e di in Chronico Gothor. Saragozza con devastar tutta quella Provincia. Racconta eziandio il suddetto Giordano, che avendo costui assalito le Provincie Romane della Gallia, Antemio Imperadore dimandò aiuto a i Britanni fuggiti dalla gran Bretagna, e postati allora al fiume Loire. Vennero per mare dodici mila d'essi con Riotimo Re loro fino alla Città Bituricense, oggidì Bourges nel Berry. Colà accorse il Re Eurico con una formidabil Armata, e dopo vari combattimenti gli riuscì, prima che i Romani potessero unire le lor sorze co i Britanni, di mettere in fuga il suddetto Riotimo Re, il quale perduta la maggior parte di sua gente, con quei, che potè, si ricoverò presso la vicina Nazione de' Borgognoni collegata allora co i Romani. Manon fiam certi, se in questo o pure in alcun de' susseguentianni succedesse un tal fatto. Per attestato della Cronica Alessandrina (d) in questi tempi Leone Imperador d'Oriente pubblicò un E- (d) Chron. ditto, acciocche fossero santificati i giorni di Festa, con proibire Alexandr. in essi ogni sorta di pubblici Giuochi e Spettacoli. Può tuttavia dubitarsi, che questa Legge appartenga all' Anno 469, trovandosi appar-

ERA Volg. partenente a quell' Anno nel Codice di Giustiniano la Legge ultima Anno 467. C. de Feriis, che parla di questo piissimo regolamento. Rigorosamente ancora procedette l'Imperador Leone contro gli Ariani, che nella stessa Città di Costantinopoli facevano delle adunanze segrete, con proibir loro in qualunque luogo l'aver Chiese, e il raunarsi.

Anno di Cristo cccclxvIII. Indizione vi.

di Simplicio Papa I.

di LEONE Imperadore 12

di Antemio Imperadore 2.

Console { ANTEMIO AUGUSTO per la seconda volta, senza Collega.

Ntemio Augusto nel presente Anno è intitolato ne' Fasti Confole per la seconda volta, perchè nell' Anno 455. era stato Console insieme con Valentiniano III. Augusto. Perciò egli è (a) Sidon. chiamato Conful verus da Apollinare Sidonio (a), nobile personagin Panegyi. gio della Gallia, e Poeta riguardevole, il quale invitato a Roma nel precedente Anno da esso Antemio, recitò poi nel primo giorno di Gennaio del presente il Panegirico d'esso Imperadore, tuttavia efistente, e in ricompensa ne riportò la dignità di Presetto di Roma. Era in questi tempi Prefetto del Pretorio delle Gallie Ser-(b) Histor. vando: così l'appella l'Autore della Miscella (b) secondo la mia edizione; ma Arvando si truova chiamato da esso Sidonio (c), Au-Rer. Italic. tore di maggior credito, se pure il suo testo non è guasto, là dove lib. 1. Epi- racconta dissusamente la di lui disgrazia, accaduta in quest' Anno. Fu costui accusato a Roma quasichè tenesse delle segrete intelligenze co i Visigoti, e tramasse dei tradimenti in pregiudizio dell'Imperio, siccome uomo superbo, e che troppo si sidava di se stesso. Furono in contradittorio con lui i Legati delle Gallie, e convinto fu vicino a perdere ignominiofamente il capo; ma prevalendo la clemenza dell'Imperadore Antemio, fu mandato in esilio in Oriente, dove terminò i suoi giorni. Fa pur menzione lo stesso Sidonio (d) Idem (d) d'un altro Prefetto delle Gallie, per nome Seronato, dipinto 1.2. Epista. da lui come persona scelleratissima, che provato reo di lesa maestà fu levato dal Mondo qualch' anno dipoi. Leone Augusto in quest' Anno, voglioso di abbattere la potenza ed insolenza di Genterico Re de' Vandali, il quale dopo avere appreso il mestier de' Corfari,

10

Milcell. Tom. I. (c) Sidon. Rola 7.

Sari, non lasciava anno, che non infestasse i lidi delle Provincie Era Volg. Romane, uccidendo, spogliando, e conducendo seco migliaia di Anno 468. Schiavi, da tutto l'Oriente raund, secondochè racconta Teofane (a), uno stuolo di cento mila navi, piene d'armi e d'armati, e (a) Theoph. lo spedì in Affrica contra di Genserico. Si raccontava, che a Leo- in Chronog. ne costò questa spedizione mille e trecento centinaia d'oro. E cerramente Suida (b) coll'autorità di Candido, Istorico perduto, scri- (b) Suidas ve, che Leone in quella impresa spese quarantasette mila Libre verbo xesd'oro, parte raunate da i beni de i banditi, e parte dall'erario d' piço. Antemio Imperadore. Questi similmente inviò colà dall' Occidente una rilevante flotta. Fu Ammiraglio [ è Teofane, che seguita a parlare ] e Generale dell' Armata Orientale Basilisco, Fratello di Verina Augusta, Moglie dello stesso Imperador Leone, che già s' era acquistato gran nome con varie vittorie contra de gli Sciti, o sia de' Tartari. Marcellino su il Generale dell' Armata Occidentale. Arrivata la poderosa Armata in Affrica, affondò buona parte delle navi di Genserico, e superò la stessa Città di Cartagine. Ma guadagnato Basilisco a forza d'oro dal Re nemico, rallentò l'ardor della guerra, ed in fine di concerto si lasciò dare una rotta, come abbiamo da Persico Autor della Storia: nome corrotto nel testo di Teofane, che vuol fignificare Prisco Istorico, tante volte citato di Seguita a scrivere Teofane, altri aver detto, essere proceduto un sì fatto tradimento da Aspare Patrizio Generale potentissimo dell'Oriente, e da Ardaburio suo Figliuolo, che aspiravano alla succession dell'Imperio; i quali veggendo Leone Augusto molto contrario a questa loro idea, per esser eglino di credenza Ariani, cercavano ogni via di rovinar gl' interessi dell'Imperio d' Oriente; e però s'accordarono con Basilisco, promettendogli di sarlo Imperadore, se tradiva la flotta e l'esercito a lui confidati, e lasciasse la vittoria a Genserico, al par d'essi Ariano. Comunque sia, la verità si è, che Genserico, preparate delle navi incendiarie, una notte, quando i Romani stolidamente men sel pensavano, le spinse col favore del vento addosso alla lor stotta con tal successo, che assaissime navi rimasero preda delle fiamme, e il resto fu obbligato a ritirarsi colle milizie in Sicilia. Cedreno (c) scrive, (c) Cedreno in Historo. che non tornò indietro nè pur la metà dell'esercito.

MA non sussiste punto il dirsi da Teofane, che Basilisco superasse Cartagine, siccome è uno sproposito troppo intollerabile quello delle cento mila navi, che non può venir dallo Storico, il quale Senza dubbio avrà voluto dire una Flotta di mille e cento navi. Par-

Tomo III.

Cc

[a] Procop. de Bell. Vand. l. I.

Era Volg. rà fors'anche troppo ad alcuni il dirfi da Procopio [a], che quella Anno 468. Flotta conduceva cento mila uomini. Ma non avrà difficultà a crederlo, chi considererà unita la potenza dell'uno e dell'altro Imperio a quella impresa. In fatti Cedreno scrive, che surono mille e cento tredici navi, in cadauna delle quali erano cento uomini, e che la spesa ascese a seicento cinquanta mila Scudi d'oro, ed a settecento mila d'argento, senza quello, che su somministrato dall' Erario, e da Roma. Odasi ora, come Procopio racconti questa sì strepitosa spedizione. Tiene anch' egli, che Aspare irritato contra di Leone Augusto, Principe troppo alieno dal volere un Eretico per Successor nell'Imperio, temendo che la rovina di Genserico assodasse viepiù il trono a Leone, e il mettesse in istato di non aver nè paura ne bisogno di lui, raccomandasse vivamente a Basiliseo di andar con riguardo contra di Genferico. Ora Basilisco approdò colla Flotta a una Terra appellata il Tempio di Mercurio. Quivi apposta cominciò a perdere il tempo; poichè se a dirittura marciava a Cartagine, l'avrebbe presa sulle prime, e soggiogata la Nazione Vandalica, essendochè Genserico atterrito non tanto per le nuove giuntegli, che la Sardegna era già stata ricuperata da i Romani, quanto per la comparsa di quell' Armata navale, a cui si diceva, che una fimile non l'aveano mai avuta i Romani: già pensava a non fare resistenza coll'armi. Ma osservato il lento procedere de' Romani, ripigliò coraggio; e mandate persone a Basilisco, il pregò a differir le offese per cinque giorni, tanto ch'egli in questo spazio di tempo potesse prendere quelle risoluzioni, che gli paressero più proprie, e di soddisfazione dell'Imperadore. Fu poi creduto, che Genserico comperasse con grossa somma d'oro questa tregua, e che Basilisco o vinto da i regali, o per far cosa grata ad Aspare vi acconsentisse. Intanto mise Genserico in armi tutti i suoi sudditi, preparò le barche incendiarie, e venuto il buon vento, portò con esse il suoco, e la rovina alla maggior parte dell' Armata navale Romana. E i Vandali con altre navi furono in quel tumulto addosso a i nocchieri e soldati, ch'erano imbrogliati nelle navi, e ne trucidarono e spogliarono affaissimi. Basilisco ritornato a Costantinopoli si rifugiò in Santa Sofia, e per le preghiere di Verina Augusta sua Sorella salvò la vita, costretto solamente ad andare in esilio a Perinto. [b] Cedren. Cedreno [b] attribuisce non a tradimento, ma a viltà e poca conin Historia. dotta di Basilisco l'infelice riuscita di questa impresa (il che non è improbabile), e dice, aver egli verificato il proverbio: Che val più un esercito di Cervi comandato da un Lione, che un esercito di

Lio-

Lioni comandato da un Cervo. Aggiugne Procopio, che Marcel- ERA Volgliano, il quale ne gli anni addietro si era ribellato all'Imperio, e Anno 468. fignoreggiava nella Dalmazia, ma nel presente Anno guadagnato con lufinghe da Leone Augusto avea d'ordine suo tolta dalle mani de' Vandali la Sardegna, essendo poi passato in Affrica in soccorso di Basilisco, su quivi ucciso con inganno da uno de' suoi Colleghi. Anche Marcellino Conte [a] narra sotto quest' Anno, che Marcel- [a] Marcel. lino Patrizio d'Occidente (egli è lo stesso, che il Marcelliano di Comes in Procopio) uomo di professione Pagano, mentre era presso Cartagine in soccorso de'Romani contra de' Vandali, su da i Romani medesimi con frode ucciso. Cassiodorio [b], e il Cronografo del [b] Cassiod. Cuspiniano [c] scrivono, che tolta gli su la vita in Sicilia, e Ida- in Chronico. cio [d] racconta, ch'egli era stato inviato da Antemio Augusto per logus Cus-Generale d'una considerabile Armata contra de' Vandali. E tal si- piniani. ne ebbe la grandiofa spedizione de i Romani Augusti contro al Ti- inChronico, ranno dell' Affrica. In quest' Anno, secondochè pretende il Padre & Fastis. Pagi [e], e non già nell'antecedente, come vuole il Cardinale Ba- [e] Pagius ronio [f], terminò i suoi giorni Il aro Papa nel di 21. di Febbraio. [f] Baron. Nella sua Vita presso Anastasio [g] si legge un lungo catalogo di Annal. Ecc. Fabbriche da lui satte, e di ornamenti e vasi d'oro e d'argento di Biliochec. peso e prezzo tale, che possono cagionar maraviglia a i nostri tem- in Vita Hipi, come potesse un solo Papa far tanto, ancorchè allora la Chiela Romana non possedesse Stati in sovranità, come oggidì. Ma è da dire, ch'essa Chiesa godeva allora di moltissimi stabili; e le oblazioni de' Fedeli si può credere, che fossero abbondantissime : laonde aveano i Papi che spendere in abbellire i sacri Templi. A questo Pontefice da l'i a quattro, o pure a dieci d'i, succedette Simpliio, nato in Tivoli. Si riferiscono al presente Anno due Leggi [b] [h] Tom.6. di Antemio Augusto, colla prima delle quali restano approvati i Codic. Matrimonj delle Donne Nobili co i loro Liberti; colla seconda so- in Appendo. no confermate tutte le Leggi di Leone Imperador d'Oriente, chiamato Signore e Padre mio da Antemio. All'incontro esso Leone ad istanza di Antemio con una Legge decide, che tutte le donazioni di Beni fatte da i Predecessori Augusti sieno inviolabili, nè si possa molestar chi li possiede, se non per le vie ordinarie della Giustizia. Può forse appartenere anche a quest' Anno un' altra Legge [i] d'es- [i] l. 8. C. lo Leone Augusto contro i Pagani, la quale abbiamo nel Codice de Paganis. di Giustiniano.

Anno di Cristo cccclxix. Indizione vii.

di SIMPLICIO Papa 2.

di LEONE Imperadore 13.

di Antemio Imperadore 3.

Consoli & MARCIANO, e ZENONE.

ANNO 469.

T L primo di questi Consoli, cioè Marciano, era Figliuolo di Antemio Augusto. Il secondo, cioè Zenone, era Genero di Leone Imperadore, perchè Marito di Arianna Figliuola d'esso Augusto, e godeva la Dignità di Duca dell' Oriente. Nel precedente Anno, o pur nel presente, Leone Augusto dichiarò Cesare uno de' Figliuoli d'Aspare, per nome Patricio, chiamato da altri Patricio. lo: titolo, che istradava alla succession dell'Imperio, e recava seco una participazione dell'autorità e del comando; perciocchè ancora i Cesari portavano la porpora, el'altre insegne dell'Imperio, (a) Meta a riserva della Corona d'oro, come si ha da Metafraste (a). Per quanto scrive Teofane (b), ciò su fatto da Leone, perchè questa beneficenza fervisse a ritirar suo Padre dall' Eresia d'Ario, e a maggiormente impegnarlo nel buon servigio dell' Imperio. Dopo di che (b) Theogh. esso Patricio su inviato con apparato di gran magnificenza ad AlesinChronogr. sandria. Gli su anche promessa in Moglie Leonzia Figliuola d'esso Imperador Leone. Il Cardinal Baronio all' Anno precedente fa una querela contra d'esso Augusto, perch' egli tenesse in Corte, e tollerasse Aspare, uomo Ariano, e traditore: dal che procedette l'infelice successo della spedizione in Affrica. Ma conviene osservar meglio la positura di que' tempi ed affari. Talmente era cresciuta e salita in alto la potenza d'Aspare in Oriente, è quella di Ricimere in Occidente, che faceva paura a gli stessi Imperadori, perchè costoro aveano gran partito, e spezialmente alla lor divozione stavano gli eserciti, composti in buona parte di Barbari, cioè della Nazione d'essi due Patrizj. Però bisognava inghiottir molte cose disgustose, e camminar con destrezza, perchè troppo pericoloso si scorgeva il voler opprimere questi domestici serpenti. Vedremo in breve, quanto costasse ad Antemio Augusto l'essersi dichiarato mal soddisfatto di Ricimere, senza prender meglio le sue misure. Perciò per politica necessità s'indusse Leone Augusto a promuovere alla Dignità Cesarea Patricio Figliuolo d'Aspare, a fine di guadagnarsi la benevolenza di suo Padre, come scrive Eva-

phrastes in Vita S. Marcelli Archimandrite.

grio (a), oppure di addormentarlo con questo boccone, e di far poi ERA Volgo quello, che diremo più sotto. Lo stesso Cardinale Annalista, citan- Anno 469. do la Vita di San Marcello Archimandrita, che espressamente rac- (a) Evagr. conta la soverchia potenza di Aspare, e di Ardaburio suo Figlinolo, e come per necessità Leone condiscese a crear Cesare il Fratello d'esso Ardaburio, poteva ancora conoscere, che Leone Augusto non volontariamente sosseriva quegli Eretici, e che per sorza si accomodava a i tempi, con aspettare miglior congiuntura di liberarsi da coloro. Aggiungasi ciò, che vien narrato da Cedreno (b), (b) Cedrecioè che avendo Leone su i principj del suo governo promesso ad Af- nus in Hist. pare di far Prefetto di Costantinopoli una persona da lui raccomandata, ne fece poi un'altra. Non andò molto, che Aspare insolentemente presa la veste dell'Imperadore, gli disse: Non è conveniente, che dica bugie, chi va ammantato di questa Porpora. Al che Leone rispose: Ma è anche conveniente, che un Imperadore non ceda, nè sia suggetto ad alcuno, massimamente con incomodo e danno del Pubblico. Tuttavia per meglio conoscere, che non su già un buon volere, ma sì bene un tiro politico di Leone l'innalzamento di questo Giovane, s' ha eziandio da ricordare, che esso Patricio, non men del Padre e de gli altri suoi Fratelli, era di setta Ariano; e perciò uditosi in Costantinopoli, che Leone disegnava di crearlo Cesare, si sollevò un tumulto, e San Marcello Archimandrita (c) alla testa d'un corpo di buoni Cattolici andò a sare (c) surius istanza ad esso Imperadore, che Patricio abbracciasse la vera Reli- in Vita S. gione, o lasciasse la Dignità Cesarea. Lo promise Leone, Princi-Archimanpe sommamente Cattolico; ma siccome osserva l' Autore della Vi-drite. ta di quel santo Abbate, l'Imperadore cedebat tempori Asparis & Histor. Ardaburii, e covava pensieri, che dipoi vennero alla luce. Intanto i Barbari, cioè gli Unni, infestavano la Tracia; e però contra d'essi su spedito da Leone con competente esercito Zenone suo Genero per metterli in dovere. Ma non piacque una tale elezione ad Aspare per gelosia, cioè per timore che Zenone potesse contrastare a suo Figliuolo la succession dell'Imperio dopo la morte del Suocero Augusto. Perciò segretamente concertò co i soldati di farlo uccidere; ma il colpo non venne fatto. Zenone accortosi della trama, se ne suggi a Serdica Città della Dacia novella. Questo affare fece maggiormente crescere i sospetti dell'Imperadore contra di Aspare. Una bella Legge (d) su pubblicata in quest'Anno dal me- (d) 1.31.C. desimo Augusto contra qualunque simoniacamente salisse ad un Ve- de Episcop. scovato, con prescrivere la forma, già stabilita ne i Canoni, di O Cleric.

ERA Volg. eleggere i Vescovi, e con dichiarare privato di tale onore, reo di Anno 469. lesa Maestà, e perpetuamente infame, chi con regali si procacciasse una Sedia Episcopale, o eleggesse, o consecrasse per danari alcuno. In questi giorni, o poco appresso, Idacio Vescovo di Lemica nella Gallicia diede fine alla sua Cronica. All' Anno precedente (a) Chroninarra l' Autore della Cronica Alessandrina (a), che durante la suerra de' Romani con gli Unni nella Tracia, riuscì ad Anagasto Generale dell' Imperadore di uccidere Dengissch, uno de' Figliuoli d' Attila, il cui capo su inviato a Costantinopoli, mentre si facevano i Giuochi Circensi, e portato per mezzo alla Piazza con gran (b) Marcell. plauso di tutto il Popolo. Marcellino Conte (b) riserisce all' Anno presente questo fatto, e con più verisimiglianza, perchè pare, che solamente in esso Anno si accendesse la guerra con gli Unni.

Anno di Cristo coccexx. Indizione viii. di Simplicio Papa 3. di Leone Imperadore 14. di Antemio Imperadore 4.

Confoli { SEVERO, e GIORDANO.

(c) Phonius in Biblioth.

UESTO Severo Console Occidentale, se vogliam credere a Damascio nella Vita d'Isidoro Filosofo (c), era di prosefsione Pagano, e perciò caro ad Antemio Imperadore, che ci vien rappresentato per adoratore de gl'Idoli. Ma Fozio, che ci dà tali notizie, offervò, che almeno per conto di Antemio, non merita fede Damascio, Filosofo empio, nimico de Cristiani, e che racconta molte altre fole in quella Vita. Costui visse a' tempi di Giustiniano Augusto. Abbiamo dalla Cronica Alessandrina sotto quest' Anno, e sotto il seguente, che l'Imperador Leone mandò Eraclio Edesseno, Figliuolo di Floro, già stato Console, e Marso Isauro, perlonaggi di gran valore, con due eserciti raccolti dall' Egitto e dalla Tebaide, contra di Genserico Re de' Vandali. Questi all'improvviso avendo assaliti i Vandali, ricuperarono Tripoli, ed altre Città dell' Affrica, e diedero sì buona lezione a quel Tiranno, che su astretto a chiedere pace; ed in fatti l'ottenne, perchè Leone Augusto avea bisogno di questi due Generali, e di Basilisco suo Genero, per effettuare i disegni conceputi contra di Aspare e de'suoi Figliuoli. E perciocchè la caduta di costoro succedette nell' Anno susseguente, perciò è più verisimile, che nel prefente

sente esti facessero la guerra suddetta nell'Affrica, e ne fossero poi ERA Volg. richiamati nell'Anno appresso. Procopio riferisce (a) queste im- Anno 473. prese di Eraclio all' Anno 468. cioè a quello stesso, in cui Basili- (a) Procop. sco colla formidabile Armata d'Oriente assall l'Affrica con fine Vandal. poi tanto infelice. Ma è facile, che si sia ingannato. Anche Ce- lib. 1. c. 6. dreno (b) racconta, che per due anni dopo la spedizione di Basi- (b) Cedren. lisco fu guerreggiato in Affrica con varia fortuna. Narra sotto que- in Histor. sti Contoli Cassiodorio (c), che a Romano Patrizio, scoperto che (c) Cassiod. macchinasse d'usurpare l'Imperio d'Occidente, su per ordine d'inChronico. Antemio Augusto tagliato il capo. Anche l'Autor della Miscella secondo la mia edizione (d) sa testimonianza di questo satto, ma (d) Rerume senza che ne traspiri alcuna particolarità da gli altri Autori. Ag- Italicar. Scriptor. giugne l'Autore d'essa Miscella, che in questi giorni avendo vo- Tom. I. luto Genserico tornar di nuovo ad infestar l'Italia, superato da Bafilisco in una battaglia navale, su costretto a tornarsene svergognato a Cartagine. Non parlando alcun altro Scrittore di questo combattimento, io non so che mi crederne. Per altro poco fa abbiam veduto, che Basilisco doveva essere stato rimesso in grazia di Leone Augusto, il quale faceva capitale di lui, per atterrare la potenza d' Aspare e de' suoi Figliuoli.

Anno di Cristo cccclxxi. Indizione ix.

di Simplicio Papa 4.

di LEONE Imperadore 15.

di Antemio Imperadore 5.

Consoli { LEONE AUGUSTO per la quarta volta, e PROBIANO.

PRobiano Console Occidentale, vien creduto della Casa Anicia dal Reinesio (e). Questo su l'Anno, in cui Leone Augusto (e) Reinearrivò a liberarsi dalla prepotenza d'Aspare Patrizio, che nol la- sius Inscrisciava sicuro sul Trono. Era Aspare il primo de i Patrizj, come scrive Marcellino Conte (f), era Principe del Senato, come ha (f) Marcell. l'Autore della Cronica Alessandrina (g), la cui Cronologia è mol- inChronico.
(g) Chron. to confusa in questi tempi. Di Nazione Barbarica su suo Padre Ar- Alexandr. daburio, cioè Alano; ed essendo arrolati assaissimi di que' Barbari nelle Guardie dell'Imperadore, e nell'Armata Cefarea, perciò un gran partito aveva egli in Costantinopoli, anzi una tal possanza, che ispirava timore ai medesimi Augusti. Maggiormente an-

Era Volg. cora era cresciuta la di lui petulanza, e l'insolenza de' suoi Figliuo-Anno 471. li, per aver egli col suo potente appoggio portato al trono l'Imperador Leone. Si aspettava costui un gran premio per questo, e non veggendolo comparire, cominciò ad inquietarsi, e ad inquietare Leone stesso, in guisa che inforsero sospetti, che meditasse di farsi proclamar Imperadore colla rovina d'esso Leone Augusto; il quale per addolcirlo, o per ingannarlo, s'indusse a dichiarar Cesare il di lui Figliuolo Patricio, siccome s'è detto di sopra, ma con disapprovazione e mormorazione di tutti i Cattolici, che non poteano sofferire l'incamminamento di questa Famiglia Ariana al Trono Imperiale. Andarono tanto innanzi i sospetti e le dissidenze, che finalmente Leone Augusto, non potendo più reggere a questo peso, (a) Marcel- determino ed esegui la loro rovina. Marcellino Conte (a) altro in Chronico, non dice, se non che esso Aspare Patrizio, ed Ardaburio, e Patri-

ciolo Cesare suoi Figliuoli, mentre erano in Corte, surono tagliati (b) Niceph. a pezzi dalle spade de gli Eunuchi Palatini. Ma Nicesoro (b) racconta il fatto in un'altra maniera, che non so, se sia affatto credibile. Cioè che ne' Giuochi Circensi, allorchè tutto il Popolo era unito, si sollevò un tale schiamazzo contra d'Aspare e de' suoi Figliuoli, anzi una tal disposizione a scagliarsi contra di loro, ch'essi per paura scapparono a Calcedone, e si ritirarono nella Chiesa di Santa Eufemia. L'Imperadore inviò loro il Patriarca, esortandoli a tornare, con impegnar la sua parola per loro sicurezza. Risposero di non volersi muovere, se l'Imperadore non andava colà in persona. Egli vi andò, li ricondusse, li tenne alla sua tavola, con prometter loro di obbliar tutte le ingiurie passate. Dall'altro canto diede ordine a Zenone Isauro suo Genero, di cui più che d'altri si sidava, che tornando costoro a Palazzo, improvvisamente assalendoli togliesse loro la vita. Fu data esecuzione al comandamento; e il primo a provare il taglio delle spade, su Ardaburio. Il che veduto da Aspare, esclamò [ se pure è probabile, che gli sosse lasciato tempo di cosi savellare]: Se l'è meritata, per non aver mai badato a' miei consigli; perchè più volte gli dissi: Divoriamo noi questo Lione, prima ch' egli faccia un buon pranzo di noi. Dopo di che anch' egli fu levato dal Mondo. Così Niceforo, il quale certamente fallo in credere, che quell' Ardaburio fosse Padre di Aspare, quando era Figliuolo; e in dire, che Leone Augusto in ricompensa di questo satto diede Arianna sua Figliuola per Moglie a Zenone, quando si sa, che alcuni anni prima era seguito quel matrimonio. Pretende ancora Niceforo, che Patricio, altro Figliuolo d' Alpa-

Aspare, già dichiarato Cesare, fosse mandato in esilio. Altri Scrit- ERA Volg. tori, cioè Marcellino Conte, Vittor Tunonense, e l'Autor della Anno 471. Miscella scrivono ucciso ancor lui in quella congiuntura. Procopio dice solamente trucidati Aspare & Ardaburio; e Candido Storico antico citato da Fozio (a) asserisce, che questo giovane riportò (a) Photius bensì una ferita, ma potè salvarsi colla suga. Egli è suor di dubbio, in Biblioche Ermenerico Figliuolo anch' esso d'Aspare, e stato Console nell' 79. Anno 465. perchè era lontano, scappò questa burasca. Non sussiste poi, che Arianna, come scrive Niceforo, fosse quella, che su promessa in Moglie ad esso Patricio, ma si bene Leonzia, la qual poscia o nel presente, o nel seguente Anno su destinata per Moglie a Marciano Figliuolo di Antemio Imperador d'Occidente.

E tal fu il fine di quella Tragedia, non essendo però mancate persone, che disapprovarono il fatto, siccome per relazione d'Evagrio (b) sappiamo, che sece Prisco Storico di questi tempi, mentre (b) Evzgr. taccia d'ingratitudine Leone, per aver sì malamente rimeritato chi lib. 2, v. 13. aveva alzato lui al trono. Per la morte di costoro dicono, che su posto a Leone il sopranome di Macello, o sia di Macellaio. Racconta eziandio lo Scrittore della Cronica Alessandrina (c), che si sve- (c) Chron. gliò in Costantinopoli una sedizione de i soldati Goti, e d'altri ade-Alexandr. renti al partito di quegli Ariani. Alla testa d'essi era Ostro Conte, di nazione Goto, che assalì il Palazzo Imperiale; ma ritrovata gran resistenza nelle Guardie, dopo la morte di molti egli su obbligato a ritirarsi; e conoscendosi inferiore di forze, presa seco una concubina d'Aspare, assai ricca, e di rare bellezze, passò nella Tracia, dove diede un gran guasto, e sece altri mali. Però il Popolo di Costantinopoli in una Canzone andava ripetendo: Fuorchè il solo Ostro niuno è amico del morto. Teosane (d) aggiugne, che (d) Theoph. Teoderico Goto, Figliuolo di Triario, che fu poi Re de' Goti, ac- in Chroniog. corse in aiuto del suddetto Ostro; e che se non giugnevano a tempo Basilisco tornato dalla Sicilia, e Zenone venuto da Calcedone, con rinforzar le guardie Imperiali, succedeva maggior disordine in quella Città. Esto ben diverso ebbero in Occidente le discordie insorte fra l'Imperadore Antemio, e Ricimere Patrizio. Era similmente esorbitante la potenza di costui nell'Imperio Occidentale, Barbaro anch'esso di Nazione, ed Eretico Ariano di credenza. Tuttochè Antemio con dargli in Moglie una sua Figliuola, si fosse studiato di attaccarlo mercè di questo nodo a i propri interessi, pure si trovò deluso. Ricimere volea farla da Imperadore; corsero anche sospetti di peggio, cioè ch'egli meditasse de i neri disegni

 $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

· Tomo III.

ERA Volg. sulla persona dello stesso Antemio, perchè teneva corrispondenza Anno 471. co i Barbari nemici dell'Imperio; e quanto più Antemio s'ingegnava d'obbligarlo co i doni, tanto più egli diveniva orgoglioso. Si venne perciò a rottura e Ricimere si ritirò a Milano, dove cominciò a far preparamenti di guerra contra del Suocero Augusto. En-[a] Ennod. nodio [a] Scrittore di questi tempi quegli è, che fa questo racconin Vita S. to, ed aggiugne, che la Nobiltà Milanese colle lagrime a gli oc-Epiphanii chi cotanto lo scongiurò, che s'indusse a spedire un' Ambasceria ad Ticinens. Episcopi . Antemio, per trattar di pace. Fu scelto per tale impresa Santo Epifanio Vescovo di Ticino, cioè di Pavia, che ito a Roma pacificò l'Imperadore, e riportò sì lieta nuova a Milano. Questa am-

[b] Sirmon- e dal Cardinal Baronio al presente 471. Ma il Padre Sirmondo [b]. dus in Notis seguitato poi dal Padre Pagi [c], pretende, che essa seguisse nel [c] Pagius 468. perchè di quel santo Prelato, proposto per Ambasciatore su Crit. Baron. detto: Est nobis persona Nuper ad Sacerdotium Ticinensis Urbis adscita; ed Ennodio scrive di sotto, che regnando Nipote Imperadore, cioè nell' Anno 474. Santo Epifanio toccava già l' Anno

basciata di Santo Episanio vien rapportata dal Sigonio all'Anno 472.

sidon. ottavo del suo Vescovato. Ma noi ricaviamo da Sidonio [d], che 1.1. Epist. 5. ne gli ultimi Mesi dell' Anno 467. seguirono in Roma le solennissime Nozze di Ricimere colla Figliuola di Antemio Augusto, e che nel d' primo dell' Anno 468. in cui esso Sidonio recitò il suo Panegirico in onore di Antemio, Ricimere era in Roma, e passava egregia concordia col Suocero. Dall'altro canto impariamo da Ennodio nella Vita suddetta, che dopo essere nata la discordia fra l'Imperadore e Ricimere, questi si ritirò a Milano, e che amendue sacevano preparamenti di guerra: dopo di che fu spedito Santo Epifanio, il quale prima della Pasqua se ne ritornò a Pavia. Adunque non è mai verisimile, che sì presto si rompesse l'amicizia tra Antemio, e Ricimere, e che in si breve tempo, come è dal primo di Gennaio dell' Anno 468. al di 31. di Marzo d'esso Anno, succedesse quanto ho narrato finquì. Però quel Nuper di Ennodio dovrebbe prender più tempo di quel, che sembra; e riesce credibile, che più tardi di quel, che si figura il Sirmondo, accadesse la dissensione suddetta, e l'ambasciata di Santo Episanio. Certamente quand' anche si accordasse una dissensione e tregua precedente, almeno in quest' Anno dovette ribollire fra l'Imperadore e Ricimere l'odio e la discordia, di cui vedremo gli effetti funesti nell' Anno, che seguita.

Anno di Cristo cccclxxii. Indizione x.

di Simplicio Papa 5.

di LEONE Imperadore 16.

di Olibrio Imperadore i.

Consoli { FESTO, e MARCIANO.

A Anastasio Bibliotecario nella Vita di Papa Simmaco [a] [a] Anastas. intendiamo, che il primo di questi Consoli, cioè Festo eb- Symmachi. be questa dignità per l'Occidente. L'altro, cioè Marciano, su Console per l'Oriente. Pretende il Padre Pagi [b], che questi [b] Pagius sia Figliuolo d' Antemio Augusto, a cui su data per Moglie Leonzia Crit. Baron. Figliuola di Leone Imperadore d'Oriente. Ma s'è veduto anche all' Anno 469. Console Marciano, ch'esso Pagi parimente crede lo stesso, che procedette Console nel presente Anno. Chieggo io, se ciò è, perchè mai Marciano non viene in alcuno de'Fasti, nè presso alcuno de gli Storici appellato Consul II.? Ciò a me sa dubitare di due personaggi diversi. Finalmente in quest'Anno divampò il mal animo dell' iniquo Ricimere Patrizio contra dell' Imperadore Antemio. Dal solo Autore della Miscella sc fecondo la mia edi-[c] Tom. I. zione abbiam qualche lume di questo successo. Non ostante la pa- Rer. Italic. ce fatta, il perfido Ariano venne da Milano alla volta di Roma con un gagliardo esercito, e si mise ad assediar la Città, con accamparsi presso il Ponte del Teverone. Poche forze aveva Antemio, che verisimilmente non si aspettava questa visita. Il peggio su, ch' egli teneva ben dalla sua una parte del Popolo Romano, ma anche un'altra seguitava il partito di Ricimere, tra perchè egli s'era fatto di molti aderenti, e perchè molti de' Latini miravano di mal occhio un Greco Imperadore, che comandasse all' Occidente. Fors' anche in lui non si trovava quella Religione e Pietà, che i Greci decantano. Sostenne Antemio per lungo tempo l'assedio; e Teofane [d] scrive, che giunsero i suoi soldari per mancanza de' vi- [d] Theoph. veri fino a mangiar del cuoio, ed altri infoliti o schisosi cibi. Tan- in Chronog. ta costanza ed ostinazione procedeva dalla speranza, che avessero da venir soccorsi. Ed in fatti Bilimere Governator delle Gallie, udita che ebbe la congiura scoppiata contra di Antemio, desideroso d'aiutarlo, venne speditamente in Italia, menando seco un buon esercito; e giunto che su a Roma, presso il Ponte d'Adriano attaccò battaglia; ma male per lui, perchè vi restò sconsitto ed uc-

 $\mathbf{D}$ d

ERA Volg. Anno 472.

ERA Volg. cifo. Il Sigonio lasciò scritto, che questo Bilimere era di nazione

Goto, e l'esercito suo composto di Goti; ma io non truovo, onde ciò apparisca. Dopo questa vittoria Ricimere o per forza, o per amore entrò a di undici di Luglio nell' afflitta Città di Roma; e quivi una delle prime cose, su di far tagliare a pezzi il misero Antemio Suocero suo. Trovavasi Roma allora in estreme miserie. parte per l'orrida same patita, e parte per una Epidemia, che înfieriva nel Popolo. Vi si aggiunse il terzo slagello, cioè il terribil facco, che l'Ariano Ricimere quivi permise a i vittoriosi suoi soldati, non essendo restati esenti da tanta barbarie se non due Rioni, dove era alloggiata la gente d'esso Ricimere. Ed ecco l'amaro frutto dell'aver gl'Imperadori voluto per lor Guardie, o per ausiliari, gente Barbara, Ariana, edi niuna sede. Ma questo iniquo Uomo, che avea tenuti finora per ischiavi gl'Imperadori, e poi gli aveva secondo il suo arbitrio mandati all'altro Mondo, non godé lungamente il frutto delle sue malvagità; perciocchè da lì a tre Mesi, come ha l'Autore della Miscella, o pure come attesta il [a] Chrono- Cronologo del Cuspiniano [a], Scrittore più accurato, nel di 18. niani apud d' Agosto, fra gli spasimi d'una dolorosa malattia finì anch' egli di vivere, e di assassinare gl'Imperadori. Il Cardinal Baronio [b] ha Annal Ecc. offervato, che Ricimere avea fatto fabbricare in Roma una Chiesa col titolo di Santa Agata, oggidì sotto Monte Magnanapoli, acciocchè servisse di sepolcro a lui, e a i suoi soldati Goti, che se-

logus Custi-Panvin. [b] Baron. ad Ann. 472.

questa Iscrizione:

## FL. RICIMER. V. I. MAGISTER VTRIVSO; MILITIAE PATRICIVS ET EXCONSVL ORD, PRO VOTO SVO ADORNAVIT.

guitavano al pari di lui l' Arianismo. In un Musaico si leggeva

E in una lamina di rame con lettere d'argento, rapportata dal [c] Tesaur. Doni, e da me altrove [c] si leggeva quest'altra:

Novus In-Scription, pag. 266,

SALVIS DD. NN. ET PATRICIO RICIMERE EVSTATIVS VC VRB. P. FECIT.

Al suono de gli sconcerti suddetti, e durante l'assedio testè riserito, era accorso dall'Oriente in Italia Olibrio, nobilissimo Senatore della Casa Anicia, già stato Console nell' Anno 464. Era un

pez-

. . .

, m 1 1 m 3

4 000

1000

\*,78

...

pezzo, ch'egli pretendeva all'Imperio, perchè Marito di Placi- ERA Volg. dia Figliuola dell'Imperadore Valentiniano III. ma non gli era ve- Anno 472. nuto fatto finora di ottenere il suo intento. In questi torbidi si dovette egli appoggiare a Ricimere, non peranche morto, dalla cui forza bisognava riconoscere la Corona dell'Occidente; e però su proclamato Augusto. Nelle Medaglie presso il Mezzabarba [a] si [a] Mediob. vede intitolato D. N. ANICIVS OLYBRIVS AVG. Chiaramen- Numifin. Imperator. te scrive l'Autore della Miscella [b], che Olibrio su mandato in [b] Histor. Italia da Leone Imperadore d'Oriente, e che essendo tuttavia vivo Miscell. Antemio Augusto, egli conseguì la Porpora Imperatoria: il che Rer. Italic. se è vero, o egli burlò Leone, che probabilmente non l'aveva inviato per danneggiar Antemio sua creatura; o pure Antemio dovea essere decaduto dalla grazia di Leone Augusto. Anche il Cronologo del Cuspiniano [c], con cui va d'accordo Cassiodorio [d], [c] Chronesembra assai manisestamente insinuare, che Olibrio, prima che logus Cue fosse tolta la vita ad Antemio, su dichiarato Imperadore. Scrive [d] Cassiod. di più Teofane [e], che lo stesso Leone Augusto dichiarò Impera- in Chronico. dore Olibrio, e mandollo in Italia. Però si può dubitare dell' opi- in Chrononione del Pagi [f], che il suppone inalzato al Trono solamente, graphia. dappoiche Roma fu presa, ed Antemio restò vittima della crudel- Cris. Baron. tà di Ricimere. Ma io non so, se per malizia de gli uomini, o pel corso naturale delle cose caduche del Mondo, Olibrio poco tempo godè la Dignità Imperatoria. Aveva egli dopo la morte di Ricimere, per quanto abbiamo dall' Autor della Miscella, e dal Cronologo del Cuspiniano, creato Patrizio Gundibalo, o sia Gundibaro, o Gundibaldo, Nipote di Ricimere, e Generale dell' Armata Cesarea in que' tempi. Eruditamente osservò il suddetto Pagi, che questo Gundibalo era Figliuolo di Gundeuco Re de' Borgognosi; e Gregorio Turonense [g] scrive, aver egli ucciso Chilperico, e Gun- [g] Gregor. domaro suoi Fratelli, ed essere in fine stato punito da Dio con una lib. 2. c. 28. simil morte. Per attestato di Ennodio [b] costui regnò in Lione; [h] Ennod. ma in questi tempi militando al servigio dell'Imperio Romano, e in Vita S. stando in Roma, ottenne le Dignità vacanti per la morte di Rici-Ticin. Epimere. Altra azione fatta da Olibrio Augusto non è pervenuta a scop. nostra notizia, se non che egli terminò il suo comando e i suoi giorni nel dì 23. d'Ottobre, siccome attesta il Cronologo del Cuspiniano, e di morte naturale, per quanto s'ha dall' Autore della Storia Miscella; il quale non men che Cassiodorio, Giordano, e Marcellino Conte, gli d'a sette Mesi d'Imperio, e non già tre Mesi e dodici giorni, come immaginò il Padre Pagi; riconoscendosi da questo,

ANNALI D'ITALIA. 214 ERA Volg. ch'egli qualche Mese prima della morte d'Antemio Augusto avea Anno 472. dato principio all' Imperio suo. Non lasciò Olibrio figliuoli maschi, per quanto si sappia, dopo di sè, dal matrimonio già contratto con Placidia Figliuola di Valentiniano III. Augusto, ma bensì una Figliuola, appellata Giuliana, che su maritata ad Ariobindo illustre personaggio, non quello, che su Console nell' Anno 434. ma sì bene ad un Nipote d'esso, perciocche per attestato della Cronica A-(a) Chronic. lessandrina (a), trovandosi nell' Anno 512. essa Giuliana nobilissi-Alexandr. ma Patricia presente a i Giuochi Circensi in Costantinopoli, le Fazioni gridarono: Vogliamo Ariobindo per Re della Romania. Questo accidente su cagione, che Ariobindo per paura di Anastasio allora Imperadore se ne suggi di là dal Mare. Trovavasi tuttavia in Affrica Eudocia, Sorella della suddetta Placidia, maritata con Unnerico, primogenito di Genserico Re de' Vandali, e gli avea partorito un Figliuolo per nome Ilderico, il quale col tempo divenne Re di quella barbara Nazione. Racconta Teofane (b), ch'ella nel phanes in presente Anno non potendo più sofferire, siccome buona Cattolica, Chronogr. d'aver per Marito un Ariano, dopo essere vivuta con lui sedici anni, trovò felicemente la maniera di fuggirsene, e se ne andò dirittamente a Gerusalemme, dove dopo aver visitati i santi Luoghi, e il Sepolcro di Eudocia Augusta sua Avola, stabilì la sua residenza, ma per poco tempo, perchè Dio la chiamò a sè. Lasciò ella tutti i

(c) Marcell. quest'Anno medesimamente, per attestato di Marcellino Conte (c), Comes in Chronico.

6ap. 4.

Epift. 50.

il Monte Vesuvio vomitò tanta cenere, che coprì tutta la supersicie dell'Europa, e in Costantinopoli per memoria di questa terri-(d) Procop. bil cenere fu istituita una Festa a di 6. di Novembre. Procopio (d) Gorb. lib. 2. anch' egli scrive, essere stata tradizione, che a Costantinopoli giugnesse quella cenere, e perciò avesse principio la festa suddetta. Contra del Bodino, che deride come una semplicità la narrazione (e) Baron. di questi due Autori, il Cardinal Baronio (e) reca un passo di Annal. Ecc. Caffiodorio (f), il quale afferisce, che la polve vomitata dal Vedovius Va- suvio giugneva fino alle provincie d'Oltramare. Certo è intanto

fuoi beni alla Chiefa della fanta Rifurrezione, con raccomandare al Vescovo un suo sedel Servitore, che l'aveva aiutata alla suga. In

viar. lib. 4. doversi chiamare una grande Iperbole quella di Marcellino Conte. Che poi quelle ceneri giugnessero di là dall' Adriatico, si può credere, avendone noi veduto un esempio anche a i di nostri: ma il farle anche volare sino a Costantinopoli in forma sensibile, sembra notizia non si facile da digerire.

Anno

Anno di Cristo cccclxxiii. Indizione xi.

di SIMPLICIO Papa 6.

di LEONE Imperadore 17.

di GLICERIO Imperadore 1.

Confole { FLAVIO LEONE AUGUSTO per la 3.ª volta, fenza Collega.

ERANO talmente imbrogliati gli affari in Occidente, che non ERA Volg. fu creato Console in Italia; e però il solo Leone Augusto com- Anno 473. parisce per la quinta volta ne' Fasti in quest'Anno. Dopo la morte di Olibrio, mi si fa credibile, che o l'emulazione di molti impedisse per qualche tempo l'elezione d'un nuovo Imperador d'Occidente, o pure che il Senato Romano, trattasse con Leone Imperador d'Oriente, per camminar seco di buona armonia in cosa di tanto rilievo. Ma in questo mentre Glicerio, il quale non sappiamo chi fosse, nè quali Dignità godesse, così persuaso da Gundibalo Patrizio, come abbiamo da Cassiodorio (a), si fece proclamare Imperador d'Occi- (a) Cassioda dente dall' esercito in Ravenna nel di 5. di Marzo. Marcellino Con- in Chronico. :e(b) lasciò scritto, che Glicerio più per sua prosunzione, che per (b) Marcell. elezione, fu fatto Imperadore, volendo a mio credere significare, Comes in Chronico. che non vi concorse l'assenso del Senato; e certamente ciò succelette senza saputa e volontà di Leone Augusto. Dall' Autore solamente della Miscella (c) questo Glicerio è appellato Domesticus, (c) Histor. cioè Guardia del Corpo, non so se dell' Imperadore, o di Gundiba- Tom.I. Rer. lo Patrizio. Teofane (d) scrive, che Marciano da noi veduto di Italicar. sopra Imperadore, era stato Domestico d'Aspare Patrizio. Ed al- in Chronog. lorche Gioviano fu fatto Imperadore, per attestato di Ammiano pag. 90. Marcellino (e), era il primo nell'Ordine de' Domestici. Truova- (e) Ammiasi in oltre, che l'essere Domestico portava talora il comando in qual- inus Marcelche ufizio, o nella milizia: sopra che è da vedere il Codice Teodosiano e il Du-Cange (f). Le azioni di questo novello Imperadore, (f) Du-che nondimeno regnò poco tempo, restano seppellite nell'obblio. Giossa: La-Solamente sappiamo da Teofane, ch'esso su uomo non cattivo, e tino. da Ennodio (g), che essendo stata ingiuriata la Madre [ per quan- (g) Ennod. to apparisce dello stesso Glicerio da gli uomini suoi sudditi [ for in Vita S. se da i Pavesi] s'interpose Santo Epifanio Vescovo di Pavia, ed im- Epiphanii. petrò loro il perdono. Racconta in oltre Giordano Istorico, (b) (h) Jordan. che venuto in Italia Videmire Fratello di Teoderico Re o Duca de de Reb Ge.

ERA Volg. gli Ostrogoti con un corpo d'Armata, terminò quì i suoi giorni: Anno 473. ed essendogli succeduto Videmire suo Figliuolo, Glicerio secetanto con de i regali, che l'indusse a passar nelle Gallie, dove s'un co i Visigoti, anch' essi della Nazion medesima. Sentiva intanto Leone Imperador d'Oriente, che declinava forte la sua sanità, e però non avendo Figliuoli maschi, che gli potessero succedere nell' Imperio, rivolse tutto il suo studio per sar cadere la Corona in capo a Zenone suo Genero, perchè Marito di Arianna sua Figliuola.

Cod. 79.

(a) Photius Candido antichissimo Storico, di cui Fozio (a) ci ha conservato un in Biblioth. estratto, racconta, che per quanto egli s'adoperasse, non potè ottenere, che i sudditi acconsentissero all'elezion di Zenone: segno. che si esigeva in que' tempi il consenso del Senato e del Popolo per creare gl' Imperadori. Perciò Leone s'appigliò al partito di dichiarar Cesare, e per conseguente suo Successore, o come altri voglio no, Augusto e Collega nell'Imperio, con approvazion del Pubblico, Leone suo Nipote, nato da i suddetti Zenone ed Arianna. Gio (b) Zonar. vanni Zonara (b) pretende, che Leone stesso abborrisse il far Im

peradore Zenone, perchè uomo d'aspetto odiosissimo, e d'animo (c) Pagius anche più brutto. Vuole il Padre Pagi (c), che si stia alla sede d Crit, Baron. Candido, come Scrittore più antico; ma essendo poi stato dopo la morte di Leone, col consenso del Senato eletto Imperadore lo stel so Zenone, non par credibile il preteso abborrimento del Senato Popolo, nè che Leone avesse voluto daddovero promuoverlo dian zi. Oltre di che più a lui dovea premere l'innalzamento di un di scendente suo, cioè del Nipote, che del Genero. Sotto quest'An no ho io posta l'elezione di Leone juniore, seguendo Cassiodorio Teofane, Marcellino Conte, ed anche Cedreno. Ma Candid Storico scrive presa questa risoluzione da Leone Augusto poco pri ma della sua morte. Tuttavia essendo mancato di vita esso Leon nel Gennaio dell' Anno seguente, non apparisce in ciò discordi fra gli Storici. Nell' Anno presente ancora merita Apollinare S. donio, riguardevole Scrittore di questi tempi, che si faccia memo ria, come egli fu creato Vescovo della Città d'Auvergne nella Ga lia. Dissi di sopra, che Teoderico Figliuolo di Triario, Duca d i Goti Orientali, con Ostro Conte tentò di far vendetta della moi te d'Aspare Patrizio. Furono questi Barbari astretti a ritirarsi, (d) Mal- fecero dipoi molti danni nella Tracia, dove piantarono allora I

Tom. I. pag. 92.

chus Rhetor lor sede. Malco Rettorico (d), di cui restano alcuni Estratti ne Histor. Byz. Libro delle Ambascerie, racconta, che que' Goti, i quali comir ceremo a chiamare Ostrogoti, secero in quest' Anno istanza a Lec ne Augusto, che fosse data ad esso Teoderico l'eredità lasciatagli ERA Volg. fall'ucciso Aspare Patrizio; che potessero abitar nella Tracia; e Anno 473. the a Teoderico si desse il comando sopra le milizie straniere, come aveva il suddetto Aspare. Perchè tutto non su loro accordato, reoderico spedi parte delle sue genti a devastar le campagne di Filippi; assediò ancora e prese Arcadiopoli. Seguì appresso la pae, con obbligarsi l'Imperadore a pagar ogni anno due mila libre l'oro ad essi Ostrogoti, e con dichiarare il suddetto Teoderico Gezerale de i due corpi d'Armata, che servivano alla Guardia dell' Imperadore. Questo Teoderico è diverso dall' altro, Figliuolo di Teodomiro, che su poi Re d'Italia, ed era anch'egli in Oriente illora in gran riputazione.

Anno di Cristo cccclxxiv. Indizione xii.

di Simplicio Papa 7.

di Zenone Imperadore 1.

di Nipote Imperadore i.

Confole { FLAVIO LEONE juniore AUGUSTO, fenza Collega.

Teofane (a), Leone Augusto per un'ostinata disenteria po-Teofane (a), Leone Augusto per un'ostinata disenteria po- (a) Theoph. e fine a i suoi giorni. Fu Principe zelante della Religione Cattolica, ed inclinato alla clemenza. Vedesi appellato Magno da i Greci, ma senza che si contino di lui imprese tali, che il mostrino degno di sì onorifico titolo. Restò dopo di lui Imperadore d'Oriente Leone juniore, Figliuolo di Arianna sua Figliuola, e di Zenone Isauro : e a questo novello Augusto su conferito in Oriente il Conso- (b) Zonar. lato, perchè gl'imbrogli dell'Imperio in Occidente non dovettero in Annal. permettere il creare un Console in queste parti. Zonara (b), Ce- in Historia. reno (c), e Cirillo Monaco (d) attestano, che Leone juniore era apud Coremolto Fanciullo, o sia nell'infanzia; e Giovanni Malala (e) scris-lerium le, ch'egli aveva allora sette anni. Contuttociò il Padre Pagi (f) Monument. sostiene, ch'egli fosse nato nell'Anno 458. fondato sull'autorità Grac. della Cronica Alessandrina (g), che gli dà diciassette anni d'età, in Chronico. con citare in testimonio di ciò anche Nestoriano Istorico, e Suida, (f) Pagius (b) che il descrive allevato nella più abbominevol lussuria; con ag- (g) Chron. giugnere, che le parole Greche de gli Autori suddetti possono signi- Alexandr. scare non solo un Fanciullo, ma anche un Giovane. Nulladimeno verb. Zeno.

Tomo III.

Era Volg. per conto di Suida, o è scorretto quel testo, o il suo racconto comparisce con circostanze affatto inverisimili; e in fine può essere.

in Vita S.

Danielis Stilit.

che ivi si parli di un altro Figliuolo d'esso Zenone. Nella Cronica poi Alessandrina probabilmente si dee leggere sette, e non diciassette anni. Certamente ancora Procopio attribuisce poca età al novello Augusto Leone. E dalla Vita di San Daniele Stilita [a] si può [a] Surius quasi ricavare, che nell'Anno stesso, in cui Basilisco su Console, cioè nell' Anno 465. su data per Moglie a Zenone Arianna Madre d'esso Leone juniore Augusto. Certamente non prima dell' Anno 459. figul il lor Matrimonio. Mirava intanto Zenone suo Padre

con invidia il Figliuolo alzato a sì sublime Dignità con restarne egli escluso; però tanto s'adoperò col mezzo d'Arianna, e con guadagnare l'affenso del Senato, che indusse il Figliuolo ad accettarlo per Collega dell'Imperio nel Febbraio seguente, e a mettergli di sua mano la Corona in testa. Ma giunto il Mese di Novembre Leone juniore Augusto terminò la sua vita; e considerati i vizj di Zeno-

ne suo Padre, non mancarono sospetti, che da lui stesso provenisse la troppo affrettata morte di questo giovane Augusto, giacchè non v'ha scelleratezza, che non si possa sospettare, dove entra la troppo

ardente voglia di regnare. Sicchè restò solo Imperadore d'Oriente Zenone, chiamato Isauro, perchè di quella Nazione. Portava egli prima il nome Isaurico di Tarasicodisa; e perciocchè s'acquistò gran credito presso di Leone Augusto, per aver maneggiata una lega fra lui e il Popolo dell'Isauria, e Leone volea maggiormente unirlo a

se stesso, gli su conceduta in Moglie Arianna, siccome dicemmo, Figliuola d'esso Imperador Leone. Portò poche Virtù, e molti vizi sul Trono Imperiale, per gli quali su mal'intesa la sua promo-

zione dal Popolo, e ne provò egli in breve le conseguenze. Per at-[b] Evagr. testato di Evagrio [b], e di Teofane [c], appena creato Impera-

1.3. cap. 1. dore, s'abbandonò a tutti i piaceri, anche più laidi, anche più

phanes in infami. Chronogr.

SCENA nuova s'aprì similmente in Italia nell' Anno presente. Era dispiaciuta a Leone Imperador d'Oriente la prosunzione di Glicerio, che senza saputa ed assenso di lui aveva occupata la Corona dell'Imperio Occidentale. Però inviò in Italia con un esercito Giu-[d] Jordan. lio Nipote Figliuolo di Nepoziano, [d] con dargli per Moglie una

sua Nipote. Giunto questi a Ravenna, d'ordine d'esso Imperadore fu da Domiziano Ufiziale d'esso Leone Augusto proclamato Ce-

[e] Idem fare. Così abbiamo da Giordano Istorico [e], il quale altrove ci fa neisc, 45. sapere, che questo Nipote era Figliuolo di una Sorella di Marcellino

Pa-

Patrizio, cioè di quel medesimo, che su ucciso da i suoi nella ssortu- ERA Volg. nata spedizione in Affrica di Basilisco. Egli si vede intitolato nel- Anno 474. le Medaglie [a] D. N. IVLIVS NEPOS P. F. AVG. Da Ra- [a] Mediob. venna passò Nipote a Roma co' suoi soldati, e raggiunto Glicerio Numismat. nella Città di Porto alla sboccatura del Tevere, quivi senza spargimento di fangue l'obbligò a deporre la Porpora Imperiale; ed acciocchè avesse da vivere, e rinunziasse alla speranza di più ritornare sul Trono, l'astrinse a farsi Cherico, con avergli appresso procurata la Cattedra Episcopale di Salona Città della Dalmazia. Ciò fatto, per quanto s'ha dal Cronologo del Cuspiniano [b], Nipo- [b] Chrongte su proclamato Imperadore d'Occidente in Roma nel di 24. di logus Cu-Giugno. Di queste rivoluzioni e discordie del Romano Imperio si spiniani. prevalse Eurico Re de'Visigoti, signoreggiante in Tolosa nelle Gallie, il quale rotta la pace, assalì coll' armi le Provincie Romane, e spezialmente assediò la Città d'Auvergne, appellata oggidì Chiaramonte, o sia Clermont. Eravi dentro alla difesa Ecdicio, Figliuolo del già Imperadore Avito, personaggio non meno pel valore, che per la Pietà riguardevole, il qual fece una gagliarda resistenza, e su molte volte alle mani con que' Barbari. A questo avviso, per quanto si raccoglie dalle Lettere di Apollinare Sidonio [c], Nipote Augusto spedi verso le Gallie Liciniano Questore col [c] Sidon. Diploma, con cui dichiarava Generale d'Armata il suddetto Ecdi- sib. 3. Epicio, a fine di maggiormente animarlo a sostenere gli affari dell' lib.5. Epist. Imperio Romano. Portossi in oltre Liciniano a trattare con Eurico 16. per indurlo a desistere dalle offese del paese Romano; ma trovò duro il cuore di quel Re barbaro ed orgoglioso. Non è improbabile, che sia da riserire a questi tempiciò, che narra Giordano Istorico [d], cioè, che Genserico Re de' Vandali osservando così sfa- [d] Jordan. sciato l'Imperio Romano in Occidente, e pur temendo, che o Leo- de Reb. Ger. ne, o Zenone dall' Oriente facesse qualche sforzo, o trama contra di lui, commosse con grossi regali i Visigoti ad assalire l'Imperio in Occidente, e gli Ostrogoti a molestar le Provincie d'Oriente, a sine di starsene egli con tutta quiete a tiranneggiar nell' Affrica. Vedremo fra poco muoversi gli stessi Ostrogoti contra dell' Imperio Orientale. L'inutil ambasciata di Liciniano sece risolvere l'Imperador Nipote ad inviare al Re Eurico un Ambasciadore di maggior riguardo; e questi su il sopra lodato Santo Epifanio Vescovo di Pavia. Il fatto è raccontato da Ennodio [e]. Andò il fanto Vesco-[e] Ennod. vo, e trovò Eurico in Tolosa, e pare che per cagion del verno sof- in Vita S. fe sciolto l'assertica del verno sof- Epiphanie le sciolto l'assedio d'Auvergne. Perorò il venerabil Prelato, e si- Ticin. E-Ee 2 nal-

ERA Volg. nalmente ottenne la Pace, ma a condizione, che la Città suddet. Anno 474. ta d'Auvergne fosse ceduta amichevolmente a lui; se nò egli minacciava maggiori ferite all'Imperio d'Occidente. Accuratamen-(a) Baron, te su ciò osservato anche dal Cardinal Baronio (a), ancorchè Gior-Annal. Ecc. (b) Jordan. dano (b) avesse scritto, che i Visigoti costrinsero colla sorza quel de Reb. Get. la Città alla resa, dappoiche Ecdicio, vedendo di non poter più cap. 45. refistere, coraggiosamente se ne ritirò con ridursi in luogo sicuro. Sembra poi, che solamente nell'Anno susseguente quella Città ve nisse in poter de' Visigoti: del che si lamentò sorte Sidonio Vesco vo della medefima.

Anno di Cristo ccclexxv. Indizione XIII.

di SIMPLICIO Papa 8.

di Zenone Imperadore 2.

di Romolo, o sia Augustolo Imperadore i

Confole { FLAVIO ZENONE AUGUSTO per la 2.ª volta, fenza Collega.

↑ LLE miserie della Gallia narrate di sopra si dee ora aggiugne re la persecuzione fatta da Eurico Re de' Visigoti alla Religion Cattolica, e descritta nel presente Anno da Sidonio Vescovo (c) Sidon. in una sua Lettera (c) a Basilio Vescovo d'Aix, come va conghietlib.7. Epist. turando il Padre Sirmondo. Racconta egli, che il Re barbaro, zelantissimo della sua setta Ariana, non già uccise i Vescovi Cattoli-(d) Gregor. ci, come scrisse Gregorio Turonense (d), [osservando il Padre Pagi (e), che il summis Sacerdotibus morte truncatis di Sidonio, so-(e) Pagius lamente s'ha da interpretare, ch'erano morti di morte naturale] ma sì bene vietava, che si ordinassero i lor Successori, di maniera che per mancanza di Parochi e Preti le Chiese rimanevano serrate, e sulle porte d'esse nascevano le spine, e i Popoli restavano defraudati de' Sacramenti. Due Vescovi surono mandati in esilio: e toccò da lì a qualche tempo allo stesso Sidonio la medesima disavventura, dalla quale nondimeno egli si rilevò per intercessione di Leone Questore dello stesso Re Eurico. Intanto nell'Italia, divenuta teatro di frequenti peripezie, avvenne, che Nipote Imperadore, volendo aver più vicino Ecdicio, valoroso Figliuolo del già Avito Imperadore, di cui s'è parlato nel precedente Anno, o per sospetti, o con disegno di rimunerarlo il chiamò in Italia, siccome narra

(f) Jordan. Giordano Istorico (f), e in luogo suo destinò Generale d'Armata ibidem.

nelle Gallie Oreste, creato prima Patricio, e che certamente da l'I ERA Volg. a non molto si truova ornato di questa Dignità. Costui vien chia- Anno 475. mato di nazione Romano da Prisco Istorico (a), il quale cel rap- (a) Priscus presenta spedito ne gli anni addietro Ambasciatore a Costantinopo- pag. 37. li da Attila Re de gli Unni. E che questi fosse il medesimo, di cui Histor. Byz. ora parliamo, ne fa fede il Cronologo (b), pubblicato dal Vale- (b) Chronosio dopo Ammiano Marcellino, con dire che allorche Attila calò in logus Vale-Italia, Oreste si acconciò al di lui servigio per Segretario delle Let-mianum. tere. Dopo la morte di quel Re barbaro tornato esso Oreste in Italia, s' avanzò ancora nel servigio de gl' Imperadori Occidentali, tanto che giunse nel presente Anno a comandare l'Armata, ch'egli dovea condur seco nelle Gallie. Vien costui appellato da Procopio, uomo di singolar Prudenza. Ora questo si prudente, ma disleale personaggio, in vece di muoversi alla volta delle Gallie, guadagnati che ebbe gli animi della maggior parte de' foldati, rivolse l' armi contra del suo stesso Signore e benefattore. Per quanto scrive il Cronologo del Cuspiniano (c), e l'Autore Anonimo del Va- (c) Chronelesio (d), Nipote Imperadore sorpreso da questa frede si ritirò in logus Cufiniani. Ravenna, e quivi da Oreste sus sistrettamente assediato, che veg- (d) Anonygendo di non poter resistere, nel dì 28: d'Agosto giudicò meglio di mus Vale-Ifuggirsene per mare a Salona Città della Dalmazia, dove Glicerio da lui deposto era dianzi ito ad empiere quella Cattedra Episcopale. Di belle accoglienze si dovettero fare l'uno all'altro questi due abbattuti Augusti. Era anche il suddetto Nipote Dalmatino di nazione, per attestato di Teofane (e); e però su ben ricevuto da (e) Theoph. i suoi nazionali, fra' quali finchè potè, seguitò a signoreggiare. Aveva Oreste un Figliuolo assai giovinetto per nome Romolo, e perciocchè tutto andava a seconda de' suoi desideri, il sece proclamare Imperadore in Ravenna nel dì 31. d'Ottobre dell'Anno presente. Questi è chiamato da gli Scrittori antichi Augustolo, credono alcuni per derissone a cagion della sua tenera età. Pensano altri, ch'egli oltre al nome di Romolo portasse quello d' Augusto. Il Du-Cange (f) rapporta una Medaglia con questa Iscrizione D. N. (f) Du-ROMVLVS AVGVSTVS P. F. AVG. Il Goltzio (g) ne dà un' Cange Fa-altra con le seguenti lettere: D. N. AVGVSTVLVS PERP. pag. 81. P. F. AVG. e un' altra con questa epigrafe D. N. FL. MO- (g)Goltzius MVL. AVGVSTVLVS P. F. AVG. Si può con ragion sospettare, anzi credere dell' impostura in alcuna di queste Medaglie. L' Anonimo del Valesso merita probabilmente più sede, allorchè scrive, che questo giovane, prima d'effere inalzato al trono Imperia-

de Beli. in List By. 22 11 17. Tom. I.

cap. 55.

ERA Volg. periale, era chiamato Romolo da' suoi Genitori. Forse questo glo-Anno 475. riolo nome su cambiato per ischerno dalla gente in Momolo e poscia in Momillo; o pure qualche testo corrotto de' vecchi Storici [a] Procop. ha ingannato in ciò alcuni de' moderni Scrittori. Procopio [a] all' Coth. ib. 1. incontro c'insegna, ch'egli avea nome Augusto, e che i Romani Malch. per galanteria a cagione della sua età il chiamavano Augustolo.

. 112

, A10

1 13:

. ... -11

1 ( 64)

/1 0 /0 0 00

13 10

1700

inte

77.00

1000 . .

CIRCA questi tempi, per quanto si ricava da Malco [b], e da Giordano Storici [c], non però in tutto concordi, gli Ostrogoti abitanti nella Pannonia (il che è da notare, e vedremo anche pag. 78. abitanti nella Fannonia (il che o da nota) [c] Jordan. Teoderico Re d'Italia appellar la Pannonia antica Sede de i Goti) mossero guerra all'Imperio d'Oriente, con sare un'irruzione nella Mesia. Re di costoro era Teodemiro, Padre di quel Teoderico Amalo, che vedremo fra qualche tempo Re d'Italia. Aveva questo Re dianzi condotto il suo esercito contra gli Alamanni e Svevi della Germania, con devastar le loro campagne, e trucidar chiunque se gli opponeva. Tornando poscia a casa vittorioso, con sommo piacere accolse il Figliuolo Teoderico, lasciato ne' tempi addietro per ostaggio nella Corte di Costantinopoli, e rimandato a casa da Leone Imperadore con de i magnifici regali. Era allora Teoderico in età di dieciotto anni, ed innamorato della guerra sì fattamente, che da l'i a non molto, senza saputa del Re suo Padre, raunato un corpo di sei mila soldati, e passato il Danubio, improvvisamente arrivò addosso a Babai Re dei Sarmati, Principe insuperbito per aver poco prima data una rotta a Camondo Duca de i Romani, ed avendolo uccifo, con ricchissima preda se ne tornò a casa, con aver anche ritolta a i Sarmati la Città di Singidono, occupata da essi ai Romani, ch'egli seppe anche ritenere per sè. Ora Teodemiro accompagnato dal Figliuolo Teoderico ostilmente col suo esercito passò nella Mesia, prese la Città di Naisso, ed altri Luoghi; s'impadron'i nella Tessalia di Eraclea e Larissa; e passato più innanzi, pose l'assedio a Tessalonica, o sia a Salonichi. Clariano, o piuttosto Il ariano Patrizio, ch' era alla difesa di sì importante Città, temendo di soccombere, mandò de i doni a Teodemiro, e propose un trattato di pace, in cui fu conchiuso, che si scioglierebbe quell' assedio, e l'Imperadore concederebbe a que' barbari una buona porzion di paese nella Tracia. Non molto dopo venne a morte il Re Teodemiro, e chiamati i suoi Goti, alla presenza e col consentimento d'essi, dichiarò suo Successore Teoderico suo Figliuolo, Principe di rara espettazione, le cui imprese racconteremo a suo tempo. Ma qui non è molto ficura la Cronologia di Giordano; perciocchè vedremo, che la presa di Larissa succedette nell'Anno 481. ERA Vols. Zenone Imperadore in quest' Anno a di 15. d'Ottobre fece una mol- Anno 475. to lodevol Legge [a], ordinando, che tutti i Governatori e Giu- [a] Cod. dici, terminato il lor Magistrato, si fermassero per cinquanta gior- ut Omnes. ni nel luogo, per fare il Sindacato. Ma intanto esso Imperadore seguitava a sfoggiare ne' Vizj e ne'passatempi. Secondochès' ha da Teofane, [b], negò egli una grazia a Verina Augusta sua Suoce- [b] Theoph. a, che l'aveva aiutato a falire sul Trono. Di più non vi volle, perch'ella pensasse a farnelo anche discendere. Aspettato dunque Itempo, che Zenone si trovava in Eraclea Città della Tracia, congiurata con vari Senatori, fece svegliare da Basilisco suo Fratello ina fedizione in Costantinopoli, al cui avviso Zenone, uomo efeminato e mancante di coraggio se ne scappò in Soria per mare, menando seco Arianna Augusta sua Moglie, e una gran somma l'oro, est ritirò in un sorte Castello. Quivi anche tremando, giulicò meglio di rifugiarsi nell'Isauria, dove il Popolo della sua nazione gli diede tutta la possibil sicurezza. La Cronica Alessandriha [c] dice, ch'egli fugg) a Calcedone, e di là in Isauria, ed era se Chroniillora tempo di verno. Intanto Basilisco Fratello di Verina Augu-con Alexan-drinum. ta fu proclamato Imperadore, ed egli dopo aver fatta coronare Lenonida, o sia Zenoida sua Moglie, dichiarò Cesare, e poscia Collega nell'Imperio, Marco suo Figliuolo, il quale ne gli Editti bubblicati dal Padre, e in una Medaglia, rapportata dal Chiffleio, si vede nominato col Genitore, ed ornato anch' esso col titolo l'Imperadore. Rapporto io al presente Anno questo avvenimeno, raccontato da tutti gli antichi Scrittori, quantunque io sapvia, che il Pagi lo riferisca all' Anno susseguente. Ma di ciò torleremo allora a parlare.

Anno di Cristo eccelxxvi. Indizione xiv.

di SIMPLICIO Papa 9.

di ZENONE Imperadore 3.

di ODOACRE Re I.

Consoli { BASILISCO per la seconda volta, ed ARMATO.

A MENDUE questi Consoli sono Orientali. Basilisco vien creduto il Fratello di Verina Augusta. Armato, per testimoniana di Teofane [d], era Nipote, e secondo altri Cugino d'esso Ba- [d] Theoph.

ERA Volg. silisco. L'Autore della Miscella (a) ci sa sapere, che dopo essere Miscell. Italicar.

Tom. I.

de Regn.

muarii.

Anno 476. stato creato Imperadore Romolo Augustolo, Oreste Patrizio suo Padre spedì Ambasciatori a conchiudere una Lega con Genserico Re Tom.I. Rer. de' Vandali in Affrica. Ma ciò a nulla servì, perchè da un altro Barbaro venne la rovina di lui, e dell'Imperador suo Figliuolo. E questi su Odoacre Figliuolo di Edicone, cioè, per quanto porta la verisimiglianza, di quel medesimo, che si truova annoverato da (b) Priscus Prisco Istorico (b) fra i primi Ministri d'Attila, e chiamato Scita, Tom. 1. Histor. Byz. cioè Tartaro di nazione. Da Giordano Storico (c) egli ci vien rappag. 37. o presentato natione Rugus; e da Teofane è detto di stirpe Gotica, Jequ. (c) Jordan. ma allevato in Italia. Nella Vita di San Severino (d), scritta non lungi da questi tempi da Eugippio, egli vien nominato Odobagar, Succession. Otachar, e Odachar. Come, e perché movesse Odoacre contra d' Severini in Augustolo questa sì fiera tempesta, non si può ricavar chiaro dalla Act. 33. Bulland.ad Storia antica. Il suddetto Giordano, e l'Autore della Miscella scridiem 8. Ja. vono, ch'egli dall'ultimo confine della Pannonia se pur di questa abbiam detto, che erano allora padroni i Goti ] calò in Italia con un formidabile esercito di Eruli, Turcilingi, Rugi, Sciti, ed altri Popoli ausiliari; e passando pel Norico volle abboccarsi con San Severino Apostolo di quelle contrade, che era in sama di gran santità, da cui gli fu predetto quanto poscia accadde. E'narrato questo fatto anche dal suddetto Eugippio nella Vita del medesimo Santo. Verisimilmente Odoacre invitato da gli amici di Nipote, e tratto dalla fama di tante mutazioni, che sommamente avevano indebolito l'Imperio Romano d'Occidente, si mosse colla speranza di farne egli stesso il conquisto. Ma Teofane, siccome abbiam detto, attesta, che Odoacre era allevato in Italia; e Procopio ag-[e] Procop. giugne (e), che costui militava in Italia fra le Guardie del Corpo I. 1. c. 1. de de gl'Imperadori. E perciocchè prima i Romani aveano preso al loro servigio una gran moltitudine di Barbari, Sciti, Alani, e Goti, con vergogna e danno dell'Imperio stesso, avvenne che essi Barbari insuperbiti, conoscendo il loro sorte, e qual contrada sosse questa, e come erano inviliti gl'Italiani, cominciarono a pretendere una terza parte de i terreni dell'Italia per loro sostentamento. Oreste si oppose a tal pretensione; laonde i medesimi elessero per loro capo Odoacre, che spogliò poi Oreste della vita, e suo Figliuolo dell'Imperio. Quando ciò fosse stato, sarebbe da credere,

> che Odoacre fosse passato dall' Italia nella Pannonia, da dove poi, per rinforzare i Barbari d'Italia, fosse ritornato, conducendo seco una ciurma sterminata di varie altre Nazioni, tutte ansanti a sar

Bell. Goth.

nottino in questi paesi, non rade volte infelici, perchè troppo se- ERA Volg.

Comunque sia, giunto in Italia con si grande ssorzo di gente Ddoacre, senza trovar opposizione, s'incamminò verso la fertile Liguria, cioè verso Milano. Oreste Patrizio, raunata quanta genre potè, s'era postato all'Adda, probabilmente verso Lodi, per contrastargli il passo; ma conosciute troppo superiori le forze de' Barbari, e trovandosi anche abbandonato da molti de' suoi, ritirossi Ticino, cioè a Pavia, Città assai forte, sperando quivi un asslo icuro. Sopragiunse Odoacre, ed assediata la Città, l'espugnò sinalmente, e ne permise il sacco a i soldati, che secero prigioni i Cittadini, e diedero alle fiamme le Chiese e le Case, sacendo un gerribil falò di tutte le abitazioni. Ennodio (a) è quello, che de- (a) Ennod. Crive così fiera Tragedia. Venuto in quella occasione alle mani di in Vita S.

Porce Oreste Patrizio. Parve che aveste da avera salva la vita di Epiphanii. Odoacre Oreste Patrizio, parve che avesse da avere salva la vita; na condotto a Piacenza, quivi nel dì 28. d'Agosto su ucciso (b). (b) Chrono-Marciò dipoi il vittorioso esercito alla volta di Ravenna. Era qui-logus Cusri Paolo Fratello d'Oreste, e questi ancora preso nella Pigneta fuoi di Classe, restò vittima del surore barbarico nel dì 4. di Settemre. Entrò Odoacre in Ravenna, e continuato il viaggio, niuna difficultà trovò ad entrare anche in Roma. Nell'una di queste due Città colse Augustolo; ma mosso a compassione della di lui tenera tà, ricordevole ancora dell'amicizia passata in addietro con Orete di lui Padre, non solamente gli salvò la vita, ma fattogli un affegno annuo di sei mila Soldi d'oro, il confinò in un Castello dela Campania, appellato Lucullano, acciocchè quivi liberamente vivesse co' suoi Parenti: parole dell' Anonimo Valesiano (c), indi-(c) Anonycanti, che suo Padre sosse nativo di quelle contrade. Così secon- mus Vales. lo l'offervazion de gli antichi, l'Imperio Romano, cominciato la Romolo, e stabilito da Augusto, terminò in questo infelice Romolo ed Augustolo. Si diffuse poi per l'Italia tutta l'Armata barparica. La maggior parte delle Città aprì senza farsi pregare le porte; e quelle, che vollero far resistenza, pagarono il sio della oro arditezza colla morte degli abitanti, e con venir elle smantelate ed uguagliate al suolo. Così divenne Odoacre in poco tempo Signore e Re di tutta l'Italia. Per tale, se crediamo all'Anonimo Valesiano, su egli riconosciuto nel di 23. d'Agosto, cioè dopo esersi impadronito di Milano e Pavia. Ma con più formalità dovete ciò avvenire, allorchè ebbe deposto Augustolo, e l'armi sue suono entrate in Roma. Non volle egli il titolo d'Imperador d'Oc-Tomo III.

ERA Volg. cidente, per riverenza a Zenone Imperador d'Oriente, premen Anno 476. dogli di non difgustarlo. Anzi vedremo fra poco, ch'egli sul prin (a) Malch. cipio, per quanto si raccoglie da Malco Istorico (a), mostrava in 10m.1. Histor. Byz., tenzione di contentarsi del solo titolo di Patrizio, e di governa questi paesi a nome dell'Imperador suddetto. Ma egli da l'innan

10

zi signoreggiò qual Re, e da gli Scrittori ancora è chiamato Re (b) Cassiod. se non che sappiamo da Cassiodorio (b), ch'egli non usò mai di por tare la Porpora, nè le altre insegne Reali. E perciò non si veggo no Medaglie, o Monete battute da lui, o in onor suo. Nè rest Legge o Costituzione fatta da lui. Sembra ancora verisimile, ch egli si dichiarasse subordinato a Zenone Imperadore, e il riguar dasse come suo Sovrano, e però tenesse in freno la propria auto (c) Theo- rità e potenza. Fece la sua residenza in Ravenna (c) Città splen didissima allora, e molto ricca e forte. E perciocchè gli stava.

cuore d'aver anche fotto il suo dominio la Sicilia, che allora ut

phanes in Chronogr.

bidiva al Tiranno dell' Affrica, cioè a Genferico Re de' Vandali (d) Vistor trattò, per attestato di Vittore Vitense (d), con esso Genserico, Vitensis I.I. l'indusse a cedergliela, a riserva d'una parte, con promettere de Perjecut. l'indusse a cedergliela, a riserva d'una parte, con promettere de la Perjecut. pagargli ogni anno un certo tributo. Per altro Odoacre, tuttoch di setta Ariano, niuna novità fece in pregiudizio della Religio. Cattolica, nè molestò i Vescovi, o le Chiese de i Cattolici; anz si mostrò amorevole ed indulgente verso di loro, come si ricava d Ennodio nella Vita di Santo Epifanio. Contuttociò seguì una no lieve mutazione in Italia a cagione di questi nuovi ospiti, conqu. (e) Procop. statori della terra; perciocchè attesta Procopio (e), che a tant Barbari in premio della vittoria, e pel loro sostentamento, bisc gnò assegnar la terza parte de i Beni, che possedevano gl'Italiani

lib. 1.c. 1. de Bell. Goth.

In quest' Anno poi, siccome ho accennato di sopra, il Padr (f) Pagius Pagi (f) pretende, che circa il fine di Gennaio Zenone August Cris. Baron. fosse obbligato alla suga dal suddetto Basilisco, il quale si sece to sto proclamare Imperadore. Aggiugne, che circa il Mese d'Agc sto dell'Anno susseguente 47%, terminò la tirannia di Bassilisco con risalire sul trono il già suggito Zenone. Può essere stato così ma si vuol qui confessare un grande imbroglio nelle Storie intorn al tempo di questo avvenimento. Io non mi attribussco di pote colpire nel vero; tuttavia dirò non essere già certa la sentenza de Pagi, e portar io opinione, o almeno non lieve sospetto, che ne Gennaio del precedente Anno 475. Basilisco usurpasse la Corona c Oriente, e ch' egli prima che terminasse lo stesso Anno 475. deca desse, con essere rimesso sul trono Zenone Augusto. I motivi di que

ta mia opinione sono i seguenti. Noi abbiamo una Legge, data ERA Volg. la Zenone Augusto (a) nel di primo di Gennaio dell' Anno 476. e Anno 476. imilmente un'altra promulgata dal medesimo Imperadore X. Ka- (a) l. 28. C. 'endas Martias Basilio II. & Armasio Coss. (b), cioè nell' Anno tium. resente, quantunque sia alquanto sfigurato il nome di questi Con- Cod. de naoli, dovendo essere Basilisco & Armato Coss. Adunque nel Feb- turalib. libraio del 476. e non già nell'Agosto del 477. come vuole il Padre beris. Pagi, dovea essere ritornato in Costantinopoli Zenone, ed avere ipigliato il governo. E se di qui talun volesse inferire, che in eso Febbraio del 476. non dovea essere per anche seguita l'intronizzazione di Basilisco, s'ha da osservare un'altra Legge (c) data (c1/. 16. C. la esso Zenone XVIII. Kalendas Januarii Armatio V.C. cioè nel de jacto presente Anno a i quindici di Dicembre. Questa ci sa vedere rinontato già sul trono Zenone, prima che termini l'Anno 476. e non già nell'Agosto del 477. Accortosi di ciò il Padre Pagi pretenle, che sia scorretta quella data, e vi s'abbia a leggere Post Conulatum Armatii V. C. Ma se è stato lecito al Padre Pagi l'acconciae colla sua sentenza i testi, sarà permesso anche a noi la libertà nedesima, condire, che l'Epistola Ottava di Simplicio Papa (d), (d) Labbe critta a Zenone Augusto, in cui si congratula del Trono ricupera- Concilior. o, e che è data VIII. Idus Octobris P. C. Basilisci & Armati, si lee correggere con iscrivere Basilisco & Armato Coss. Potè Zenole Augusto tardar molto a significare al Romano Pontesice il suo ritabilimento, e la sua buona disposizione in favor della Chiesa Catolica. Notifi ora l'Epistola Quarta del medesimo Papa Simplicio, critta con zelo degno d' un Pontefice Romano, non già a Zenone Jugusto, come saggiamente ha offervato lo stesso Pagi, ma sì bee a Basilisco Augusto. Essa è data Quarto Idus Januarii, Basiisco Augusto Consule, cioè nel presente Anno 476. e da essa appaisce, che già Timoteo Eluro, usurpatore della Chiesa Patriarcale l'Alessandria, dall'esilio era ritornato ad occupar la medesima, e i là era passato a Costantinopoli. Ma se nel Gennaio del 476. cone vuole il Padre Pagi, Basilisco s'intruse nell'Imperio d'Oriene, come potè Papa Simplicio scrivere a lui sul principio d'esso rennaio del 476. se non potea peranche aver intesa la nuova delnutazion dell'Augusto, e molto men quella dello ristabilimenb dell'empio Timoteo? Ancor qu'il Padre Pagi acconcia la data on dire, che s'ha da scrivere IV. Idus Iunias, e non Ianuarias. la lasciando nel suo essere quella data, viene essa ad accordarsi ol proposto sospetto, che nel 475. Basilisco usurpasse la Corona **F**f d'Orien-

ERA Volg. d'Oriente, e ne fosse spogliato, prima che terminasse l'Anno stef. so: il che non essendo peranche venuto a notizia di Papa Simplicic sul principio di Gennaio dell' Anno presente 476. potè perciò scrivere ad esso Basilisco per pregarlo di rimediare all'inforenza di Timoteo Eluro. Il Padre Labbe, e lo stesso Pagi credono, che nella data della Lettera Quarta suddetta si debba leggere Basilisco O Armato Cost. e che perciò essa appartenga all'Anno presente.

pag. 93.

MA quello, che principalmente fa a me credere ben fondata la [a] Malch. da me proposta opinione, si è, che Malco Rettorico [a], e Stori Histor. Byz. co forse il più vicino di tutti a questi tempi, e lodato molto da Fo zio, ha conservato ne gli Estratti, che restano, una particolarità degna di molto riguardo in questo proposito, che servirà ancora ac illustrar le cose d'Occidente. Scrive egli, che Augusto, o sia Augustolo, Figliuolo d'Oreste, appena ebbe inteso, che Zenone avez ricuperato l'Imperio d'Oriente, con cacciarne Basilisco, che obbligò il Senato Romano a spedirgli un' Ambasceria, con rappresen targli, che bastava un solo Imperadore. E che esso Senato avea preso Odoacre persona attissima alla difesa dell'Imperio d'Occidente, perchè di gran valore, e scienza politica; pregando perciò Zenone di volere ornar costui colla Dignità del Patriziato. Nello stesso tempo Nipore suggito in Dalmazia, e che in quelle parti seguitava a farla da Imperadore, spedi anch' egli suoi Ambasciatori a Zenone, per congratularsi della ricuperata Corona, e per supplicarlo, che avendo esfo Zenone provata la calamità, che era toccata ad esso Nipote, volesse aver compassione di lui, ed aiutarlo a ricuperare il perduto Imperio. Zenone propose l'assare in Senato, e su risoluto di dar savore a Nipote, si perchè Verina Augusta era parente della di lui Moglie, e sì perchè le disavventure accadute a Zenone il movevano a commiserar lo stato dell'altro. Fu anche determinato, che Odoacre prendesse dalle mani di Nipote Augusto la Dignità del Patriziato, benchè poi Zenone in iscrivendo ad Odoacre gli desse egli il titolo di Patrizio. Così Malco Rettorico. Ciò poito, convien ricordare, che Augustolo, fatto Imperador d'Occidente nel d' 31. d'Ottobre dell'Anno 475. regnò fino al di 23. d'Agosto dell' Anno 476. In questo tempo di mezzo bisogna che seguifse la spedizione de'Legati a Costantinopoli a Zenone, il quale era già ritornato sul Trono, e tal nuova era già pervenuta a Roma, benchè tanto lontana. Si scorge ancora, che poco dovea essere, che Odoacre avea occupata Italia e Roma, con cercare la grazia e l'approvazione del suo governo dall'Imperadore d'Oriente. E per

11.0 11:11

mente

Jello

. . . . .

conseguente convien credere, che Zenone cadesse dal Trono nell' ERA Volge Anno 475. e che prima del fine d'esso Anno vi risalisse coll'abbassa. Anno 476. mento di Basilisco, e che in questo medesimo Anno andassero a trovarlo le Ambascerie del Senato Romano e di Nipote rifugiato in Dalmazia, e non già ch'egli decadesse nell' Anno 476. e risorgesse nell'Agosto del 477. In fatti Marcellino Conte [a] mette la caduta [a] Marcell. di Zenone, e l'usurpazione di Basilisco nell'Anno 475. Teosane [b] Comes in Chronico. anch'egli, tuttochè citato per la sua opinione dal Padre Pagi, pure [b] Teoph. è contra di lui, e favorevole all'opinione proposta, giacchè egli in Chroneg. riferisce il fatto nell' Anno primo di Zenone, ed immediatamente dopo la morte di Leone juniore Augusto. Oltre di che Nicesoro [c] [c] Niceph. attesta anch'egli, che Zenone poco tempo dopo avere ottenuta la 1.16. c. 2. Dignità Imperiale, ne su spossessato da Basilisco; e però nell' Anno 475. Lo stesso si ricava da Cedreno [d], e da Joele Cronografo [e], [d] Cedren. stampato dopo Giorgio Acropolita. Però contra di questa opinione [e] Joel in non ha da aver forza la Cronica Alessandrina citata dal Pagi, per-Histor. Byz. chè troppo fallace nella Cronologia, e nè pur concorde con esso lui in quel sito. Puossi bensì opporre, che i Consoli del presente Anno 476. furono Basilisco il Tiranno, ed Armato, e conseguentemente non potè nelle Calende di Gennaio di questo essere stato rimesso in Trono Zenone. Ma si risponde, che quel Basilisco Console potè non essere il Tiranno; ed esso in fatti in molti Fasti è nominato semplicemente Basilisco senza la giunta d'Augusto, o di D. N. cioè Domino Nostro. Potrebbe dunque Basilisco Console in quest' Anno essere stato il Figliuolo di Armato, che Zenone creò Cesare secondo l'attestato de gli antichi Storici, in esecuzione della promessa fatta ad Armato suo Padre, per tirarlo al suo partito. Ed egli precede il Padre, perchè di maggior Dignità. Quel solo, che ragionevolmente può qui far opposizione, si è, che Procopio [f], e [f] Procopo Vittor Tunonense [g] scrivono durata la Tirannia di Basilisco un de Bell. Vandal. Anno, ed otto Mesi; ed Evagrio due Anni. Teofane la stende si- lib. 1. c.7. no a tre Anni. Ma questa medesima discordia sa conoscere, che [g] Victor Tunonensis per conto del tempo d'essa Tirannia non abbiamo un'autorità sicu- inChronico. ra; ed uno può aver fallato, e gli altri averlo seguitato. Finalmente se non è certo il quando Basilisco, spezialmente a cagione della guerra fatta alla Chiesa Cattolica, sosse cacciato, può almen parere convenevolmente mostrato il quando egli occupò l'Imperio, pioè l'Anno 475. e non già il 476. come pretende il Padre Pagi. Nè o aggiugnerò altro intorno alle iniquità di Basilisco, e a gli affari della Chiefa, e al terribile incendio succeduto sotto di lui in Costan-

ERA Volg. stantinopoli, potendosi intorno a ciò consultare il Cardinale Baro. Anno 476. nio [a]. Basterà sapere, che Zenone seppe guadagnare i Capitani Annal. Ecc. di Basilisco, e ritornar sul Trono d'Oriente. Levato con molte promesse dalla Chiela, in cui s'era rifugiato, su poi barbaramente fatto morir di fame in una prigione colla Moglie e co' Figliuoli.

Anno di Cristo cccclxxvii. Indizione xv.

di SIMPLICIO Papa 10.

di ZENONE Imperadore 4.

di ODOACRE Re 2.

fenza Consoli; e però l'Anno su notato Post Consulatum Basilisci II. O Armati.

Cris. Baron.

TENNE a morte in quest' Anno Genserico Re de' Vandali in Affrica. Il Cardinale Baronio il reputa mancato di vita nel [b] Pagius precedente; ma con più ragione il Padre Pagi [b] riferitce la sua morte al dì 24. di Gennaio dell' Anno presente. Nè può essere altrimenti, stante il trattato, che dicemmo seguito tra lui e Odoacre Re d'Italia: al che fu necessario del tempo. Concorre del pari questa notizia a rendere più credibile la restituzione sul Trono di Zenone Augusto sul fine dell' Anno 475. Imperocche Malco Istori-[e] Malch. co [c] Icrive, che un Anno dopo lo ristabilimento di Zenone venin Hist. By nero da Cartagine a Costantinopoli gli Ambasciatori d'Unnerico Re 1. pag. 95. d'essi Vandali, succeduto a Genserico suo Padre, chiedendo di stabilire una buona amicizia e pace con Zenone, ed offerendo di rinunziare a tutte le pretensioni passate per cagione di Eudocia Figliuola di Valentiniano III. Augusto, già Moglie sua. Fu accettata l'esibizione, firmata la pace, e rimandati gli Ambasciatori con molti re-

> gali. Se, come vuole il Pagi, Zenone avesse ricuperato l'Imperio tolamente circa l'Agosto dell' Anno presente 477. Unnerico un Anno appresso, cioè circa l'Agosto del 478. avrebbe spedita la sua Am-

> basciata. Ma è ben più verisimile, che essendo morto Genserico nel Gennaio del presente Anno, il suo Successore e Figliuolo Unnerico non tardasse ad inviare gli Ambasciatori a Costantinopoli, e per conseguente circa il Febbraio o Marzo di quest' Anno: apparendo perciò, che era già corfo un Anno, dappoiche Zenone aveva

ricuperato il Trono, e non già che Zenone fosse tuttavia in esilio. Venne meno in Genferico Ariano un gran Persecutore de' Cattolici in Affrica, e in tutti i paesi, dove si stese la di lui crudeltà; e cessò

anco-

1018

relet

alte

\*:0

17.

19.50 1.350 1.450

100

ancora un gran flagello dell'Italia, e d'altri paesi, che di tanto in ERA Volg. tanto quel Re barbaro andava infestando e rovinando colle sue Flot- Anno 477te. Già di sopra all' Anno 456. vedemmo annoverati da Vittore Vitense [a] questi paesi maltrattati da quel Re divenuto Corsaro. [a] Vistor Ma Unnerico suo Figliuolo non amò l'infame mestier de'Corsari, de persecut. anzi datofi a i piaceri e ad una vita molle, senza più tenere in piedi l'Armata, che suo Padre sempre aveva in pronto, su per quanto potè alieno dalla guerra. Il suo surore adunque dopo alcuni anni si rovesciò tutto sopra i Cattolici dell'Affrica, ch' egli perseguitò barbaramente con levar loro la vita, con esiliare quel piissimo Clero e i loro Vescovi, ed usar altre maniere di crudeltà contra d' essi, descritte dal suddetto Vittore. Zenone Imperadore d'Oriente, addottrinato dalle disavventure passate, e stimolato dalle forti preghiere e Lettere di Papa Simplicio, attese in questi tempi a sanar le piaghe, che l'empio Tiranno Basilisco avea satto alla vera Chiesa di Dio col somentar le varie Eresie di que' tempi, e permesso a i Vescovi Eretici di occupar varie Chiese d'Oriente e d'Egitto. Poco nondimeno durò questo suo zelo. Intanto nell' Anno presente un terribil tremuoto, per testimonianza di Teofane [b], [b] Theoph. e di Cedreno [c], recò immensi danni a Costantinopoli, con ab- in Chronog-battere molte Chiese e Case, e restar sotto le rovine una gran mol-nus in Hist. titudine di persone. Marcellino Conte [d] scrive succeduto que- [d] Marcelsto stagello nell' Anno 480. ed essendo sì imbrogliata la Cronologia in Obronico. di Teofane, chi sa, che non sia da prestar qui più sede a Marcelilino Scrittore più antico? Di Odoacre Re d'Italia altro non si sa sotto quest' Anno, se non che egli fece morire Bracila Conte in Ravenna, siccome racconta il suddetto Marcellino Conte. Bravila ivien egli chiamato dal Cronologo del Cuspiniano [e], che il dice [e] Chronoucciso da esso Re nel di II. di Luglio, ma senza che noi sappiamo soni si logui. Cu- spiniani. altra particolarità di quel fatto. Dovette da li innanzi attendere Odoacre a stabilire il suo governo nell' Italia, che avea sommamente patito nell' ingresso rovinoso di tanti Barbari. Ma intanto Eurico Re de' Visigoti, che signoreggiava nella parte meridionale della Gallia, seppe prevalersi del tempo, in cui l'Italia tutta si trovò sì sconvolta per la venuta di Odoacre. Giordano Storico [f] [f] Jordan. scrive, che egli (verisimilmente circa questi tempi) occupo Ar de Reb Geles, e Marsilia; e potea ben farlo, perchè non v'era chi gli si opponesse. Anzi Procopio [g] lasciò scritto, che dopo aver Odoacre [g] Procop. occupata l'Italia, per conciliarsi l'amicizia de'Visigoti, si conten- de Bell. Goth. l. z. tò che stendessero i confini del loro dominio sino all'Alpi, che di- 6.12.

Ena Volg. vidono l'Italia dalle Gallie. Ma non sussisse de il suddetto Eurico soggiogasse tutta la Gallia, e la Spagna, e i Borgognoni, come soggiugne il presato Storico Giordano. Una parte sì delle Gallie, ma non mai tutte quelle contrade conquistò egli. E Sanca) Isidorus to Isidoro (a) non parla nè pur egli se non dell'acquisto delle suddette due Città. Oltre di che il Regno de'Borgognoni andò più tosto crescendo da lì innanzi, e all'Anno di Cristo 500. vedremo, che essi Borgognoni signoreggiavano un gran paese, e insino la Provincia di Marsilia, come s'ha da Gregorio Turonense, se pure in ciò è sicura la di lui autorità.

Anno di Cristo cocclxxviii. Indizione i.

1.00

[ [ [ ]

di Simplicio Papa II.

di Zenone Imperadore 5.

di Odoacre Re 3.

Console & ILLO, senza Collega.

TN questi tempi noi troviamo un solo Console, creato in Oriente, perchè Zenone Augusto adirato contra di Odoacre usurpator dell'Italia, nol volea riconoscere per Re, o Signore legittimo; vilor e Odoacre all'incontro procedendo colle buone non voleva crear Consoli in Occidente, per mostrar di non presumere troppo, e che non aveva animo di cozzare coll'Imperadore d'Oriente. Fors' anche abborriva la Dignità de' Consoli, perchè tuttavia si conservava in essi un'ombra di molta autorità. Questo Illo è nominato da Teofane, Zonara, e Cedreno, per aver tradito Basilisco Tiranno, ed aiutato Zenone Augusto a risalire sul Trono. Egli ne ebbe in quest' Anno per guiderdone il Consolato, e da l'a qualche altro Anno la morte. Erano intanto fieramente turbate da gli Eretici Eutichiani le Chiese d'Oriente, e spezialmente le Patriarcali di Alessandria ed Antiochia. Però Papa Simplicio non ommise diligenza e premura alcuna, affinchè si reprimesse l'audacia di coloro. Indusse Acacio Patriarca di Costantinopoli a raunare un Concilio, in cui condannò Timoteo Eluro, Pietro Fullone, ed altri capi di quell' Eresia e perturbazione. Altrettanto sece in Roma anche lo stesso Pontesice Simplicio. Ma con poco frutto, perciocchè Acacio non diceva davvero, ed in breve si venne a scoprire, che lo stesso Zenone Augusto favoriva gli Eretici. Nulla di più aggiungo, perchè intorno a questi affari son da leggere gli Annali del Cardinal

Baronio, e del Padre Pagi. Non si sa, che Odoacre Re d'Italia ERA Volg. tendesse fuori d'essa la sua signoria; nè che Popolo alcuno della Anno 478. Gallia, o della Spagna prestasse a lui ubbidienza, come aveano atto in addietro a gl'Imperadori Romani. E quantunque ci manchino lumi per questi tempi intorno allo stato delle Provincie olramontane: pure resta assai sondamento per poter dire, che cominciando dall' Alpi maritime, che dividono l'Italia dalla Gallia, i stendeva il dominio de'Visigoti per tutta la parte Meridionale l'essa Gallia, e di là da i Pirenei, abbracciando la Catalogna, l' Aragona, e la Navarra, continuando poi fino a Siviglia. La Galizia gemeva fotto il giogo de i Svevi col Portogallo. Nella parje poi della Gallia, che cominciava dal giogo delle Alpi Cozie colla Savoia e Borgogna, che era allora più ampia d'oggidì, signoreggiava il Re e la nazione de' Borgognoni, i quali erano collegai co i Romani. Anche i Britanni già venuti dalla gran Bretagna nella Gallia aveano quivi formata una fignoria, con dar titolo di Re al Principe loro. L'altre Provincie Settentrionali, giacchè non poteano aver più comunicazione co i Padroni dell'Italia, si governavano da se stesse, senza riconoscere Signore alcuno. E Zosimo (a) scrive, che ne'primi Anni del Secolo Quinto, dappoiche seguì (a) Zosimus la ribellione di Costantino Tiranno nella Gallia, molte di quelle 1. 6. Histor. provincie si rimisero in libertà, e cacciati i Magistrati Romani, cominciarono a governarsi co i propri. Che se qualche Città vi restava, che amasse di stare all' ubbidienza dell' Imperio Romano, questa non si volle sottomettere al Barbaro Odoacre, come vedremo nell'Anno 480. Nè sussiste già, come hanno osservato Uomini dotti, che il Popolo de' Franchi prima di questi tempi avesse fermato il piede nelle Gallie suddette. Passarono ben qualche volta i Franchi il Reno, e devastarono il paese, ma se ne ritornarono addietro. Però a Clodoveo loro Re si riferisce la conquista delle Gallie, siccome andando avanti verremo intendendo.





Anno di Cristo cccclxxix. Indizione II.

di SIMPLICIO Papa 12.

di ZENONE Imperadore 6.

di Odoacre Re 4.

Confole { FLAVIO ZENONE AUGUSTO per la 3.ª volta, fenza Collega.

ERA Volg.

in Hist. Byzantin. Tom. I. pag. 81.

D Asso' ancora quest' Anno, senza che in Occidente sosse creato Console alcuno, secondochè si costumava in addietro. Per (a) Marcel- tettimonianza di Marcellino Conte (a), Teoderico Amalo, FigliinChronico, volo di Teodemire Re degli Ostrogoti, che poi su Re d'Italia, mosse guerra in questi tempi all'Imperio d'Oriente, con devastar la Grecia, e giugnere fino alla Città di Durazzo, di cui s'impadronì, (b) Malch. come abbiamo dai frammenti di Malco Istorico (b). Toccò a Zenone Augusto, uomo dappoco, la fortuna d'avere allora per suo Generale nell'Illirico un personaggio sommamente lodato dal suddetto Storico Marcellino, cioè Sabiniano, il quale per la rara sua prudenza e valore, e spezialmente per avere rimessa in piedi la disciplina militare, si potè paragonare a gli antichi Capitani della Repubblica Romana. Quelto Sabiniano adunque con quelle poche milizie, che potè raunare, si oppose a i progressi di Teoderico; e più coll'ingegno, che colla forza, l'indusse a desistere da quelle violenze, con fargli sperare onori e vantaggi dall' Imperador Zenone. In fatti era anche tale il desiderio di Teoderico, narrando il suddetto Malco, ch'egli si esibi pronto a posar l'armi, o pure di far guerra a Teoderico Figliuolo di Triario, capo d'un' altra parte di Goti, che s'era stabilita nella Tracia, esigendo poi in ricompensa d'essere creato Generale d'Armata in luogo del suddetto Teoderico suo emulo, d'essere ammesso, come Cittadino in Costantinopoli, e di potere aver parte ne gli Ufizidel Pubblico. Aggiunse in oltre, ch'egli era pronto, se l'Imperador comandava, di passare in Dalmazia, per cacciare di colà Nipote: parole, che ci fan-

> no abbastanza intendere, che Nipore già Imperador d'Occidente, benchè avesse perduta l'Italia, non lasciava però di tener salda sotto il suo dominio la Dalmazia. Sotto quest' Anno rapporta Vittor

> sta parleremo più abbasso. Egli è ben certo, per attestato di Enno-

\*\*\*\*

dio

(c) Vistor Tunonense (c) la fiera persecuzione, che di sopra accennammo, in Chronic. fatta da Unnerico Re de' Vandali in Affrica a i Cattolici; ma di que-

dio (a), che in questi tempi Santo Epifanio Vescovo di Pavia, con- ERA Volg. fidato nell'aiuto di Dio e del Popolo, si applicò a riedificare il Duo- Anno 479. modella sua Città, rovinato nell'entrata violenta de' Barbari, co- (a) Ennod. me di sopra si è detto. E gli venne satto. Nè contento di aver ador- Epiphanii nata co i sacri edifizi essa Città, proccurò ancora ed ottenne da O-Ticinens. doacre l'esenzion de i tributi a i Cittadini suoi per cinque anni avvenire, affinche potessero riaversi da gl'immensi danni patiti nella presa della Città. E perciocchè Pelagio Presetto del Pretorio per esso Re Odoacre faceva pagare a i Popoli della Liguria ne' Contratti il doppio di quel tributo, che si pagava per l'addietro con 'intollerabil gravezza de' sudditi: ricorsi que' Popoli al santo Prelato per aiuto, egli in persona andò, dimandò, ed ottenne la giusta moderazione di quegli aggravi. Probabilmente succedette in questi tempi la sedizione mossa contra di Zenone Augusto da Marciano, Figliuolo del già Imperador d' Occidente Antemio, e Cognato d'esso Zenone. Aveva egli per Moglie Leonzia Figliuola del già Leone Augusto, e di Verina Imperadrice; e saltatogli in penliero, che ad essa sua Moglie appartenesse l'Imperio d'Oriente, per esser ella nata, mentre Leone suo Padre era Imperadore, laddove Arianna Moglie di Zenone Augusto era venuta alla luce, prima che il Padre avesse ottenuta l'Imperial dignità: mosse perciò guerra a Zenone, aiutato da i propri Fratelli Romolo, e Procopio (b). Segui una battaglia entro la stessa Città di Costantinopoli, (b) Theoph. in cui le truppe di Zenone ebbero la peggio, e furono astrette a ri- in Chronog. tirarsi nel Palazzo, e poco mancò, che Marciano anch'egli non vi lib. 3. c. 26. mettesse il piede. Ma non seppe Marciano profittar del buon vento. Passò egli la notte in cenar bene, e dormir meglio; ed intanto Illo General di Zenone con doni guadagnò buona parte de i di lui foldati, di modo che la seguente mattina Marciano accortosi, che gli erano state tagliate le penne, altro spediente non trovò, che di scapparsene in Chiesa. Per ordine di Zenone su dipoi ordinato Prete, e mandato a Papurio Castello della Cappadocia in esilio. I suoi Fratelli Romolo e Procopio, colti la notte da Illo, mentre si lavavano, ed appresso suggiti dalle di lui mani, si ritirarono a Roma. Ma abbiamo da Malco (c), da Candido Istorico (d), (c) Malch. che Procopio si rifugiò presso di Teoderico Figliuolo di Triario Re Histor. Byz. di una parte de i Goti, e non è probabile, che Odoacre avesse sì pag. 87. sacilmente ammesso in Roma, chi vantava per Padre un Impera-dus apud dore. Scrisse lo stesso Malco, che il suddetto Teoderico, udita Photium che ebbe la sedizione eccitata da Marciano, mosse la sua Armata Codic. 79.

ERA Volg. verso Costantinopoli sotto pretesto di aiutar Z enone. Ma Zenone Anno 479. conoscendo, con che volpe egli avea a fare, gli spedì incontro Pelagio, il quale parte colle minacce, parte con regali a Teoderico. e con profusione di molto danaro a i suoi Goti, l'indusse a tornar. sene indietro. Vedremo all' Anno seguente una simil mossa di Teoderico verso Costantinopoli, con lasciarmi in qualche dubbio, se più tosto a quello che a questo Anno si avesse da riferire la raccontata sedizion di Marciano. Ma sì Evagrio, che Malco, e Teodo-[a] Treodo- ro Lettore [a], assai dimostrano, che questo affare succedette 1. t. Histor. molto tempo prima, che il suddetto Teoderico venisse a morte, e però qui par meglio il dar luogo ad un tale avvenimento. Eccles.

> Anno di Cristo cccclxxx. Indizione III. di SIMPLICIO Papa 13. di ZENONE Imperadore 7. di Odoacre Re 5.

Confole & BASILIO juniore, senza Collega.

UESTO Basilio, secondochè credono il Sigonio, il Panvinio, e il Padre Pagi, fu creato Console in Occidente dal Re Odoacre, il quale probabilmente alle istanze del Senato condiscese a restituire l'uso de' Consoli in Roma; se pure ciò non avvenne, perch'egli stanco de i negoziati fatti con Zenone Augusto, per essere riconosciuto Re d'Italia, senza cavarne altro frutto, determinossi a valersi della sua autorità, senza voler più dipendere da esso Imperadore. E' chiamato Basilio juniore a distinzione dell'altro Basilio, che su Console nell'Anno 463. Truovasi Basilio Prefetto del Pretorio in Roma, e Patrizio nell' Anno 483. menzionato nel Concilio Romano, e probabilmente quello stesso, che ora è Console. Tuttavia perchè è ben da stupire, come Zenone Augusto non dichiarasse il suo Console nel presente Anno, forse non è certo, che il suddetto Basilio Console appartenesse all'Occidente. Siccome abbiam veduto, Nipote già Imperadore, cacciato da Orese Padre di Augustolo, s'era ritirato nella Dalmazia, e quivi ritenendo il nome di Augusto, comandava ancora a que' Popoli sedeli a lui, perchè anch'esso era di quella Nazione. Ma egli trovò [b] Marcell. de' traditori in casa propria. Marcellino Conte [b] al presente Anno scrive, che Nipote stando in una sua Villa non lungi da Salona, per insidie a lui tese da Viatore ed Ovida, che erano de' suoi Con-

Comes in Chronico.

i, cioè Ufiziali della stessa Corte, fu levato di vita. Il Cronolo- ERA Volg. zo del Cuipiniano [a] in due parole sotto questo Console dice, che Anno 480. Nipote Imperadore fu ucciso nel dì 9. di Maggio. Crede il Sigonio, logus Cuthe per odj privati succedesse questa iniquità, e che il fatto dispia- spiniani. cesse non poco al Re Odoacre, per quello che dirò all' Anno seguene: e ciò potrebbe essere stato. Ma non crederò già col Sigonio, che Nipote menasse una vita privata in Dalmazia, per le ragioni addotte di sopra. Qui prende il Padre Pagi [b] ad illustrare un av- [b] Pagius venimento, che viene accennato da Candido Istorico presso Fo- Crit. Baron. zio [c]. Narra egli, che dopo essere stato deposto (e non già dopo [c] Photius essere stato ucciso, come dottamente osserva esso Padre Pagi) Ni- in Biblioth. pote Imperador Romano, e scacciato il suo Successore Augustolo, Odoacre s' impadron'i dell' Italia e di Roma. E che non accordando se con lui i Galli Occidentali, inviarono un' Ambasceria a Zenone Aususto; ed essendone nello stesso tempo stata inviata un' altra al melesimo Imperadore da Odoacre, parve, che Zenone inclinasse più a avorire Odoacre. Fanno argomentar queste parole, che tuttavia estasse nella Gallia qualche Popolo fedele al Romano Imperio, che tondimeno ricufava di riconoscere per suo Signore Odoacre Re d' Italia. Potrebbono anche appartenere a questi tempi le suddette Ambascerie. Ora il Pagi pretende, che da queste Ambascerie non ieno punto diverse quelle, che Malco Istorico riferisce inviate a Zenone, e delle quali s'è parlato di sopra all' Anno 476. Ma difficilmente i saggi Lettori concorreranno in sì fatta opinione. Candido scrive, che i Galli Occidentali (per distinguerli da i Galati, cioè da i Galli Orientali) mandarono i loro Ambasciatori a Zenone Augusto, e che Odoacre anch' egli spedi colà i suoi. Malco all' incontro chiaramente ci fa sapere, che Augusto Figliuolo d' Oreste, udito che ebbe il risorgimento di Zenone, forzò il Senato di Roma ad inviargli de gli Ambasciatori. Adunque Augustolo tuttavia comandava, e la spedizione di quegli Ambasciatori su satta, per quanto si può conghietturare, ad istigazione di Odoacre, il quale su principi del suo governo impiegò esso Augustolo e il Senato Ronano per ottener l'approvazione dell'Imperador d'Oriente. Aggiugne, che ne' medesimi giorni Nipote decaduto dall' Imperio, e ritirato in Dalmazia, inviò anch'egli Ambasciatori a Zenone, supplicandolo del suo aiuto, per ricuperare la primiera sua Dignità fortuna. Come ognun vede, nulla han che fare queste Ambasceie con quelle de' Galli, e di Odoacre, inviate per altri fini a Cofantinopoli. Quanto a Zenone, egli, siccome già accennammo, confe-

in Fastis.

En A Volg. confert il Patriziato ad Odoacre, credendo, ch' egli aiuterebbe Anno 48c. Nipote. Ma il Barbaro spogliò Augustolo dell' Imperio, e non rimile Nipote sul Trono, perche più ebbe a cuore l'esaltazione propria, che l'altrui. Secondo i conti del Cardinal Baronio, Unnerico Re de' Vandali alle forti istanze di Zenone Augusto, e di Plaeidia Vedova d'Olibrio già Imperador d'Occidente, condiscese in questi tempi, che dopo ventiquattro Anni di Sede vacante sosse eletto dal Clero e Popolo Cattolico di Cartagine il loro Vescovo; e questi su Eugenio Prelato, che per le sue insigni Virtù illustrà non poco la Chiefa Cartaginese. Crede il Padre Pagi, che l'elezione di Eugenio, e le preghiere di Zenone Augusto, per ottenes questa grazia da Unnerico, sieno da riferire al precedente Anno. perchè allora si celebrarono i Quinquennali di Zenone dopo la morte di Leone juniore, ed in tali occasioni solevano gl' Imperadori segnalarsi con qualche illustre azione. Ma sembrera ben debole questa ragione a i Lettori, oltre al potersi mettere in dubbio que' medesimi Quinquennali, immaginati da esso Padre Pagi, innamorato forse troppo di quella sua creduta importantissima scoperta.

Anno di Cristo cccelxxxi. Indizione iv.

di Simplicio Papa 14.

di Zenone Imperadore 8.

di Odoacre Re 6.

Console & PLACIDO, senza Collega.

T' di parere Onofrio Panvinio (a), che questo Console sosse (a) Panvin. creato in Occidente; e veramente il nome Latino di Placi-(b) Cassiod. do, o sia di Placidio, come ha Cassiodorio (b), può aiutare la di lui conghiettura. Ma non è certo l'affare, giacchè poco fondamento si può fare sul nome, pel commerzio, che passava allora tra i Latini e Greci. Da Teodosio il Grande nacque in Costantinopoli Galla Placidia, ed ivi parimente Pulcheria Augusta Figliuola d'Arcadio nacque. E pure tanto Pulcheria, che Placidia sono nomi Latini. Dal suddetto Cassiodorio abbiamo all'Anno presente, che il Re Odoacre passato colle sue sorze in Dalmazia, vinse ed uccile Odiva Conte, cioè quel medesimo che proditoriamente avea tolta la vita a Nipore Imperadore. Questa azione di Odoacre ci da motivo di argomentare, ch'egli avesse in addietro avuto dell'amore o almen del rispetto per esso Nipote, con lasciarlo pacificamente si-

ning:

noreggiar nella Dalmazia, perchè Zenone Augusto gliel'avea rac- ERA Volg. comandato; e che udita poi la violenta sua morte, accorresse per Anno 481. lar vendetta de i Traditori. Ma probabilmente a questo desiderio l'aggiunse l'altro di sottomettere quella Provincia al suo dominio, ziacchè abbastanza si conosce, che quell' Odiva Conte, dopo avere affassinato Nipote, doveva avere assunta la signoria della Dalmazia, ed era coll'armi in mano, di maniera che fu necessario il vincerlo colla forza. In questi tempi Teoderico Figliuolo di Triaio, Re di una parte de Goti, e diverso da Teoderico Amalo, che u poi Re d'Italia, ed era allora emulo del suddetto, sece, secontochè scrive Marcellino Conte (a), le cui parole son ripetute da (a) Marcell. Giordano (b), fece, dico, un'irruzione nella Tracia, con giu- Comes in Chronico. gnere fino ad Anaplo, quattro miglia lungi da Costantinopoli; ma (b) Jordan. non istette molto a ricondurre indietro la sua Armata con ammira- de Regnor. zion di tutti, perchè non recò danno alcuno notabile al paese: il heè ben poco credibile. Malco Istorico (c) parla molto di lui. (c) Malch. Teofane (d) all'incontro scrive, ch'egli era Nipote della Moglie Histor. Byz. lel su Aspare Patrizio, edera stato Generale di Basilisco Tiranno, (d) Theoon aggiugnere, ch'egli in questa mossa dopo aver devastate varie phanes in Chronogr. contrade della Tracia, per avere scoperta una congiura de' suoi proori familiari, tornò addietro, e gli uccise; il che vien confermao da Evagrio. Seguita a dire Marcellino, che mentre costui s'incamminava con fretta verso l'Illirico, forse quivi sperando di far neglio i fatti suoi, avendo avuta paura il suo cavallo, si spiccò accidentalmente dalla cima d'una carretta un dardo [ Teofane dice un' Asta 7 che il ferì, del che egli fra non molto si morì con gran sesta e giubilo de i sudditi dell'Imperio d'Oriente, che aveano ricevuto in addietro gravissimi danni ed aggravida lui. Ma questa consolazione troppo restò amareggiata per la morte succeduta versoi medesimi tempi di quel Sabiniano Generale dell' Armata Cesarea, che tanto vien commendato dal suddetto Marcellino Ittorico, senza ch'egli avesse tempo di eseguir tutte le sue idee, per rimettere in buono stato gli affari dell'Imperio Orientale. Nel presente Anno crede il Padre Pagi, che seguisse la morte di Childerico Re de Franchi, e non già nell'Anno 484. come altri hanno preteso. Ebbe per Successore Clodoveo suo Figlinolo, celebratissimo Re di quella nazione, ficcome vedremo.

Anno di Cristo cccclxxxII. Indizione v.

di SIMPLICIO Papa 15.

di ZENONE Imperadore 9.

di Odoacre Re 7.

Consoli & TROCONDO, e SEVERINO.

Comes in

Chronico .

ERA Volg. Rocondo Console del presente Anno su creato in Oriente, e col Fratello avea tradito Basilisco Tiranno, con voltar casacca i favor di Zenone: servigio rimunerato dipoi con questa Dignità Severino sostenne il Consolato in Occidente, ed è appellato junio re, per distinguerlo dall'altro, ch'era proceduto Console nell'Ar [a] Marcel. no 461. Per relazione di Marcellino Conte [a], nell' Anno preset te Teoderico Amalo Re de'Goti, che acquistò dipoi il Regno d'Ita lia, dianzi amico, e poi divenuto ( non se ne sa il perchè) nem co, mosse guerra di nuovo a Zenone Imperador d'Oriente; ed er trato coll' armi nell' una e nell'altra Macedonia, siccome ancor ne la Tessalia, vi commise de i gran saccheggi; e questa calamità spe zialmente toccò a Larissa metropoli della stessa Tessalia. Era ir tanto falito ad una gran possanza nella Corte di Zenone Augusto. poco fa mentovato Illo, Generale dell'armi, e stato già Console Racconta Teofane [b], che per configlio di costui Zenone s'indust a mandar via da Costantinopoli Verina Augusta Suocera sua, e Ve dova di Leone Imperadore. Avendola sotto vari pretesti indotta passare a Calcedone, fecela di colà condurre al Castello di Papuri per vivere insieme con Leonzin sua Figliuola, e con Marciano su Genero, relegati colà. Cominciò allora Verina a tempestar coi Lettere Arianna l'altra sua Figliuola, e Moglie d'esso Zenone Au gusto, acciocchè le impetrasse la grazia, ed ella ne sece vivissim-

> istanze al Marito. Saputo dipoi, che da Illo era proceduta la riso luzion presa di cacciar in esilio essa sua Madre, tanto sece Arian na, che impetrò da Zenone di poterne sar vendetta. Mandò per tanto un sicario per levarlo dal Mondo; ma costui nel tirargli ui colpo di spada, impedito da uno de' servi d'Illo, arrivò solamento a tagliargli l'orecchia destra. Benchè Zenone singesse di nulla sa pere di questo attentato, pure Illo accortosi, onde era venuto i malanno, mostrò desiderio di passar in Asia per mutar aria, e gua rir meglio dalla ferita. Ne ottenne la licenza da Zenone, il quale

[b] Theoph. in Chronographia.

per placarlo il dichiarò Prefetto di tutto l'Oriente, con dargli in ol- ERA Volg. re un'ampia podestà di crear de i Duci. Prese Illo in sua compa. Anno 482. inia Leongio Patrizio di nazione Siriaca, Generale dell'esercito ella Tracia, ed uomo non meno esperto nelle scienze, che nell' rte della guerra, con Pamprepio Senatore, accusato dianzi di Mala. Passò ad Antiochia, dove raunato un gran seguito di gente, ominciò a manipolare una ribellione contra dell' Imperadore, e 'eseguì, siccome vedremo andando innanzi. Non è però certo, he questa tela cominciasse in quest' Anno; perciò assai confusa si ruova la Cronologia di Teofane in questi ed altri tempi. Pubbli-¿ Zenone Augusto in quest' Anno il suo Enotico, cioè un suo Edito, per unire insieme gli Eutichiani e Nestoriani Eretici co i Catolici, contenente un' Esposizion della Fede, per cui benchè motrasse di detestar gli errori di quegli Eresiarchi, pure venne in cera maniera a rigettare il facro Concilio di Calcedone, con iscoprirsi inche fautore dell' Eresia. Acacio Vescovo di Costantinopoli su creluto configliere e promotore di questa novità, anzi di questa sacriega infolenza, non appartenendo a i Principi del Secolo il regolar a Dottrina della Chiesa, ma si bene a i Vescovi, espezialmente a Romani Pontefici, a'quali Iddio ha data questa cura e facultà. Perciò Papa Simplicio, e tutti i buoni Cattolici si opposero a queto Editto, che partor) poi de' gravissimi sconcerti in Oriente, cone si può vedere presso gli Autori della Storia Ecclesiastica. Truovasi ancora, che in quest' Anno esso Papa scrisse una forte Lette-'a [a] a Giovanni Arcivescovo di Ravenna, perchè avea conse-[a] Tom.s. crato per forza, cioè al dispetto de' Cittadini, Vescovo di Modena Concilior. Gregorio, minacciandolo di gastigo, se in avvenire avesse commeso di simili falli. Puossi conghietturare, che in questi tempi l'Itaia godesse una gran quiete, al vedere, che nè di Odoacre, nè di avvenimento alcuno s'incontra memoria presso gli antichi Storici. E veramente Odoacre, benchè barbaro di nazione, pure ammaefrato in Italia, non si sa che facesse aspro o cattivo governo de'Popoli; ed in oltre quantunque Ariano, niuna novità indusse in pregiudizio della Chiesa Cattolica, non restando alcuna querela di queto nè dalla parte de i Papi, nè da quella de gli Scrittori. I Latini : i Greci chiamavano Barbaro chiunque non era della lor Nazione; na ci sono stati de' Barbari più buoni, prudenti, e puliti, che gli stessi Latini e Greçi.

ERA Volg. ANNO 483. Anno di Cristo cccclxxxIII. Indizione vi.

di FELICE III. Papa I.

di ZENONE Imperadore 10.

di ODOACRE Re 8.

Confole of FAUSTO, senza Collega.

Epist. 31. apud Sirmondum. Infcription. zus Infcript.

L'U creato Console Fausto in Occidente, ciò apparendo dalla Vita di Papa Simmaco presso Anastasio (a). Abbiamo una Bibl.in Vit. Lettera di Alcimo Avito (b), scritta a Fausto e Simmaco Senatori (b) Avitus di Roma. Crede il Padre Sirmondo, che il primo fosse il medesimo che si truova Contole in quest' Anno. Egli è nominato Aginantus, o Aginatius Faustus nel Sepolero di Mandrosa presso il Grute-(c) Gruter. ro (c), e Fabretti (d). Truovasi ancora all' Anno 490. Console un altro Fausto, appellato perciò Juniore. Mancò di vita in quest p. 1055. n.3 Anno San Simplicio Papa, e la sua morte, per quanto abbiamo (d) Fabret- da Anastasio, accadde nel dì 2. di Marzo. Fu Pontefice di petto

1000

.

1012

hun

pug. 558. e zelo indefesso per la vera Fede Cattolica, e non ommise diligenza veruna per rimediar alle piaghe ostinate delle Chiese d'Oriente. Allorche si venne a raunare il Clero per eleggere il Successore nel Vaticano, v'intervenne un Ministro del Re Odoacre, cioè Sublimis O eminenti / Imus vir Prafectus Pratorio, atque Patricius, agens (e) Concil. etiam vices pracellentissimi Regis Odoncris, Busilius (e). Si crede Remun.jub Symmacho, quel medesimo, che erastato Console nell'Anno 480. e che da A-Can. 12. poilinare Sidonio (f) è lommamente commendato. Questi intimò (f) Sidon. 2112 (p. 50 representatione) lib.t. Epift. alla sacra raunanza, che secondo il ricordo e comandamento lasciato dal beatissimo Papa nostro Simplicio, per ischivare gli scandali, non si potesse celebrare l'elezione del nuovo Pontesice senza (g) Baron consultar prima esso Prefetto. Pensa il Cardinal Baronio (g) che Annal. Ecc. una tale Scrittura fosse supposta a Papa Simplicio, e finta da gli Scismatici in occasion delle controversie, che inforsero dipoi dell' elezione di Simmaco. E potrebbe essere stato così. Imperocchè vero è bensì, che i Vescovi nel Concilio Romano all' udirne parlare, non pretesero già, che sosse un'impoltura; nientedimeno sostennero, e contutta ragione, che fosse Scrittura invalida, sì perchè era contro i Canoni, non dovendo dipendere l'elezion de' sommi Pontefier dalle persone Laiche, e sì ancora perchè quella Scrittura non era sottoscritta da alcun Romano Pontefice; il che bastò a screditarla. E certo, se Papa Simplicio avesse voluto ordinare, quan-

o fu esposto da Basilio, avrebbe saputo egli formare il decreto, ERA Volgo nè avrebbe lasciato in bal'ia ad un Laico di significare al Clero i suoi Anno 483. entimenti. Però nel suddetto Concilio su giudicata quella Scrittua di niun valore; e deciso, che non dovesse aver luogo fra gli stauti Ecclesiastici. Successivamente adunque su eletto Papa Felie III, di patria Romano, Parroco del Titolo di Fasciola, uomo li eminenti virtù, che non tardò a rigettare l'Enotico di Zenone Imperadore, e a procedere contra di Acacio Vescovo di Costantinopoli, e contro gli altri perturbatori della dottrina e Chiesa Cat-

tolica, come si può vedere nella Storia Ecclesiastica.

IN quest' Anno medesimo Unnerico Re de' Vandali in Affrica, covando già un astio incredibile contra de' Cattolici, perchè di setta Ariano, cominciò, verisimilmente circa questi tempi, una fiera persecuzione contra de'medesimi, e massimamente contra de' Vescovi, la qual viene lagrimevolmente descritta da Vittore Vitense (a), con proibire a i Laici l'aver posto alcuno in Corte, e (a) Vistor luogo nella milizia, con occupare i lor beni, e quei de i Vescovi, Vitensis l. I. de Perjecut. the venivano a mancar di vita. Prigioni, esili, tormenti provò lib. 2. :hiunque era costante nella Religion Cattolica, nè voleva abbractiar la setta Ariana. Basterà per tutto il sapere, che in vari temsi circa cinquemila tra Vescovi, Preti, Diaconi, ed altri del Cleo, furono cacciati in esilio, e moltissimi relegati fra le solitudini lel deserto. Ma il furore di questa persecuzione principalmente divampò nell'Anno susseguente. Abbiamo da Marcellino Conte (b), (b) Marcelthe in quest' Anno Zenone Augusto, sì per avere un nemico di me- lin. Comes inChronico. no, esì per fortificare il suo Stato contra chi era dietro a turbarlo, guadagnò con regali ed onori Teoderico Re, o sia Duca de' Goti dela stirpe Amala, Re dipoi dell' Italia, creandolo Generale delle ue Guardie, e disegnandolo Console per l'Anno prossimo ventulo. Gli assegnò ancora una parte della Dacia Ripense, e della Mela inferiore, Provincie, le quali, siccome vedremo, pare che allora fossero possedute da i Gepidi e Bulgari, acciocchè le conquitasse, e servissero poi di abitazione a i suoi Goti: con che avrebbono potuto accorrere più facilmente a i bisogni d'esso Imperadore. Giordano Istorico aggiugne (c), che Zenone l'adottò per (c) Jordan. Figliuolo, non già per una legale adozione, portante la succession de Reb. Ger. ne gli Stati, ma per una adozion d'onore; e gli fece fare una Sta-cap. 57. tua a cavallo, che fu alzata davanti al Palazzo Imperiale. Non è oi da stupire, perchè Zenone venisse a tanta prosusion di onori verso di Teoderico, perciocchè aveva già per isperienza provato, Hh quan-

la lor libertà.

Era Volg. quanto valesse l'aiuto suo, allorchè ebbe da abbattere Basilisco i Anno 483. Tiranno, e da ricuperare l'Imperio. Allora, per quanto s'ha de [a] Ennodio [a] Autore contemporaneo, e dall' Anonimo Valesiano Theoderici. [b], egli chiamò in suo soccorso il medesimo Teoderico, e co [b] Anony: suo braccio risali sul Trono. Ma non pensò mai daddovero a ricom pensarlo, se non se nel presente Anno; e massimamente perche cresceva il bisogno di si bravo Capitano pel brutto temporale, che nell'Oriente s'andava sempre più formando contra di lui. Sicco me è detto di sopra, Illo Patrizio e Presetto dell'Oriente, malcontento di Zenone, seguitava a macchinar la di lui rovina; e pe rò in quest' Anno diede principio alla ribellione. Racconta Teofa-[c] Theoph. ne [c], ch'egli in compagnia di Leonzio, e d'altri suoi congiura in Chronog. ti, si portò al Castello di Papurio nella Cappadocia, e ne estrasse Verina Augusta, vedova di Leone Imperadore, che era quiviri stretta per ordine di Zenone Augusto suo Genero, e la condusse alla Città di Tarso nella Cilicia, con disegno, ch' essa dichiarasse Imperadore il suddetto Leonzio Patrizio, il che su eseguito nell Anno susseguente. In tal congiuntura è da credere, che anche Leonzia Figliuola d'essa Augusta, e Marciano già suo Consorte, ordi-

1.).

· P .. F

10 01

. 2 5

ter. 14:

ribel-

Anno di Cristo eccelxxxiv. Indizione vii.

nato Prete, imprigionati anch'essi in quel Castello, ricuperassero

di FELICE III. Papa 2.

di Zenone Imperadore II.

di Odoacre Re 9.

Consoli & TEODERICO, e VENANZIO.

TL primo de' Consoli è Teoderico, da noi poco sa veduto Re, o I fia Duca de i Goti, a cui Zenone Augusto, per maggiormente affezionarselo, conserì questa insigne Dignità. L'altro, cioè Venanzio, è Confole creato in Occidente. Pienamente scoppiò nel presente Anno la congiura d'Illo Patrizio contra di Zenone Impera-[d] Marcel- dore d'Oriente. Abbiamo da Marcellino Conte [d], che costui al in Chronico, pari dello stesso Augusto era di nazione Isauro, ed insieme con Leonzio Patrizio si ribellò a Zenone. Poco dice questo Scrittore. [e] Villor Vittor Tunonense [e] anch' egli solamente scrive, che Leonzio colinChronico, la fazione d'Illo Patrizio occupò l'Imperio nell'Isauria. Non solamente in Isauria, ma in buona parte dell'Asia prese suoco questa

ibellione. Qui è da ascoltare Teofane [a], tuttochè egli a me Era Volg. paia stendere in troppi anni questo avvenimento, e che sia confu- Anno 484 sa non poco la sua Cronologia. Narra egli adunque, che Verina phanes in Augusta proclamò e coronò Imperadore in Tarso Leonzio Patrizio, Chronogra e susseguentemente spedi Lettere circolari a gli Antiocheni e Popoli della Soria, e a tutti i Prefetti dell' Oriente, dell' Egitto, e della Libia (se non v'ha errore in questa parola, vegniamo a sapere, che la Libia confinante coll'Egitto, riconosceva tuttavia l'Imperio Romano, e non già i Vandali Tiranni dell' Affrica) notificando loro, che veggendo essa sempre più andare di male in peggio gli affari dell'Imperio a cagione de'vizi di Zenone, avea perciò coronato Leonzio Imperadore, uomo piissimo, ed a proposito per rimediare ai disordini, e conservare la salute della Repubblica. Fu da ognuno con grandi acclamazioni accettato il novello Augusto. Dice di più, che Leonzio come Imperadore entrato in Antiochia nel Mese di Giugno, correndo l'Indizione Settima, e per conseguenza nel presente Anno, creò Liliano Presetto del Pretorio. Dopo di che passò a guerreggiar contra di Calcide patria sua: il the non s'accorda con Marcellino Conte, da cui Leonzio vien detco di nazione Isauro. Ora Zenone per estinguere sì gran suoco, spelì immantinente Giovanni Scita con un grossissimo esercito per mare e per terra contra di Leonzio e d'Illo, i quali sconsitti in un grave fatto d'armi, appena si poterono salvare nel Castello di Papurio. Morì circa questi tempi la suddetta Verina Augusta, vedova di Leone Imperadore, forse da affanno e dolore, dopo aver avuta mano in tutte le ribellioni di Basilisco, Marciano, e Leonzio. Ma non si dee tacere, che in compagnia del suddetto Giovanni Scita su da Zenone inviato ancora Teoderico, Console in quest' Anno, con buon corpo de' suoi Goti alla stessa impresa. Lo attesta il suddetto Teosane. Anzi sappiamo da Evagrio [b], e da Nicesoro Callisto [c], [b] Evagr. che Eustazio Storico antichissimo, il quale con istile terso scrisse la 1.3. cap. 27. Storia d'Illo, narra fra l'altre cose, qualmente Teoderico Goto con Calliflus buon esercito su spedito da Zenone contra d'esso Illo, e di Leonzio, 1.16. c. 23. senza punto parlare di quel Giovanni Scita. Non si può poi leggere senza commozion d'animo la continuazione della crudel persecuzione, che in quest' Anno giunse al sommo in Affrica contra de' Cattolici, per l'inumanità di Unnerico Re de' Vandali. Più di trecento cinquanta Vescovi Cattolici furono inviati in esilio, parte nella Sardegna, parte ne' deserti. Le Chiese de' Cattolici tutte chiuse; intimate rigorose pene contra chi non abbracciasse la setta Ariana;

ERA Volg. occupati i beni delle Chiese e de' particolari. I tormenti e le igno-Anno 484 minie di chi stava saldo nella vera Fede, erano spettacoli d'ogni giorno, e però si videro Martiri e Confessori di non minor coraggio e merito, che quei de' primi Secoli della Chiesa. Ma Iddic non tardò ad atterrar questo mostro di crudeltà. Venne a morte Unnerico nel Dicembre del presente Anno, e diede fine a tante iniquità, con succedere a lui nel Regno Gundabondo, Figliuolo di Gentone suo Fratello, sotto il quale respirò alquanto chiunque era se guace della Fede Cattolica. Intanto Felice Papa tenne in Roma un Concilio, nel quale, esaminate le azioni di Acacio Vescovo di Costantinopoli, prosserì contra di lui la sentenza di scomunica e deposizione, con riguardarlo come protettor de gli Eretici, e rec d'altre mancanze.

Anno di Cristo cccclxxxv. Indizione viii.

di Felice III. Papa 3.

di ZENONE Imperadore 12.

di ODOACRE Re 10.

Console { QUINTO AURELIO MEMMIO SIMMACO ju-niore, senza Collega.

ORIENTE non ebbe in quest' Anno Console alcuno. L'ebbe bensì l'Occidente, e su Simmaco celebre personaggio di que' tempi sì per la sua nobiltà, che per la sua Letteratura. Egli era Genero di Boezio Filosofo insigne di que' tempi, e viene appellato juniore, per distinguerlo dall'altro Simmaco, che nell'Anno 446. ottenne anch' esso la dignità Consolare. Siccome eruditamente os-[2] Pagins serva il Padre Pagi [a], su celebrato nel presente Anno un altro Concilio da Papa Felice, in cui Pietro Fullone occupatore della Chiesa Antiochena, e Pietro Mongo usurpatore di quella d'Alesfandria, e di nuovo Acacio Vescovo di Costantinopoli, furono scomunicati. Di questi sconcerti delle Chiese Orientali su principalmente autore e fomentatore Zenone Imperadore, macchiato fra gli altri vizi, di quello ancora d'un' instabile credenza. Egli in quest' Anno ricuperò Longino suo Fratello, che era stato lungamente in [b] Marcel- prigione [b], dove Illo Patrizio dopo essersi ribellato, siccome abin Chronic. biam detto, l'aveva rinchiuso. E perciocchè Zenone non aveva alcun Figliuolo maschio legittimo, a cui potesse lasciare dopo di sè l' Imperio, essendochè uno, ch'egli ebbe (secondo l'attestato di Sui-

Crit. Baron.

lin. Comes

[a]), e che destinava di avere per Successore, allevato ne'vi- Era Volg.

j, immaturamente gli su rapito dalla morte: perciò nell' Anno Anno 485.

90. si propose di sar succedere nell' Imperio questo suo Fratello ad vocem tongino, e di dichiararlo Cesare. Ma fra gli altri, che a questa Zeno.

lezione si opposero con franchezza magnanima, uno su (per atestato di Cedreno [b]) Pelagio Patrizio, personaggio di gran no- [b] Cedren.

iltà e prudenza, e Poeta eccellente, che avea tessuta in versi la in Historia.

toria da Augusto sino a i suoi di: con rappresentargli i vizi d'esso congino, de' quali ci ha informati il predetto Suida. Costò la via una tal libertà di parlare a Pelagio, avendolo fatto Zenone bararamente morire, come s'ha anche da Marcellino Conte.

Anno di Cristo cccclxxxvi. Indizione ix.

di FELICE III. Papa 4.

di ZENONE Imperadore 13.

di ODOACRE Re II.

Confoli { DECIO, e LONGINO.

A PPARTIENE all'Occidente il primo di questi Consoli De-cio, e l'altro all'Oriente. Era Longino Fratello di Zenone Augusto, siccome abbiam veduto di sopra. Tornò ad essere Conble nel 490. e però da Teofane [c] è chiamato due volte Console. [c] Theoph. Delle cose d'Italia nè pure in quest' Anno rimane memoria alcuna: in Chronogr. egno che se non ci era da ridere, perchènon dovea giammai piaere a gl'Italiani il giogo de' Barbari, almeno si dovea goder quiee. E tali erano in vero le forze di Odoacre, che i Popoli confinanti stavano in dovere, nè ofavano di oltraggiar gl'Italiani, nè li tentar la fortuna contra di lui. Ma in quelli tempi Clodoveo Re de'Franchi cominciò a dilatare il suo Regno di quà dal Reno. Per quanto abbiamo da Gregorio Turonente [d], e dall' Autor [d] Gregor. della Cronica delle Gesta de' Franchi [e], egli attaccò lite con Sin- Turonensis. 21. c. 27. grio Figliuolo già d'Egidio, che faceva la sua residenza in Soissons. [e] Gesta Egli è chiamato Romanorum Rex da esso Turonense: il che porge Francorum. 'ndicio d'aver egli governate le Provincie tuttavia Romane della Gallia con autorità e indipendenza da Sovrano, senza volere ricososcere il Re Odoacre. Clodoveo gli diede battaglia, lo sconfisse; ed essendosi esso Siagrio ricoverato presso Alarico Re de' Visigoti in Tolosa, Clodoveo gliel dimandò con intimargli la guerra, se il licusava. Avutolo in mano, privollo di vita. Così vennero in poERA Volg. tere de' Franchi le restanti Provincie Romane, cioè la Belgica pri-Anno 486 ma, parte della seconda con Rems, Soissons, ed altre Città, ed arrivò il dominio de' Franchi sino al confine del Regno de' Borgognoni.

Anno di Cristo cccclxxxvII. Indizione x.

di FELICE III. Papa 5.

di Zenone Imperadore 14.

di ODOACRE Re 12.

Console { BOEZIO, senza Collega.

ERTO è, che questo Boezio Console su creato in Occiden te. Dal Cardinal Baronio (a) vien creduto il celebre Filo (a) Baron. Annal. Ecc. sofo Severino Boezio, che veramente fiorì in que' tempi. Ma tro vandosi un Boezio Console nell' Anno 510., e parimente un altre Boezio Console nell'Anno 522. nè veggendosi appellato alcun d loro Cos. II. cioè Console per la seconda volta: perciò c'è motivo di crederli persone diverse. L'ultimo dell' Anno 522. senza dub bio è il rinomato Filosofo di questo nome, Figliuolo dell' uno de i (b) Cassiod. due precedenti. Sotto questo Consolato scrive Cassiodorio (b) inChronico. che il Re Odoacre diede una sconsitta a Fava Re de i Rugi, e il se ce prigione. Questo medesimo fatto parimente viene accennato (c) Chrono dal Cronologo del Cuspiniano (c) colle poche seguenti da me Ita Logus Culianizzate parole: Segui una battaglia tra il Re Odoacre, e Fe Spiniani. bano Re de i Rugi, e toccò la vittoria ad Odoacre, il quale condul se prigione il Re Febano sotto il di 15. di Novembre. Il motivo di questa guerra con tutte l'altre particolarità non è passato a nostra notizia, perchè o l'Italia non ebbe allora Storici, o se gli ebbe, si son perdute le loro fatiche. Tuttavia dirò, che per quan-(d) Asta to si ricava da Eugippio nella Vita di San Severino (d), scritta Sanctorum nell' Anno di Cristo 511. i Rugi abitavano di là dal Danubio in fac-Bollandi ad diem 8. cia al Norico, e a quelle contrade, che oggidì sono l'Austria, e Januarii. parte dell' Ungheria. Contuttociò aveano molte Castella e popolazioni tributarie nel Norico istesso, e sors' anche si stendevano verso l'Illirico, confinando perciò co' paesi sottoposti all'Imperio Romano. E perciocchè i Rugi faceano spesse scorrerie nel territorio (e) Paulus Romano, e gli davano il guasto: Odoacre si mise in punto per

(e) Paulus Romano, e gli davano il guasto: Odoacre si mise in punto per Diaconus de Gestis gastigare la loro insolenza. Scrive Paolo Diacono (e), che si era Langobard. accesa una grande nimicizia tra Odoacre Re d'Italia e Feleteo, apa

6. I. C. 19.

ellato anche Fava Re de i Rugi, il quale in que' giorni abitava ERA Volg. ella ripa ulterior del Danubio, dividendo esso Fiume la signoria Anno 487. e iRugi dal Norico. Pertanto avendo Odoacre raunate le genti btroposte al suo dominio, cioè Turcilingi, Eruli, e una parte di lugi, che da gran tempo gli ubbidiva, ficcome ancora i Popoli ell'Italia, passò nel paese de i Rugi, e diede loro una spaventoarotta coll'esterminio di quella Nazione, e con uccidere I dopo aerlo menato suo prigioniero ] il Re loro Feleteo. Devastato poi tuto il lor paese, se ne tornò in Italia, conducendo seco una gran quanità di prigioni. Quindi avvenne, che i Longobardi sentendo spoolato il paese de i Rugi, vennero da lì a poco a farsene padroni, a stabilirvi la loro abitazione. A noi nondimeno parrà poco probabile, che Odoacre passasse il Danubio, ed entrasse nel Rugiland. Più facile è, che seguisse di quà dal Danubio nel Norico la sconitta totale di quella barbarica nazione, parte nondimeno della quae troveremo fra poco tuttavia in Italia. Nella suddetta Vita di lan Severino (a), si legge l'esortazione satta da quel santo Vec- (a) Eugipp. 'hio prima di morire al suddetto Re de' Rugi Fava, e a Gisa Moglie in Vita Severini na crudelissima, minacciando loro delle disgrazie, se non muta- c.11. 612. ano vita. Aggiugne Eugippio, che Federigo, Fratello d'esso Re Fava, o sia Fabano, dopo la morte di quel gran Servo di Dio spoliò il di lui Monistero, e restò poi ucciso da Federigo Figlinolo di ava. Ed essendo stata in appresso mossa guerra da Otacharo s lo lesso è che Odoacre 7 i Rugi restarono sconsitti, messo in suga Felerigo, Fava preso con Gisa sua Moglie, ed amendue condotti prilionieri in Italia. Seguita a dire Eugippio, che il suddetto Fedeigo Figliuolo del Re de' Rugi da lì a qualche tempo se ne ritornò d suo paese; e perchè probabilmente diede sospetto d'altre novià, Odoacre spedì incontanente colà Onulfo suo Fratello con un poente esercito d'armati: il che su cagione, che di nuovo Federigo orendesse la suga. Ma non volendo Odoacre impegnarsi a tener le sue forze in quelle parti, con lasciare allo scoperto l'Italia, irdinò al Fratello di ritornarsene, e di condur seco tutti i Romahi, che abitavano in quelle contrade, acciocchè non restassero esbosti alle vendette de i Barbari. Convenne perciò a quella gente li abbandonar le loro case e Chiese, e tutto il paese; e in tal consiuntura fu anche trasportato in Italia il Corpo di San Severino, he finalmente fu collocato nel Castello Lucullano tra Napoli e Pozzuolo, cioè in quel medesimo, dove Odoacre avea relegato Augutolo già Imperadore. Per conto poi dei lopra nominato Federi-Tomo III.

ERA Volg. go, egli ricorse a Teoderico Amalo Re de i Goti, che allora dime Anno 487. rava in Città Nuova nella Provincia della Mesia. Così Eugippio

lin.Com. in

e questa particolarità è ben da notare, stante che di qui Teoderic prese motivo e pretesto di muover guerra ad Odoacre, siccome ai (a) Ennod. dremo vedendo fra poco. Ennodio (a) apertamente scrive, esse in Panegyr.
Theoderici. re di qui nata la discordia fra Odoacre e Teoderico, perchè i R de i Rugi sì maltrattati dal primo erano parenti dell'altro. In qui (b) Marcel- sto mentre, secondochè ci sa sapere Marcellino Conte (b), Tel Chronico. derico non mai sazio de' benefizjed onori a lui compartiti da Zen ne Augusto, con una gran masnada de' suoi fece una scorreria f presso a Costantinopoli, e da nimico arrivò alla Terra di Melenzi da; e dopo di aver attaccato il fuoco ad affaissimi Luoghi, se r tornò a Città Nuova della Mesia, onde era venuto. Questa novi ed insolenza, Marcellino, come ho detto, l'attribuisce all'in contentabil'ambizione di Teoderico, e può essere, ch'egli colpi se nel segno. Tuttavia merita ristessione ciò, che lasciò scritto E stazio Episaniense, Storico Greco di questi tempi, citato da Ev (c) Evagr. grio (c), e da Niceforo Callisto (d): cioè che Teoderico, dor d) Nice- avere ben servito a Zenone nella guerra contro ad Illo e Leonzio a phonus Cal- cennata di sopra, scoprì, che l'Imperadore per ricompensa tr. Instas 1.16. mava insidie contra la di lui vita, e però si ritirò da lui. Di sim li guiderdoni solea far Zenone a chi l'aveva meglio servito nel. sue occorrenze. Qual sia la verità, niuno il può sapere in tant lontananza di tempo. Ognun facilmente parla de gli affari d Principi, ma facilmente ancora s'inganna in voler colla sua test scoprire i segreti de i lor gabinetti.

Anno di Cristo eccelxxxvIII. Indizione XI.

di FELICE III. Papa 6.

di ZENONE Imperadore 15.

di Odoacre Re 13.

Consoli & DINAMIO, e SIFIDIO.

MENDUE questi Consoli son creduti dal Panvinio (e) crea (3) Panvin. ti in Occidente; ma senza addurne pruova alcuna. Finì d (f) Pagius vivere in quest' Anno, secondo il parere del Padre Pagi (f), Pie Critic. Bar. tro Fullone Eretico ed usurpatore della Chiesa Antiochena, m senza alcun frutto pel Cattolicismo, perchè ebbe per Successor Palladio infetto della medesima peste. Fino a questi giorni, pe

. . . . . . . . . . . .

attestato di Marcellino Conte (a), Illo Patrizio, e Leonzio, che Era Volgo avea preso il titolo d'Imperadore, s'erano mantenuti nel forte Ca- Anno 488. tello di Papurio in Isauria, dappoiche furono sconsitti dall' armi lin. Comes di Zenone Augusto. Quivi stettero per tanto tempo bloccati dalle in Chronico. oldatesche Imperiali. Finalmente dovettero arrendersi per manzanza di viveri, nè si tardò molto a mozzar loro il capo, che sulle picche fu trionfalmente portato a Costantinopoli. Nè mancò chi acciò d'ingratitudine Zenone, per non aver usato punto di clemenza verso chi avea rimesso lui sul Trono. In quest' Anno seguì di nuovo pace e concordia tra esso Augusto, e Teoderico Amalo, Figliuolo naturale di Teodemiro Re de i Goti. Il chiamo io così fulla iede di Giordano Storico (b), che ricavò la Storia sua da quella di (b) Tordano Cassiodorio. E certamente Cassiodorio, per essere stato Segretario de Reb. Ger. delle Lettere del medesimo Teoderico, dappoichè su divenuto Re fequ. l'Italia, potè ben sapere, chi era stato il Padre di lui. Contuttociò reca motivo di qualche stupore il vedere, che Teofane (c) chiara- (c) Theopho nente il chiama Figliuolo di Valamere, il quale, secondo Giorda- in Chronogno, fu solamente suo Zio paterno. Malco Bizantino (d), che con- (d) Malch. lusse la sua Storia sin dopo questi tempi, ne' quali verisimilmente Tom. I.
//iste, anch' egli l'appella Figliuolo di Belamero. Nè diverso nome gli dà l'Anonimo Valesiano (e). Onde sia proceduta questa diver- (e) Anonyità di pareri, altra cagione io non saprei indovinare, se non che sanus. Teoderico, allorchè feguì la pace fra Leone Augusto e i Goti (f), (f) Jordanu inviato per ostaggio da Valamere suo Zio allora regnante a Costantinopoli; laonde allora dovettero cominciare a chiamarlo Teoderico di Valamere, per distinguerlo da Teoderico Figliuolo di Triario, che diè molto da fare in quegli stessi tempi a i Greci. Theodericus cognomento Valamer egli è appellato da Marcellino Conte (g), e non già Filius. Walamer secondo il Grozio vuol (g) Marcel-lin. ibid. lire Principe.

ORA Teoderico, chiamato da altri Teodorico, il quale probabilmente mirava con occhio invidioso la conquista sì felicemente satta da Odoacre del Regno d'Italia, si sentì nascere in cuore il desiderio d'acquistar egli per sè una sì riguardevole signoria; e maggiormente s'accese questa sua voglia, da che Federigo Re de i Rugi era ricorso a lui, per essere sostenuto contra di Odoacre, e vedeva i suoi Goti malcontenti dell'ozio, in cui si trovavano, e della tor residenza nella Mesia e nell'Illirico. L'Autore della Miscella (h) aggiugne, che gli stessi Goti importunavano Teoderico, perche Miscell. doro procacciasse un miglior paese da abitarvi. Pertanto, se pre- Tom.I. Rer-

Ιi

stiam

Era Volg. stiam sede a Giordano, Teoderico in persona, o almeno per vi di Lettere, o di Messi, parlò a Zenone Augusto, con pregarlo d permettergli di passare con tutte le sue forze in Italia, per liberat la dal Re de' Turcilingi e de i Rugi, Tiranno d'Italia. Imperocche diceva egli, se vincerò, sard con gloria di Vostra Maesta, perch l'acquisto si dovrà alla vostra munificenza, e possederò quello Sti to per vostra concessione. All'incontro se sarò vinto, nulla ci per derete Voi; anzi ve ne verrà del profitto, perchè risparmierete l pensioni, che ci pagate, e rimarrete libero dal peso della mia gen te. Zenone acconsenti, e fatti molti doni a Teoderico, il lasci (a) Procop. ire in pace. Ma se ascoltiamo Procopio (a), Evagrio (b), e Tec Goth. lib. 1. fane (c), lo stesso Zenone Augusto su quegli, che bramando di le varfi d'addosso que' Barbari inquieti, da' quali era s'i sovente mole lib. 3. c. 27. stato, persuase a Teoderico di portarsi all'impresa d'Italia: pro (c) Teoph. posizione, che su ben volentieri accolta da lui. In somma egli toi in Chronog. nato a' suoi, e trovatili tutti disposti a sagrificare le lor vite per l conquista di sì bel paese, attese a preparars; e secondochè abbia mo da Marcellino Conte, tutta la Nazione Gotica, a lui sugget ta, si mosse nell' Autunno di quest' Anno da non so qual suo paese Seco era sua Madre, ed una Sorella. Posero i Goti sopra le carra fanciulli, le donne, i vecchi, e quanti mobili poterono portar se co; ed in oltre il grano, ed infino i mulini a mano per macinarlo Era sul fine dell' Anno, e pure il verno, le nevi, e il ghiaccio noi potevano trattenere il viaggio di costoro: tanto era la lor voglia d

lopus Cu-Part. I. Tom. 2. Rer. Itulicar.

(d) Enned. quello, che si dirà all' Anno seguente. Ennodio (d) scrive: Innu Panegyic. Theoderici, meros diffusa per Populos Gens una contrabitur, migrante tecur. ad Ausoniam Mundo. Sarà un' iperbole permessa a i Panegiristi che Teoderico seco conducesse un Mondo di persone: contuttocio si può credere, che un gran nuvolo di gente sosse quella Nazione dianzi dominante, o sparsa nella Pannonia, Mesia, Illirico, ec altre contrade. Dice il medesimo Oratore più sotto, che il Popole condotto in Italia da Teoderico si poteva paragonare alla rena, e alle Stelle. Come avvenimento ancora degno di memoria notò i (e) Chrono- Cronologo del Cuspiniano (e), che nel giorno di Pasqua del pre sente Anno 17. d'Aprile bruciò il Ponte di Apollinare, cioè in Ra (f) Agnell. venna, come lasciò scritto anche Agnello (f) nella Vita di Sar Giovanni Arcivescovo di Ravenna. Dovea essere un Ponte sabbricato di legno, ma con singolar maestria; e però degna di memoria fu la di lui rovina.

giugnere in Italia; ma non dovettero già fare gran viaggio pe

An-

, j.,

Sixt!

1 3 1

· ram

Anno di Cristo cccclxxxix. Indizione xii.

di FELICE III. Papa 7.

di Zenone Imperadore 16.

di ODOACRE Re 14.

Consoli & PROBINO, ed EUSEBIO.

I N Occidente fu eletto Confole Probino, creduto della Casa Era Volg. Anicia. Eusebio su Console dell' Imperio Orientale. Diede Anno 489. fine a i suoi giorni in quest' Anno Acacio Vescovo di Costantinopoli (a), già scomunicato da Papa Felice, ed ebbe per Successore (a) Victor Flaviano, appellato Flavita, o Fravita da altri, che solamen- in Chronic. te campò tre mesi, e dopo di lui su eletto Eufemio, il quale si mo- Theoph. in Chronog. strò di sentimenti Cattolici, e disensore del Concilio Calcedonese, con aver fatto immediatamente cancellare da i facri Dittici il nome di Pietro Mongo Eretico, ed usurpatore della Sedia Patriarcale d'Alessandria. Nella Primavera, o più tosto nel Febbraio di quest' Anno, giunse l'immenso esercito di Teoderico Re de i Goti, che era in moto per venire in Italia, al Fiume Ulca. Quivi trovò la nazione de i Gepidi tutta in armi per contrastargli il passo, o perchè temesse di lasciar passare per quel terreno, chi, qualora gliene sosse venuta voglia, vi si avrebbe potuto sermare; o pure perchè erano stati guadagnati que' Popoli da Odoacre, già ben informato de i disegni di Teoderico. Pare, che i Gepidi possedessero o tutta o parte della Dacia Ripenfe di quà dal Danubio, che Zenone dicemmo aver conceduta a Teoderico, se pure non accorsero da altro paele. Certo è, che l'opposizione su fatta. Ora trovandosi l' Armata Gotica affamata dall' una parte, perch' era venuta meno la vettovaglia, e dall'altra chiuso il passo; la necessità la costrinle a combattere, benchè con troppo svantaggio. Passarono dunque il fiume, posero in rotta i Gepidi, ene secero grande strage. Il Padre Sirmondo chiama il Re de' Gepidi d'allora Gundarito. Ma l'Autore della Miscella (b) gli dà il nome di Triostila, e dice, (b) Histor. che costui rimase morto in quella battaglia. Di più aggiugne esso Miscell. Autore, che Teoderico poco appresso Bubam Vulganonum Regem Rer. Italie. magna simul cum suis agminibus cæde prostravit. Ma si ha da scrivere Vulgarorum, cioè Bulgarorum: il che ci fa intendere, che fin d'allora i Bulgari aveano messo piede nella Messa inseriore. Ed in statti quell' Autore poco più di sotto aggiugne, che i Bulgari secero una lagrimevole scorreria nella Tracia, e la devastarono tut-

[a] Ennod.

ERA Volg. ta. Ennodio [a] sembra dire, che i Sarmati si opposero anch'es-Anno 489. si a i Goti, ma surono dissipati ben tosto. Seguitando ora l'Autore Panegyric. della Miscella, secondo la mia edizione, e gli Anonimi Valesiano, Theoderici. e Cuspiniano, che sono i più esatti Storici di questi avvenimenti. è da sapere, che Odoacre conoscendo qual siero temporale si sosse mosso dall'Oriente contra di lui, ammassò quanta gente potè per opporvisi. Se vogliam credere al suddetto Ennodio, cioè ad un Panegirista Oratore, che accresce o sminuisce tutto, per esaltar sempre il suo Eroe Teoderico, avea Odoacre eccitate contra di quelle tutte le Nazioni, e molti Re erano accorsi in aiuto d'esso Odoacre Nel primo di d'Aprile creò Generale dell'armi sue Tufa; e po scia eglistesso, quando sentì avvicinarsi il nimico, si portò colle fua potentissima Armata al Fiume Lisonzo di la da Aquileia ne

~ 53

1.00

1611

: 1

\* 10

:1018

~ no.D

t saline

10.

12101.

Tuta 1

inda.

1, 1299

":oT

[-70]

17 a P.

1000

1.

mai

Friuli, e quivi si trincerò.

ARRIVATO dall'altra parte Teoderico, spese alcuni giorn per ristorare in quell'ubertoso paese la sua gente e i cavalli affati cati per sì lungo viaggio. Poscia scelto il di della battaglia, e mes se in armi tutte le squadre de'suoi combattenti, valicò il Fiume ed assalì l'opposto esercito di Odoacre. Fu sanguinoso e terribile i conflitto, ma in fine toccò ad Odoacre il prendere colla peggio del le sue genti la suga. In qual giorno seguisse questa giornata cam pale, non si può raccogliere dal Cronologo del Cuspiniano, perch egli confonde le azioni e i tempi. A noi basterà di sapere, che O doacre si ritirò a Verona, sperando che quella forte Città, e l'Adi ge gli dovessero servir d'argine. Ma colà sopragiunto anche Tec derico, si venne ad una seconda battaglia poco lungi dalla stess Città. Fu non minore la strage di questo, che del precedente cor flitto; ma ancor quì soprafatto Odoacre dalle forze nimiche, ri [b] Histor. mase sconsitto, e di nuovo prese la suga [b]. Molti surono, ch in fuggendo si precipitarono nell' Adige, e quivi trasportati dall Rev. Italic. rapidità dell'acque, finirono di vivere. Seppe ben profittare Tec derico della vittoria, perciocchè nel caldo d'essa seguitando i sugi tivi, ebbe la fortuna d'entrare in Verona, i cui Cittadini per l costernazione non osarono di far testa. Dopo queste sconfitte Odoa cre con quelle truppe, che gli erano restate, prese il cammino al la volta di Roma, con pensiero di quivi fortificarsi, per quanto s'h dalla Storia Miscella. Ma giunto colà vi trovò le porte serrate, n potendo in altra maniera sfogar la sua rabbia per un tal rifiuto cor tro i Cittadini, mise a serro e suoco tutti i contorni. Poscia di l se ne tornò a Ravenna, dove si diede a sar quante sortificazior

Miscella Tom. I.

nai potè per sua disesa. Il Cronologo del Cuspiniano imbroglia ERA Volg. uì le cose, narrando in un fiato, che Odoacre entrò ne' trinciera. Anno 489. zenti (di Ravenna), con aggiugnere, che i suoi soldati Eruli si nisero nella Pigneta, e che si venne ad un combattimento, in cui estò ucciso Libella Generale della milizia, e tagliati a pezzi asaissimi dall'una e dall'altra parte: dopo di che Odoacre si chiuse Ravenna a dì 9. di Luglio. A gli Anni seguenti appartengono uesti fatti. Ora il vittorioso Teoderico indirizzò i suoi passi alla olta di Milano, dove era il miglior nerbo delle forze di Odoacre, gli riuscì di guadagnare e tirar nel suo partito buona parte di quele soldatesche, che se gli arrenderono, insieme con Tufa Generale ell' Armata d' esso Odoacre. E stando in Milano, non pochi Popoli concorfero colà a riconoscerlo per Signore, fra' quali si contaono i Pavesi, alla testa de' quali andò Santo Epifanio loro Vescoo. Lasciatosi poi adescare dalle belle parole di Tufa, uomo surissimo, che gli promettea mari e monti, l'inviò con parte dell' sercito contra di Odoacre. Giunto costui a Faenza, intraprese 'assedio non so se di quella Città, o pur di Ravenna. Ben so per elazione dell' Anonimo Valesiano [a], e dell' Autor della Miscel- [a] Anonya [b], che uscito Odoacre di Ravenna, e venuto a Faenza, allo-mus Vales. a Tusa si cavò la maschera, e tornato co'suoi al servigio di lui, Miscella ili diede anche in mano i primari Ufiziali, ed affaissimi soldati di Tom. I. Teoderico, che già erano seco venuti, ed appresso surono condoti ne' ferri a Ravenna: avvenimento, onde restò si fattamente orpreso Teoderico, che giudicò bene di ritirarsi coll'esercito in Pavia, dove attese a premunirsi con tutte le possibili fortificazioii. Ennodio [c] anch' egli racconta, che in tal congiuntura un'im-[c] Ennod. nensa moltitudine di Goti si risugio in quella Città. Con sì strepi- in Vita S. ose avventure termind il presente Anno.

Ticinens. Episcopi .

Anno di Cristo eccexe. Indizione XIII.

di FELICE III. Papa 8.

di ZENONE Imperadore 17.

di ODOACRE Re 15.

Consoli { FLAVIO FAUSTO juniore; e LONGINO per la seconda volta.

Ongino Console per la seconda volta appartiene all'Oriente, ed è il Fratello di Zenone Augusto, cioè quel medesimo, che

ERA Volg. era stato Console nell' Anno 486. Fausto juniore su Console in Oc-Anno 490. cidente; e pare ben da stupirsi, come Odoacre in tante turbolenze, e massimamente se è vero, che Roma si sosse levata dall'ubbidienza di lui, creasse questo Console, il quale sembra anche accettato in Oriente. A distinzione dell'altro Fausto, ch' era stato Console nell' Anno 483. vien questo chiamato Juniore. Osservò il Pa-[a] Sirmon- dre Sirmondo [a], che suo Padre era stato Gennadio Avieno Condus in Notis fole nell' Anno 450. Credo ben' io, che s'inganni l'Ameloven [b], Epist. S. En- allorchè a questo Console attribuisce i nomi di Anicio Acilio Aginoati. [b] Amelo- nanzio Fausto. Questi appartengono al precedente Fausto Conso ven. Fast. le. Pretende ancora il Padre Pagi [c], che nella Lettera di Enno-[c] Pagius dio [d], indirizzata a Fausto Console nel presente Anno, esso Fau Crit. Baron. sto sia chiamato Avieno. Ennodio scrive a Fausto, con rallegrars. [d] Ennod. Li. Fifis. del Consolato conferito ad Avieno di lui Figliuolo, nè già scrive che anch'egli portasse il Nome, o sia Cognome di Avieno. Mor nell' Anno presente Pietro Mongo Eretico, che circa sei anni occu pò la Chiesa Patriarcale d'Alessandria, con avere per Successore Atanasio II. anch' esso attaccato a i medesimi errori: con che resti tuttavia in gravi divisioni e turbolenze la Chiesa Alessandrina. Ciò che riguarda San Cesario Vescovo di Arles, il quale scrisse in que sti tempi contra di Fausto Vescovo di Ries; e i Concili tenuti il Francia contro le novità de' Predestinaziani; ed altre notizie spet tanti a Gennadio Prete di Marsilia, che continuò il Trattato di Sai Girolamo de gli Scrittori Ecclesiastici; siccome ancora a Salvian Prete medesimamente, non già Vescovo della stessa Città: potri il Lettore raccoglierle da gli Annali Ecclesiastici del Cardinal Ba ronio, del Fleury, e del Padre Pagi. In quest' Anno, per quan sel Anonimo to abbiamo dall' Anonimo Valesiano se ], Odoacre da Ravenna por tossi a Cremona, che dovea tuttavia ubbidire a i di lui comanda menti, e poscia passò a Milano con quante sorze potè, con dise gno di assalire Teoderico. Ma nè pur questi si stava colle mani al

> la cintola. Aveva egli scritto a i Visigoti della Gallia con pregarl d'inviargli un buon rinforzo delle loro milizie; e il Re Alarico che regnava allora fra essi, trattandosi d'aiutare chi era della stel sa loro Nazione, e come Fratello, ben volentieri gli spedì a Pa via alquante schiere de' suoi più bravi combattenti. Allora Tec derico, lasciata in Pavia la Madre colle Sorelle, e col volgo imbel le della sua Nazione, sidandosi dell'onoratezza di Santo Epifani Vescovo di quella Città, usci in campagna col suo bellicolo eser cito, ed ito in traccia dell'avversario Odoacre, il raggiunse pres

...

115

foil

Jil Fiume Adda ( al fiume Duca si legge presso Cassiodorio Era Volg. ; ma questo Fiume è incognito a gl' Italiani ) dove gli pre- Anno 490. ntò la battaglia nel dì 13. d'Agosto. Menarono le mani con [a] Cassiod. ran coraggio amendue le Armate, e segui un sanguinoso macello dall' una come dall' altra parte, con restare fra gli altri estinful campo Pierio Conte de' Domestici, cioè Capitan delle Guarie di Odoacre. Ma in fine ancor questo constitto andò a terminae come gli altri due precedenti colla rotta di Odoacre, il quale a orza di sproni si salvò a Ravenna colle reliquie dello sconsitto eserito suo. Nè su lento ad inseguirlo Teoderico colle vittoriose sue lenti, e a mettere l'assedio a quella Città. Stabili egli il suo allogiamento nella Pigneta, tre miglia lungi dalla stessa Città, dove ece de i forti trincieramenti. Mentre questa gran lite si agitava olle spade fra i due Competitori, abbiamo dalla stessa Storia Micella [b], che una grande Armata di Borgognoni, i quali colla [b] Histor. or fignoria abbracciavano allora anche la Savoia, calò in Italia Miscella Tom. I. ol Re Gundebaldo, chiamata non so se da Teoderico o da Odoacre; Rer. Italic. na pretendendosi burlata con un'apparenza di lega, nè trovando ella Liguria persona che loro si opponesse, diede il sacco dapertuto, e condusse nella Gallia un'immensa quantità di prigioni. O nel refente o nel susseguente Anno accadde la barbarica azion di cotoro. Abbiamo eziandio da Ennodio [c], che circa questi tempi [c] Ennod. a Città di Milano patì di grandi calamità, e ne toccò la sua par- in Natal. e a Lorenzo Arcivescovo d'essa, mentre nell'irruzion de'nemici i Laurentii Cristiani a guisa di pecore erano condotti in ischiavitù. Da i sud-nens. etti Borgognoni venne questo slagello.

Anno di Cristo cccexci. Indizione xiv.

di Felice III. Papa 9.

di Anastasio Imperadore i.

di ODOACRE Re 16.

Console & OLIBRIO juniore, senza Collega.

ELL'Occidente niun Console su creato, perchè tuttavia si disputava del Regno tra Odoacre e Teoderico. Sicchè il solo Oriente diede per Console Olibrio appellato juniore a distinzione dell'altro, che era stato Console nell'Anno 464. ed era poi direnuto Imperador d'Occidente. Era egli Figliuolo d'Ariobindo Generale d'armi, ed insigne personaggio nella Corte Imperiale de'

Tomo III. Kk

ERA Volg. Greci, e di Giuliana figliuola del predetto Imperadore Olibrio. L Anno 491. Genealogia di questa Giuliana ci fu data dal chiarissimo Padre d

(a) Mont- Montfaucon (a) Benedettino di San Mauro. In quest' Anno Zeni

faucon Pa-langraph. ne Imperador d'Oriente fini di vivere e di regnare nel di 9. d'Apr Grac. p.207 le. Chi desidera delle favole, legga ciò, che lasciarono scritto Ze nara, Cedreno, e Niceforo Callisto, intorno alla maniera della su morte, essendosi sparsa voce, che trovandosi egli un di stranamer te ubbriaco [ il che non di rado succedeva ] Arianna sua Moglie anch' essa disgustata di lui, il facesse seppellir come morto, e be chiudere l'avello; e che digerito il vino, e tornato egli in se stesse con inutili grida ed urli fosse costretto a morir ividaddovero. Ce to è, che questo Imperadore lasciò dopo di sè una memoria sunes per cagione de'molti suoi vizi, e per aver somentati gli Eretici le Eresie di que' tempi. Ma non lasciò già Figliuoli maschi; e p rò Longino suo Fratello, stato già Console due volte, ed allor Principe del Senato, ma uomo superiore di gran lunga al Fratel ne' vizj, fidandofi spezialmente nell'appoggio delle foldatesche Isa re, tentò e sperò di succedere nell'Imperio. Ma l'Imperadrice rianna seppe adoperarsi con tal destrezza, che guadagnati i vo del Senato, e dell'esercito, sece proclamar Imperadore Anastassi allora Silenziario del facro Palazzo [bassa Dignità] e non pera che giunto al grado di Senatore. Era egli nato in Durazzo. Scriv (b) Theo-Teofane (b), che Eufemio Patriarca di Costantinopoli, tenendo per indegno dell'Imperio, abborriva di confentire all'elezione lui; ma avendo Anastasio sottoscritta una promessa di seguitare Concilio Calcedonese, come Regola di Fede, Eusemio s'indusse (c) Evagr. coronarlo. Salito egli poi sul Trono, racconta Evagrio (c), cl 1.3. eap. 30. mostrandosi amator della pace, non volle far novità alcuna nel cofe della Religione e della Chiefa, lasciando che chi voleva sost nere il Concilio suddetto, lo sostenesse; e chi aveva abbraccia l'Enotico di Zenone, seguitasse a tenerlo: per la qual mondar Politica maggiormente si confermarono e crebbero le discordie ne le Chiese d'Oriente con grave pregiudizio del Cattolicismo. S guitava intanto l'assedio di Ravenna, entro alla quale era chiu! (d) Anony il Re Odoacre. Abbiamo dall' Anonimo Valesiano (d), ch'esso (

> tutto lo sforzo de' suoi Eruli, andò ad assalire l'Armata del Re Ter derico, che stava ben trincierata nella Pigneta. All'inaspettat visita non pochi de' Goti rimasero trucidati; ma prese l'armi d tutto il campo, dopo una ostinata disesa e ossesa, e che costò la v

phunes in

Chronogr.

mus Vales. doacre, siccome uomo valoroso, uscito una notte della Città co

ta a

12.5

- 02

737

:0110

Enna

Jin 21

H MF P

in In

-39, --

GO.

. .....

1, 2

1.1. .. (6

· 1',"

...

14.

a a gran copia di que' Barbari, furono rovesciati gli Eruli con loro Era Volgi ran perdita, ed obbligato il restante alla suga. Il Generale dell' Anno 491. Armi di Odoacre, chiamato Levila, o Levilla [ presso il Cronoogo del Cuspiniano ha il nome di Libella 7 rimase morto in sugendo nel Fiume Veiente, che Bidens da altri è chiamato, & oggi-Bedese, o Ronco. Odoacre ebbe la fortuna di arrivar salvo in Lavenna, dove si rinserrò. L'Autore della Miscella (a) sa men- (a) Histor. ione anch' egli di questo fatto con dire, che Odoacre sovente uscen- Miscell. lo co'fuoi dalla Città, inquietava l'esercito di Teoderico; e che Rer. Italic. altimamente fatta una fortita di notte addosso a gli assedianti, ne ece gran macello; main fine superato da i Goti, che secero una agliarda resistenza, se ne scappò entro la Città. La stessa azione otto questo medesimo Anno è narrata da Cassiodorio (b) con dire, (b) Cassiod. he uscito di notte Odoacre al Ponte Candidio su con una memora. in Chronico. oil zusta vinto dal Re Teoderico. In vece di Candidio si dee scriere Candiano, Luogo celebre presso Ravenna. E lo attesta anche Agnello Scrittore del Secolo Nono nelle Vite de gli Arcivescovi di lavenna (c), dal quale parimente impariamo, che Teoderico (c) Agnell. era postato non lungi da Ravenna nel Campo, che si chiama di Vit. Archiepiscopor.
andiano; e che Odoacre due volte battutto, tornò col suo eser-Ravenn. ito al predetto Campo, e restò sconsitto la terza volta: dopo di Part. I. he si rinchiuse nella Città. Aggiugne poscia esso Agnello, che Rer. Italic. Ceoderico [ per quanto io vo credendo, essendo confuse le sue paole ] andò a Rimini, e di là co i Dromoni, cioè con barche da rasportar gente e viveri, arrivò al Porto Lione, per impedire i occorsi dalla parte del mare all'assediata Città, con sar dipoi sabricare un Palazzotto nell' Ifola, dove a'tempi del medesimo Agnelo era il Monistero di Santa Maria, sei miglia lungi da Ravenna: a qual Casa il medesimo Agnello sece demolire per valersi di quel nateriale. Aggiugne Cassiodorio, che in quest' Anno i Vandali upplicarono per aver la pace, senza dire, se dall'Imperadore d' Driente, o pure dal Re Teoderico, e da l'i innanzi cessarono di are incursioni nella Sicilia. Marcellino Conte (d) accenna anch' (d) Marcell. gli, che segui in Costantinopoli una guerra fra la Plebe, e che Comes in ma parte della Città e del Circo rimase disfatta da un grave in-Chronico. endio.

Anno di Cristo coccxcii. Indizione xv. di GELASIO Papa I. di Anastasio Imperadore 2. di Odoacre Re 17.

Consoli & FLAVIO ANASTASIO AUGUSTO, e RUFO.

ERA Volg. CECONDO il costume de gli altri Imperadori Anastasio in

riente nel primo Gennaio del suo Imperio prese il Consolan. Rufo suo Collega viene appellato Conte dal Cronologo del Cusi-(a) Chrono- niano (a), e il Panvinio (b) pretende, che egli fosse Console crato in Occidente, ma senza recarne pruova alcuna; apparendo nl- m. a (b) Panvi- ladimeno, che gl'Imperadori d'Oriente talvolta in questi temi was Ris Conful. crearono anche il Console Occidentale. Passò nel presente Ano 1300 a dì 24. di Febbraio a miglior vita Felice Papa, Terzo di queb itali nome, che San Gregorio Magno chiama suo Atavo, Pontefice, a la cui memoria è gloriosa ne' Fasti Ecclesiastici. Nel di primo del sie man seguente Marzo gli su dato per Successore Gelasio di nazione Assessimate cano, uno de'più riguardevoli Pastori, che abbiano riempiuta i men Sedia di San Pietro. Diede egli principio al suo Pontificato con pie un Pi cacciare rimedi al miserabile stato delle Chiese d'Oriente, giaccè contra l'Eresia in vece di cessare andava crescendo a cagion della com- nim venza d'Anastasio Imperadore, il quale mostrava bensì dall' un ca- Lina to d'essere Cattolico, ma dall'altro somentava non poco le turb. lenze de gli Eretici, in guisa che veniva riputato anch' egli Eres ha

co, o macchiato dell'Eresia de gl'Indisserenti: peste, che anche oggidì ha luogo fra certi Popoli, che pure esteriormente professo no la Legge fantissima di Cristo. Per quello nondimeno, che riguada il Politico, si acquistò sulle prime esso Anastasio un buon nome (c) Cedren, anzi sel confermò, giacchè scrive Cedreno (c), che ne'Giuochi Ci in Annatib. censi essendo egli assiso, tutto il Popolo ad una voce gridò: Con siete vivuto finora, signoreggiate ancor da qui innanzi, o Signre. Confessano in satti gli Scrittori, che Anastasio nella vita privta era folito a mezza notte d'andare alla Chiesa con far ivi le si preghiere, e spesso digiunava, e dispensava di grandi limosine. D venuto poi Imperadore, cacciò via da Costantinopoli le spie, 6 aboli il tributo chiamato Crisargiro, cioè Oroargento, che frutt va all'erario Cefareo un'incredibil somma di danaro, ma con a gravio intollerabil de' Sudditi. Imperocchè qualsivoglia mendica

neretrice, ripudiata, Servo, e Liberto era aggravato dal tribu- ERA Volg. o ogni anno. E secondochè abbiamo da Zonara (a), ogni perso-Anno 492. a, maschio o semina, pagava una moneta d'argento, altret-in Annal. anto poi per ogni cavallo, mulo, e bue; e sei Folli [specie di moeta ] per ciascun asino e cane. Fece Anastasio pubblicamente bruiar i Libri di questo Tributo con suo gran plauso, ed immensa conalazione del Popolo. Volle eziandio per attestato di Teodoro Lettoe (b), che le Cariche per l'addietro venali si dispensassero gra- (b) Theod. is in avvenire. Ma a così bei principj non corrispose il prosegui- Lector 1.2. a nento della sua vita e del suo comando. E' nondimeno da avver-Guire, che Teofane (c) riferisce abolito il suddetto Tributo alquan- (c) Theoph. ianni dipoi, e non già ne' primi di questo Imperadore, con aggiu- in Chronog. ngnere, ch'egli proibì ancora i combattimenti colle Fiere nell' Anmiteatro, che costavano la vita a molte persone. Appartiene benal presente Anno, giusta la testimonianza del suddetto Teofawhe, e di Marcellino Conte (d), il principio della guerra Isauri- (d) Marcela. Longino Fratello del già defunto Imperadore Zenone, da che lin. Com. in Chronico. Mon avea potuto ottener di falire sul Trono dopo di lui, inquietafra forte la Città di Costantinopoli. Se ne sbrigò Anastasio con farm o prendere, ed inviare ad Alessandria d'Egitto, dove il costrinse ... farsi Prete, e dove da l'i a sette anni pacificamente diede fine al uo vivere. Tolse ancora la carica di Generale delle Armate ad un a Itro Longino. Ma costui per la rabbia di vedersi degradato, uninosi con gl'Isauri, che erano della Nazione sua stessa, e del predemiunto Zenone, ed usavano fiere prepotenze in addietro, si diede a i fare alla peggio, commettendo mille disordini in Costantinopoi. Perciò Anastasso il cacciò via dalla Città con tutta l'insolente e : numerosa brigata de gli altri Isauri. Se n'andò costui insuriato nell' issauria, ed impadronitosi de' tesori, che Zenone per sua cautela avea mandati in quel paese, sece sollevar que' Popoli, con formare un'Armata d'essi, di Barbari, e d'altri masnadieri, fin quasi a cento cinquanta mila persone. Ninilingi Governator dell'Isauria, creatura di Zenone Augusto, si mise alla testa di costoro. Ma spedivo contra di loro da Anastasio Giovanni Scita con un poderoso esercito, e data una battaglia, Ninilingi restò morto sul campo con buolna parte de gl'Isauri tagliata a pezzi, e il resto prese la suga. Se vittoriosi Romani, o vogliam dire i Greci, non si perdevano dietro alle spoglie, forse in quel d'avea fine questa ribellione. Ma gl'Isauri si rimisero in forze e in arnese, e continuarono dipoi la guerra anche per qualche Anno. Noi non sappiamo, che succedesfe in

ERA Volg. se in questi giorni in Italia azione alcuna degna di memoria, se no che Teoderico ostinatamente continuò ad assediare Ravenna, eC doacre a difendersi in essa.

Anno di Cristo eccexenii. Indizione i.

.. ;

. . ..

. 5:

٠ ١, .

di GELASIO Papa 2.

di Anastasio Imperadore 3.

di Teoderico Re 1.

Consoli { Eusebio per la seconda volta; ed Albino.

Usebio Console Orientale di quest'Anno, è quel medesimo che dianzi nel 489. era stato decorato della stessa Dignità Truovasi in questi tempi nella Corte Imperiale di Costantinopo [a] Chron. per relazione della Cronica Alessandrina [a], e di Teosane [b], u [b] Theoph. Eusebio chiamato Magister Officiorum, o sia Maggiordomo del in Chrono- Imperadore. Probabilmente lo stesso su, che ora veggiamo per l seconda volta Console. Albino, cicè l'altro Console verisimilmer [c] Cassiod. te spetta all'Occidente. Cassiodorio [c], ed Ennodio [d] nelle le ro Epistole, e l'Anonimo Valesiano [e] fanno menzione di Albin [d] Ennod. Patrizio, che fu poi accusato nell' Anno 524. ed è chiamato Vi Consularis da Boezio [f]. Questi si può credere lo stesso, che il pre [e] Anony- sente. Notò sotto questi Consoli Marcellino Conte [g], che in Co mus Vales. Itantinopoli insorse una guerra civile contra dello stesso Imperador Anastasio, dimodochè le statue di lui, e dell'Imperadrice Ariann [g] Marcel. furono legate con funi, e strascinate per la Città; e che Giulian lin. Comes Generale dell'armi in una baruffa accaduta di notte nella Tracia trafitto dalla spada di uno Scita, terminò di vivere. Nulla si rac coglie di questi avvenimenti da gli altri Storici. Seguitava intanti la guerra contro gl'Isauri, e sappiamo da Teosane, che avendo Diogene, uno de' Capitani Imperiali presa la Città di Claudiopoli scesi gl'Isauri dal Monte Tauro, l'assediarono sì strettamente !? dentro, che su in pericolo di perir di same egli con tutto il suose guito. Ma finalmente arrivato all' improvviso Giovanni Cirto Generale dell'Imperadore con delle soldatesche dall'un canto, e facendo dall'altro una vigorosa sortita Diogene, rimasero sconsitti gli assedianti, e fra essi ucciso Conone Vescovo d'Apamea, il quale lasciata la sedia Episcopale con disprezzo de' sacri Canoni s'era mel so a sare da General di battaglia. Era già durato circa tre anni l assedio di Ravenna, con incomodo gravissimo de gli assedianti, ma più

Alexandr. graphia. 1. 1. Epif. 1.3. Epift.

lib. I. de

Confulat.

inChronico.

iù de gli assediati. Agnello, che circa l'Anno 830. scrisse le Vite ERA Volg. e gli Arcivescovi di Ravenna, [a] ci sa intendere, essere talmen- Anno 493. e venuti meno i viveri, e cresciuta la same nella Città, che man- [a] Agnell. iavano le cuoia, ed altri immondi ed orridicibi, e che non pochi Tom. 2. vanzati alle spade vi perirono di same. Perciò Odoacre trattò di Rer. Italic. ace con Teoderico, e il trovò disposto ad accettarla. Imperocchè ccome narra Procopio [b], riuscì a i Goti d'impadronirsi o per [b] Procop. more o per forza di tutte le Città, fuorche di Cesena, e di Ra- de Bell. enna; ed avendo speso quasi tre anni nell'assedio dell'ultima, rano i soldati omai stanchi ed attediati per sì lunga dimora. Inerpostosi dunque l'Arcivescovo di Ravenna, si venne ad un accoro. Odoacre diede per ostaggio a Teoderico Telane suo Figliuo-[c]. Secondo l'attestato d'Agnello, nel di 25. di Febbraio, o [c] Anonyute, come ha il Cronologo del Cuspiniano [d], nel di 27. d'esso mus Vale-1ese si conchiuse la pace. Furono dipoi nel di 5. di Marzo aperte [d] Chrono-Porte di Ravenna, e l'Arcivescovo con tutto il Clero, colle Cro-spiniani. , co i turiboli, e co i fanti Vangeli processionalmente cantando almi, si portò a trovar Teoderico; e prostrati a terra, gli dimanarono perdono e pace, ed ottennero quanto chiesero. In quello esso giorno anche Teoderico prese il possesso della Città e del Pordi Classe. Con quali condizioni e patti seguisse l'accordo fra lui Odoacre, hanno dimenticato gli antichi di registrarlo. Poichè on è molto credibile quello, che vien raccontato dal suddetto Propio, cioè che tanto l'un come l'altro avessero ugualmente da sinoreggiare da l'innanzi in Ravenna. L'Anonimo Valessano non ltro dice promesso ad Odoacre, se non che sarebbe in salvo la sua ita: il che è ben poco, perchè forse Odoacre avrebbe potuto tenar di fuggire per mare, e portar seco di che sostentare in luogo siuro onorevolmente la vita. Altri hanno immaginato, che egli plamente chiedesse un qualche angolo d'Italia da passarvi conveevolmente il resto de' suoi giorni.

VERO è, che Teoderico potè liberalmente concedere quanto li fu dimandato, perchè già covava il pensiero di non mantener 1 parola. In fatti dopo aver fatta buona ciera e carezze per alquan-'i giorni ad Odoacre, inviatolo un di a pranzo co' suoi Cortigiani el Palazzo di Lauro o Laureto, gli fece levar la vita; e se vogliam redere all' Anonimo Valesiano, lo stesso Teoderico di sua mano l' ccife, con aggiugnere, che nel medesimo giorno tutti quei, che poterono trovare del di lui seguito, surono d'ordine d'esso Teoerico tagliatia pezzi. Il medesimo Scrittore, e Procopio, e Cas-

fiodo-

Era Volg. siodorio [a] attribuiscono questa barbarica risoluzione all'avere Anno 493. Teoderico scoperto, che Odoacre gli tendeva delle insidie. Me in Chronic. non mancano mai pretesti a chi può e vuol far del male a gl'inferiori; e probabilmente non mancarono falsi Consiglieri, & adulatori alla gran fortuna di Teoderico. Odoacre ridotto in quello stato, con un potente esercito intorno, chi crederà mai, che potesse

fabbricar delle trame contra del suo vincitore? Più degno di sede [b] Marcel- a noi sembrerà Marcellino Conte [b], allorchè scrive, che Odoacre inChronico. ab eodem Theoderico perjuriis illectus, interfectusque est; e il dir si dall' Autore della Mitcella: a Theoderico in sidem susceptus, at eo truculente interemtus est. Con tale iniquità diede principio a suo pieno dominio il Re Teoderico; e in questa maniera terminò fuoi giorni il misero Odoacre, appellato dall' Anonimo Valesiano homo bonæ voluntatis. Nè si dee ommettere, che durante queste grande sconvolgimento dell'Italia, [c] essendo partiti, per at

[c] Ennod. in Vita S.

Epiphanii testato di Ennodio, da Pavia i Goti, su consegnata quella Città a Rugi, i più barbari e crudeli di tutte le Nazioni, i quali si credea no d'aver perduta la giornata, qualor non aveano potuto com mettere qualche scellerata azione. Tuttavia a Santo Epifanio Ve scovo di quella Città riuscì di ammollire i cuori di que' Barbar colle sue dolci maniere, talmente che piangeano, allorchè dopo due anni ebbero da andarsene al loro paese. Crede il Padre Sirmon do, che costoro entrassero in Pavia nell' Anno presente. L'Autore della Miscella in fatti scrive, che dopo tre Anni usciti i Goti de Pavia, v'entrarono i Rugi, e che costoro per due anni continui die dero il guasto a quella Città e al suo territorio. Noi già vedemmo, che Federigo Re de i Rugi era venuto in Italia colle sue gen-[d] Ennod. ti in aiuto di Teoderico. Sappiamo poi dal medesimo Ennodio [d]. Theoderici. che costui mancò in progresso di tempo di sede a Teoderico, e si un'i co i nemici di lui. Ma in fine nata discordia fra esso, e i suoi Collegati, restò disfatto, e forse ucciso da i medesimi. Quando ciò succedesse, è scuro assatto. Probabilmente nondimeno egli si rivoltò durante l'assedio di Ravenna, e poi succedette la sua ro vina, allorchè Teoderico ebbe a far guerra nella Pannonia, siccome diremo al suo luogo. E' di parere il Cardinal Baronio, che do

> po la morte di Odoacre, e sul fine di quest' Anno Teoderico invialfe ad Anastasio Augusto i suoi Ambasciatori, per istabilir pace c

lega con lui, e che a tal fine fosse scritta la Lettera prima di Cas-[e] Cassiod. siodorio [e] ad esso Imperadore. Parimente crede, che Fausto l.i. Epist.i. Maestro de gli Ufizi fosse uno di questi Ambasciatori. Ma in quel-

la Let-

- 22

, ...

:1:

200

Lettera si suppone intorbidata la buona armonia, che dianzi pas- ERA Volg. va fra Anastasio e Teoderico; e però ne gli Anni susseguenti sem- Anno 493. ra essa scritta a nome di Teoderico. E tanto più perchè Teodericonfessa d'essere stato più volte esortato dall' Imperadore ad amail Senato Romano, e ad offervar le Leggi de' precedenti Augui. Per altro abbiamo dall'Anonimo Valesiano [a], che nell' An-salAnonym. o 490. vivente ancora Zenone Imperadore, non tardò Teoderico Valesianus. d inviare a Costantinopoli Festo Capo del Senato, per chiedergli veste Regale, ed è lo stesso, che dire, a pregarlo, che volesse conoscerlo per Re d'Italia. Lo stesso Autore dipoi chiama questo imbasciatore non più Festo, ma Fausto il Negro; ed aggiugne, he prima del ritorno suo dalla medesima Ambasciata, avendo seoderico intesa la morte di Zenone (accaduta, come dicemmo ell' Anno 491. ) e dappoiche su entrato in Ravenna, ed ebbe tolo dal Mondo Odoacre: i Goti il proclamarono e confermarono Re, enza aspettar la licenza ed approvazione del nuovo Imperadore Aastasio. Ma forse questo Scrittore anticipò alquanto la spedizioe del suddetto Ambasciatore, e l'assunzione del titolo Regale: el che parleremo all' Anno 495.

ABBIAMO dall'Autor della Miscella [b], e da Giordano Stori- [b] Histor. o [c], che Teoderico, per bene stabilirsi nel nuovo Regno, con-Miscella hiuse parentado con varj Principi di questi tempi. Cioè prese egli Rer. Italic. er Moglie Audelfreda, chiamata da Gregorio Turonense Sorella, [c] Jordan. da Giordano e dall'Autor della Miscella (con errore credo io, per- cap. 58. hè Clodoveo era allora affai giovane) Figliuola di Clodoveo il frande, Re de' Franchi. Diede Amalafreda sua Sorella ad Unneico Re de' Vandali. Ma l'Autore della Miscella qu'i s'inganna. Il le Unnerico cessò di vivere nell' Anno 484. ed ebbe per Successore iundamondo, la cui morte accadde nel 496. E dopo lui regnò Traamondo. Questi su il Marito di Amalafreda, come s'ha chiaramenda Giordano, e da Procopio [d]. Avea Teoderico due Figliuole, [d] Procop. ate a lui da una concubina, allorche dimorava nelle sue contrade. de Bell. Vandal. a prima appellata Teuticodo (da Procopio Teudicusa, e dall' Anolib. 1. c. 8. imo Valesiano [e] Arevagni vien detta) un in matrimonio con [e] Anonym. Alarico Re de i Visigoti, che regnava allora nella Gallia Meridioale, e in buona parte della Spagna. L'altra chiamata Ostrogota o fia Teodegota, come ha il suddetto Anonimo) su presa in Molie da Sigismondo Figliuolo di Gundobado, o sia Gundibaldo, Re e' Borgognoni. Una Figliuola eziandio di Amalafreda sua Sorel-1, e del suo primo Marito, per nome Amalberga, ebbe per Mari- $\mathbf{L}\mathbf{l}$ Tomo III. to Er-

ERA Volg. to Ermenfredo Re della Turingia. Ma questi matrimoni succede Anno 493, rono in varitempi, quantunque io gli abbia quì rapportati tutti in un fiato. Delle gloriofe azioni di San Gela sio Papa in quest' Anno per la conservazione della vera Fede sì in Occidente, come in O riente, son da vedere gli Annali Ecclesiastici del Cardinal Baronio (a) Gregor. Riferisce ancora Gregorio Turonense (a) al presente Anno la guer lib. 2. c. 27. ra fatta da Clodoveo Re de' Franchi a i Turingi, non già con soggiogarli affatto al suo dominio, come egli dice, ma con obbligarl a pagargli tributo. Rammemora eziandio il di lui matrimonio cor Clotilde Nipote di Gundobaldo Re dei Borgognoni, Principessi gloriosa, perchè poi condusse il Marito tuttavia Pagano ad abbrac ciare la santissima Religione di Cristo.

Anno di Cristo cccexciv. Indizione 11.

di GELASIO Papa 3.

di Anastasio Imperadore 4.

di TEODERICO Re 2.

Confoli { TURCIO RUFIO APRONIANO ASTERIO, e PRESIDIO.

FUOR di dubbio, che il primo di questi Consoli, cioè Aste rio su Console creato in Occidente, ed è quel medesimo, ch si legge sottoscritto nel famoso antichissimo Vergilio scritto a per na della Biblioreca Medicea, sopra che son da vedere il Cardina (b) Novis Noris (b), e il Canonico Gori (c). I Padri Sirmondo, e Pagi, ch Canotaph. il credono appellato Asturio, e non Asterio, non son qui da asco sertation.4. tare. Asterio era Cognome della Casa Turcia, come ancor io pro (c) Gorius vai (d) in illustrando un Poema di San Paolino Vescovo di Nola Quanto all'altro Console, cioè a Presidio, il suddetto Cardina (d) Anec-dot. Tom.I. Noris, ed Onofrio Panvinio (e) il giudicarono Console Orienta dissertat. 2. le; all'incontro dal Padre Pagi (f) è tenuto anch' esso Occidentale (e) Panvin. Ma ognun d'essi giuoca ad indovinare, nè si può stabilire chi s'ab (f) Pagius bia ragione. Tuttavia essendo il nome Latino, e trovandosi po! Critic, Bar. posto esso anche ne' Fasti Greci, più probabile sembra l'opinion del Pagi. Dopo avere il Re Teoderico ridotta alla sua ubbidienz l'Italia tutta, senza curarsi del titolo d'Imperadore, assunse quell (g) Procop. di Re, usato [dice Procopio (g)] da i Barbari, per fignificare i lo Principi, da' quali son retti e governati. E da saggio Politico no solamente ritenne ed onorò tutti i Magistrati soliti della Repubbl

de Bell. Goth. lib. I. F ---

100

10 h h 1

1 , 1 tp

7833

1,00

167

1 -

1,0

---

\*\*\*\*

.

a e dell'Imperio Romano, ma ancora prese a vestirsi alla Roma- ERA Volg. a, con indurre i suoi Goti a fare lo stesso: il che piacque non po- Anno 494o ai Popoli, come segno d'amore e distima verso della nazione :aliana. Poscia in questa felice calma s'applicò egli tutto a mettee in buon sistema l'Italia, che per tante passate rivoluzioni e turolenze era ridotta in un miserabile stato. Ma spezialmente per atestato d'Ennodio (a), a lui sece pietà la desolata Liguria, che (a) Ennod. 1 questi tempi abbracciava anche il Piemonte, il Monferrato, e in Vita S. Epiphanii Illano. S' è toccata di sopra la terribil incursione de Borgognoni Ticinens. 1 quelle parti, allorchè Teoderico era impegnato nell'assedio di avenna; e s'èraccontato, che in quella occasione su condotta in chiavitù alle Gallie un' immenfa quantità di Popolo da quella barara ed Ariana Nazione. Basterà sapere, che le campagne erano maste quasi tutte senza abitatori, e senza chi le coltivasse. Pendunque Teoderico al rimedio, quand'ecco giugnere a Ravenna pifanio Vescovo di Pavia in compagnia di Lorenzo Arcivescovo di silano, per implorare la di lui clemenza. Avea Teoderico pubicata una Legge, in cui concedeva a tutti i Popoli, che erano stain addietro del suo partito, i privilegi de' Cittadini Romani, ol negarli, e con levare nominatamente la facultà di testare a gli tri, che aveano tenuto per la parte di Odoacre. Era grande il mento per questo in tutta l'Italia. I due fanti Vescovi con tanta ficacia il supplicarono d'abolir questa Legge, che Teoderico non ptè far resistenza, e chiamato tosto Urbico Questore del sacro Pazzo, gli ordinò di fare un Editto ritrattatorio del precedente. ivoltofi dipoi ad Epifanio gli disse d'aver posti gli occhi sopra di ii, per inviarlo suo Ambasciatore a Gundobado, o sia Gundobal-, Re de' Borgognoni, per trattar seco del riscatto de gli Schiavi tti nella Liguria: al qual fine l' erario Regio gli avrebbe somsinistrato il danaro occorrente. Accettò il santo Prelato questa pia combenza, e solamente il pregò di volergli dar per compagno ittore Vescovo di Torino, personaggio di rare virtù. Pertanto el Marzo del presente Anno si mossero i due Vescovi alla volta di ione, dove allora abitava il Re Gundobado, siccome padrone anora di quella Provincia. Era già promessa in isposa a Sigismondo igliuolo di quel Re una Figliuola di Teoderico. La venerabil prenza, e le saggie e pie parole di Episanio indussero Gundobado 'rilasciar gratuitamente tutti quegl'Italiani, che non aveano prel'armi contra de' Borgognoni, richiedendo solamente, che si agasse il riscatto per gli altri. Allora si videro le schiere di quel-Ll

Era Volg. la povera gente tutte in moto ed allegre verso la lor Patria. In L Anno 494. giorno solo dalla sola Città di Lione ne partirono quattrocento; lo stesso si praticò per tutte le Città della Savoia, e dell'altre Pri vincie sottoposte a i Borgognoni. Ben sei mila persone surono donate alle preghiere del fanto Vescovo; ed Ennodio allora Dicono, che tali notizie tramandò a i posteri, era presente alle le liete processioni. Per riscattar gli altri impiegò Episanio il dana datogli dal Re Teoderico, ma non bastò. Siagria piissima e ric. Donna, ed Alcimo Ecdicio Avito, celebre Vescovo di Vienna, cotribuirono di molto oro per la liberazion de gli altri. Passò ancra Epifanio a Geneva, dove comandava Godigiselo Fratello del Fr Gundobado, ed ivi ancora ottenne la liberazion de gli schiavi, a torniato da' quali anch' egli se ne ritornò in Italia con uno spettaclo, che trasse da gli occhi di tutti le lagrime, e tornò in glori grande della Religion Cristiana e di Teoderico, che da buon Pricipe proccurò sì gran bene a i sudditi suoi.

Seguitava intanto in Oriente la guerra mossa a gl'Isauri; (a) d

Anastasio Imperadore cominciò in quest' Anno a scoprire il suo m: \*\*

animo contra di Eufemio Patriarca di Costantinopoli, perch'es animo stava saldo nella difesa della dottrina e Chiesa Cattolica, e si o-

(a) Marcel. Comes in Chronico.

poneva alle mine d'esso Imperadore, fautor de gli Eretici. Te- 😂

(b) Theoph. fane (b) aggiugne, che Anastasio concepì ancora de' sospetti coen Chronog. tra di Eusemio, quasiche egli somentasse la ribellion de gl'Isaur. e perciò ben per due volte tentò di fargli levar la vita; ma no gli riuscì il disegno. Finalmente astrinse il piissimo Patriarca arstituirgli l'obbligazione da lui fatta con iscrittura privata di non se novità in pregiudizio della Religion Cattolica. Circa questi terpi Gelasso Papa pubblicò il celebre suo Decreto intorno a i Lib della sacra Scrittura, e a gli altri, che trattano delle cose sacre determinando quali s'abbiano o non s'abbiano da ricevere come a tentici, e di sana dottrina. Scrisse ancora un sensatissimo Apole getico all'Imperadore Anastasio, che intero vien rapportato di (e) Baron. Cardinal Baronio (c). Forse ancora appartiene a questi tempi l'e Annal. Ecc. sere entrato a i servigi del Re Teoderico Magno Aurelio Cassioaro, o Cassiodorio, insigne Scrittore e Letterato del presente e d prossimo Secolo, nato di nobil Famiglia nella Città di Squillaci Calabria, e parente di Simmaco Patrizio. Aveva egli sotto il R Odoacre sostenute due riguardevoli cariche; dopo la cui morte 1

> tiratofi alla Patria fi acquistò gran merito anche presso il nuovo R Teoderico coll'aver portati i Siciliani, benchè non senza gran se

> > tica,

ica, a riconoscerlo per Sovrano. Perciò chiamato alla Corte, eb- ERA Volgo pe per ricompensa il Governo della Calabria per un anno; e ter- Anno 494 ninato quelto, passò ad essere Segretario delle Lettere di Teoderico con tal fortuna e lode, che quel Re, quantunque avvezzo soamente fra l'armi, e nè pur tinto delle prime Lettere, pure si dilettava assaissimo di udirlo parlare di Fisica, Astronomia, e Geotrafia. Salì dipoi Cassiodorio alle prime dignità, cioè a quella di senatore, di Prefetto del Pretorio, e del Consolato: del che son estimonio le fioritissime Epistole sue. Fu eziandio in gran pregio oresso il medesimo Re Severino Boezio, Uomo letteratissimo, che urrivò poi anch' egli ad essere Console nell' Anno 522. E da due Lettere di Cassiodorio (a) abbiamo, che avendo il sopra mento- (a) Cassiod. rato Re de' Borgognoni Gundobado richiesti al Re Teoderico de gli 45. e 46. Orologi da acqua e da Sole, ch'egli avea una volta veduti in Rona, Teoderico per averli ricorse a Boezio Patrizio, con lodarlo per le Traslazioni da lui fatte di diversi Autori Greci, e per la ua rara perizia nelle Matematiche. Sono senza Data queste due Lettere di Cassiodorio, e potrebbe darsi, che questo Boezio sosse i Padre del Filosofo. Tuttavia più verisimilmente ad esso Filosoo è indirizzata quella Lettera di Teoderico, scritta da Cassiodorio juo Segretario. E si vuol ben ricordare per tempo, che esso Teoderico, tuttochè nato Barbaro, pure siccome allevato nella Corte mperiale di Costantinopoli, e persona di gran mente, nulla tra-· asciava di quello, che serve a farsi amare ed ammirare da i sudliti sì pel buon governo, come per la pulizia, per la magnifipenza, per la stima delle Lettere, e de'Letterati, ancorchè egli nè pur sapesse scrivere il suo nome; di manierache sali in tal riputazione da essere paragonato a i più riguardevoli Imperadori, he mai s'abbia avuto Roma. Non è il paese, ma il cuore, che a gli Eroi.

Anno di Cristo cccexev. Indizione III.

di GELASIO Papa 4.

di Anastasio Imperadore 5.

di Teoderico Re 3.

Console & FLAVIO VIATORE, senza Collega.

N Occidente su creato questo Console. Il Relando (b) ne ag- (b)Reland. L giugne un altro, cioè Emiliano, adducendo una Legge di A- Fast. Conf. nasta-

(a) 1.2.C. Tab. lib.

ERA Volg. nastasio Imperadore (a), indirizzata Viatore & Aemiliano Coss Anno 495. ad Asclepiodoto. Ma il Codice di Giustiniano è in assaissimi luo de bon. pof- ghi scorretto per conto delle Date. Certo è, che in tutti i Fasti anche Greci, e nell'altre memorie antiche il presente Anno è se

de Codicil-

gnato solamente col nome di Viatore Console. E s'egli avesse avu to un Collega, non è probabile, che tanti l'avessero ommesso. Per ciò si dee più presto tenere per guasta la Data di quella Legge. Ne (b) 1.8.C. abbiamo un'altra (b), indirizzata da Teodofio II. Augusto ad Al clepiodoto Prefetto del Pretorio Victore V. C. Cos. cioè nell' Anna 424. A me sembra assai credibile, che al medesimo Anno sia di riferire ancora la precedente, in cui il Console Vistore da gl'igno ranti Copisti su mutato in Viatore, e da qualche Erudito venne po messo il nome di Anastasso in vece di quello di Teodosso. Fu satti menzione di sopra all' Anno 493, della spedizione di Festo Capo de Senato, fatta da Teoderico all'Imperador Zenone, per ottener de lui la veste Regale, o sia l'approvazion Cefarea pel Regno d'Italia in favor d'esso Teoderico. Nè l'Ambasciatore, nè la desiderata ap provazione veniva giammai; e però Teoderico, senza aspettare il consenso di Anastasio Augusto, assunse il titolo e gli ornament Regali. Quando ritornasse Festo, e seguisse la concordia fra l'Im peradore, e Teoderico, non si può ben conoscere. Probabilmente il maneggio fu lungo, perchè ad Anastasio e a i suoi Ministri nor dovea molto piacere il mirar l'Imperio Romano spogliato di una parte si riguardevole. E certo in Oriente dispiacque non poco il vedere, che Teoderico non aveva aspettato ad assumere il titolo di Re, che gliene avesse data licenza l'Imperadore. Teoderico ir oltre pretendeva, che si rimandassero le Corone, gioie ed altre supellettili, spettanti al Palazzo Imperiale d'Occidente, che Odoacre avea nel tempo delle fue disavventure inviate a Costantinopoli, per sarsene merito coll'Imperadore in caso di bisogno. Possiam credere, che finalmente Anastasio si arrendesse, perchè Teoderico era persona da sargli paura. Abbiamo in satti dall' Anoni-(c) Anony. mo Cronista del Valesso (c), che essendo seguita pace per mezzo mus Vaief. di Festo Ambasciatore tra Anastasso Imperadore intorno all'aver Teoderico, prima d'ottenere il confentimento Imperiale, preso il titolo di Re d'Italia, esso Imperadore rimandò tutti gli ornamenti del Palazzo, che Odoacre avea trafugati a Costantinopoli. Questo fatto io il rapporto al presente Anno; ma sembra succeduto più tardi, mentre dopo il suddetto racconto seguita a dire l'Anonimo, che nel medesimo tempo nacque in Roma la controversia pel Papa-

::-

. .

. .

: "0

2 . . .

--! 1

. Co

: Ch.

Cil

Ann

fra Simmaco, e Lorenzo, la quale appartiene all'Anno 498. ERA Volz. ccome vedremo. E che Festo Patrizio andasse nell'Anno 497. co Anno 495. Legati della santa Sede a Costantinopoli, si raccoglie da gli Atti iferiti a quell' Anno dal Cardinal Baronio (a), se pur due diversi (a) Baron. iaggi non fece Festo colà. Per testimonianza di Marcellino Con- ad Ann. e (b), e di Cedreno (c), durante quest'Anno, Anastasio Impera- 497. ore sfogò il suo sdegno contra di Eufemio Vescovo di Costantino- (b) Marcell. oli [ la cui condotta per altro nè pur piaceva alla Sede Apostolica Chronico. i Roma] con farlo deporre, cacciarlo in esilio, e dargli per suc- in Annal. essore in quella Cattedra Macedonio. Il Padre Pagi (d) coll'auto- (d) Pagius ità di Teofane (e) pretende succeduta questa iniqua prepotenza de Ann. 'i Anastasio nell' Anno seguente. Ma per cagion de' Copisti non è 496. noi pervenuta fedele la Cronologia di Teofane. Oltre di che (e) Teoph. uello stesso Storico sembra ammettere l'elezion di Macedonio nel resente Anno. Leggesi ancora un Concilio Romano, tenuto sotto uesto Consolato da San Gelasio Papa, in cui su rimesso in grazia ella Chiesa Miseno Vescovo già mandato per Legato a Costannopoli, che s'era lasciato sedurre da Acacio Vescovo di quel-Città.

Anno di Cristo cccexevi. Indizione iv.

di Anastasio II. Papa 1.

di Anastasio Imperadore 6.

di Teoderico Re 4.

Console & PAOLO, senza Collega.

CAPPIAM di certo, che questo Paolo su Console Orientale, ed in oltre abbiamo da Marcellino Conte (f), ch'egli era Fra-(f) Marcelello dello stesso Imperadore Anastasio. Perchè non si creasse Con-lin. ibid. ole in Occidente, ne è ignoto a noi il perchè. Forse tra l'Impeador d'Oriente, e il Re Teoderico duravano le controversie ed anarezze; e però fu necessario un lungo trattato per aggiustar le liscordie, e venire a quella pace, che Teoderico chiede ad Anatasso nella Lettera prima fra quelle di Cassiodorio. Terminò in uest' Anno la sua vita San Gela sio Papa (g) a d'i 19. di Novembre, (g) Anastas. Pontefice dottissimo, e degno di vivere più lungamente per onore Bibliothec. difesa della Chiesa Cattolica. Gennadio (b), ed altri Scrittori (h) Gennai assicurano, esser egli Autore di un Libro intitolato de duabus in dius de Vi-Ibristo naturis. Diede egli anche miglior forma al Messale Roma-bus.

[a] Ennod. in Vita S. Epiphanii Ticin. Episcopi.

ERA Volg. no. Anastasio II. su quegli, che nel di 24. di Novembre succedete Anno 496. te nel Pontificato. Quantunque, siccome abbiam detto, le desolazioni patite nelle turbolenze passate avessero ridotta la Liguria in un misero stato, pure Teoderico allegando la necessità di mantener le Armate, ne esigeva de i gravi tributi con universale lamento di que' Popoli. Fecero essi ricorso, siccome abbiamo da Ennodio [a], al solito lor Protettore, cioè al santo Vescovo di Pavia Episanio. con pregarlo di voler portarsi in persona alla Corte, per implorat qualche sollievo. Andò nel presente Anno il piissimo Prelato per acqua verso Ravenna, e il viaggio gli costò di molti patimenti. essendogli convenuto più d'una volta di dormir senza tetto sulle rive del Po, Fiume, che passato Brescello, o poco più in giù entrava in que'tempi nelle Paludi, nè aveva, come oggidì, regolato e stabile il suo corso. Fu ben'accolto da Teoderico, ed impetrò, che i Popoli fossero sgravati di due parti delle tre, che si pagavano di tributo. Ma ritornando addietro, fu preso da un mole sto catarro in Parma, ed aggravatosi a poco a poco il male, dap poiche fu arrivato a Pavia, passò a miglior vita nel di 21. di Gennaio. In andando a Ravenna, siccome Ennodio scrive, l'accompagnarono i Tuoni; e però intrapprese il viaggio circa il Settem bre dell' Anno precedente. Ma ritornò ninguido aere, cioè in tempo nevoso, e per conseguente nel verno; laonde nel Gennaio di quest' Anno accadde la morte sua in età di cinquantotto anni, cor restar viva la memoria della sua santità. LE finezze usate più d'una volta dal Re Teoderico a questo San-

[b] Anonymus Valesianus.

to Vescovo, servono a maggiormente confermare ciò, che abbia mo dall'Anonimo Valesiano [b], e da altri Scrittori; cioè, che quantunque fosse esso Re Ariano di professione, ed Ariani fossero i suoi Goti, come in que' tempi erano anche i Re de' Visigoti, Borgognoni, e Vandali, dominanti nella Gallia, nella Spagna, e nell Affrica, pure da saggio ed accorto Principe non inquietò punto: Cattolici, nè fece atto alcuno per turbare la Chiefa Cattolica; an zi in molte occasioni si mostrò favorevole alla medesima. Cedre [c] Cedren. no [c], e Niceforo [d] raccontano anche un caso degno di memo in Annalio. ria. Cioè, aver egli avuto un Ministro assai caro e di molta sua con-7.16.6.35. fidenza, benchè di Religione Cattolico. Costui credendo di maggiormente guadagnarsi la grazia del Re, abiurato il Cattolicismo. abbracciò l'Arianismo. Saputo ciò, Teoderico gli fece mozzare il capo con dire: Se costui non è stato fedele a Dio, come sarebbi poi fedele a me, che son Uomo? Nel presente Anno venne a mor

....

3116 11/4

, 500

:11 . . .

- (1) .1 E.t.

UNU. pc. 23

. ....

. 70

, . .

....

100

\*\* \* \*

Gundamondo, o fia Gundabondo Re de' Vandali in Affrica con di- ERA Volg. capito della Religion Cattolica, stante l'esser egli stato in para- Anno 496. one di Genserico e di Unnerico suoi predecessori molto indulgeneverso i Cattolici. Veramente Procopio [ a ] scrive, che li trat- [a] Procop. malamente; ma Sant' Isidoro [b], e una Storia pubblicata dal Vandalic. canisso, ci avvisano, aver egli richiamato dall' esilio Eugenio Ve- 1.1. c. 8. covo di Cartagine, e che nel penultimo Anno del suo Regno non in Chronico plamente permise, che si riaprissero le Chiese de' Cattolici, ma Vandal. ziandio ad istanza d'esso Eugenio si contentò, che tornassero alle or patrie tanti altri Vescovi già esiliati. Succedette a lui nel Reno Trasamondo suo Fratello, il quale per relazion d'esso Procojio, a fine di maggiormente stabilire il suo governo, giacchè gli ra stata tolta dalla morte la Consorte senza lasciar dopo di sè Filiuoli, spedi Ambasciatori al Re Teoderico, chiedendogli in mollie Amalafreda di lui Sorella, e non vitrovò difficultà. Gli fu iniata questa Principessa, coll' accompagnamento di mille nobili ioti, e di circa cinque mila foldati di guardia, ed ebbe per dote Promontorio, o sia Capo di Lilibeo in Sicilia. Laonde riuscì Traimondo il più potente e riguardevole de i Re Vandali. Era anche sfai caro ad Anastasio Imperadore. Ma questo matrimonio pare, he succedesse solamente nell'Anno 500. per quanto si ricava dall' Inonimo Valesiano. Cresceva intanto la potenza di Clodoveo Re e' Franchi per varie conquiste satte nella Gallia e nella Germania. Ibbe egli in questi tempi una pericolosa guerra con gli Alamanni, per configlio della piissima Regina Clotilde sua Moglie invocato n suo aiuto il Dio de' Cristiani, ne riportò un'insigne vittoria nel erritorio di Colonia, colla morte del Re loro, e coll'acquisto del aese, che abbracciava se non tutta, in parte almeno la Svevia noderna, ed altre contrade all'Occidente della Svevia. Un sì forunato successo, congiunto colle esortazioni d'essa Regina Clotilde Cristiana Cattolica, l'indussero ad abbracciare la Fede di Cristo; però nel di del Natale del Salvatore dalle mani di San Remigio Vescovo di Rems prese il sacro Battesimo. L'esempio suo trasse albra alcune migliaia di Franchi ad imitarlo, e assai più da lì innani si convertirono, sicchè non andò gran tempo, che tutta la nobil Vazion de' Franchi si uni al Cristianesimo.

ERA Volg. ANNO 497. Anno di Cristo eccexevii. Indizione v.

di Anastasio II. Papa 2.

di Anastasio Imperadore 7.

di Teoderico Re 5.

Confole { FLAVIO ANASTASIO AUGUSTO per la 2.2 volta fenza Collega.

Chronogr.

(a) Marcel- L' pure in quest' Anno si truova Console alcuno creato in Occidente. Abbiamo da Marcellino Conte (a), che nel lin. Comes Anno presente ebbe fine la guerra, per alcuni anni sostenuta dal (b) Pagius Imperadore Anastasio contro gl'Isauri. Il Padre Pagi (b) la vuc Crit. Baron. finita nell' Anno precedente, con seguitare in ciò il testo di Teosa phanes in ne (c), il quale io non oserei anteporre all'autorità di Marcellino Scrittore più vicino a questi tempi. Scrive dunque Marcellino, chi in quest' Anno si terminò la guerra Isaurica, e che essendo stati preso Atenodoro, persona primaria fra gl'Isauri, gli su spiccato i capo dal busto, e questo poi portato a Tarso, ed esposto sopra d una picca al Pubblico. Teofane, benchè paia di diverso sentimen to, pure all'Anno quinto di Anastasso scrive, che Giovanni Scite Generale dell' Imperadore, dopo un lungo affedio fece prigioni Lon gino già Generale dell' Armi Cesaree, e Atenodoro, e gli altri Ti ranni, e dopo avergli uccisi, inviò le loro teste a Costantinopoli Aggiugne, che Anastasio premiò Giovanni Scita, e Giovanni Cir to, cioè il Gobbo, colla dignità del Consolato, siccome appunto vedremo nel susseguente Anno. Fu poco sa accennata la vittoria riportata da Clodoveo Re de' Franchi sopra gli Alamanni. Ora c da sapere, che il vittorioso suo Popolo, o perchè barbaro e superbo nella fortuna, o perchè irritato da qualche azione de i vinti, entrato nel loro paese, troppo aspramente trattava chi v'era rimasto in vita. Però la maggior parte di quei, che nella rotta si salvarono colla fuga, ed altri assaissimi della Nazione Allemanna, non potendosi accommodare a quel pesante giogo, sen vennero in Italia, e dimandarono di poter qui abitare, e vivere sudditi del Re Teoderico. Bisogna credere, che sossero di moltissime migliaia, perchè (d) Ennodio (d), testimonio di questo fatto, scrisse, che Alamannia Panegyric. Generalitas intra Italia terminos sine detrimento Romana possessionis inclusa est. Teoderico ben volentieri accolse questi nuovi abitatori, siccome venuti a tempo per sovvenire a tanti paesi, che

. ..

.....

. ...

. 10

,\*11.\*

cagion delle guerre passate erano restati privi di chi coltivasse le ERA Volg. ampagne. Perciò senza aggravio del Pubblico, cioè senza toglie- Anno 497. e ai Romani le lor terre, per darle in proprietà ai vincitori, cone avea fatto Odoacre co i suoi Eruli, e lo stesso Teoderico dovea nch' egli aver fatto, per rimunerare i suoi Goti, divise i suddeti Alamanni per le campagne bisognose di coltivarsi: il che tornò n vantaggio del Pubblico tutto.

In oltre sia perchè gli Alamanni, restati al loro paese sotto il iogo de' Franchi, implorassero in lor prò gli autorevoli ufizi del le Teoderico, o perchè dalla fama della crudeltà de' Franchi sora della foggiogata Nazione fosse mosso l'animo di Teoderico, uesti diede un buon consiglio a Clodoveo Re de' medesimi Franchi, uo Cognato, o pure suo Suocero, per quanto di sopra su detto. Leggesi dunque presso Cassiodorio (a) una Lettera scritta da Teo- (a) Cassiodo erico a Luduin Re de' Franchi: che così egli nomina chi da gli an- 1. 2. Epist. ichi Scrittori è appellato Clodoveo, e Clovis in volgare, ed altro n fine non è se non Lovis, cioè Luigi o Lodovico, come noi diciano. In essa Lettera egli si rallegra seco per la vittoria riportata, poscia il configlia e prega di trattare i vinti con più mansuetudie e clemenza, perchè ciò tornerà in gloria e profitto suo; confesando, che gli Alamanni atterriti s'erano ritirati in Italia. Dice, he gli manda Ambasciatori, per sapere di sua salute ed ottenere uanto ha chiesto in favore de gli Alamanni, con inviargli ancoa un Sonatore di cetra, che accompagnava col canto il suono. Co-1 Teoderico, Principe, che in que' tempi siccome dotato di rara rudenza e destrezza, si conciliava l'affetto e la venerazione de gli Iltri, coll'essere mediatore fra tutti, e sostenere ora l'uno, ora 'altro, e coll'insegnare a ciascun d'essi quella pulizia e gentilezza, i cui erano allora privi non meno i Franchi, che i Visigoti, Borlognoni e Vandali, ma che Teoderico avea portato seco da Costaninopoli in Italia. Spedì in quest' Anno Papa Anastasio due suoi egatiad Anastasio Imperadore, cioè Cresconio Vescovo di Todi, Germano Vescovo di Capoa, con sua premurosa Lettera al medeimo Augusto, esortandolo di far levare da i sacri Dittici il nome li Acacio già Vescovo di Costantinopoli, e di voler provvedere a i isogni della Chiesa Alessandrina. Siccome offervo il Cardinal Ba- (b) Baron. onio (b), ed apparisce da un Memoriale dato da gli Apocrisarj, ad Ann. fia da i Nunzi Eretici della Chiesa suddetta d' Alessandria, Fe- 497lo Patrizio su spedito [ senza fallo dal Re Teoderico] a Costaninopoli unitamente co i Legati Pontifici; perocchè quel Memo-

Mm

riale

ERA Volg. riale è indirizzato Glorio si ssimo atque excellenti simo Patricio Fe ANNO 497. sto, & venerabilibus Episcopis Cresconio & Germano, simulcun ejus potestate directis in legatione ab Urbe Roma ad clementisse mum & Christo amabilem Imperatorem Anastasium. Pariment [a] Theo- Teofane [a] attesta, che in quest' Anno da Roma su inviato Fest. ad Anastasio Augusto per alcuui affari civili. Ora qui convien ri [b] Anonym. petere le parole dell'Anonimo Valesiano [b], il quale così scrive Vatestanus. Facta pace cum Anastasio Imperatore per Festum de prasumtion Regni, omnia ornamenta Palatii, que Odoacer Constantinopolir. transmiserat, remittit. Eodem tempore intentio ortaest in Urb Roma inter Symmachum & Laurentium &c. Di quì presi io argo mento di conghietturare di sopra, che solamente in quest'Anno o nel susseguente si conchiuse l'aggiustamento del Re Teoderici coll'Imperador d'Oriente, irritato per aver Teoderico preso il ti tolo di Re senza sua licenza ed approvazione. Festo era nel pre fente Anno in Costantinopoli; e quello Storico scrive fatta la pa ce suddetta, allorchè succedette lo Scisma nella Chiesa Romana il che avvenne, come si vedrà nell'Anno susseguente. Da Teodore [c] Theod. Lettore [c] vien detto, che Festo Senatore Romano su inviato ac Lector 1. 2. Anastasio Augusto per alcune occorrenze civili, e che essendo po tornato a Roma, trovò essere mancato di vita Papa Anastasio.

Anno di Cristo cccexeviii. Indizione vi.

di SIMMACO Papa I.

di Anastasio Imperadore 8.

di TEODERICO Re 6.

Consoli & GIOVANNI SCITA, e PAOLINO.

L primo di questi Consoli, cioè Giovanni Scita, su creato in 1 Oriente da Anastasio Imperadore in ricompensa della sedeltà e bravura, con cui egli avea tratta a fine la Guerra Isaurica nell' Anno precedente, dove egli era stato Generale dell' Armi Imperia li. L'altro, cioè Paolino, ebbe da Teoderico il Consolato in Occi-[d] Pazius dente. Dal Padre Pagi [d] è chiamato Paulinus Decius, perchè Crit. Baron. della Famiglia Decia su Paolino Console nell' Anno 534. il quale perciò è appellato Juniore. Se questa ragion sia suor di dubbio, lascerò deciderlo a gli Eruditi. Ben so, che quando si ammetta per vera e certa, s'avrebbe da scrivere Decius Paulinus, e non già Paulinus Decius, essendo stato costume de gli antichi di nominar le per-

fone

17:30

1...

1.75

:5:

....

one dall'ultimo lor Nome, o fia Cognome. Compiè in quest'An- Era Volgo o il corso di sua vita Anastasio II. Papa, essendo succeduta la sua Anno 498. norte nel di 17. di Novembre. Fu eletto ed ordinato dalla magior parte del Clero Romano in suo luogo a di 22. del medesimo Me-Papa Simmaco Diacono, di nazione Sardo, ma con grave discorla : perciocchè un' altra parte elesse parimente e consecrò Lorenzo rete di nazione Romano. Teodoro Lettore [a] lasciò scritto, [a] Theod. he Festo ritornato dall'ambasceria di Costantinopoli, guadagnò Hist. Eccl. on danari gli Elettori d'esso Lorenzo, sperando di sar poscia acettare a questo suo Papa l'Enotico di Zenone; e che per questa ivisione succederono assaissimi ammazzamenti, saccheggi, ed alri mali innumerabili alla Città di Roma, sostenendo cadauna delparti l'Eletto suo, con durare questo gravissimo sconcerto per en tre anni. L'Autore della Miscella [b], secondo la mia edi- [b] Histore, ione, anch' egli racconta, avere una tal discordia sì sattamente Tom. I. wolto non solo il Clero, ma anche il Senato di Roma, che Festo Rer. Italic. più nobile tra' Senatori, stato già Console nell' Anno 472. e Proino, stato anch' esso Console nell' Anno 489. sostenendo la parte Lorenzo contra di Fausto, che parimente era stato Console o el 483. o nel 490. e contra gli aderenti di Simmaco, fecero guera ad esso Simmaco, con restare uccisa in mezzo a Roma la magior parte de' Preti, molti Cherici, ed assaissimi Cittadini Romai: giacchè non cessò per alcuni anni questa Diabolica gara e disinsione. Dal che apparisce, che il maggior male venne dalla pare de partigiani di Lorenzo. E Teofane Scrittore Greco asserisce nch'egli [c], che l'elezion di Lorenzo procedette dalla prepo- [c] Theoph. enza di Festo Patrizio, il quale s'era impegnato coll'Imperado- inChronogr. Anastasio di far creare un Papa a lui favorevole, e non perdonò lla borsa per sar eleggere Lorenzo. All' incontro uno Scrittore 'ella fazion d'esso Lorenzo, il cui frammento ho io pubblicato fra : Vite de'Romani Pontefici [d], attribuisce il peggio di queste [d] Rerum iolenze, stragi, e rapine alla fazione di Simmaco, il quale se- Italicar. bndo lui fu accusato di varj vizj, e non ebbe mai quieto il suo Tom. Ill. contificato. Ciò nondimeno, che sempre militerà in favore di immaco, si è, ch'egli venne riconosciuto sì da i Concilj Romani, ome dalla Chiesa tutta per Successore legittimo di San Pietro, e onsiderato ne' Concilj come innocente: di maniera che si può creere, che le accuse a lui date sossero, se non tutte, almeno la haggior parte fabbricate dalla malevolenza de' suoi nemici. E ter conto poi di queste lagrimevoli scene sappia il Lettore, che

non succederono tutte nel presente Anno, anzi le più sanguinos accaddero molto più tardi.

Anno di Cristo coccici. Indizione vii.

di SIMMACO Papa 2.

di Anastasio Imperadore 9.

di Teoderico Re 7.

Confole & GIOVANNI il Gobbo, senza Collega.

ERA Volg. ANNO 499.

UESTO Giovanni Console, sopranominato il Gobbo, er stato anch'egli uno de' Generali dell' Imperadore Anastasic ed avea fatto di molte prodezze nella guerra contro gl'Isau ri; però ne ebbe in premio la Dignità del Consolato. Il Panvini nius in Fa- [ a ] aggiugne a questo Console un altro, cioè Asclepio, da lui cre This Conful. duto Confole Occidentale. Dello stesso parere è il Relando [b], con [b] Reland. chiamarlo Asclepione. Crede il Cardinal Baronio [c] asserito ci in Fastis. [c] Baron. dal Panvinio senza pruove; ma ci son due Leggi nel Codice Giusti Annal. Ecc. nianeo [d], date amendue Johanne, & Asclepione Coss. Contut Excusation. tociò io non oserei inserire ne' Fasti questo Asclepio od Asclepione come Console certo sulla sola asserzione del Codice di Giustiniano confult. de che troppo abbonda di falli nelle date delle Leggi, da che tutti i Fa sti Greci e Latini non ci danno se non Giovanni il Gobbo per Con sole del presente Anno. Pare eziandio, che non passasse buona in telligenza tra l'Imperadore e Teoderico, perchè non solamente non si truova Console creato in Occidente, ma nè pure in Roma miriamo segnato l'Anno col Consolato dell'eletto in Oriente, ma bensi Post Consulatum Paulini. Non potendosi intanto quetare. nè accordare le fazioni inforte in Roma per l'elezione del Papa, finalmente si venne al ripiego di ricorrere a Ravenna al Re Teoderico, acciocchè la sua autorità s'interponesse per mettere fine a sì [e] Rer. Ita- scandalosa discordia. L'Anonimo da me pubblicato se scrive, che Tom. III. amendue gli Eletti ebbero ordine di portarsi alla Corte. Teoderico era bensì Ariano, ma era anche gran Politico, e pare, che non volesse inimicarsi alcuna di queste fazioni col sentenziare nelle lor [f] Anastas. dissensioni. Pertanto, secondochè ha Anastasio [f], ordinò, che l'eletto da più voti, e prima consecrato, si avesse da tenere per vero Romano Pontefice. Non è ben chiaro, come fosse riconosciuta

la legittimità dell'elezione di Simmaco, cioè se in un Concilio, o

Silentiar.

Bibliothec. in Symmach.

pure in altra maniera. Quello che è certo, si truova Simmaco nel

500

1

. 4. (

103

73 'F.

to per

primo di Marzo del corrente Anno tenere pacificamente un Con- ERA Volg. dio in Roma, & ivi farla da Papa, con formar vari Decreti per le. Anno 499. ur le frodi, prepotenze, e brighe, che allora fi usavano per l'eleone de' Papi. Anzi essendo sottoscritto a quel Concilio Celio Loinzo Arciprete del Titolo di Santa Prassede, il Cardinal Baronio jetende, ch'egli sia lo stesso, che dianzi contendeva con Simmae pel Papato: cosa, ch'io non oserei d'affermare come indubitat. Sotto il presente Consolato Marcellino Conte [a] lasciò scrit- [a] Marcelt, che i Bulgari, Popolo Barbarico, fecero un' irruzione nella inChronico. 'racia, portando la desolazion dapertutto. Contra d'essi su spedi-1 Aristo, Generale della milizia dell'Illirico con quindicimila com-Litenti, e cinquecento venti carra cariche tutte d'armi da combattre; ma venuto alle mani con essi presso il Fiume Zurta, rimase Infitto, colla morte di tre Conti Capitani principali di quell' Arrata, e di quattromila de' più valorosi soldati dell' Illirico. E' di patre il Padre Pagi [b], che solamente in quest' Anno cominciasse a [b] Pagius tirsi il nome de' Bulgari in quelle parti. Ma abbiamo osservato di Crit.Baron. spra in un frammento dell'Autore della Miscella, da me dato alla lie [c], e non veduto dal Padre Pagi, che venendo in Italia Teo- [c] Histor. crico per la via del Sirmio nell' Anno 489. fu forzato a combatte-I con Busa Re de i Bulgari, a cui diede una rotta. E però inten- Rer. Italic. camo, che fino allora que' Barbari aveano fissato il piede in quella entrada, a cui fu poi dato il nome di Bulgaria. Il nome di costo-1 si crede non altronde venuto, che dal fiume Volga, o Bolga, ogsdì nella Russia, o sia Moscovia, alle cui rive abitavano una volt' que' Barbari.

Anno di Cristo D. Indizione VIII.

di Simmaco Papa 3.

di Anastasio Imperadore 10.

di Teoderico Re 8.

Confoli { IPAZIO, e PATRICIO.

MENDUE furono Consoli creati in Oriente. Ipazio per testimonianza di Procopio [d], e di Teosane [e], era Figliuo-[d] Procop.
I di Magna Sorella d'Anastasio Imperadore. Patricio era di nade Bell.
Pers. lib. 2.
In Erigio, e valoroso Condottier d'Armate, come abbiamo dalcap. 8.
I stesso Procopio, che narra alcune di lui militari imprese. L'Anin Chronog.
In sui, per quanto scrive Cassiodorio [f], Teodein Chronico.
rico,

ERA Volg. rico, che non era peranche stato a Roma, ma che veniva desiderate

concordemente dal Popolo Romano, determinò di portarsi colà. (a) Anony- L' Anonimo Valesiano (a) nota, che l'andata a Roma di Teoderi mus Vales. co segui, dappoiche s'era rimessa la pace nella Chiesa Romana. cioè dopo effere stato riconosciuto Simmaco per legittimo Papa. Il fatti con gran magnificenza fece egli la sua entrata in Roma, e come se sosse stato Cattolico, si portò a dirittura alla Basilica Va ticana a venerare il Sepolcro del Principe de gli Apostoli. Furoni ad incontrarlo fuori della Città Papa Simmaco, e il Senato e Popo lo Romano, come s'egli fosse stato un Imperadore. Era allora suo ri di Roma la suddetta Basilica; e però vi si dovette portare an che il Papa. Entrato poi Teoderico nella Città, passò al Senato e nel luogo appellato Palma, fece un'allocuzione al Popolo, coi promettere fra l'altre cose di osservare inviolabilmente tutte le ordinanze fatte da i precedenti Principi Romani. Questo luogi chiamato Palma probabilmente era qualche gran Sala del Palazzo mo (b) Acta Imperiale. L'Autore antichissimo (b) della Vita di San Fulgenzio narra, ch'egli essendo in Roma quel giorno, in cui il Re Teode. rico fece una parlata al Popolo nel Luogo, che si chiama Palma a altus oro, ebbe occasione di ammirare la Nobiltà, il decoro, e l'ordine della Curia Romana, distinta secondo i vari gradi delle Dignità e di udire i plausi d'esso Popolo, e di conoscere qual fosse la glo riosa pompa di questo Secolo. Seguita a scrivere il suddetto Ano. nimo: Per Tricennalem triumphans Populo ingressus Palatium exhibens Romanis ludos Circensium. Stimano il Valesso, e il Padre Pagi, che in vece di Tricennalem s'abbia quivi a scrivere Decen nalem. Ma Decennalia e non Decennalis si solea dire; nè per con fessione dello stesso Pagi correvano in quest' Anno i Decennali di

> Teoderico. Perciò quel passo, senza fallo guasto, è più probabile, che significhi o la Via, per cui su condotto il trionfo, o il tem-

> po Tricenorum dierum, che forse durarono quelle Feste. In tal con-

giuntura Teoderico fece risplendere la sua singolare assabilità ver

so i Senatori, e molto più la sua munificenza verso il Popolo Romano, perchè gli assegnò e donò venti mila moggia di grano per

ogni Anno; E a fin di ristorare il Palazzo Imperiale e le mura della Città gli assegnò dugento libre annue d'oro, da ricavarsi dal Dazio del vino. Sul principio del fuo governo avea Teoderico conferita a Liberio la Prefettura del Pretorio. Il creò Patrizio in questi tempi, e diede quella Dignità ad un altro. Fece tagliar la testa

ad Odoino Conte, che avea cospirato contro la vita di Teodoro Fi-

12. 6

15 5

117

A . . .

. . . .

\* \*\*\*

\*\*

gliuo-

Sanctorum Bolland. ad diem 1. Tanuarii.

siuo lo di Basilio suo Superiore. Di questo satto si truova menzio- ERA Volg. r anche presso Mario Aventicense (a). Volle dipoi, che la pro- Anno 500. ressa da lui fatta al Popolo, s'intagliasse in una tavola di bronzo, (a) Marius estesse esposta al Pubblico.

sis in Chron.

PASSATI sei Mesi in Roma fra gli applausi e le allegrezze di ciel Popolo, se ne tornò Teoderico a Ravenna. Stando qui vi ma-1:0 Amalaberga Figliuola di Amalafreda sua Sorella, con Ermen-100 Re della Turingia. Pubblicò eziandio varie Leggi, che cormo sotto il nome di Editto, e si leggono nel Codice delle Leggi

atiche, e fra le Lettere di Cassiodorio. L'Autore della Cronica

lessandrina (b) c' insegna, che la pubblicazion d' esse su fatta, (b) Chron.

tentre egli era in Roma. Per quanto crede il Padre Pagi (c), fu Alexandr. i quest' Anno tenuto il secondo Sinodo in Roma da Papa Simma- Crit. Baron.

e, e in esso a titolo di misericordia su creato Vescovo di Nocera, sittà della Campania, il suo antagonista Lorenzo. Cita egli in

puova di ciò Anastasio Bibliotecario (d), Teodoro Lettore (e), (d) Anastas.

Bibliothec. cofane (f), Niceforo (g). Ma Anastasio nulla dice del tempo, in Symmac. i cui su conserito il Vescovato a Lorenzo; e Teodoro Lettore con (e) Theod. și altri Greci, che dicono preso quel ripiego dopo essere durata la Lector 1.2.

cvisione per tre Anni, non sembra a me testimonio bastevole in in Chronog. ciesto fatto, di maniera che credo doversi anteporre l'opinion del phorus Caltardinal Baronio (b): cioè che nel primo Concilio, e nel prece- listus 1. 16:

ente Anno seguisse la collazione del Vescovato di Nocera a LorenAnnal. Ecc. 2. L'Anonimo Veronese da me pubblicato (i), chiaramente di- (i) Revum

6, che allorchè Simmaco fu riconosciuto per legittimo Papa, Lo- Italicar. Part. II. inzo ancora venne promosso al Vescovato. Lo stesso Teodoro Let- Tom. III.

tre conferma questa verità. Ora è certo, siccome abbiam vedu-1, che Simmaco nel Marzo dell' Anno prossimo passato godeva

scificamente il Pontificato, e tenne il primo Concilio Romano. enuto poco appresso a Roma il Re Teoderico, egli solennemente el Clero si portò ad incontrarlo suori di Roma. Adunque se nel

rimo Concilio Simmaco fu dichiarato vero Papa, allora parimenper quetare in qualche maniera le pretensioni di Lorenzo, gli conferita la Chiesa di Nocera. In questi medesimi tempi nac-

cie gran discordia tra Gundobado e Godigiselo Fratelli, amendue le de'Borgognoni. Il primo abitava in Lione, l'altro in Geneva

olla Signoria della Savoia. Mario Aventicense (k), e più copio- (k) Marius mente Gregorio Turonense (1), raccontano, che Godigiselo per ibidem.

oprimere il Fratello tramò un inganno con Clodoveo Re de'Fran- Turonensis (i, promettendo di pagargli tributo da li innanzi. Clodoveo lib. 2.

Nn mof-Tomo III.

...

Era Volg. mosse guerra a Gundobado, e questi chiamò in soccorso il tradito Anno 500. suo Fratello Godigiselo, il quale coll'esercito suo andò ad unirsi se co contra i Franchi; ma avendo Clodoveo attaccata battaglia co essi presso Digione, oggidi Capitale della Borgogna, ed essendo unito con lui nel furor della zussa Godigiselo, riuscì loro facile c sconfiggere Gundobado, il quale scappò ad Avignone, con lascie re il comodo al Fratello di occupar buona parte del Regno. I quella Città fu assediato da Clodoveo, ma con promettergli tribi to, restò libero. Ripigliate poi le forze, passò esso Gundobad all'assedio di Vienna, con prenderla, edammazzarvi Godigiselc che v'era dentro, e molti Nobili Borgognoni della di lui fazione In questa maniera egli divenne padrone di tutto il Regno dell'ai tica Borgogna, che abbracciava allora la Borgogna moderna, Savoia, il Delfinato, il Lionese, e per attestato di Gregorio Ti (a) Gregor. ronese (a) anche la Provincia di Marsilia, senza che sappiamo lib. 2.6, 32. come passasse l'assare, avendo noi veduto all' Anno 477. che i V figoti s' erano impadroniti di Marsilia. Procopio anch' egli scrive, che i Visigoti nella Gallia stendevano il lor dominio fino alla Lig. ria, e per conseguente sotto la lor giurisdizione era la Provenza

> Anno di Cristo di. Indizione ix. di SIMMACO Papa 4. di Anastasio Imperadore II.

di TEODERICO Re 9.

Confoli { RUFIO MAGNO FAUSTO AVIENO, FLAVIO POMPEO.

A Vieno primo fra questi due Consoli appartiene all Occidente E' creduto dal Padre Pagi Figliuolo e Nipote di quel Genadio Avieno, che era stato Console nell'Anno 450. Se così è, secondo i conti del medesimo Pagi avrebbe dovuto appellarsi J. niore: il che nondimeno non apparisce ne' Fasti. Quanto a me (b) Ennod. il credo Figliuolo di Fausto, a cui Ennodio scrive una Lettera (b) congratulandosi per la Dignità Consolare conferita ad Avieno di l. Figliuolo. L'altro Console, cioè Pompeo, su creato in Orienti, ed era Figliuolo di Flavio Ipazio, cioè d'un Fratello d'Anastali (c) Du- Imperadore, come il Du-Cange (c) offervò. Divenuto, come o mil. Byzan. cemmo, padrone di tutta l'antica Borgogna Gundobado, diede suvin. in Ana- ri in quest' Anno, o pure nel susseguente, le Leggi de' Borgogne ni,

ni, che tuttavia esistono, colle quali, secondo l'asserzione di Gre- ERA Volg. gorio Turonense, egli mise freno alla rapacità e crudeltà del suo Annosor. Popolo, acciocchè non opprimessero i Romani, cioè i vecchi abitanti di quelle contrade, sperando con ciò di acquistarsi la loro benevolenza. In esse Leggi fra l'altre cose egli permise i Duelli, come un rimedio creduto allora tollerabile, per ischivar mali e violenze maggiori nelle private inimicizie. Ma nel Secolo nono Agobardo, dottissimo Arcivescovo di Lione, scrisse un suo Trattato contra la Legge di Gundobado, cioè contra quella, da cui erano permessi i Duelli, mostrando sin d'allora l'iniquità e temerità di chi rimetteva al giudizio dell'armi la dichiarazione della Verità, e Falsità delle cose, o sia dell'Innocenza, e del Reato delle persone. Celebre ancora è la conferenza tenuta da Santo Avito Vescovo di Vienna del Delfinato in compagnia de' Vescovi d'Arles, Marsilia, e Valenza, con gli Ariani alla presenza dello stesso Re Gundobado, per desiderio che aveano que' zelanti Prelati di condurre esso Re dall' Arianismo alla Religion Cattolica. Restarono convinti gli Ariani, ed alcuni d'essi ancora abbracciarono la Cattolica Fede; ma Gundobado dimorò faldo ne' suoi errori, con dire fra l'altre cose: Se lavostra Fede è lavera: perchè mai i vostri Vescovi non impediscono il Re de Franchi, che mi ha mossa guerra, e s'è collegato co'miei nemici per distruggermi? Abbiamo da Marcellino Conte (a) sotto il presente Anno, che celebrandosi in Costantinopoli i (a) Marcell. Giuochi Teatrali sotto Costanzo Presetto della Città, una delle Comes in Chronico. Fazioni, nemica della Cerulea, o sia della Veneta, v'introdusse occultamente una gran copia di spade e sassi, e nel più bello dello spettacolo si scagliò contra de gli emuli con tal furia e barbarie, che ben tremila persone vi restarono uccise. Dal che s'intende, che non i soli condottieri delle Carrette e de' Cavalli formavano le Fazioni diverse d'allora, ma anche il Popolo, il quale secondo il suo capriccio teneva per l'una parte o per l'altra, e dovea comparire allo Spettacolo colla veste o divisa della sua Fazione. Abbiam veduto nel precedente Anno, che il poco sa mentovato Gundobado Re de'Borgognoni, colla morte di Godigiselo suo Fratello, avea slargati i confini del suo Regno. Nel presente, se crediamo al Padre Daniele (b), i Franchi e Teoderico Re d'Italia fecero Lega in- (b) Daniel sieme contra del medesimo Borgognone, con patto di dividere le France conquiste, che si facessero, ancorchè l'una delle parti non aiutasse Tom 16 l'altra: nel qual caso dovesse la non operante aver la sua tangente delle conquiste, con isborsar nondimeno una somma d'oro all'altra Nn

ERA Volg. parte vincitrice. Spedi Teoderico il suo esercito, ma con ordine i Anno 501. andar lentamente, per veder prima, che esito sortiva la guerra ta i Franchi e Gundobado. Furono rotti in una sanguinosa battaglici Borgognoni, ed occupata gran parte del loro paese da i Franci. Allora l'Armata di Teoderico passò in fretta l'Alpi, e addusse pr iscusa del ritardo la difficultà delle strade. Ciò non ostante i Frachi mantennero la parola, con dividere i paesi conquistati, e ricvere da Teoderico l'oro pattuito; ed in tal guisa cominciò una pite della Gallia ad essere posseduta da i Goti e da i Germani, ciè [a] Procop. da i Franchi. Così il Padre Daniele, che da Procopio [a] presa 1 notizia di questa guerra, ne disegnò il tempo, cioè il presente A-Goth. l. I. sap. 12. no, e n'addusse ancora i motivi, da lui però immaginati. Ma è sur di dubbio, che non in questi tempi, ma si bene molti Anni dipc, cioè nell' Anno 523. fu fatta questa guerra, e non già contra Gidobado, ma si bene contra Sigismendo suo Figliuolo. In fatti G. gorio Turonense scrive, che tutto il Regno della Borgogna sun

potere di Gundobado dopo la morte del Fratello. E poi narrata a vittoria di Clodoveo riportata sopra i Visigoti, dice, che il Rego di Clodoveo arrivò sino a' confini de' Borgognoni. Più chiaramere [b] Marius scrive Mario Aventicense [b], che Gundobado Regnum, quod pin Chronic. didexat, cum eo, quod Godegeselus habuerat, receptum, usque diem mortis suæ feliciter gubernavit. Finalmente avendo Ennod recitato il suo Panegirico al Re Teoderico nell' Anno 506. e nel 1guente, con toccare ed esaltare in esso anche le men riguardevo imprese di lui, ma senza dir menoma parola d'acquisto alcuno sio allora fatto nelle Gallie: di più non occorre per conchiudere, cla non può appartenere all' Anno presente il racconto di Procopio, ni bensi all'Anno 523. come si farà vedere.

> Anno di Cristo dii. Indizione x. di SIMMACO Papa 5. di Anastasio Imperadore 12. di TEODERICO Re 10.

Confoli & FLAVIO AVIENO juniore; e PROBO.

UESTO Avieno Console Occidentale era Figliuolo di Faujo Patrizio, a cui è indirizzata una Lettera d'Ennodio [c]; [c] Ennod. quantunque in età giovanile, venne promosso a quell'illstre dignità da Teoderico, Principe, che studiava tutte le mani-

re di affezionarsi i primarj, ed anche lo stesso Popolo di Roma. ERA Volgi Probo vien creduto dal Panvinio [a], e dal Padre Pagi [b], Conso-Anno 502. le Orientale, e Nipote d'Anastasso Imperadore per via di un suo [a] Panvin. Fratello, o d'una sua Sorella; ma è da vedere all' Anno 513. di [b] Pagius fotto Probo Juniore, che lascia qualche dubbio intorno alla Fami- Critic. Bar. glia di questo Probo. Secondo le osservazioni del Padre Pagi su in quest' Anno tenuto il terzo Concilio Romano da Papa Simmaco sul principio di Novembre, in cui la facra Assemblea dichiarò nullo sed insussistente un Decreto, fatto dal Re Odoacre, o pure da Basilio Prefetto del Pretorio a' tempi di quel Re, di non eleggere o conefectare il Papa, senza prima consultare il Re, o per lui il Prefetto del Pretorio. Si rinovarono ancora i divieti di alienare gli stabili ed ornamenti delle Chiese. Ma per quanto dica il Padre Pagi, tuttavia resta scura la Storia de gli Atti di Papa Simmaco, e il tempo de'Concilj tenuti da lui in Roma, supponendo sempre il Pagi, che il competitore Lorenzo fosse creato Vescovo di Nocera inell' Anno 500, quando per le ragioni addotte di sopra è più probabile, che quel Vescovato gli sosse conferito nell' Anno precedente, ed avendo dovuto esso Pagi alterar le Date d'essi Concili, per accomodarle al suo sistema. Teosane [c], e Marcellino Conte [d] [c] Theoph. notano, che in quest' Anno i Bulgari tornarono a fare un' incursio- [d] Marcelne nella Tracia, e senza trovar chi loro resistesse, devastarono il lin. Comes paese. Colla medesima crudeltà trattarono anche l'Illirico. Da i inChronico. tempi di Teoderico juniore aveano i Persiani conservata la pace siino al presente Anno coll'Imperio d'Oriente. Ora Coade, o sia Cabade, Re di quella Nazione, richiese danari da Anastasio Imperadore. Rispose questi, che ne darebbe in prestito, purchè se gli desse una buona sigurtà, e non in altra maniera. Allora i Persiani con un possente esercito entrati nell'Armenia presero Teodosiopoli per tradimento di Costantino Senatore, Generale delle milizie Cesaree. Passati dipoi nella Mesopotamia posero l'assedio ad Amida Città ricchissima, che sece gagliarda disesa, e si sarebbe sostenuta, se alcuni Monaci non l'avessero tradita, i quali nel sacco dato ad essa Città rimasero anch'essi colla maggior parte di que'Cittadini tagliati a pezzi. In questi tempi ancora Clodoveo Re de' Franchi, che cercava e trovava dapertutto pretesti ed occasioni di empre più ingrandirsi, mosse guerra alla Bretagna Minore, ed oboligo il Re di quella nazione a sotroporsi al di lui dominio : dopo [e] Gregora li che non più Re, ma Conti surono appellati i Capi di quel Po- Turonensis polo, per quanto scrive Gregorio Turonense [e]. Nondimeno ho lib.1. c. 15.

(a) Rer. Ita- io offervato nelle Note al Poema di Ermoldo Nigello (a), che alic. Scripte che da il innanzi i Britanni minori affettarono di dare il titolo i Re al Principe loro. Tom. II.

ERA Volg. ANNO 503.

Anno di Cristo dili. Indizione XI. di SIMMACO Papa 6. di Anastasio Imperadore 13. di Teoderico Re II.

Consoli { DESICRATE, e VOLUSIANO.

(b) Pagius

Bibliothec.

Ebi Vita.

Esicrate su Console dell' Oriente, e Volusiano dell' Occide. te. A quest'Anno riferisce il Padre Pagi (b) il quarto Co-Crit. Baron. cilio Romano, appellato Palmare, che fu il più numerofo di titi, nel quale troviamo dichiarata l'innocenza di Simmaco Papa,: terminata la gran lite di lui con Lorenzo, intruso nella Sedia di Sa Pietro da i suoi Fazionari. Intorno a che è da ascoltare Anastali (c) Anastas. Bibliotecario (c), o sia l'Autore antichissimo della Vita di Simmin Simma- co nel Pontificale Romano, che così parla d'esso Papa: ,, Quatti , anni, dice egli, dappoichè Simmaco era stato riconosciuto legi-, timo Pontefice, e Lorenzo suo Antagonista, durante tuttavia , sacrilego impegno di Festo Patrizio, che si tirava dietro Prob " no Patrizio, e quasi tutto il Senato: risorse la speranza in el ,, di fare scomunicar Papa Simmaco, e poscia deporlo. Perciò in , ventarono nuove accuse contra di lui, tacciandolo di adulteric e di aver dilapidati i beni della Chiesa Romana, con inviare , Ravenna de i falsi testimoni contra di lui al Re Teoderico. O 3, cultamente ancora richiamarono a Roma Lorenzo, cioè l'Anti ", papa, e rinovarono lo Scisma, aderendo gli uni a Simmaco, , gli altri a Lorenzo. Poscia inviata al Re Teoderico una Rela

, zione, tanta istanza secero per avere un Visitatore della Chies , Romana, che Teoderico diede tal commissione a Pietro Vescov 3, d'Altino, guadagnato prima da essi Fazionari: ripiego insolit-, e contrario a i sacri Canoni, essendo una mostruosa desormità i , vedere costituito un Vescovo, e ciò dalla potenza Laica, com-37 Giudice sopra la Sede Apostolica : del che giustamente si dols non poco Papa Simmaco". Seguita a dire Anastasio, che ne

medesimo tempo Simmaco raund un Concilio di cento e quindic Vescovi, nel quale egli restò purgato da' reati, che gli erano appo iti, e su condennato Lorenzo Vescovo di Nocera, perchè vivente

100

vero Papa avesse tentato di occupar la Sedia di San Pietro, ed in- ERA Volg. ieme Pietro Vescovo d'Altino, per aver osato di alzar tribunale Anno 503. ontra di un legittimo Pontefice. Allora Simmaco da tutti i Vescoi, e da tutto il Clero con sua gloria su rimesso sul Trono, e andò fare la residenza sua a San Pietro. Finalmente Anastasio continua dire: Che nel medesimo rempo Festo Capo del Senato, e già tato Console, con Probino, stato anch' esso Console, entro Roma tessa cominciò a far guerra contra d'altri Senatori, e massimamene contra di Fausto, già stato Console, il qual solo si potea dire, he combattesse in favore di Simmaco. Però succederono molti mmazzamenti in Roma stessa; e que' Preti e Cherici, ch'erano rovati aderenti a Papa Simmaco, venivano uccisi. Furono malrattate fin le Monache e le Vergini, che si scoprivano del partio d'esso Papa, con cavarle suori de' Monasterj e delle lor case, on ispogliarle, e dar loro anche delle ferite. E non passava gioro, che non si udissero di queste battaglie e ribalderie. Uccisero nolti Sacerdoti e molti Laici, nè v'era sicurezza alcuna per chi aea da camminare per la Città. Così Anastasio, senza soggiugnee, qual fine avesse questa Tragedia.

Ascoltiamo ora un Fazionario di Lorenzo Antipapa, cioè l'Anoimo Veronese (a) il quale racconta, che sulle prime d'ordine (a) Anonyel Re Teoderico fu riconosciuto Simmaco per vero Papa, e dato a mus Vero-nensis Part. orenzo il Vescovato di Nocera. Dopo alcuni Anni su accusato 2. Tomizimmaco presso il suddetto Re, con farlo credere reo d'adulterio, e Rer. Italic. he avesse alienato i beni della Chiesa Romana: al qual fine secero nche andare a Ravenna alcune Donne, cioè persone facili ad essere abornate da chi era sì accanito contra d'esso Papa. Fu chiamato immaco alla Corte, e confinato in Rimini; ma perch'egli s'avvie, che non v' erano orecchi per lui, ma solamente per gli suoi vversari, se ne ritornò a Roma senza permissione del Re. Allora suoi Emuli fecero suoco alla Corte di Teoderico con istanza, che iviasse a Roma un Visitatore nel tempo della Pasqua: al che su deutato Pietro Vescovo d'Altino. Dopo essa Festa il Senato e Clero, loè quella parre, che era per Lorenzo, ottennero dal Re, che si aunasse un Concilio in Roma, al quale non volle intervenire Simlaco. Ma qui è da offervare un'iniqua reticenza di questo Scritre, cioè che Papa Simmaco intervenne benissimo alla prima Ses-"one; e andando poi alla seconda co' suoi Preti e Cherici, su assato per istrada, con restare uccisi o feriti alcuni de' suoi, ed aver gli stesso durata fatica in mezzo ad una pioggia di sassate a poter-

ERA Volg. si mettere in salvo: il che gli riuscì ancora per l'assistenza, che g Anno 503. prestarono Gudila e Vedulfo, Maggiordomi del Re Teoderico, si co venuti per guardia a quella raunanza. Questo solo basta a se conoscere, se gli avversari suoi per Cristiano zelo, o pure peru cieco odio, e per una malignità patente il volessero abbattuto e di posto. A cagione di questa prepotenza Simmaco si scusò di più il tervenire al Concilio. Dal che avvenne, che molti de' Vesco: [ feguita a dire l' Anonimo fuddetto ] veggendo così incagliato affare, e che non le vie della Giustizia, ma sì ben quelle del violenza prevalevano, attediati se ne tornarono alle lor case. A lora i nemici di Simmaco supplicarono il Re di permettere, chi Lorenzo sequestrato in Ravenna venisse a Roma. Costui n'ebbe licenza, ed entrato in Roma s' impadron' di molte Chiese, e p. quattro Anni quivi si mantenne: nel qual tempo si fece una crud. guerra. Ma infine Teoderico, avendogli Simmaco inviato un M. moriale per mezzo di Dioscoro Diacono Alessandrino, ordinò a F. sto Patrizio, che tutte le Chiese occupate da Lorenzo sossero r. stituite a Simmaco. Così su fatto; e Lorenzo ritiratosi ne' pode. di Festo Patrizio, quivi terminò la sua vita.

FACILE ora è a qualsivoglia accorto Lettore il conoscere dalcose dette, che la gran tempesta commossa e continuata per tantempo contra di Simmaco, non venne già da veri delitti d'esso P. pa, ma si bene dal perverso animo, e dalla congiura di Festo Patizio, che con false accuse e testimoni subornati, e con gli ammazzi menti voleva pur esaltare il suo Lorenzo colla depressione di Simmi co, benchè dichiarato vero Successor di San Pietro. Chi è capac di fare il primo passo falso, non è da stupire se ne sa de gli altri aj presso anche più violenti. In fatti il Concilio Palmare tenuto i Roma è una pruova autentica di questa verità, essendo ivi per qu che riguarda il giudizio de gli uomini, stata riconosciuta l'innoce za di Simmaco, ancorchè i più del Senato e del Clero fossero sedoti da Festo e Probino Patrizj. Da quanto ancora s'è detto, si pu raccogliere, non sussistere, come vogliono alcuni, che in quest'Alno, anche dopo la celebrazione del Concilio Palmare, si restituis la pace alla Chiesa Romana. Durò la persecuzione e dissensior gran tempo ancora dipoi; e restano tuttavia delle difficultà nell'asegnare il tempo, in cui su tenuto esso Concilio Palmare, e band to da Roma Lorenzo, e tanto più, se sussistes, come suppone (a) Baron. Cardinal Baronio (a), che nel presente Anno sosse tenuto il quinti Annali Ecc. Concilio Romano, di cui fi sono perduti gli Atti. Per conto poi de

Re Teoderico, ancorchè egli si lasciasse sorprendere dalle istanze ERA Volg. lella potente Fazione di Lorenzo, col concedere un Visitatore del- Anno 503. a Chiesa Romana [istanza contraria a i sacri Canoni], tuttavia 'gli non si attribui già la facultà di decidere nelle cause Ecclesiastihe, e massimamente di tanto rilievo, trattandosi di un Sommo ?ontefice. Elesse egli dunque la via convenevole in sì gravi sconerti, cioè quella di un Concilio, con dichiarare espressamente (a): (a) In Aslis "n Synodali esse arbitrio, in tanto negotio sequenda prascribere, Palmaris. rec aliquid ad se præter reverentiam de Ecclestasticis negotiis perinere: committens potestati Pontificum quod magis putaverint utie: deliberarent, dummodo venerandi provisione Concilii pax in Sivitate Romana Christianis omnibus redderetur: parole degne li gran lode in un Principe. Anzi avendo egli intimato il Conciio suddetto, avendo i Vescovi della Liguria, capo de' quali su Loenzo infigne Arcivescovo di Milano, in passando da Ravenna. appresentato al Re, che toccava al Papa stesso il convocare quel Concilio: Potentissmus Princeps ipsum quoque Papam in colligenla Synodo voluntatem suam Literis demonstrasse, significavit. E erciocchè essi desiderarono di veder le Lettere dello stesso Papa, gli non ebbe difficultà di farle immediatamente mettere sotto i bro occhi, con esempio memorabile per tutti i Secoli avvenire, e pezialmente essendo Teoderico Ariano di credenza. E' di parere Padre Pagi (b), che Palmare fosse appellato quel Concilio dal (b) Pagius Luogo chiamato Palma aurea in Roma, di cui s'è parlato di sopra. Crit. Baren. anastasio Bibliotecario scrive (c): In Porticu Beati Petri, qua (c) Anastas. ppellatur ad Palmaria. Sarebbe da vedere, se ad esso Sinodo con-Bibliothec. lenisse più questo, che quel Luogo.

AL presente Anno [ ma non si sa di sicuro questo tempo] rifeisse il Cardinal Baronio (d) un Apologetico scritto ed inviato da (d) Baron. apa Simmaco all'Imperadore Anastasio; dal quale apparisce, che Annal. Eco. uel Principe dopo avere scoperto Simmaco costante nella difesa 503. Iella Chiefa Cattolica, e contrario a tante macchine d'esso Anastao per abolire il Concilio Calcedonense, e sostenere l'Eresia d'Eu-Ichete e de gli Acefali, aveva scritto contra di lui, con caricarb d'indicibili ingiurie, fino a chiamarlo Manicheo, quando si sa a Anastasio Bibliotecario (e), che avendo egli scoperti de i Ma- (e) Anastas. lichei in Roma, li cacciò via, e fece pubblicamente bruciare i ibidem. bro Libri. Simmaco oltre al difendere se stesso, rappresenta ad machi. nastasio i falli da lui commessi in proteggere la memoria di Acao, e in comparir cotanto parziale de gli Eretici. Da questo Apo-

Tomo III.

ERA Volg. logetico deduce il Cardinal Baronio, che Papa Simmaco avea for

Anno 503. municato Anastasso Augusto. Le parole del Pontesice son quest: Dicis, quod mecum conspirante Senatu excomunicaverim te. La quidem ego: sed rationabiliter factum a Decessoribus meis sine c. bio subsequor. Quid ad me, inquies, quod egit Acacius? Recce ergo, O' nibil ad te. Nos non te excommunicavimus, Imperate, sed Acacium. Tu recede ab Acacio, O ab illius excommunicatioe recedis. Tu te noli miscere excommunicationi ejus, & non es excomunicatus a nobis. Da tali parole potrebbe parere, che non avec già Papa Simmaco fulminata contra di Anastasio la Scomunica magiore; ma che egli solamente pretendesse incorso l'Imperadore nila Scomunica minore, perchè comunicava colla memoria di Acao scomunicato dalla Sede Apostolica. Simmaco sosteneva i decri de' suoi Predecessori contra di Acacio, e non volendo Anastasio rirarsi dalla comunione di Acacio benchè desunto, ne veniva pr confeguenza, ch'egli incorreva nella Scomunica di chi comuna con gli Scomunicati. In quest' Anno, per testimonianza di Casse m (a) Cassiod. dorio (a), il Re Teoderico condusse l'Acqua a Ravenna, con sr

Perf. lib. I. phanes in Chronogr.

inChionico. rifabbricare a tutte sue spese gli Acquedotti, che da gran temo (b) Anon. erano affatto diroccati. L' Anonimo Valesiano (b) scrive, ce :: Valesianus. quegli Acquedotti erano stati sabbricati da Traiano Imperador. 👓 Se quell' Acque furono prese dalla collina, e condotte fino a Rvenna, non potè essere se non grande la spesa, e magnifica l'il-(c) Marcel- presa. Racconta Marcellino Conte (c), che Anastasio Imperaclin. Comes re sped nel presente Anno contra de' Persiani Patrizio già star Console, Ipazio Figliuolo d'una sua Sorella, e Ariobindo, Gen-

ro d'Olibrio già Imperadore, con un' Armata di quindicimila per acceptante de la contra di quindicimila per acceptante della contra di quindicimila di quindicimi di sone. Questo numero si dee credere scorretto, perchè abbian (d) Procop. da Procopio (d), che non s'era veduto prima, nè si vide dipi un esercito si fiorito come questo contra de i Persiani. Tanto Tefane (e), quanto il suddetto Procopio scrivono, che Ariobindo le (e) Theo ce la figura di primo Generale, e che gli altri gli furono dati p: compagni. Ma perciocchè concordia non passava fra questi Codottieri d'armi, ed ognuno volea comandare al suo corpo di mizie, e in siti diversi, nulla secondo il solito si fece di profittevo: all'Imperio. Seguì un combattimento, ma colla peggio de' Grci, e profittando il Re Persiano della discordia degli Ufiziali C. sarei, devastò molto paese dell'Imperio Orientale. Aggiugne Tefane, che in Costantinopoli tra le Fazioni ne i Giuochi Circer. insorse una nuova sedizione, per cui dell'una e dell'altra pare affaif-

ssaissimi restarono uccisi, e fra gli altri un Figliuolo bastardo dell' ERA Volg. imperadore Anastasio: accidente, che sommamente afsisse il me- Anno 503. lesimo Augusto, e su cagione, ch'egli facesse morir molti di coloo, ed altri ne cacciasse in esilio. Se non era un segreto di Politica I permettere o fomentar cotali Fazioni, egli è da stupire, come l'Imperadori non fossero da tanto di abolire una sì perniciosa ivisione nel loro Popolo.

Anno di Cristo div. Indizione XII.

di Simmaco Papa 7.

di Anastasio Imperadore 14.

di TEODERICO Re 12.

Console & CETEGO, senza Collega.

FU creato in Occidente questo Console, ed era Figliuolo di Pro-bino stato Console nell' Anno 489. come si ricava da Ennoio (a). Papa Simmaco, secondo la conghiettura del Cardinal Ba- (a) Ennod. onio (b), celebro nel presente Anno il sesto Concilio Romano con- in Paranessi Didascal. ro gli occupatori de' Beni Ecclesiastici con iscomunicarli, se non li (b) Baron. estituivano. Doveano i Laici aver profittato del grave Scisma del-Annal. Ecc. h Chiesa Romana; e questo ci sa eziandio intendere, quanto sosse ungi dal vero l'accusa inventata contra di Simmaco, quasi dilapiatore de i beni della Chiesa. Circa questi tempi ancora si suscitò n Affrica una fiera persecuzione contra de' Cattolici da Trasamono Re de' Vandali, Ariano di credenza. Aveva egli finora lasciati n pace que' Cattolici; ma dappoiché ebbe fatta una Legge, che enendo a mancare alcuno de' Vescovi, non si potesse eleggere il uccessore, e andavano crescendo le vacanze delle Chiese con dano notabile della vera Religione in quelle parti: i Vescovi viventi oraggiosamente determinarono di provvedere esse Chiese di Paori, risoluti tutti di sofferir tutto per non mancare al debito loro al bisogno de' Fedeli. Diede nelle smanie Trasamondo, e seconochè scrive l'Autore della Miscella (c), allora fu, ch'egli man- (c) Histor. d'in esilio ducento venti Vescovi Cattolici Affricani, che per la Miscell. 16. laggior parte furono relegati nella Sardegna, e fra gli altri San Tom. 1. ulgenzio Vescovo Ruspense, insigne Prelato e Scrittore del Seco- Rer. Italic. presente. Aggiugne lo stesso Autore, concorde in ciò con Anaafio Bibliotecario (d), che Papa Simmaco fece risplendere la sua (d) Anast. aterna carità verso di que' santi Vescovi Confessori, con soccorre- in Vit. Sim-

00

Era Volg. re ai lor bisogni, cioè con inviar loro ogni anno dan aro e vestin

Anno 504. dono: azione, che maggiormente serve a comprovare, quar fosse diverso questo Papa da quello, che vollero far credere gl'i-(a) Cassioni qui suoi avversarj. Abbiamo poi da Cassiodorio (a), che nel pisente Anno Teoderico fece guerra co i Bulgari, divenuti orani terribili nelle contrade poste lungo il Danubio sotto del moder Belgrado. Aveva Anastasio Imperadore provato varie crudeli ruzioni di costoro nella Tracia, che faceano tremare sin la stea Città di Costantinopoli. Ed essendosi essi impadroniti della Pantnia inferiore, chiamata Sirmiense, Teoderico determinò di repmere la baldanza di que' Barbari, e gli riusci di levar dalle loro n. ni quella Provincia. Noi altronde sappiamo, che il dominio di Tiderico si stendeva allora per tutta la Dalmagia; anzi si raccoge (b) Cassiod. da una sua Lettera (b) scritta a i Provinciali del Norico, che ance la Provincia del Norico era tuttavia compresa sotto il Regno d'es 📑 Teoderico. Però s'avvicinava la di lui giurisdizione alla Pannoni, ....

1. 3. Epift.

oggidi Ungheria, e potè egli stendere fin colà le sue conquiste. Qui ... che è strano, Cassiodorio Segretario del medesimo Re scrive, d' un (c) Ennod. egli con aver vinti i Bulgari ricuperò il Sirmio; ed Ennodio () Theoderici, anch' esso Scrittore contemporaneo, e in un Panegirico recitato - 120 lo stesso Principe, racconta, aver egli ricuperata quella Provina 😁 dalle mani de' Gepidi. Ascoltiamone il racconto da questo autenco Scrittore. Narra egli, che la Città di Sirmio, confine una voli dell' Italia, cioè dell' Imperio Occidentale nel Secolo precedent, e frontiera contra de' Barbari, per negligenza de' Principi antec denti era caduta nelle mani de' Gepidi. Trafarico Re di quella N. zione inquietava forte da que' luoghi i confini Romani, di moc che conveniva spesso mandare innanzi e indietro delle Ambasciate Scoperto in fine, che Trafarico lavorava ad ingannare, e tramav qualche tela con Gunderito Capo d'altri Gepidi, Teoderico spedì quella volta Pitzia e Arduico Goti con un forte esercito, per s. proporre a Trasarico de' convenevoli patti. Ma il Barbaro non a pettò d'aver l'armi addosso, e si ritirò di là dal Danubio, lasciano Sirmio alla discrezione del Generale de' Goti, il quale non permise che fosse commessa alcuna violenza nel paese, da che aveva esso c (d) Jordan. restare in dominio del Re suo Padrone. Giordano Storico (d) sc1 de Reb.Ger. ve, che Pitzia era uno de' primi Conti della Corte di Teoderico, ch'egli, scacciato Trasarico Figlinolo di Trastila, e fatta prigi-

63,

cap. 58.

ne la di lui Madre, s' impadron'i della Città di Sirmio. Noiv-Ton.I.Rer. demmo di sopra all'Anno 489. coll' autorità della Miscella (e, che questo Traftila o sia Triostila Re de i Gepidi, oppostosi alla ERA Volga venuta di Teoderico in Italia, restò morto in una battaglia. E pe- Anno 504. rò per consenso ancora di Giordano, il qual pure prese da i Libri di Cassiodorio la sua storia Gotica, Trasarico Re de'Goti era allora padrone della Provincia Sirmiense, e dalle mani di lui la ricuperò :Teoderico: non sapendosi perciò intendere, come nella Cronica di Cassiodorio si legga che Teoderico ne divenne padrone per avere sconsitti i Bulgari. Continuò nel presente Anno la guerra di Anastasio Augusto contra de'Persiani. Richiamò egli alla Corte Appione, ed Ipazio, (a) perchè cozzavano con Ariobindo Generale dell' (a) Theoremata, e in luogo loro spedi Celere Maestro de gli Ufizj, Ufizia- Chronogr. e di gran valore e prudenza, il quale unito con Ariobindo, penetrò nella Persia, con inferire gravissimi danni a que' paesi, in zuisa che Cabade Re de' Persiani cominciò a trattar di pace. E queta fu in fine conchiusa colla restituzione della Città d'Amida a i Greci, e coll'avere i Greci pagati trenta Talenti a i Persiani. Marcellino Conte (b) mette sotto il precedente Anno la restituzione (b) Marcell'Amida, con dire, che su riscattata con un immenso peso d'oro lin. Comes inChronico. ialle mani de' Persiani. Poscia all' Anno presente racconta le prodezze di Celere, e la pace conchiusa. Procopio (c) diversamente (c) Procop. crive con dire, che Ariobindo su richiamato a Costantinopoli, ed de Bell. wendo Celere con gli altri Capitani continuata la guerra, e fatto 1.1. c. 9. l'assedio d'Amida, la comperarono con loro vergogna per mille liore d'oro, quando alla guarnigione Persiana non restava vettovaglia che per sette giorni. Dopo di che fra i Greci e Persiani seguì ına Tregua di sette anni, e da li a poco la Pace. Pretende il Padre Pagi, che questa Pace appartenga all'Anno susseguente, con ddurre la testimonianza di Teofane, che pure la riferisce nello sesso Anno, in cui Amida tornò in potere de' Greci.

di Simmaco Papa 8.

di Anastasio Imperadore 15.

Anno di Cristo DV. Indizione XIII.

di Teoderico Re 13.

Consoli & SABINIANO, e TEODORO.

corso un errore di stampa presso il Padre Pagi (d), quantun- (d) Pagins que nell' Errata corrige non sia stato avvertito, perchè da ad hunc Anii, e poscia da chi ha fatto le Note al Sigonio, vien chiamato Sa-num.

ERA Volg. biano il primo di questi Consoli, che pure porta il nome di Sabinic Anno 505. no in tutti i Fasti e Monumenti antichi. Lo stesso Marcellino Cor [a] Marcel, te [a] citato qu'i dal Pagi, non gli d'a altro nome, e il dice Figliuc

Chronico.

lo di Sabiniano Magno, ed anche Generale d'Armata, ficcome ve dremo fra poco. Egli fu creato in Oriente. Teodoro in Occidente Questo Teodoro su poi nell' Anno 525, inviato Ambasciatore a Cc stantinopoli dal Re Teoderico, e in fine si fece Monaco, come si de

tius Epift. 6

[b] Fulgen- duce da una Lettera di San Fulgenzio [b]. Vien creduto dal Car dinal Baronio discendente da quel celebre Manlio, o sia Mallio Tec doro, di cui sa menzione Santo Agostino; anzi anch' esso è dal Por porato medesimo appellato Manlio Teodoro, senza che se ne addi

[c] Reland, ca alcuna pruova. Il Relando [c] parimente ne' Fasti gli dà il no Fast. Cons. me di Manlio Teodoro, con citare un' Iscrizione del Gudio [d], po Inscription. sta L. MALLIO THEODORO V. C. COS. ma senza por mer 1.372.n.10. te, che quella Iscrizione appartiene a Mallio Teodoro, che su Cor

ferittion. Pag. 397.

sole nell' Anno 399. e quivi (se pur'essa è documento legittimo in vece di L. MALLIO, pare, che si debba scrivere FL. MAI [e]Thefaur. LIO, come in un'altra da me rapportata altrove [e]. Acquista

de Reb.Get. cap. 58.

ta ch'ebbe Teoderico la Pannonia Sirmiense, con che venne a ster dere il suo dominio fino al Danubio, insorse poco dopo un fatto, i. cui di nuovo s'impegnarono l'armi sue in quelle stesse parti. Un cet [f] Jordan. to Mundone, per quanto riferisce Giordano Storico [f], discenden te da Attila, e però Unno di nazione (Marcellino Conte il chiam: Goto) fuggito dai Gepidi, s'era ricoverato di là dal Danubio in luoghi incolti e privi d'abitatori; ed avendo raunati non pochi mas nadieri ed assassini da strada, venne di quà da esso Fiume, ed occu pata una Torre chiamata Erta, quivi s'era afforzato; e preso i nome di Re fra' suoi, colle scorrerie pelava tutti i vicini. Convier credere, ch'egli arrivasse con queste visite fino nell'Illirico, sotto posto al Greco Imperadore; perciocche Anastasso diede ordine: Sabiniano suo Generale in quella Provincia, e Console nel presen te Anno, di dar fine alle insolenze di costui. Sabiniano messa in punto la sua Armata, ed unitosi co i Bulgari, divenuti potenti e terribili nella Mesia, che su poi appellata Bulgaria: prese così ber le sue misure, che colse il Re masnadiere verso il Fiume Margo. cioè in sito, da cui egli non poteva uscire senza battaglia. Allora Mundone, che appena entrati i Goti nella Pannonia s'era collega to con loro, spedi con tutta fretta ad implorar soccorso da Pitzia [g] Ennod. Generale di Teoderico. V'accorfe egli (dice Ennodio [g]) in tem

in Panegyr. po che Mundone disperato già meditava d'arrendersi; ed attacca

100 (1.

...

. ..

, ; '5

W

. .

11 mm /

100

za battaglia con tal furore caricò i Bulgari e i Greci, che ne fece ERA Volg. ın' orrida strage, e vittorioso restò padrone del campo, delle ban- Anno 505. liere, e del carriaggio de i nemici. E tanto più è da credere riguarlevole una tal vittoria, perchè l'Armata Greca e Bulgara era incomparabilmente maggiore; e noi vedremo, che il loro Condotlier Sabiniano era uno de' più saggi e valorosi Capitani d'allora. E oure, se non è fallato il testo di Giordano, Pitzia non condusse a quel cimento più di due mila Fanti Goti, e cinquecento Cavalli: humero bene scarso, ma pure bastante a grandi azioni per la ripuazion di bravura, in cui era la Gotica Nazione.

MARCELLINO Conte [a] dopo aver narrata la sconsitta di Sa- [a] Marcelpiniano, che con pochi si salvò nel Castello di Nato, aggiugne, Chronico. :ssere rimasta in questa lagrimevol guerra si scaduta la speranza de' oldati Greci, che non potè da gran tempo rimettersi in vigore. Forse questo Scrittore ingrandì più del dovere quell' impresa. Munlone dipoi, perchè riconosceva la sua libertà e la vita dall'armi di l'eoderico, si suggettò da l'innanzi al di lui dominio. Ma per juesto avvenimento si sconcertò la buona armonia, che passava tra Anastasio Imperadore, e il Re Teoderico. Pertanto cominciò Teoerico ad inviar nella Pannonia i suoi Ufiziali, e il primo Governatore spedito a quella Provincia su Colosseo Conte, al quale si vee indirizzata da Teoderico la Patente, con cui gli dà il governo iella Pannonia Sirmiense, appellata da lui [b] Sede una volta de' [b] Cassied. roti, e gli ordina di fradicare da que' paesi gli abusi, e nominata- 23. Epist. nente l'uso de i Duelli. Il che più chiaramente vien da lui espreso nella susseguente Lettera [c], inviata a tutti i Barbari e Ro- [c] Idem vani abitanti nella Pannonia, con dire fra l'altre cose: Credia-ib. Epist. 24. 10 ancora di dovervi esortare, a voler da quì innanzi combattee contro i nemici, e non già fra di voi. Non vi lasciate condur a bagattelle e puntigli a mettere la vita a repentaglio. Acquentevi alla giustizia, di cui tutto il Mondo si rallegra. Perchè vai ricorrete alla Monomachia (cioè al Duello) da che avete Giulici onorati, che non vendono la Giustizia? Mettete giù il ferro oi, che non avete nemici. Troppo malamente armate il braccio ontra de' vostri attinenti, per difendere i quali ognun sa, che si e gloriosamente morire. A che serve la Lingua data da Dio a li uomini, per poter dire sue ragioni, se alla mano armata si uol rimettere la decision delle liti? E che Pace è mai la vora, se sì spessi sono i combattimenti fra i Cittadini? Imitate, nitate i nostri Goti, che sanno ben combattere co i nemici fore-Stie-

ERA Volg. stieri, e conservar nello stesso tempo fra loro la moderazione Anno 505. la modestia. In questa maniera noi siam risoluti di vivere, e i questa voi mirate, che son fioriti coll' aiuto di Dio i nostri Ma giori. Così Teoderico. Tanti e tanti oggidì all'udir nominare Goti, gridano: oh che Barbari! Ma que'Barbari aveano più ser no de gli Spadacini e Biraghisti de' Secoli susseguenti. Abborriv no essi lo stolto ed infame uso de' Duelli al pari de' saggi Roman E se ha tuttavia credito presso d'alcuni quell'empio costume, de vrebbono vergognarsi al vedere, che fino i Goti creduti Barbari detestarono. In quest' Anno Anastasio Imperadore pubblicò ur [a]1.10.C. Legge, [a] con cui ordind, che niuno fosse ammesso all'ordir de Episcop. de i Difensori, o sia de gli Avvocati, se prima davanti al Vescov con testimonj e col giuramento non professava di seguitar la Rel gione Ortodossa. Credesi, che anche venga da lui un'altra Le: [b] 1. 20. ge [b] che ordina lo stesso per la Milizia Palatina, cioè per g Cod.eodem. Ufiziali della Corte: tutte belle apparenze; ma la Religione O todossa nel sentimento d'Anastasio era diversa da quella de' Ca tolici, ed egli sempre più si andò scoprendo nemico del Concili Calcedonense.

Anno di Cristo DVI. Indizione XIV.

....

1

di Simmaco Papa 9.

di Anastasio Imperadore 16.

di Teoderico Re 14.

Consoli & ARIOBINDO, e MESSALA.

Riobindo Console Orientale dell' Anno presente, veduto d noi di fopra Generale d'Armata contra i Persiani, era F gliuolo di Dagalaifo stato Console nell' Anno 461. e Nipote di 1 riobindo stato Console nel 434. Avea per Moglie Giuliana Figliuc la d'Olibrio Imperador d'Oriente, e di Placidia Augusta. Perci era uno de' primi personaggi della Corte Cesarea d'Oriente, e tal che, siccome all'Anno 470. accennai, su contra sua volontà accli mato Imperadore dal Popolo di Costantinopoli. Messala, Conse le d'Occidente, vien fondatamente creduto lo stesso, a cui sono scrit [e] Ennod. te due Lettere di Ennodio [c], le quali cel fanno conoscere per F gliuolo di Fausto, e Fratello di Avieno, cioè probabilmente c [d] Reland. quelli, che abbiam veduto Consoli ne gli Anni addietro. Il truov poi chiamato dal Relando [d] Ennodio Messala, ma senza pruov

l.g. Epist.12 & 26.

in Fastis Confular.

lcuna; e non avendo noi offervato nella sua Famiglia il nome, o ERA Volga a Cognome d'Ennodio, lo possiam perciò credere senza verun fon- Anno 506. amento a lui attribuito. Probabilmente prima che terminasse l' anno presente, cominciarono i semi di guerra tra Clodoveo Re de' Franchi, ed Alarico Re de' Visigoti. Prima d'allora Alarico vegendo crescere cotanto la potenza di Clodoveo, e che in lui bollia forte la voglia di maggiormente dilatare il suo Regno, procurò un abboccamento con lui a i confini, dal quale amendue parirono con promesse di buona amicizia. Ma altro ci voleva, che elle parole a fermare il prurito del Re Franco, in cui si vedeva ongiunta col Valore la Fortuna. Pretende il Padre Pagi [a], che [a] Pagius ! motivo della rottura procedesse dall' avere scoperto Clodoveo, he Alarico fraudolentemente trattava seco intorno alla pace. Ma on si fa torto ordinariamente a i Re Conquistatori in credere, che pro non mancano mai ragioni o pretesti di far guerra a i vicini, urchè si sentano più sorti di loro. La verità si è, come narra Greorio Turonense [b], che molti Popoli suggetti nella Gallia al do- [b] Gregor.

Turonensis ninio de' Visigoti, per cagion della Religione desideravano d'esse- lib. 2, c. 37. e fotto la fignoria di Clodoveo, divenuto Cristiano Cattolico, er esfer eglino della Religione stessa, soffrendo perciò mal voleneri un Principe Ariano, quale era Alarico colla sua Nazione. Quea veduta accresceva a Clodoveo le speranze d'una buona riuscita ella guerra, la quale divampò poi nell' Anno suffeguente. Publicò nel presente esso Re Alarico in Tolosa a benefizio de i suddi-Romani del suo Regno un Compendio delle Leggi Romane [c], [c] Gothoivato da i Codici Teodosiano, Gregoriano, ed Ermogeniano, fredus in Prolegom. alle Novelle, e da i Libri di Paolo, e Gaio Giurisconfulti, ed ap- ad Codic. rovato da i Vescovi Breviarium Aniani è ordinariamente chiama- Theodos. , perchè pubblicato d'ordine d'Alarico da esso Aniano. Anastao Imperadore, secondochè abbiamo da Teodoro Lettore [d], e [d] Theod. a Teofane [e], intorno a questi tempi sentendosi libero dalle cu- Lector 1. 2. e della guerra, si diede a travagliar la Chiesa, ed insieme Ma- in Chronog. 'donio Vescovo di Costantinopoli, pretendendo, ch'egli s'unisse co in accettar l'Enotico, formato in pregiudizio del Concilio l'alcedonense. Trovò ben egli alcuni tra i Vescovi, che per guaagnarsi la di lui grazia, sposarono ancora le opinioni di lui; ma on già Macedonio, costante nel dovere di Prelato Cattolico. Morossi in oltre Anastasio sautore in varie maniere de i Manichei: erlochè di giorno in giorno peggiorava la credenza fua con iscanalo universale presso del Popolo. E perciocchè a cagione di un tre-Tomo III. Pp muo-

ERA Volg. muoto era caduta ne gli anni addietro la statua di Teodosio il Gra-Anno 506. de, già posta sopra una straordinaria Colonna nella Piazza di Ta-(a) Marcel- ro: Anastasio per attestato di Marcellino Conte (a), vi fece vilin. Comes lentemente riporre la sua. E Teofane notò, aver egli fatto din Chronico. fare molte opere di bronzo, già lasciate dal Magno Costantino. per formare con quel metallo la Statua a se stesso, se pur di quila si parla. In quest' Anno parimente riuscì a i Visigoti di occup-(b) Victor re Tortosa in Ispagna, per quanto si ricava dalla Cronichetta (1)

Tunonensis inserita nella Cronica di Vittor Tunonense. S'è fatta di sopra la sua apud Canipiù luoghi menzione del Panegirico composto da Ennodio allea .... Diacono della Chiesa di Pavia, in onore del Re Teoderico. Es appartiene a quest' Anno o pure al susseguente: il che si riconole dal riferir egli la conquista del Sirmio, e la vittoria riportata e ..... pra Sabiniano e sopra i Bulgari dall' Armi d'esso Re, senza dir per alla rola de i fatti susseguenti della guerra nelle Gallie.

> Anno di Cristo DVII. Indizione xv. di SIMMACO Papa 10. di Anastasio Imperadore 17.

di TEODERICO Re 15.

Consoli { FLAVIO ANASTASIO AUGUSTO per la 3.2 vol., e VENANZIO.

V Enanzio creato Console in Occidente, con tutta ragione vin creduto quello stesso Venanzio Patrizio, che dal Re Atalai-(c) Cassiod. co presso Cassiodorio (c) è lodato come Padre di Paolino Console e d'altri ornati della stessa Dignità. Ora sì è da dire, che avendo ui-23. to il Re Teoderico, come erano insorte amarezze tra Clodono ... Re de'Franchi, ed Alarico Re de' Visigoti, con pericolo, chesi venisse all'armi, ed avendo ricevute Lettere, onde conosceva: ritato forte Alarico contra dell'altro Regnante: siccome Princie savio, e lontano da gl'impegni della guerra, se non quando la 15cessità ve lo spingeva, cercò le vie dismorzare il suoco nascente e di rimettere la concordia fra quelle due Nazioni. E tanto più p se a cuore questo affare, quanto che Alarico era suo Genero, Cdoveo suo Cognato. Pertanto, siccome ricaviamo da una Lettez (d) Idem di Cassiodorio (d), mandò Ambasciatori, e scrisse ad Alarico, ca lez. Epist. r. esortarlo a calmar la sua collera, e ad aspettar di prendere più :gorose risaluzioni, tanto che esso Teodorico con inviar Ambasca

tora

iri a Clodoveo, avesse scandagliata la di lui mente, e cercato di Era Volg. letter l'affare in positura d'una ragionevol concordia: rappresen- Anno 507. ındogli spezialmente, che i Visigoti suoi Popoli da gran tempo gocano la Pace, ed erano perciò poco esperti nel mestier della guer-1, al contrario della gente agguerrita de' Franchi. E giacchè fin' llora confisteva tutta la lite in sole parole, si poteva sperare un acmodamento, che sarebbe poi stato difficile, dappoichè si fossero quainate le spade. Gli dice in oltre, avere i suoi Legati ordine di assare alla Corte di Gundibado Re de'Borgognoni, e poscia a quelde gli altri Re, per muover tutti a dar mano alla pace, conniudendo in fine, che terrà per nemico suo proprio, chi si scorirà nemico d'esso Alarico. Oltre alla parentela comune ancora on Clodoveo, avea Teoderico due particolari motivi di dichiararin caso di rottura per Alarico, essendo amendue della stessa Naone Gotica, e della stessa Setta Ariana. Leggesi parimente una ettera del Re Teoderico (a) al suddetto Re Gundobado, in cui l' (a) Idem orta ad interporsi, perchè amichevolmente si compongano le dif- 1.3. Epist. 2. renze insorte fra i Re de' Franchi e de' Visigoti, e si schivi la serra. Un' altra pure (b) portata da' suoi Ambasciatori, invid (b) Idem Luduin [ così egli chiama, se pur non è errore, Clodoveo ] Re ¿Franchi, pregandolo con affetto di Padre [ per tale era Teodeco considerato allora da tutti i Re circonvicini ] che non voglia er cagioni sì leggieri correre all'armi, ma che rimetta ad Arbii amici la discussione di sì fatta contesa, nè si lasci condurre da luno, che per malignità attizzava quel fuoco. Aver egli passali medesimi ufizi con Alarico; e però protestare non men da Pave che da Amico, qualmente chiunque di loro sprezzasse queste e esortazioni, avrebbe per Nimica la sua persona e i suoi Colgati. Non so, se nel medesimo tempo, o pure dopo avere riceua qualche disgustosa risposta da Clodoveo, scrivesse Teoderico n'altra Lettera, portata medesimamente da i suoi Ambasciatori iRe de gli Eruli, Guarni, e Turingi. In essa gli stimola a spere anch'essi dal canto loro Ambasciatori unitamente co i suoi, e in quei di Gundobado Re della Borgogna, al Re de' Franchi, la (iSuperbia non tace, da che non vuol accettare l'offerta d'Arbi-🛊 e d'Amici nella pendenza sua con Alarico. Aggiugne, dover (dauno temere d'un Principe, che con volontaria iniquità cerca copprimere il vicino, mentre chi vuol operare senza far caso del-Leggi delle Genti, è dietro a sconvolgere i Regni d'ognuno. Irò doversi unitamente intimare a quel Re, che sospenda il met-Pр

ERA Volg. tere mano all'armi contra di Alarico, con rimettersi alla decisiore Anno 507. de gli Arbitri: altrimenti sappia, che ognun sarà contra chi spreza tutte le vie della Giustizia. Dal che si conosce, che Teoderic ben conosceva lo svantaggio, in cui si trovavano i Visigoti, e pri fentiva ciò, che poscia avvenne, ma senza potervi mettere rimi [a] Cluver. dio. Secondochè crede il Cluverio [a], i Guarni Popoli della Ge-Antiqualiza. mania erano situati nelle contrade, ove ora è il Ducato di Meclen 6.27. 435. burgo. Intorno al sito de gli Eruli avrebbe fatto meglio esso Cl. verio, se avesse confessato di nulla saperne. Certo egli nè pur se. pe, che in questi tempi durava tuttavia essa Nazione Erula, g. vernata dal suo Re. A noi basti per ora d'intendere, che tangli Eruli, quanto i Guarni, e i Toringi, doveano essere Popoli cofinanti, o vicini a i paesi posseduti da i Franchi nella Germani. Era in questi tempi Re della Toringia Ermenfredo, Marito d'un della Ermenfredo, Marito d'un della Ermenfredo, Marito d'un della Ermenfredo, Marito della Ermenfredo, M Nipote di Teoderico; e a lui si vede indirizzata una Lettera pre-[b] Cassiod. lo Cassiodorio [b] in occasion di quelle nozze. Per conto del Rec L4. Epist. 1. gli Eruli, Teoderico l'avea dotato per suo Figliuolo d'armi, cic con una specie d'adozione, che si praticava allora, e col tempo s

detto far Cavaliere, avendoglidato Cavalli, Spade, Scudi, e sella.ib. altre Armi militari, come si può vedere in un'altra Lettera d'esso Re Teoderico.

Clodoveo, che non volea tanti Maestri, ed essendosi già mes in capo d'ingoiare il vicino Alarico, avea buon fondamento di spe rarlo, può essere, che desse buone parole a tante ambasciate ed stanze, ma niuna promessa di desistere dall'impresa; ed intant per prevenire i foccorsi, che potesse Alarico ricevere da i lontar Collegati, sollecitamente usci in campagna con un poderosissim [d] Isidorus esercito. Abbiamo da Santo Isidoro [d], che in aiuto de' Franci andarono anche i Borgognoni: il che può parere strano, perch veramente non avrebbe dovuto il Re Gundobado aver molto gen: ad accrescere la potenza già sì grande de i Franchi, per timore ch l'ingrandimento loro non tornasse un di in rovina del suo Regne siccome col tempo avvenne. Tuttavia, siccome ricaviamo ancoi [e]Cyprian. dalla Vita di San Cesario Vescovo d'Arles [e], certo è, ch'egli ui Casaria- allora le sue sorze con quelle de' Franchi, senza sapersi, se per mi pud Mabil- lignità, e contradire le speranze del Re Teoderico, o pure in est SS. Tom.I. cuzion de' patti stabiliti con Clodoveo nella precedente guerra, i vigor de'quali cessò l'assedio di Avignone, ed ogni altra ostilit contra di lui. Passando l'Armata de' Franchi per Tours, ordinò

Re, che in venerazione di San Martino, secondochè attesta Grego

in Chronico Gorbor.

Epift. 2.

rio

TAR

rio Turonense [a], non si recasse molestia alcuna al paese. Raccon- ERA Volgo ta Procopio [b], che Alarico dimandò soccorso a Teoderico Re d' Anno 507. Italia, e mentre lo stava aspettando, andò a mettersi coll'eserci- Turonensis to suo a fronte de'nemici, che erano accampati presso a Carcasso-lib. 2. c. 37ma. Non inclinava egli ad azzardare il tutto in una battaglia; ma de Bell. perchè i suoi all'udire, che i Franchi portavano la desolazione a Goth. l. I. tutto il circonvicino paese, sparlavano del di lui poco coraggio, & si vantavano di poter vincere colle poma cotte il nimico: lasciossi strascinare ad imprendere il combattimento. Nè pur qui pare, the Procopio meriti attenzione all'offervare, come egli metta quel hero conflitto vicino a Carcassona, quando abbiamo dal Turonense Storico più degno di fede, che la giornata campale si fece a Vouzlè dieci miglia lungi dalla Città di Poitiers, Luogo troppo loncano da Carcassona. Oltre al dirsi da lui, che l'esercito di Teoderico passò ora nelle Gallie, il che, siccome diremo, solamente nell' Anno appresso avvenne. Quello che è certo, segui tra i Franchi e Visigoti una memorabil battaglia, nella quale rimasero sconitti gli ultimi colla morte non solamente di parecchie migliaia di Visigoti, e di Apollinare Figliuolo di Apollinare Sidonio, e della naggior parte de' Senatori e del Popolo dell'Auvergne, ma lo tesso Re Alarico. Questa insigne vittoria aprì la strada a i Franchi per quasi annientare nella Gallia il dominio de' Visigoti; e loro lertamente non sarebbe restato un palmo di terreno in quelle Provincie, se non fosse finalmente accorsa l'Armata del Re Teoderi-.o. Intanto Clodoveo s'impadron' della Touraine, del Poitou, del Limosin, del Perigord, della Saintogne, e d'altre contrade. E Teoderico suo Figliuolo con una parte del vittorioso esercito si renlè padrone del paese d'Alby, de Rouergne, dell'Auvergne, e l'altre contrade possedute dianzi da i Visigoti. Non lasciò Alarico dopo di sè altro Figlinolo di età adulta, che un bastardo, per none Giselico, in eleggere il quale per Re concorsero i voti de'Visigoti, sopravanzati al filo delle spade de' Franchi; giacche Amaarico Figlinolo d'una Figlinola di Teoderico Re d'Italia, era d'età ncapace al governo: il che dispiacque non poco al medesimo Teolerico. E noi non istaremo molto a veder gli effetti di questa sua collera. Abbiamo poi da Teofane [c], che circa questi rempi A- [c] Theoph. rastassio Imperadore sabbricò nella Mesopotamia alle frontiere del- in Chronog. a Persia una forte Città, a cui pose il nome di Arcadiopoli. Non intende, perchè non le desse più tosto il proprio.

Anno di Cristo dviii. Indizione 1.

di Simmaco Papa II.

di Anastasio Imperadore 18.

6 .

\*:\*\*

.. (

11 21

di TEODERICO Re 16.

Consoli & CELERE, e VENANZIO juniore.

ERA Volg. Anno 508.

Elere Console in Oriente lo stesso è, che vedemmo poco innan zi adoperato per Generale d'Armata da Anastasio Augusti nella guerra co i Persiani. Venanzio Console Occidentale si truo va appellato ne i Fasti Juniore a distinzione dell'altro Venanzio che vedemmo Console nell' Anno precedente. Venuta la Prima vera, Clodoveo Re de' Franchi continuò le sue conquiste sopra gl abbattuti Visigoti con impadronirsi di Tolosa, Capitale del Regnloro in que' tempi, e con portar via di colà tutti i tesori già ammas sati dall'ucciso Re Alarico. Quindi passò all'assedio della Città c Engouléme, e quando si credea, che avesse da costargli gran tem po e fatica la presa di quella Città pel grosso presidio de' Visigoti tardò poco a cadere una parte delle mura: accidente, che forzò disensori ad arrendersi. Se n'andò poscia a Tours, per sare le sui divozioni ed offerte a San Martino, riconoscendo dalla protezione di lui il buon successo dell'armi sue; e nello stesso tempo inviò li sua Armata all'assedio della Città d'Arles, riguardevolissima in que' tempi, e chiamata picciola Roma da Ausonio. Intanto il Re Teoderico, che non potea di meno di non compiagnere l'abbatti mento de' Visigoti, cioè di un Popolo, con cui avea comune la Na zione, ed in oltre considerava per pericolosa al suo Regno tanta sor tuna dell' Armi de' Franchi, inviò una possente Armata nelle Gal (a) Jordan. lie, fotto il comando d'Ibba Conte (a), chiamato da altri Ebbane ric. cap. 38. suo Generale. Procopio (b) scrive, che Teoderico v'andò in per (b) Piocop. sona; e con lui va d'accordo Cipriano nella Vita di San Cesario de Bel. Got. Vescovo di Arles (c). Certo è almeno, che Ibba trovò impegnat (c) Cypria i Franchi nell'affedio di essa Città d'Arles, durante il quale su in S. Cafavii gran pericolo la vita di quel Santo Vescovo, per sospetti dissemina ti contra di lui d'intelligenza co i Franchi. Strepitavano spezial mente i Giudei contra del Santo; ma infine si trovò essere gli stess Giudei, che tramavano di tradir la Città, e corsero rischio d'esse re messi tutti a filo di spada. Sostennero i Goti e il Popolo con vi gere gl'incomodi di quell'assedio, ancorchè patissero carestia di vi veri.

nus in Vita azud Surium ad diem 27. Augusti, O apud Mabillonium.

veri. Accadde un giorno, che i Franchi vollero impadronirsi del ERA Volz. Ponte fabbricato sul Rodano; e il fatto si ricava da una Lettera del Anno 508. Re Atalarico presso di Cassiodorio (a). V'era alla difesa Tulo, Go- (a) Cassiod. ro di nazione, e parente dello stesso Atalarico; e si gagliarda su la 10. difesa, ch'ei fece co'suoi, che furono obbligati gli aggressori a ritirarsi, con riportar nondimeno esso Tulo delle gloriose serite da quel conflitto. Ci dipigne il Padre Daniello (b) questo fatto coll' (b) Daniel ingegnosa sua eloquenza, come se l'avesse veduto, dicendo, che a France poco a poco andò crescendo la mischia, tanto che vi s'impegnò Tom. I. tutto il nerbo delle due Armate nimiche; e che in fine essendo furiosamente rispinti i Franchi non meno da gli Ostrogoti, che dalla guarnigione de' Visigoti uscita nello stesso tempo dalla Città, surono messi in rotta con un'intera sconsitta; e se noi crediamo a Giordano Istorico, restarono morti sul campo trenta mila Franchi, senza i prigionieri, de' quali il numero fu grande, e verso i quali esercitò la sua carità San Cesario. Vero è, che dalla Lettera del Re Atalarico nulla si ricava di questa sì strepitosa sconfitta de' Franchi In tale occasione. Solamente vi si racconta la resistenza satta da Tulo Goto, per cui non venne fatto a i Franchi di occupare quel Ponte. Contuttociò è fuor di dubbio, che i Franchi furono obbligati ad abbandonar quell'assedio. Procopio scrive, che si ritiraroho per timore de' Goti inviati da Teoderico. In oltre la vittoria, licui fa menzione Giordano, riportata sopra i Franchi da i Goti colla morte di molte migliaia d'essi, si può tenere per certa, argonentandola noi eziandio da quelle parole di Cipriano nella Vita di San Cesario: In Arelato verò Gothis cum Captivorum Immensitae reversis replentur Basilica sacra, repletur etiam domus &c. E otto quest' Anno scrive Cassiodorio (c), che Teoderico Gallias (c) Cassiod. Francorum deprædatione confusas, victis hostibus ac fugatis, suo in Chronic. dquisivit Imperio. Adunque all'armi di lui si dee con tutta ragione attribuir quella vittoria. Ma non è ben certo, se la rotta de' uddetti Franchi seguisse nel presente, o nel susseguente Anno.

In somma così prosperamente su guidata quell'impresa, che il le Teoderico divenne padrone di tutta la Provenza, o sia ch'egli osse acclamato da que' Popoli, e da i Visigoti della sua stessa Naione, o che pertitolo di successione o di acquisto egli ne pretenesse il dominio della Città d'Arles, così dice il suddetto Cipriao: Sic deinde Arelatensis Civitas a Wisigothis ad Ostrogothorum evoluta est Regnum. Perciò Teoderico o nel presente, o nel pros- 1.3. Epist. mo Anno inviò colà Gemello Senatore con dire (d): Præsenti 16.

Anno 508. (a) Caffiod. Epift. 17.

ERA Volg. tempore in Gallias, nobis Deo auxiliante subjugatas, Vicarium: Præfectorum nostramittit auctoritas. Nella seguente Lettera (a) scritta Provincialibus Galliarum, da loro avviso di spedire colà Go mello per loro Governatore. Al medesimo personaggio scrive i

(b) Idem un'altra Lettera (b) di esentar da i tributi il Popolo d'Arles ne Epist. 32.

la quarta Indizione, in premio della lor fedeltà, e de' danni p. (c) Idem titi da i Franchi. In un'altra Lettera (c) manda loro danari e vetovaglie, pel risarcimento delle mura e torri della Città. E in u

Epist. 41. Epist. 44.

(d) Idem altra (d) fa sapere a Gemello d'aver mandati grani dall'Italia pe alimentar l'esercito, senza aggravar la Provincia asslitta per : passate calamità, con ordinargli di farlo trasportare da i grani di Marsilia alle Castella poste sopra la Druenza. Dalla qui Lettera parimente impariamo, che anche Marsilia venne in potre di Teoderico, non so, se perchè la togliesse a i Borgognoni, perchè dianzi essa fosse del dominio de' Visigoti. A questa Cin

1. 4. Erift. 24.

confermò egli tutte le esenzioni concedute da i Principi precede-(e) Idem ti (e), e rilasciò anche il Censo di un anno. Ma mentre Teodeco era intento a gli affari della Gallia, eccoti un improvviso turlne, che venne a trovarlo in Italia. Avea l'Imperadore Anasta, dissimulato finora il suo risentimento contra di Teoderico per a

rotta data all'esercito suo, inviato contra di Mundone, di cui pa-

Comes in Chronico.

lammo all' Anno 505. Ora dunque che intese impegnate e distrite le forze di lui nella Gallia, s' avvisò esfere questo il tempo 2 (f) Marcell. farne vendetta. Marcellino Conte (f) è quegli, che raccontal fatto con dire, che Romano Conte, Capitano de' Domestici, o a delle Guardie del Palazzo Imperiale, e Rustico Conte de gli Scorri, o sia Sopraintendente alle Scuole militari, con cento navi:

mate, dove erano otto mila soldati, furono inviati da esso Imperdore a dare il guasto a i lidi d'Italia, e giunsero fino a Tararo Città antichissima: dopo di che se ne ritornarono a Costantinopo. Marcellino stesso, che pure scriveva in quella Città la sua Croica, detesta il fatto, con chiamare obbrobriosa una tal vittori, perchè sol degna del nome di scorreria da Corsaro. Abbiamo a (g) Gregor. Gregorio Turonense (g), che circa questi tempi Clodoveo Re :

166. 2. c.38. Franchi stando in Tours, ricevette Lettere da Anastasio Augus, con cui il dichiarava Console; laonde egli nella Basilica di San Mitino su vestito di porpora e di manto, e gli su posto il diademan capo. Poscia salito a cavallo passeggiò per la Città, spargendo ne nete d'oro e d'argento, e da quel giorno innanzi fu chiamio Console, o Augusto. Se n'andò finalmente a Parigi, ed ivi stabl

a sedia del Regno, continuata ivi dipoi da i susseguenti Re fino al ERA Volg. resente giorno. Questo titolo d'Augusto è molto inverisimile, nè Anno 508. uffiste, che Anastasio il dichiarasse con ciò Collega nell'Imperio, iccome pensa il Cointio. Nè par credibile, ch' egli fosse creato Console Ordinario, siccome su d'avviso il Cardinal Baronio, nè h'egli disprezzasse sì fatta Dignità, perchè i Fasti non ne parlano. Ionsole Onorario possiam giustamente credere, ch'egli fosse nomilato; e merita plauso l'opinione di Adriano Valesio, e del Padre Pagi, che sotto il nome di Console s' intende la Dignità del Patrijato, cioè la più insigne, che in que' tempi si conferisse da gl' mperadori. Questa poi importava qualche riconoscenza della Sovranità de gli Augusti. Restano ancora Monete d' esso Clodoveo. de gli altri Re primieri de' Franchi, con qualche segno nel rorescio di questa verità, leggendovisi il CONOB. o pure VICTO-RIA AVGG. termini ed espressioni usate nelle Monete de' Greci Augusti, e in quelle de gli antichi Duchi di Napoli, dipendenti la gli Augusti. Abbiamo una strana interpretazione, data dal Pare Harduino alla tuttavia scura parola CONOB. Si sa in oltre da Procopio, (a), che i Franchi non avrebbono creduto sicuro e sta- (a) Procop. ile il possesso e dominio loro nella Gallia, se loro non gliel' aves- de Bell. ero confermato gl' Imperadori. Altrettanto fece Teoderico pel c. 33. tegno d'Italia; e nelle Monete de i Re Ostrogoti, e Visigoti, si sferva talora l'indizio stesso di dipendenza. E' di parere il Cardial Baronio, che Anastasio inviasse a Clodoveo questi contrasegni onore, per animarlo a continuar la guerra contra del Re Teoerico; e questa sembra lodevole conghiettura. Ma potrebbe anhe darsi, come abbiam detto, che Clodoveo stesso, non men di uello, che già fece Teoderico, avesse procacciata a se medesimo a Anastasio la Dignità di Patrizio, per maggiormente assodare i uoi diritti in tante Provincie della Gallia da lui conquistate, che ianzi erano membra del Romano Imperio.



imo .

Anno di Cristo dix. Indizione II.

di SIMMACO Papa 12.

di Anastasio Imperadore 19.

di Teoderico Re 17.

Consoli & IMPORTUNO, senza Collega.

ERA Volg. Anno 509.

BENCHE' presso Marcellino Conte, e ne' Fasti Fiorentini Opportuno sia chiamato questo Console, pure negli altri Fasti e monumenti dell'antichità si truova appellato Importuno. F Console d'Occidente, e vien creduto della Famiglia Decia. I quest' Anno ancora continuò Teoderico la guerra nella Gallia, co pensiero di abbattere Giselico, usurpatore del Regno de' Visigoti e di ricuperar tutto ciò, che era stato occupato da i Franchi, e cl egli pretendeva devoluto al fuo dominio. Sotto a questo Consolat [a] Marius scrive Mario Aventicense [a], che Mammo Capitano de i Goti sac in Chronic, cheggio una parte della Gallia. Scuro è tutto il resto di quelle im prese; perchè niuna Storia ci sa ben conoscere, se continualse, come continuasse la guerra contra de' Franchi, o contra de' Borgo gnoni. Racconta Procopio, che i Franchi con tutto il loro sforza assediarono Carcassona, perchè sama correa, che in quella Citt fossero custoditi i Tesori, pervenuti alle mani del vecchio Re Ala rico nel sacco di Roma. Tra l'altre cose si dicea, che quivi si mira vano i vasi preziosi del Re Salomone, trasportati a Roma da Tit dopo la presa di Gerusalemme. Ma che sopravenendo il Re Teo derico coi Goti, i Franchi per paura sciolsero quell'assedio. Ag giugne appresso, che Teoderico, dopo aver abbattuto Giselico trasferì il Regno de' Visigoti in Amalarico Figliuolo d'una sua Figli uola, con divenirne egli Tutore; e che preso seco tutto il Tesoro che era in Carcassona, frettolosamente se ne ritornò a Ravenna Ma per quanto vedremo, non già ora, ma solamente alla sua mor te restituì Teoderico quel Regno al Nipote, e sece ivi da Padrone e non da Tutore, finche visse. Potrebbe essere succeduto in quest Anno l'assedio di Carcassona. Ma tra perchè gli Storici antichi de Franzesi nulla parlano di questo, anzi ci rappresentano Clodoveo dappoiche furono i suoi rispinti dall'assedio d'Arles, come Princi pe, che avesse deposta la lancia e lo scudo; e perchè Procopio s scuopre poco informato di quegli affari, troppo lontani dal suo paese: nulla di certo si può asserire di questo. Pare bensì, che se non

1/10

10 1

1276

1020

...

: 1

, ,,

al precedente, possa al presente Anno appartenere ciò, che scrive Era Volgi Santo Isidoro [a]. Cioè che Gesalico, appellato Giselico da Proco-Anno 509. pio, il quale s'era fatto riconoscere Re de' Visigoti, uomo quanto [a] Isidorus vile di nascita, altrettanto sprezzabile per la sua dappocaggine, Gothor. crovandosi nella Città di Narbona, quivi su assediato da Gundobato Re de' Borgognoni. La Città fu presa e messa a sacco con grande strage de' suoi, ed egli con molto suo disonore suggi, e andò a rissedere in Barcellona. Resta incerto, se Gundobado sosse in tal congiuntura nimico o amico di Teoderico. Noi certo ritroviam da lì innanzi, che il dominio d'esso Teoderico si stendeva di là dal Rodano. Abbiamo da Gregorio Turonense [b], che Aram Capi- [b] Gregor. ano del Re Teoderico, residente in Arles, avendo conceputi de i 1. 1. cap. 78. sospetti contra dell' Arciprete di Nimes, spedì a quella Città i suoi de Gloria ergenti, per condurlo ad Arles; ma egli miracolosamente scap- Martyrum. bò la burasca. In oltre sappiamo, avere Teoderico scritto ad Iba, o Ida Duce (farà lo stesso Ibba, o sia Ebbane, da noi veduto di opra suo Generale) con ordinargli [c] di restituire alla Chiesa di [c] Cassiod. Narbona i suoi poderi, in esecuzione di quanto avea comandato il 1.4. Epist. defunto Re Alarico. Sicchè scorgiamo, che Teoderico dall'Italia continuava per la Provenza, e per la Provincia di Narbona e Carcassona, il suo dominio fino ai Pirenei; e in breve il mireremo anthe passar oltre fino in Ispagna. L'insolenza praticata nel precelente Anno da Anastasio Augusto, con avere inviata una slotta a accheggiar le spiagge della Calabria, porge motivo di credere, the Teoderico nel presente si accingesse anch'egli a fabbricar navi per avere un' Armata navale, atta ne' bisogni non solo a far resiltenza, ma eziandio a dar battaglia a'nemici, e a trasportare i rani. Scrisse egli perciò varie Lettere [d] ad Abondanzio Preset- [d] Idem o del Pretorio, ad Uvilia Conte del Patrimonio, a Gundinando, l. s. Epist. d Avilso o sia Aiulso, Saioni, cioè Ministri de' Magistrati, con incaricare al primo, di comperar legni, come cipressi, e pini per utta l'Italia, ad effetto di fabbricar mille Dromoni, cioè Navi junghe e veloci da trasporto, così appellate con vocabolo Greco. Ordina anche ad Uvilia, e ad Aiulfo di far tagliare alberi lungo le ive del Po, fapendo, che ve n' ha gran copia a proposito per la abbrica de i Dromoni: comandando ancora, che si tenga libero il orfo del Minio, Olio, Serchio, Tevere, ed Arno, con levarne e siepi poste da i pescatori. Nel medesimo tempo diede gli ordini er provvedere tutta la bisognevol copia di barcaruoli e marinari, cciocchè a dì 13. di Giugno tutta la gran Flotta fosse ben allesti-Qq

Era Volg. ta nel porto di Ravenna. Vedesi ancora il ringraziamento da li Anno 509. fatto al suddetto Presetto del Pretorio, per aver già messe insier tante Navi, e sa abbastanza intendere, che esse erano Legni gro si, e Case da acqua, perchè cadauna portava molti remi, senza ch si vedesse la faccia de'remiganti. Ma noi non sappiamo, che s nastasio recasse altro insulto al reame di Teoderico, nè che tale A mata di esso Re operasse cos' alcuna con apparenza che si ristabilis

fra loro la pace. Accadde ancora in quest' Anno, che facendosi Giuochi Circensi in Roma, spettacolo, che per necessità, non pe volontà Teoderico e gli altri Principi faggi permettevano al Pop lo Romano, Importuno Console, e Teoderico o sia Teodoro Pati [a] Caffiod. zio, favorendo la Fazione Veneta [a], aveano con gente armai 37. 6 /equ. fatto de gl'insulti alla Fazione Prasina, che loro avea dette pu blicamente delle ingiurie. E volendo questi ultimi venire alla Co te a richiamarsi del sofferto aggravio, per istrada erano stati ass liti con insidie, ed uno d'essi rimasto ucciso. Dispiacque sorte Teoderico il fatto; ed affinchè imparassero i potenti a rispettar g inferiori, diede ordine, che i delinquenti comparissero in giud zio, davanti ad Agapito Prefetto di Roma, e a Celiano, per essi re giudicata la loro azione. Scrisse in oltre al Senato e Popolo Re mano, acciocchè da l'innanzi non succedessero disordini ne' pul blici Spettacoli, con intimar pene a chiunque ofasse di strapazza [b] Marcel- Senatori. Per relazione poi di Marcellino Conte [b], accaddent in Chronic. presente Anno un siero incendio in Costantinopoli, che si stese pe gran tratto della Città.

Anno di Cristo dx. Indizione III.

di SIMMACO Papa 13.

di Anastasio Imperadore 20.

di TEODERICO Re 18.

Confole { ANICIO MANLIO SEVERINO BOEZIO, fenza Collega.

A LL' udire i nomi di questo nobilissimo Console, intendono to sto i Letterati, che si parla di Boezio, insigne Scrittore d questi tempi, il quale nella sua Presazione a i Predicamenti di Ari stotele avvisa di aver faticato, durante il suo Consolato, mentre era Imperadore Anastasio, intorno alla versione Latina di quella e d'altre Opere d'Aristotele, le quali cominciarono allora ad ave

qual-

N2 5

4 (

pa M

11

1500 11 Â

, ti

. 26

qualche voga fra i Latini. Era stato Boezio in sua gioventù alle ERA Volg. Scuole d'Atene, con aver quivi imparate le Lettere Greche, etal- Anno 510. mente s'era affezionato alla Scuola d'Aristotele, che dipoi si studiò di far gustare la di lui dottrina a gli altri Romani. A questo Console il Panvinio [a], il Cardinal Baronio [b], e il Relando [c] [a] Panviaggiungono Eutarico, fidati in una Legge del Codice Giustinia-nius in Fastis Consul. neo [d]. Ma siccome offerva il Padre Pagi [e], s'è indebitamen- [b] Baron. te intruso questo Eutarico ne i Fasti moderni. Gli antichi solamen- [c] Reland. te parlano di Boezio. Erasi, come su detto di sopra, ritirato in Fast. Cons. Barcellona Gesalico, intruso nel Trono de' Visigoti. Abbiamo dal- [d]1.10.C. la Cronichetta [f] inserita nella Cronica di Vittor Tunonense, che [e] Pagius in quest' Anno esso Gesalico uccise in Barcellona nel Palazzo Erico, Crit. Baron. enza sapersi chi sia. Ma non passò l'Anno, che Elbane, o sia Eb-Tunonensis sane, o Ibba Capitano del Re Teoderico, cacciò fuori di Spagna Canissi. il medesimo Gesalico, il quale si risugiò in Affrica presso Trasanondo Re de' Vandali. Aggiugne lo stesso Autore, che in Barcelona il Conte, o sia Governatore ivi lasciato da Gesalico, restò anch' egli trucidato. In questa maniera venne Teoderico Re d'Itaia ad effere padrone di tutto quanto godevano i Visigoti in Ispana, che era ben molto, e si stendeva da i Pirenei sino all' Ocea-10. Da una Lettera di lui intendiamo, ch'egli volendo provvedere di buone Leggi e costumi le Provincie coll' aiuto di Dio sottopote al Regno nostro, manda Ampelio, e Liveria in Ispagna, con specificare tutti i doveri del loro ministero, per mettere in buono tato quelle contrade. Facendo noi dunque ora i contialle fignorie sodute allora da Teoderico, troviamo lui dominante per tutta l' talia, e Sicilia. Al Settentrione il vedemmo Signore della Dalnazia, e del Norico, col continuare la giurisdizione sua per la Pannonia Sirmiense, comandando ad una bella porzione della molerna Ungheria, e fors' anche a tutta. Aggiungo ora, che a lui rano sottoposte le due Rezie, e perciò le moderne contrade de i rrigioni, Trento, e il Tirolo. Vedesi un ordine da lui dato [g] [g] Cassiod. Servato Duca delle Rezie, siccome ancora presso di Cassiodorio la Li.Epist.11 formola del Ducato delle Rezie. Nè quì si fermava il suo domiiio: passava anche nella Svevia, la quale, se pur tutta era di lui, bbracciava la Città d' Augusta, Costanza, Tubinga, Ulma, ed ltre Città. Abbiamo una Lettera [b] d'esso Teoderico, scritta a [h] Idem utti i Provinciali, Capillati, Difensori, e Curiali abitanti nella 1.4. Epist. 49 vavia, in cui gli avvisa di spedire per Governatore di quella Proincia Fridibado. E in un' altra [i] scritta a tutti i possessori di [i] Idem 1.5.Epift.15 beni

ERA Volg. beni nella Svavia, dice d'aver loro inviato Severino, perchè se Anno 510. levi da i tributi chiunque si crede ingiustamente oppresso. Laone fe a queste signorie si aggiugne la Provenza col Littorale continu. to sino a i Pirenei, e la maggiore e miglior parte delle Spagne venuta in suo potere, può ognun conoscere, a qual potenza sos falito il Re Teoderico, e che l'Italia sotto il suo governo, selici simo per altro e giusto, aveva ripigliato non poco dell'antico se (a) Anony fplendore. L'Anonimo Valesiano (a) scrive, essere stata cotant la riputazione di Teoderico, ed aver egli trattato così amorevo mente i Popoli confinanti, che spontaneamente si sottoponevar al di lui dominio.

mus Valef.

Goth. l. I. C. 12.

IL resto delle Provincie dianzi signoreggiate da i Visigoti nel' Gallie con Tolosa, già capo del Regno loro, pare che restasse i potere di Clodoveo Re de' Franchi, col quale, e con Gundobado R de' Borgognoni si dee credere, che Teoderico non tardasse molt (b) Procop. a stabilire accordo e pace. Procopio (b) anch'egli scrive, che ve dendo Teoderico di non poter cacciare i Franchi dal paese conqu stato dopo la vittoria riportata sopra il Re Alarico, si contentò che lo ritenessero in lor potere. Circa questi tempi il Re Clodoveo che non dovea peranche aver bene studiata la Legge di Gesù Cri sto, benchè ne avesse abbracciata la Fede, ansante più che mai o dilatare il suo Regno in qualunque maniera, ch'egli potesse, senzi mettersi pensiero se sempre con ragione o giustizia s costume, che si può osservare in non pochi altri Conquistatori], si pose in cuore di far sua la Città di Colonia colle sue dipendenze, dove regnava Sigiberto Re suo parente. Imperciocchè i Franchi in addietro not erano tutti uniti sotto d'un Capo, ma sì bene sotto vari Duci, a'qua li danno gli Scrittori il titolo di Re, perchè cadaun d'essi era indi pendente dall'altro. Per testimonianza dunque di Gregorio Turo (c) Gregor. nense (c), e di Fredegario, mandò segretamente a dire a Cloderi co Figliuolo d'esso Sigiberto: Tuo Padre è divenuto molto vecchio e zoppo. S'egli morisse, tu coll' amicizia nostra acquisteresti il suc Regno. Basto questo all'iniquo Figliuolo, per sar levare di vita i Padre. Avvifato di ciò Clodoveo, e pregato di accettar parte de tesoro di Sigiberto, inviò persone a Colonia, che nel tempo stesse di dividere il tesoro, con un'acetta ammazzarono il paricida Clo derico. Susseguentemente Clodoveo singendosi innocente dell'unc e dell'altro fatto, indusse quel Popolo ad accettarlo per suo Signo re. E' da maravigliarsi, come Gregorio Turonense dopo ciò soggiunga, che Dio abbatteva tutto di i nemici di Clodoveo, ed accresce

Turonensis \$ . 2. cap.40. ,.(

g . r , 6 1315

...0

(- TH.)

1:537

--- (

E L

15.75

4771

.11

100

. . .

H F

112

1 49

a il Regno di lui, perchè egli camminava con retto cuore davanti Era Volg. Dio, ed operava quel solo, che può piacere a Dio. A chiusi oc- Anno 510. hi dovette ben far questa ristessione il Turonense, quando pur gli stesso sa menzione di tante altre iniquità d'esso Clodoveo, esetti dell' insaziabil sua ambizione. Cararico, altro Re de' Franhi, vien creduto, che signoreggiasse verso l'Artesia, e la Picaria (a). Clodoveo col pretesto che nella guerra, tanti anni prima (a) Id. ib. atta contra Siagrio Romano, egli fosse stato neutrale, circumven- cap. 41. um dolis cepit, cioè con infidiose frodi il prese, ed obbligò lui a ırsi Prete, e suo Figliuolo a prendere il Diaconato. E perciocchè ne lamentavano, fece loro tagliar la testa, e s'impadron'i del pro Regno e tesoro. Un altro Re de' Franchi per nome Ragenario, Regnavario (b) era Signore di Cambray, Principe tutto dato al- (b) Id. ib. i lussuria. Clodoveo, dopo aver guadagnato Farrone di lui Congliere, e i suoi Baroni con delle smaniglie e de gli usberghi, creuti d'oro da essi, ma solamente indorati, gli spinse addosso un sercito, ed ebbe in mano lui, e Ricario suo Fratello, ch'egli con cherno uccise di sua mano. Levò ancora di vita Rignomere, che gnoreggiava ne' Cenomanni, oggidi le Maine. Questi ed altri e, e Signorotti Franchi, benchè tutti suoi Parenti, tolse di mezo Clodoveo; e dappoiche su padrone de loro Regni e tesori, su dito una volta dire con questo amaro scherzo: Sfortunato ch' io son, essendo rimasto, come un pellegrino fra la gente straniera, e iuno ho più de' Parenti, che in caso di qualche disavventura mi offa aiutare. Soggiugne il Turonense, ch'egli ciò diceva, non erchè si condolesse della morte loro, ma per vedere, se ne potestrovar alcun altro per ammazzarlo. Credesi ancora, ch'egli saesse guerra alla Bretagna minore, ed abbassasse la potenza di uel Popolo, e l'autorità de i loro Re, come ho accennato di sopra.

Anno di Cristo DXI. Indizione IV.

di Simmaco Papa 14.

di Anastasio Imperadore 21.

di Teoderico Re 19. & 1.

Confoli & SECONDINO, e FELICE.

SEcondino, creato Console, come s'ha da Teosané, ebbe per moglie Magna, Sorella d'Anastasio Imperadore, e per Fijuolo Flavio Ipazio, stato Console nell'Anno 500. Felice, crea-

: 5.

. . . .

1 127

ERA Volg. to Console in Occidente, era nato nella Gallia, o pur discendente

Anno 511. da nobil Famiglia di quel paese, e forse Avolo suo su Flavio Feli ce, stato parimente Console nell' Anno 428. Abbiamo presso Cas (a) Cassiod. siodorio (a) la Lettera scritta dal Re Teoderico nel precedente An 1.2. Epift. I. no ad Anastasio Augusto sindicio certo della ristabilita amicizia fre loro ], in cui l'avvisa dell'elezione fatta di questo Felice Console informandoci con ciò della maniera tenuta in que' tempi, perche tanto in Oriente, che in Occidente fossero accettati unanimamen te i Consoli eletti. Era suggito in Affrica Gesalico, siccome abbian veduto nell'Anno precedente. Quivi fu ben accolto da Trasamon do Re de' Vandali. Teoderico, che il teneva d'occhio dapertutto.

(b) Idem 1.5. Epift.

43.

sto fatto si dolse Teoderico con Trasamondo, con ispedirgli appo sta de gli Ambasciatori, e scrivergli una Lettera, a noi conservati da Cassiodorio (b) suo Segretario. In essa sa doglienze, perchèdi mentico d'essergli Cognato, abbia preso in disesa Gesalico, il quale giunto in Affrica nudo, si sapeva, che carico di danari era state poi trasmesso in paesi sorestieri. Se Trasamondo avea compassioni di lui, dovea ritenerlo. Avendolo mandato via con si buona prov visione d'oro, non poteano se non nascere sospetti di poco buona a micizia e lealtà. Trasamondo sinceramente consesso quanto eri avvenuto, e addusse le sue scuse, per quanto s'ha dalla susseguen

ebbe nuova dell'accoglienza fattagli da esso Re, e che dipoi licen ziato con molte ricchezze s'era portato in paesi stranieri. Di que

in Chronico Goth.

(c) Idem te Lettera (c) di Teoderico. Gli mandò ancora de i regali, e Teo ib. Epist. 44. derico mostro d'averli graditi, ma glieli rimando indietro, avver tendolo di camminar meglio in avvenire. Abbiamo da Santo Isi (d) Isidorus doro (d), che Gesalico non avendo potuto ottener soccorso da Vandali, tornò dall' Affrica, e per paura di Teoderico si ritirò nell Aquitania, dove si fermò nascosto per un Anno. Poscia raunat quanti seguaci potè, se ne tornò in Ispagna con disegno di sar delle sollevazioni; ma dodici miglia lungi da Barcellona raggiunto de Ebbane [ o sia da Ibba ] Generale del Re Teoderico, dopo un: breve battaglia su rotto e messo in suga. Finalmente preso nella Gallia di là dal Fiume Druenza, quivi perdè la vita. Però in quest (e) Procop. Anno cominciò Teoderico a numerare il primo Anno del suo Re de Bel. Got. gno Ispanico, o sia Visigoto, siccome attesta il suddetto Santo Isi

(f) Pagius doro. Procopio (e) scrive, che dopo la morte di Gesalico, succe Crit. Baron. duta nel presente Anno, Teoderico trasserì il Regno della Spagni

508. Gad in Amalarico Figliuolo di una sua Figliuola, con assumerne egl Ann. 511. la tutela. Appoggiato a queste parole il Padre Pagi (f) su d'avvi pum. 15. fo,

1, che veramente seguisse una tal traslazione di dominio. Ma non ERA Volg. Issile. Solamente lasciò Teoderico prima di morire quel Regno Annosia. : Nipote, ed egli finche visse ne su assoluto padrone. Ciò chiaraente è attestato dal suddetto Santo Isidoro, là dove dice, che 'eoderico Hispaniæ Regnum quindecim Annis obtinuit, quod surestiti Amalarico Nepoti suo reliquit. Parimente questa verità si anosce dalle antiche memorie della Spagna, perchè si cominciano a contare gli Anni del Regno di Teoderico, e non già di Amarico. Veggansi presso il Cardinale d'Aguirre (a) i Concili tenuti (a) Aguirro lora in quel Regno, giacche questo saggio Principe, tuttoche A- Cancilior. ano, lasciava a i Vescovi Cattolici la libertà del sacro lor mini- Tom. 2. ero, nè molestava alcuno per cagion della Religione. Lo stesso rocopio aggiugne appresso, che Teoderico coll'inviare Magistraed eserciti nella Gallia e Spagna, diligentemente si studiava di sodar per sempre quelle Corone sulla sua testa.

LE parole ultime di Procopio mi fan sovvenire, che Teoderico, obabilmente circa questi tempi, avendo fatto un trattato co i repidi, ne prese al suo servigio un buon corpo, per inviarlo di residio nella Gallia. Merita attenzione e plauso la premura di que-5 Principe, perchè passando per l'Italia que' Barbari, non infe-Isero danno a gli abitanti. Scrisse egli perciò (b) a Verano Saio- (b) Cassiod. à con avvisarlo del passaggio, che dovea fare per la Venezia e 1.5. Epist. iguria l'esercito de i Gepidi, destinato di guardia alla Gallia, acocchè proccurasse, che nulla mancasse loro di tappe, o sia di vet-'vaglie, nè seguisse saccheggio alcuno nel paese; perciocchè l'imortanza maggiore era il falvare i beni del suo Popolo, in difesa, mon in offesa de' quali egli saceva venir quell' Armata. Ma non istò questo alla somma provvidenza di Teoderico. Nella seguen-Lettera (c) scritta ai Gepidi destinati per le Gallie, sa loro sa- (c) Id.ib. re, aver benegli disposto tutto, affinchè nulla mancasse loro di Epist. 11. veri nel loro passaggio; tuttavia perchè non nascano liti per la rialità o quantità d'essi viveri, aver egli destinato di pagare tre bldi d' oro [ poco diversi da gli Scudi d'oro d'oggidì ] a cadaun loro per ciascuna settimana, acciocchè ognuno a suo talento poscomperarsi ciò, che gli sarà in grado. Termina la Lettera con re: Movete feliciter; ite moderati; tale sit iter vestrum, quai debet esse, qui laborant pro salute cunctorum. Grossa paga, de era questa in paragon della miserabile, che a' tempi nostri si atica co i Soldati, e saggia attenzion di Teoderico per disesa de' dditi suoi. Queste disposizioni e precauzioni vo io credendo, che

Tomo III.

Rr

fpe-

ERA Volg. spezialmente sossero prese da Teoderico, perchè osservava, quai Anno 511. to fosse manesco Clodoveo Re de' Franchi suo confinante nelle Ga lie. Ma per sua buona ventura Clodoveo nel dì 27. di Novembi (a) Gregor. (a) del presente Anno diede fine in Parigi alla sua vita, per quar 1. 2. cap.43. to si crede, in età di quarantacinque Anni, e trenta di Regno Principe glorioso nella Storia Ecclesiastica, perchè il primo, ch abbracciasse la santa Religione di Cristo, e la dilatasse nella su Nazione, che costantemente l'ha dipoi sempre mantenuta, co meritare perciò i Re loro il titolo di Cristianissimi. Principe par mente glorioso nella Storia del Secolo, perchè gran Conquistate re, e il primo, che fondasse l'insigne Monarchia Franzese, stor da più che mai oggidì; ma Principe, che maggiore e più pura gl ria avrebbe conseguito, se alle sue belle doti avesse unito men ambizione, o sia d'ansierà di dilatare il suo Regno anche a sorz di scelleraggini e di crudeltà. Egli lasciò dopo di sè quattro F gliuoli, cioè Teoderico, natogli da una concubina, prima di prei dere per Moglie la piissima Principessa Clotilde, maggiore per con seguente d'età de' suoi Fratelli, e già sperto nel mestier della guer ra. Clodomiro, Childeberto, e Clotario, nati da essa Clotilde furono gli altri suoi Figliuoli, che in quattro parti divisero gli Sta ti del Padre, siccome può vedersi presso gli Storici Franzesi. Nor dimeno a Teoderico toccò molto vantaggio in questa divisione sopr gli altri Fratelli, essendo spezialmente restati in suo dominio tutt i paesi confinanti nella Gallia con gli Ostrogoti, o sia colla giuri dizione di Teoderico Re d'Italia. In quest' Anno seguirono in Cc stantinopoli de i gravissimi sconcerti per cagione della Religione Anastasio Augusto sempre più scoprendosi partigiano e protettor delle Eresie e de gli Eretici, cominciò nell'Anno precedente a per (b) Theo- seguitare Macedonio Vescovo di Costantinopoli (b), Prelato costan te nella disesa del Concilio Calcedonense, e della dottrina della Theodorus Chiesa Cattolica. Nel presente Anno il cacciò in esilio, con susti tuirgli un certo Timoteo Prete. Questi ed altri passi dell'empio Im peradore furono cagione di tumulto nel Popolo. Ma intorno a que sti fatti io rimetto il Lettore a gli Annali Ecclesiastici del Cardina

Baronio, del Padre Pagi, e del Fleury.

phanes in Chronogr. Lector lib. 2 Hiftor.

An

Cont

1.00

14209

130

13 SI

.Cin.

v ià M

.per c

ich. 2012

2 60;

1150

. ::20

.....

1/6

1,16

Anno di Cristo dxii. Indizione v.

di Simmaco Papa 15.

di Anastasio Imperadore 22.

di Teoderico Re 20. e 2.

Confoli & PAOLO, e MUSCHIANO.

REDESI, che il primo di questi Consoli sia Orientale, e il ERA Volg. fecondo Occidentale. E ciò par certo quanto a Paolo, per- Anno 512. nè nell' Antologia Greca si ha un Epigramma, da cui ricaviamo, ne Proclo, Figliuolo di Paolo, avea superato il Padre nel numero e'Consolati. Ma per conto di Muschiano, o sia Musciano, se ne ptrebbe dubitare, trovandosi una Lettera, scritta nell'Ottobre " Papa Simmaco, colla data Post Consulatum Felicis. Qualora vera Console creato in Occidente, si soleva in Roma segnar l'Anp col nome di lui. Per altro questi due Consoli son personaggi nofolo ne' Fasti, ed ignoti nel resto della Storia di questi tempi. iopo la morte di Clodoveo, cessato il rispetto e riguardo, che si pea per quel potente e bellicoso Principe, e spezialmente considesta la division de gli Stati ed interessi fra i suoi Figliuoli: i Goti appero la pace co i Franchi, e loro levarono parte del paese, ocapato dopo la rotta data al Re Alarico. Gregorio Turonense (a) (a) Gregorio Turonense (a) Turonensis equel solo, che attesta il fatto con dire: Gothi verò quum post 1.3.c.3. & Ablodovechi mortem Multa de his, que ille adquisiverat, perva- 21. Ment &c. Lo stesso Autore più sopra ci lascia intendere, che essi soti s'erano impadroniti della Città di Rodes, e ne aveano per Ispetti cacciato San Quinziano Vescovo, che passò dipoi alla (hiefa d'Auvergne per opera di Teoderico Re Figliuolo di Clodovo. Ma Teoderico Re d'Italia, che più amava la pace, che la perra, e di conservare, che d'accrescere le sue conquiste, dovette r cessare quel suoco, giacchè troviamo, che da l'i innanzi egli laiò in quiete i Franchi; ed all'incontro i Franchi non osarono in a vita di turbare i di lui Stati, perchè ne conoscevano ben la posinza e il valore. Sappiamo parimente, ch'egli mantenne buona sce con Gundobado Re de'Borgognoni. In somma la riverenza irso di questo Principe, e il timore d'averlo nemico, tenne in fren tutti i Re Barbari, finchè egli visse, e regnò, con essersi poi satenati tutti dopo la morte di lui. Sempre più crescendo il mal ilento di Anastasso Imperadore contra del Cattolicismo, e stu-Rr 2

ERA Volg. diandosi egli più che mai d'abolire il facro Concilio Calcedonense

Anno 512, perchè alle di lui novità introdotte nell' Inno Trisagio non volev no i Cattolici acconsentire, anzi s'opponevano con fermezza: pi (a) Marcel- ordine suo, secondochè abbiamo da Marcellino Conte (a), ne s in Chronico, rono molti uccisi. Questa crudeltà mise il Popolo di Costantinopo in furore, e si formò una terribil sedizione, che abbattè le Imm gini e Statue di lui, ammazzò varie persone, attaccò il suoco molte case, e dimandò per Imperadore Ariobindo, Marito di Gi liana Figliuola del già Imperador d'Occidente Olibrio, il qua fe ne fuggì, affinchè non fosse creduto complice di questo attent to. Anastasio, essendo comparso nel Circo senza Diadema, co belle promesse e molti spergiuri placò l'infuriato Popolo; ma p co stette a far peggio di prima, con aver sopra tutto cacciato: efilio Flaviano Patriarca Cattolico di Antiochia, e fatte altre ne (b) Suidas vità, descritte nella Storia Ecclesiastica. Per attestato di Suida (l in Excerptis egli vendeva tutti i Magistrati, e per danari assolveva qualunqu Histor. Byz. delinquente, che non fosse povero. L'avarizia sua su cagione, cl restassero senza soldati le Provincie, e però esposte a tutte le inse lenze de' Barbari. Aggiugne Marcellino, che nel presente Ann fu introdotta la Nazione de gli Eruli nelle terre e Città de' Rom. ni, cioè dell'Imperio Greco, senza spiegare, per ordine di chi e in favore di chi quella gente venisse. La Lettera di Simmaco Pa pa, mentovata di sopra, su scritta in questi tempi a i Cattolic dell'Illirico, della Dardania, e d'ambedue le Tracie. Avea il Ro mano Pontefice avuta contezza della persecuzione mossa dall'infel lonito Imperadore contra de'difensori della vera dottrina della Chie sa; e però con questa Lettera sece loro coraggio, animandoli toltenere ogni più acerbo trattamento per la Fede ortodossa. Rar porta in oltre il Cardinal Baronio un'altra Lettera scritta ad esse Papa Simmaco dalla Chiesa Orientale, in cui si vede la profession di Fede di que' Vescovi, e le ragioni loro di non essere rigettatia ca



gion della memoria di Acacio già Vescovo di Costantinopoli.

Anno

Anno di Cristo di Indizione vi.

di SIMMACO Papa 16.

di Anastasio Imperadore 23.

di Teoderico Re 21. e 3.

Consoli & PROBO, e CLEMENTINO.

CECONDO il Padre Pagi, Clementino fu Confole Orientale; e ERA Volg. Probo Occidentale, perchè della Famiglia Anicia. Non ab. Anno 513. nam chiara notizia di questo. Certo è, che Probo è diverso dall' altro, che su Console nell' Anno 502. Nè sussiste, che all' Anno resente s'abbiano da rapportare due Iscrizioni riferite l'una dall' Aringhio e dal Padre Sirmondo, ell'altra presso il Fleetwod, dove legge PROBVS IVNIOR. Esse appartengono all'Anno 523. su scritta nel presente Anno una Lettera da Papa Simmaco (a) ai (a) Confil. Vescovi delle Gallie intorno alla divisione della Provenza tra le Labb. Tom. Chiese di Arles e di Vienna. E perciocche da essa apparisce, che an Cesario Vescovo di Arles si trovava in que' tempi in Roma, erciò a quest' Anno, e non già all' Anno 508. come su d'avviso il Cardinal Baronio (b), si dee riferire ciò, che scrive di quel santo (b) Baron. llignano in tempi torbidi di guerra i sospetti. Fu accusato da qual- in Vita S. he maligno San Cesario a gli Ufiziali di Teoderico Re d'Italia, Casarii a-gnoreggiante in Arles, quasi che egli tenesse corrispondenza co i lon. Tom.I. Franchi, o meditasse tradimenti. Fu perciò sotto buona guardia Act. Sanst. ondotto fino a Ravenna, e presentato al Re Teoderico, il quale iverentemente alzatosi in piedi, e cavatasi di capo la beretta, con utta cortesia l'accolse. Fattegli poi placidamente molte interroazioni intorno a i suoi Goti, e al Popolo d'Arles, e ben guatato il renerabile aspetto, e la sua intrepidezza, cagionata dalla buona oscienza, il licenziò contento di lui. Giunto all'albergo, eccoti n Messo di Teoderico, che gli porta in dono un Piatto d'argento, esante circa sessanta Libre, con sopra trecento Soldi, equivaleni in circa a gli Scudi d'oro de gli ultimi Secoli. Fece il buon Santo endere quel Piatto con impiegarne successivamente il prezzo in iscattare de i prigionieri: il che risaputo dal Re e dalla Corte tut-1, si raddoppiò la stima e l'ammirazione della virtù di San Cesaio. Passò egli dipoi a Roma per visitar Papa Simmaco, e i Senaori, edopo aver ottenuta la conferma della dignità di Metropoli-

Anno 513. di portar le Dalmatiche nella stessa guisa, che portavano allora Diaconi della Chiesa Romana: gloriosamente se ne ritornò ad Ar les alla sua residenza. Continuarono intanto, anzi andarono cre scendo nelle Chiese d'Oriente le rivoluzioni per savore dato da A nastasio Augusto a gli Eretici, e spezialmente su in quest' Anno mandato in esilio Elia Vescovo di Gerusalemme: intorno a che i possono consultare gli Annali Ecclesiastici. Godevano in questo men tre una buona pace le Chiese e i Popoli dell'Italia, Gallia, e Spagna, per la saggia condotta, e pel buon governo del Re Teoderi co, il quale oltre al non mettere mano ne gli affari spettanti alla Religion de' suoi Popoli, rispettava, sebbene Ariano di credenza i Papi, e tutti i Vescovi, e sacri Ministri del Cattolicismo.

Anno di Cristo di Indizione vii.

di Ormisda Papa I.

di Anastasio Imperadore 24.

di Teoderico Re 22. e 4.

Confole { il SENATORE, fenza Collega.

OL nome di Senatore venne in questi tempi comunemente chiamato Magno Aurelio Cassiodorio, cioè quell'infigne Scrittore, che non meno colle Lettere del Secolo, che colle sacre, illustrò non poco l'Italia. Alcuni gli han dato il Prenome di Marco, ma siccome nella Vita di lui osservò il Padre Garezio Benedettino. Magno, e non Marco, su appellato. Aveva egli conseguito oltre ad altre Dignità quella di Questore, e di Prefetto del Pretorio; era ornato del titolo di Patrizio; e da Teoderico Re, che l'amava e stimava assaissimo, su nel presente Anno decorato dell'onore del Consolato. Non è ben chiaro, se fosse per eccellenza chiamato Senatore, o pure se quel sesse un altro suo Cognome, o nobile Sopranome. Diede fine in quest' Anno al Pontificato, e alla sua vita Papa Simmaco nel di 19. di Luglio: Pontefice, che passò i suoi giorni fra moltiguai e gravi perfecuzioni, contra di lui mosse da alcuni prepotenti Magnati Romani, in mezzo alle quali Dio il confervò illefo. Ch'egli non fosse, quale vollero farlo credere i suoi avversarj, possono eziandio servire a provarlo le riguardevoli Fabbriche facre da lui fatte in Roma, e la magnificenza di tanti vasi, e lavori d'oro e d'argento, ch'egli dond alle Chiese. Se ne legge il . 64

1061

1,75

. . . . .

10: 12

4 .

Jan

nieno catalogo nella di lui Vita presso Anastasio (a). Ebbe per Suc- ERA Volz. essore Ormisda di nazione Campano, o sia da Capoa, che su con- Anno 514. ecrato nel di 27. di Luglio. Racconta Cassiodorio (b) con giubilo (a) Anast. nella sua Cronica, che essendo egli Console, cioè nel presente An- in Vit. Simho, per gloria de' tempi del Re Teoderico, raunato il Clero e Po- mach. volo Romano, per opera di lui tornò la concordia nella Chiesa Ro. inChronico. nana. Il che fa intendere, come di sopra accennai, che vivente Papa Simmaco non si pose mai fine alla discordia inforta per cagione dello Scisma di Lorenzo; e il Cardinal Baronio anch'egli notò coll'autorità di San Gregorio Magno, che alcuni Sacerdoti dabbene l'ettero saldi, anche dopo la decision de' Goncilj, nel partito d'eso Lorenzo. Terminata poi la vita dell'uno e dell'altro, cessaro-10 tutte le gare e dissensioni, e concordemente ogni fazione conrenne nell'elezione di Papa Ormisda: al che si dee credere, che ontribuisse non poco l'autorità e buona maniera di Cassiodorio Console. Le continuate novità e crudeltà di Anastasso Imperadore ontra della dottrina Cattolica, e de' seguaci di essa, surono cagioie in fine, che l'ossequio de Sudditi degenerasse in maggiori impazienze, e in un'aperta strepitosa ribellione. Era cominciato molo prima questo incendio; maggiormente esso divampò nell'Anno resente. I Popoli della Scitia (c), della Misia, e d'altre Provin- (c) Theoie d'Oriente, incitarono Vitaliano Scita, Figliuolo di Patriciolo, phanes in Chronogr. Nipote d'Aspare, di cui molto su parlato di sopra, che era alloa Conte, o sia Comandante delle Milizie collegate, a prendere armi contra dell' empio Imperadore. Pertanto egli tirò a sè la naggior parte delle truppe Cesaree, occupò le vettovaglie, ed un' mmensa somma d'oro, inviata per pagare le soldatesche. Ed esendo uscito in campagna contra di lui, con un' Armata di settanla cinque mila persone Ipazio Figliuolo di Secondino o sia Seconiano Patrizio, e di una Sorella d'Anastasio Augusto, già stato Confole, gli diede Vitaliano una gran rotta, e il fece prigione. Però in un tumulto suscitato in Costantinopoli, il Popolo lasciò uscir elle voci, che acclamarono Imperadore lo stesso Vitaliano, di maiera che intimorito Anastasso andò a nascondersi. Ora nel presene Anno per attestato di Marcellino Conte (d), Vitaliano con un (d) Marcelsercito di più di sessanta mila combattenti, fra quali erano assais- lin. Comes mi Unni e Bulgari, dopo aver prese alcune Città, ed ucciso Ciril-inChronico. Generale della Tracia per Anastasio Augusto, si presentò con uell'Armata davanti a Costantinopoli. Veggendo Anastasio in mal unto i suoi affari, altro ripiego non ebbe, che di spedire alcuni

Era Volg. Senatori a Vitaliano, per trattar di pace. Vitaliano, che non ave Anno 514. va in cuore altro disegno, che di difendere l'oppressa Religion Cat tolica, dimandò, che Macedonio Vescovo di Costantinopoli, e Fla viano d'Antiochia, con tutti gli altri Vescovi Cattolici sossero ri messi in possesso delle lor Chiese, e che si raunasse un Concilio a cui intervenisse il Pontefice Romano, e gli altri Vescovi, per di faminare e levar via le dissensioni intorno alla Religione. Costa vano poco ad Anastasio le promesse e i giuramenti, o per dir me glio gli spergiuri. S'obbligò egli a tutto; altrettanto secero i Se natorie Magistrati. Dopo di che Vitaliano si ritirò da Costantino poli, e tornò coll'esercito suo nella Mesia. Allora l'astuto Anasta sio, per sar pur credere alla gente credula, ch'egli dicea daddove ro, intimò un Concilio da tenersi in Eraclea, e nel Dicembre de presente Anno scrisse una Lettera, rapportata dal Cardinal Baro nio, a Papa Ormisda, invitandolo ad intervenirvi con que' Vesco vi, che gli piacesse d'eleggere. Le stesse premure fece egli dipo con altra Lettera al Senato Romano. Ma qual esito avessero le pro messe d'Anastasio, in breve si scoprirà.

Anno di Cristo DXV. Indizione VIII.

di Ormisda Papa 2.

di Anastasio Imperadore 25.

di Teoderico Re 23. e 5.

Consoli { ANTEMIO, e FIORENZO.

REDESI, che Antemio fosse Console Orientale, e Fioren zo Occidentale. Non aveva il Re Teoderico Figliuolo massimi alcuno, a cui potesse tramandare la Corona del suo Regno. Un'unica Figliuola del matrimonio di Audeselda Sorella di Clodoveo Re de' Franchi, per nome Amalasunta, gli restava, e giacche questa dovea essere l'Erede sua, cominciò per tempo a pensare, in chi si avesse da collocare questo prezioso pegno. La Famiglia Amalastra i Goti era considerata la più nobile dell'altre; da questa era uscito Teoderico stesso; e da questa pur discendea Eutarico sopranominato Cillica. Lui dunque elesse Teoderico per suo Genero, e nel presente Anno seguirono le nozze con Amalasunta. Credette intanto il Pontesice Ormisda, che Anastasio Imperadore da dovero si sosse applicato a trattar della pace ed unità della Chiesa, e sosse per dar mano alla celebrazione del Concilio destinato in Eraclea;

, 0.

però inviò a Costantinopoli i suoi Legati. Furono questi Enno- ERA Volg. io [ scorrettamente chiamato Evodio da Teofane ] celebre Scritto- Anno 515. e di questi tempi, già divenuto Vescovo di Pavia, Fortunato Vecovo [forse di Todi], Venanzio Prete, e Vitaliano Diacono. Anlarono i Legati, seco portando le Istruzioni della Sede Apostolica, iferite dal Cardinal Baronio; furono ben accolti da Anastasio, ma trovarono in fine delusi delle loro speranze. Anastasio altro in nente non avea, che di calmare i moti del Popolo di Costantinooli, e di far deporre l'armi a Vitaliano Scita, che si protestava Difensor della Chiesa e della vera Dottrina. Perchè i Legati preendeano, che si abolisse la memoria d'Acacio, che era tuttavia ara a i Costantinopolitani, si servì Anastasio di questa lor pretenone, per iscreditar essi presso il Popolo, e nel medesimo tempo er guadagnare in favor suo il Popolo stesso. Abbiamo da Teofane, (a) che Papa Ormisda fu sollecitato alla spedizione de' suddetti Le- (a) Theoph. ati anche per parte del Re Teoderico, e di Vitaliano: segno, che in Chronog. leoderico ne doveva avere ricevuti gl'impulsi o da Anastasio Auusto, o da Vitaliano, col quale probabilmente egli manteneva uona intelligenza, per tener basso l'Imperadore dopo l'insulto sat-) alle spiaggie d'Italia nell' Anno 508. Terminò i suoi giorni nel prrente Anno, per testimonianza di Marcellino Conte (b) Arian- (b) Marcela Imperadrice, mal contenta d'aver preso per Marito, e creato in Chronico. mperadore, chi era poi divenuto persecutor della Chiesa. Non meita essa il brutto epitasio, che le sece il Cardinal Baronio, da che appiamo, che anch' ella detestava la condotta dell'eretico Consor-2. Dal medesimo Marcellino, e da Teofane intendiamo, che gli Inni, cioè i Tartari, secero varie scorrerie in quest' Anno, e bararamente faccheggiarono l'Armenia, la Cappadocia, la Galazia, il Ponto. Siccome ancora essere riuscito a Secondino, o sia Seconiiano, di riavere libero dalle mani di Vitaliano il suo Figliuolo Ilazio, con pagargli una gran somma d'oro pel suo riscatto. Per alro continuando lo stesso Vitaliano Conte più che mai la guerra conira di Anastasso, tornò questi ad inviargli de' Senatori con ricchi egali per trattar di pace, e il dichiarò Generale dell'armi Cesaee per la Tracia.

Anno di Cristo davi. Indizione ix.

di Ormisda Papa 3.

di Anastasio Imperadore 26.

di Teoderico Re 24. e 6.

Console & PIETRO, senza Collega.

Anno 516.

ERA Volg. TU questo Console creato in Occidente. Per maggiorment ingannare i Cattolici, mandò in quest' Anno Anastasio In peradore due suoi Ambasciatori a Papa Ormisda, ed insieme un Profession di Fede, in cui a riserva del non acconsentire alla ripre vazion d' Acacio, egli si mostrò attaccatissimo alla vera dottrin della Chiesa. Inganni surono tutti questi. Di tali artifizi si servì astuto Augusto per tirar dalla sua i Popoli sollevati, e dappoich ebbe ottenuto il suo intento, e con ciò indebolita la fazione di V taliano Conte, gli tolse il Generalato accordatogli nell' Anno pri cedente, e lo diede a Rufino. Vitaliano per attestato di Nicese (a) Niceph. ro (a), si ritirò a casa sua con attendere dipoi a menare una vis 1.16.6.8. tranquilla. Maggiormente però crebbero i disordini della Chies in Oriente, con trovarsi nulladimeno assaissimi, che sostenevar il partito Cattolico, e mantenevano l'unione con Papa Ormisda Pontefice, che adempiendo le parti del facro suo ministero non tri lasciava diligenza veruna per provvedere a i bisogni del Cattolici mo in vari luoghi afflitto. In tanto il Re Teoderico, godendo e f cendo godere a i suoi Popoli i frutti di una invidiabil pace, atter deva a far delle suntuose sabbriche, e a ristaurare le mura del (b) Anony- Città. Racconta l'Anonimo Valesiano (b), ch'egli perfeziondi Ravenna il Palazzo Regale, tuttochè non arrivasse a dedicarle come si costumava allora con gran solennità. Fece ancora de i Po tici intorno al Palazzo. Abbiamo parimente dall' Autore della V

Calliflus

His Sanct. ad diem 5. Maii.

Hilariin A. ta di Santo Ilaro (c), Fondatore del Monistero della Galeata al radici dell'Apennino nella Romagna verso la Terra di Civitella che Teoderico fabbricò un Palazzo in que' contorni presso il Fium Bedente, per godere dell' aria pura della montagna. In Veron fece fabbricar le Terme, o sia il Bagno, e un magnifico Palazzo e un Portico continuato da una Porta della Città fino al medesimo Pe lazzo. Fece anche rifare in essa Città l'Acquedotto, che da gra tempo era distrutto, e v'introdusse l'Acqua. Circondò similmer

te di nuove mura quella Città, ampliandola, per quanto si pu

con-

11116

in the

onghietturare. In Ticino, o sia in Pavia, sabbricò un Palazzo, ERA Volgi e Terme, l'Anfiteatro, ed altre mura. Simili benefizi comparti Anno 516. daltre Città. Attese del pari a sar siorire la mercatura e il comnercio, e venivano allegramente in Italia i Mercatanti stranieri a rafficare. Tale era l'esattezza e buona regola del suo Governo, he si potea tenere alla campagna oro ed argento colla stessa sicureza, che fra le mura delle Città. Scrive in oltre il fuddetto Autoe, essere allora stato in uso per tutta Italia, che non si chiudevano mai le Porte delle Città, di maniera che in qualunque ora che ivolesse di di e di notte, potevano i Cittadini andare e venire, ed ttendere a i loro interessi, senza timore de i malviventi. Giunse 'tempi di questo Principe ad essere sì grande l'abbondanza, che er un Soldo, o sia Scudo d'oro, si avevano sessanta Moggia di frunento [ doveva essere allora il Moggio ben diverso dal nostro ] e renta Anfore di vino per un soldo. L' ansora conteneva in que' empi tre Moggia. Tale era il governo del Re Teoderico, quanunque egli non sapesse nè leggere nè scrivere, in guisa che a fine i poter sottoscrivere le Lettere e i Memoriali, usava una lamina l'oro, che forata conteneva le quattro prime Lettere del suo none, cioè TEOD. e messa questa sopra la carta, egli colla penna ondotta per que' fori scriveva così abbreviato il suo Nome. Altretanto racconta Procopio (a), che su praticato da Giustino Impera- (a) Procopo ore, Successor d'Anastasio, e Principe senza Lettere.

in Histo are can.

Anno di Cristo di Indizione x.

di Ormisda Papa 4.

di Anastasio Imperadore 27.

di Teoderico Re 25. e 7.

Consoli & FLAVIO ANASTASIO, ed AGAPITO.

U d'opinione il Cardinal Baronio, che questo Flavio Anastasio Console Orientale nell' Anno presente, fosse il medesimo Inastasio Imperadore, e però il chiamò Console per la quarta vola. Così ancora han tenuto altri. Ma prima d'ora hanno offervao il Du Cange (b), il Cardinal Noris (c), e il Padre Pagi (d), (b) Dus on sussisser punto, che Anastasio Augusto abbia preso il quarto Cange Fa-mil. Byzano onsolato. Gli antichi Fasti e le Iscrizioni ci fan conoscere, essere (c) Noris ato persona privata questo Console; ed in fatti egli su Nipote o Epist. Conso ronipote dell'Imperadore, come offervo il suddetto Du-Cange. Crit. Barona Ss

Era Volg. Però è da stupire, come Pietro Relando (a) ultimamente ne'su in Fastis.

(a) Reland. Fasti seguitasse a spacciare per Console di quest' Anno l'Imperade re stesso. Agapito Console Occidentale si truova intitolato Prefe to del Pretorio nelle Lettere di Cassiodorio, e presso Ennodio ha titolo di Patrizio. Terminò il corso di sua vita, secondochè preter de il Padre Pagi, in quest' Anno, o pure nel precedente, come ! (b) Marius Mario Aventicense (b), Gundobado Re de' Borgognoni, il cui R. in Chronic. gno fu di grande estensione nella Gallia, perchè abbracciava la Bogogna moderna, la Savoia, il Delfinato, il Lionese, l'Avignon. le, ed altri paesi di que'contorni. Morì nella credenza Ariana dalla quale, per quante diligenze usasse Santo Avito Vescovo Vienna, egli non giunse mai a staccarsi per paura della sua Nazine, infetta de' medesimi errori. A lui attribuisce Agobardo Arcvescovo di Lione la Legge, che autenticava l'abuso de i Duell, contra del quale scrisse un Opusculo lo stesso Agobardo, come difpra accennammo. Lasciò dopo di sè due Figliuoli, cioè Sigismo. do, e Gundomaro. Ma il solo Sigismondo, che su poi riguarda come Re Santo, ebbe il titolo Regio, e il governo di que' Popol Caratene sua Madre, Principessa Cattolica, e di rara pietà, l'avva allevato nella sua Religione; il perchè imbevuto di questo latti, e co' buoni esempi della Madre, arrivò poi a risplendere per mol-Virtu. Lo stesso Mario Storico scrive, che nell' Anno 515. es. fabbrico il Monistero Agaunense, oggidi di San Maurizio nel contrade de' Valesi, cioè uno de' Monisteri più celebri di quel terpo, quantunque si pretenda da gli Eruditi, che San Sigismondo se lamente il rifabbricasse, perchè fondato molto prima. Gregor-(c) Gregor. Turonense (c) scrive, che tal fabbrica su satta, dappoiche egli su cedette nel Regno al Padre, e però non già nell' Anno 515. n dopo il presente. Quantunque sosse riuscita infruttuosa la spedizine de'Legati Pontificj a Coltantinopoli, ed eglino fossero ritorna a Roma, per significare a Papa Ormisda lo stato infelice delle Chise d'Oriente, senza speranza di profitto a cagione dell'empio Ir peradore, che fomentava le Eresie, e della memoria di Acacia ad abolir la quale non si sapevano indurre vari Popoli, e massim mente quello di Costantinopoli: tuttavia il Romano Pontefice no rallentò le sue premure e diligenze per la causa di Dio. Scrisse petanto varie Lettere in quest' Anno ad Anastasio Augusto, a i V scovi Orientali, e ad altre persone; ed in oltre tornò a spedire Cottantinopoli per suoi Legati il medesimo Ennodio Vescovo di Pvia, che v'era stato prima, e Pellegrino Vescovo di Miseno, co dar

Turonenfis 1.3. cap.5.

lar loro nuove istruzioni, sperando pure di battere tanto il chio- ERA Volg. lo, che l'animo di Anastasio si movesse a dar fine a si perniciosa di- Anno 517. ission delle Chiese (a). Andarono i Legati, ma in vece di conver- (a) Anastas. ire l'empio Augusto, tentò egli di prevertire i medesimi coll'esi-Bibliothec. sizione di regali. Trovata in loro la costanza, che si conveniva misde. , sacri Ministri, e Legati della santa Sede, andò nelle surie, ed ordinò, che s' imbarcassero e sossero condotti in Italia, senza che notessero avere ingresso in alcuna Città. Abbiamo tali notizie da Anastasio Bibliotecario; e sappiamo da altri Storici, che per quela ostinazione di Anastasio Augusto insolentirono sempre più gli Eretici, ed incrudelirono ancora contra de'Cattolici, fra quali trezento cinquanta Monaci Maroniti nella Siria furono trucidati, per-:hè difendevano il Concilio Calcedonense, degni perciò di aver luozo nel Martirologio Romano, ficcome veri Martiri della Chiefa di Dio. Cominciarono circa questi tempi per attestato di Gregorio Turonense (b) a farsi sentire nella Gallia i Corsari Danesi, Popo- (b) Gregor. i Pagani del Baltico, de' quali ne' Secoli susseguenti s' andrà uden- Turonensis lo frequente e sempre funesta menzione. Teodeberto Figliuolo di L'eoderico Re de'Franchi con una forte Armata navale gli assalì, li confise, uccife Clochilarco loro Re, e ritolse a' medesimi il botino, che asportavano dalle spiaggie della Gallia.

Anno di Cristo di Indizione xi.

di Ormisda Papa 5.

di Giustino Imperadore i.

di Teoderico Re 26. e 8.

Confole of MAGNO, fenza Collega.

GIA' è deciso presso gli Eruditi, che questo solo Console, crea- (e) Victor to in Oriente, diede il suo nome a i Fasti nell'Anno presen- Tunonensis te, e che non ebbe per Collega nè Fiorenzo, come pensarono il in Chonton. Panvinio (c), e il Cardinal Baronio (d), nè Agapito per la secon- Novus Inda volta, come ha la Cronica di Vittor Tunonense (e). In Roma quest' Anno fu segnato colla formola di Post Consulatum Agapiti, (g) Evagr. come apparisce da una Lettera di Papa Ormisda, e da un' Iscrizio- 1.3.c. Histor. ne, ch' io ho rapportata altrove (f). Non permise Dio, che più (h) Theoph. lungamente durasse l'empietà e la vita d'Anastasio Imperadore. Ab- (i) Marcell. biamo da Evagrio (g), da Teofane (b), da Marcellino Conte (i), Comes in Chronico. da Cedreno (k), e da altri Storici, ch'egli nel d' 9. di Luglio da (k) Cedren.

(c) Panvin. Fast. Conf. (d) Baron. Annal. Ecc. inChronico. feription.
pag. 418. in Chronog. in Annalib. ERA Volg. una morte improvvisa fu colto, e in tempo, che s'era tornato

in Historia .

commuovere contra di lui il Popolo, edegli studiava le maniere difendersi dalle insidie, che andava sospettando dapertutto. Se ve [a] Zonar. gliam credere a Zonara [a], e Cedreno, Autori ben lontani da qui tempi, e mercatanti talora di favole, Anastasio sece morir mol per tali sospetti ne gli ultimi di di sua vita, e corfero rischio di pe dere in tale occasione la testa anche Giustino, e Giustiniano, ch furono suoi Successori, s'egli non fosse stato atterrito in sogno d un Unomo terribile, che gli disse: Lasciali stare. Così finì di v vere Anastasio, con lasciare dopo di sè una memoria infausta de fuo nome, ed essere riguardato come Eretico e protettore degli I retici, e persecutore della Chiesa di Dio. Molti erano i Nipoti Pronipoti di questo Imperadore; grande era la lor potenza, e ri chezza; contuttociò l'odio e l'avversione, ch'egli s'era guadagni to con tante empietà e crudeltà, ridondò sopra tutti i suoi Parer ti, in guifa che ognun d'essi restò escluso dal Trono Imperiale. 1 [b] Anonym. Anonimo Valesiano [b] spezialmente nomina tre suoi Nipoti, cic

Valesianus.

Pompeo, Probo, ed Ipazio, ciascun de'quali egli desiderava pe suo Successore. Ma vivente ancora Anastasio (soggiugne quell Scrittore, a cui in questo non siamo obbligati a prestar sede ) eg s'avvide, che a niuno toccherebbe l'Imperio, e conobbe poi i fogno, che era riserbato il Trono per Giustino. In fatti dopo l di lui morte per elezione del Senato su conferita la dignità Imperia [s] Precep. le a Giustino, nato per testimonianza di Procopio [c] in Bederia in Hist. Ar-san. cap. 6. na, Città situata ne' confini dell' Illirico e della Tracia, e per

chiamato da alcuni Scrittori Trace, e da altri Illiriciano. Bassiss mi furono i fuoi natali, e da semplice soldato cominciò il corfe

della sua fortuna, e salendo per varj gradi giunse ad essere Sena [d] Evagr. tore, e Prefetto del Pretorio. Evagrio scrive [d], che con frod 1.4. cap. 2. egli salì, e con danari si studiò, che i soldati Pretoriani il dichia

[e] Marcel- rassero Imperadore. Marcellino Conte [e] narra, ch' egli fu elet in Comes to dal Senato. Protesto nondimeno esso Giustino in una Lettera scrit ta in quest' Anno nel d'i primo d'Agosto a Papa Ormisda, d'esserstato alzato contra sua volontà a Dignità si eccelsa; e così dovevi egli scrivere, ancorchè fosse vero il racconto d' Evagrio. Varie ir somma surono le opinioni de gli antichi intorno a ciò; ma poco im

porta in fine il saperne la verità.

QUEL che è certo, non intervenne tumulto o forza nell'elezior di Giustino. Se crediamo a Procopio, Scrittore, che sparge vele no sopra tutto ciò, che riguarda Giustiniano Augusto, Figliuole

di

25:1

-7671

10

100 C

1

- 63

530

:4.

juna Sorella di questo Imperadore, allorchè Giustino sal'i sul Tro- ERA Volg. o Imperiale, si trovava in età decrepita, ruvido di costumi, sto- Anno 518. do, ed in oltre ( cosa non mai avvenuta in addietro nell' Imperio comano) non conosceva Lettere, e nè pure sapeva scrivere il suo ome. Tuttavia grande su sempre la sua Pietà, e ben regolati i 10i costumi, e perciò degno, che Dio l'innalzasse per bene della eligione Cattolica al grado Imperiale. Non ho finora saputo inendere, se non è un errore di stampa, perchè l'accuratissimo Pare Pagi [ a ] scrivesse, che Giustino vien chiamato Anicio da Pru- [a] Pagius enzio nel Libro Primo contra Simmaco. Se Prudenzio nacque nell' Crit. Baron. nno di Cristo 348. come mai può esfere, ch'egli parli di Giustino 518.7.3. letto Imperadore nell'Anno 518? Aveva egli per Moglie Lupina, Barbara di nazione, e già sua Schiava, e Concubina. Muitole il nome, fece chiamarla Elia Marcia Eufemia, e dichiarol-Imperadrice Augusta. Teofane scrive [b], essere stato il Popo- [b] Theoph. , che le diede il nome d' Eufemia. La prima azione di questo in Chronog. ovello Augusto fu quella di nettare il Palazzo da que' malvagi Euuchi, e Ministri, che cooperando colla crudeltà ed empietà d'Aastasio, e favorendo i Manichei, aveano commesse tante iniquicolle morti spezialmente e con gli esilj di tanti Camolici. Un d' li fu Amanzio Eunuco Mastro di Camera del defunto Augusto [c], [c] Marcel. naltro Teocrito, che avea fatto di gran maneggi, e speso molt' Comes in Chronico. o, per ottenere l'Imperio. A costoro non su permesso di vivere iù lungamente. Il Popolo stesso dimandò la loro rovina. Altri br compagni altro gastigo non ebbero, che quello dell'esilio. Non ırdò il pio Imperadore Giustino a richiamare quanti Vescovi Catblici erano stati banditi sotto il Regno di Anastasio, e a far loro estituire le Chiese. E perciocchè aveva conceputa una grande stina del valore, e della pietà di Vitaliano Conte, cioè di quell' Uziale Scita, che ne gli anni addietro avea prese l'armi in savore ella Religion Cattolica, il chiamò alla Corte, e secondochè abiamo da Marcellino Conte, e da Teofane, non passarono sette iorni, che il dichiarò Generale delle milizie. Prese ancora per Duestore Proclo, e se ne servi come della mano diritta, goverandofi co' suoi configli. Procopio scrive, che questo Proclo ebbe saissima autorità, e faceva tutto ad arbitrio suo. Ma noi sappia-10 di Suida [d], ch'egli fu Uomo giusto, disinteressato, che non [d] suidas mmetteva regali, ne scrisse mai Legge alcuna a sproposito, ne in Excerpt. ermife, che si mutassero i vecchi regolamenti. Così Giustino ve- Histor, Byz. fico l'affioma de' Politici: Che un Principe debole con ortimi Mi-

ERA Volg. nistri può uguagliare nel buon governo i migliori. Ma spezialmer Annosis. te Giustino sece risplendere il suo zelo per la Religion Cattolica [a] Cyrillus con avertosto pubblicato un Editto [a], in cui confermò il Sinod in Vita S. Calcadaranse a proprosso la culch rapion di cari Cancili Calcedonense, e promosse la celebrazion di vari Concili, per de Saba. primere gli Eretici, giunti a troppo insolentire sotto d'Anastasio Il Popolo stesso di Costantinopoli con pubbliche grida richiese, ch si condennassero gli Eretici Eutichiani; e Giovanni Patriarca c quella Città tenne un Concilio, in cui fu scomunicato e depost Severo Vescovo intruso d'Antiochia, riposti ne' sacri Dittici i ne mi di San Leone Papa, e di Eufemio, e Macedonio Vescovi Cattol ci di Costantinopoli, morti in esilio. Altri Concili per questo si rono tenuti in Gerusalemme e in Tiro, de' quali si parla ne gli A: nali Ecclesiastici.

> Anno di Cristo dxix. Indizione xii. di Ormisda Papa 6.

di Giustino Imperadore 2.

di Teoderico Re 27. e 9.

Confoli { FLAVIO GIUSTINO AUGUSTO, ed EUTARICO.

Iustino Augusto secondo il costume de' suoi Predecessori, cli procedevano Consoli nel primo Gennaio del loro Imperio prese il Consolato anch'egli in Oriente per quest' Anno. Suo Ce lega in Occidente fu Eutarico, sopranominato Cillica, Genero di Re Teoderico, perchè Marito d'Amalasunta di lui Figliuola. St. bilì una buona concordia Teoderico col novello Augusto, e non p teva dargli più nobil Collega, che creando Console, chi era Gen-[b] Cassiod. ro suo. In una Lettera [b] scritta da Atalarico Re, Figliuolo d'e L.S. Epist.1. fo Eutarico, all' Imperadore Giustino, gli dice: Vos Genitores meum in Italia palmatæ claritate decorastis. La Toga de' Consci era appellata così per le Palme, che ricamate in essa si rimiravno. E di qui si raccoglie la dipendenza del Re d'Italia dall'Imfradore, perchè sebbene il Senato Romano eleggeva quel Consol, che più piaceva a Teoderico, e a' suoi Successori, tuttavia ricorscevano essi la conferma di quella Dignità da gl'Imperadori d'Orie-[c] Idem te. Ora noi abbiamo da Cassiodorio [c], che Eutarico nel fine del' inChronico. Anno precedente s'era portato a Roma, per fare nel Gennaio el presente la sua entrata da Console, e su accolto dal Senato e Pos-

.: :

Romano con gran magnificenza e plauso. Da esso Cassiodorio Era Volg. ali è appellato Dominus noster: il che fa intendere, ch'egli veni- Anno 519. a riguardato come Erede presunto della Corona, e venerato, coie ne' precedenti Secoli furono i Cefari creati da gli Augusti. Dallopracitata Lettera di Atalarico a Giustino Augusto si raccoglie acora, che Eutarico era stato adottato per Figliuolo da esso Impeidore, non già con adozione Legale, ma con quella Onoraria, che praticava allora coll'armi. Volle il Re Teoderico distinguere uesto Consolato da gli altri colla grandiosità de gli Spettacoli, cebrati d'ordine suo, e a spese sue per più giorni in Roma. Cioè ne li Anfiteatri battaglie di fiere, non mai più vedute in quella età, he Trasamondo Re de' Vandali, Amico e Cognato di Teoderico. li avea mandato dall' Affrica. Furono eseguiti con sì superbo aparato e tale magnificenza sì fatti Spettacoli, che ne stupì infin immaco, Legato dell'Imperadore Giustino, che v'intervenne; è si sa, se maggior sosse l'ammirazione o il piacere del Popolo Ronano. Di straordinari regali parimente in tal'occasione furono dipensati non meno ai Goti, che ai Romani, e varie Dignità si viero conferite nella Curia. La mira di Teoderico con tante spese i di affezionare i Romani al Genero Eutarico, già destinato a sucdergli nel Regno. E ne ottenne l'intento, se crediamo a Cassioorio; perciocchè i Romani fecero più istanze, acciocchè egli connuasse la sua dimora presso di loro; ma Eutarico se ne ritornò a avenna, dove si replicarono con tal pompa gli Spettacoli, e tandonativi si fecero a i Goti e Romani, che più splendide comparero quelle Feste, che le pria celebrate in Roma. Non si vuol pedi tacere quanto lascid scritto l'Anonimo Valesiano [a] con dire: [a] Anonylhe Teoderico, avendo dato il Consolato ad Eutarico, trionfo in mus Vales. loma, e in Ravenna; ma che Eutarico era uomo troppo aspro e emico della Religione Cattolica. Un altro motivo di gran giubilo bbe Roma in quest' Anno, da che le Lettere dell'Imperador Giulino, e di Giovanni Cappadoce Vescovo di Costantinopoli, e di Itri Vescovi Orientali, portarono sicurezze, che seguirebbe la pae ed union delle Chiese. Però affrettossi Papa Ormisda a spedire olà i suoi Legati, cioè Germano Vescovo (per quanto conghiettua il Cardinal Baronio) di Capua, e Giovanni Vescovo, non si sa i qual Chiesa, con Blando Prete, e Felice e Dioscoro Diaconi. Compierono questi felicemente il viaggio e le commissioni loro, pezialmente aiutati e protetti, siccome scrive Teofane [b], da [b] Theoph. italiano Conte, potentissimo allora presso l'Imperadore. Oltre in Chrono. Tomo III. Tt

شەر ئا دەس

14%

13FT

.. 6

Era Volg. alla confermazione del Concilio Calcedonense, che era il punti Anno 519, principale, fu cancellato da i sacri Dittici il nome d' Acacio: col anch' essa, che stava tanto a cuore alla Sede Apostolica. Lo stesso fu praticato pel nome d'altri, che aveano comunicato con gli Ere tici; e massimamente per Zenone, ed Anastasio Augusti, Princ pi autori e fomentatori di tante turbolenze nella Chiesa di Dio Cooperò ancora a questa santa opera Giustiniano Nipote di Giust no Augusto, allora Capitan delle Guardie, e poscia Successor nel Imperio, avendone scritto anche a lui Papa Ormisda. Leggon [a] Baron. con piacere presso del Cardinal Baronio [a] le Relazioni e Letter Annal. Ecc. di quanto occorse in sì lieta congiuntura.

> Anno di Cristo DXX. Indizione XIII. di Ormisda Papa 7. di Giustino Imperadore 3. di TEODERICO Re 28. e 10.

Confoli { VITALIANO; e RUSTICIO.

I Italiano su Console Orientale, Rustico Occidentale in que' Anno. Rusticio piuttosto che Rustico su egli appellato, pe-[b] Thef. chè tale si truova il suo Cognome in un'antica Iscrizione [b],: nella Cronica Alessandrina [c], e ne' Fasti Alessandrini [d]. L. Vittor Tunonense [e] vien detto Rusticione. Quanto a Vitalian, [c] Chron. egli è lo stesso, che abbiam veduto di sopra coll'armi in mano co-[d] Fastis tra dell'Imperadore Anastasio: Figlinolo di Patricio, o sia Patrici-Alexandri- lo, Nipote d'Aspare, e Pronipote d'Ardaburio, personaggi sama [e] Vistor nella Storia di questi tempi, siccome abbiam veduto di sopra. El Tunonensis egli stato richiamato, siccome dicemmo, alla Corte da Giustin in Chronico, egli stato richiamato, siccome dicemmo, alla Corte da Giustinia Augusto, dichiarato Generale delle milizie, e promosso in que' Anno alla dignità del Consolato, con sapersi in oltre, che il so credito e potere in Corte, e la sua confidenza presso di Giustin, davano ne gli occhi d'ognuno. Ma cotanto innalzamento suo sucgione della sua rovina, o pur egli su esaltato per più facilmen: [f] Marcel- rovinarlo. Abbiamo da Marcellino Conte [f], che nel Mese selin. Comes timo del suo Consolato egli su nel Palazzo Imperiale assalito, e ca sedici ferite levato dal Mondo, restando in tal occasione trucidat due suoi Sergenti Celeriano e Paolo. La cagione della caduta i questo insigne personaggio, viene attribuita da Evagrio [g] a un

Icription.

pag. 418.

erversa politica di Giustino Augusto, il quale temendo, ch'egli ERA Volgo er essere persona di tanta riputazione potesse tentare delle novità Anno 520. mili alle precedenti, l'adescò con tanti onori, per sargli poi leare la vita. Probabilmente Evagrio prestò quì fede a Zacheria torico Eutichiano, e pieno di mal talento contra di Giustino Imerador Cattolico. Crede il Cardinal Baronio, che Vitaliano, perhè favoriva i Monaci Sciti, passasse nel partito de gli Eretici, e he perciò Giustino il facesse ammazzare. Ma siccome osservaroo il Cardinal Noris, e il Padre Pagi, Vitaliano fu sempre unitismo colla Chiesa Cattolica, e nimico de gli Eretici. E se voglia-10 poi credere a Procopio [a], Giustiniano Nipote di Giustino que- [2] Procop. li su, che con promessa d'impunità per le passate sedizioni, e in Histor. on giuramenti di buona amistà, e con prenderlo per Fratello, tras-: Vitaliano alla Corte, e poscia inspirati de i sospetti contra di lui ll'Augusto Zio, il fece uccidere, forse dispiacendogli la troppa onfidenza in lui posta da Giustino, e temendo d'averlo oppositoe, o concorrente nella succession dell' Imperio. Comunque sia, iiustino non sece rumore nè risentimento alcuno per questo ammazamento, o perchè si trattava di un suo Nipote, o perchè era anh' egli complice del fatto; e Giustiniano crebbe maggiormente da tinnanzi in autorità e potenza. In una Lettera di Possessore Vecovo a Papa Ormisda, scritta nell' Anno presente, è parlato de' ibri di Fausto Riense, e v'ha queste parole: Filii quoque vestri Lagistri militum Vitalianus, O Justinianus super hac re rescripto seatitudinis vestræ informari desiderant. Dal che si vede, che liustiniano al pari di Vitaliano era salito al posto di Generale del-: Milizie; ma Vitaliano precedeva. Ancorchè fosse seguita la riuion delle Chiese per opera del Cattolico Imperador Giustino, e i Giovanni Vescovo di Costantinopoli, che terminò i suoi giorni a quest' Anno con avere per Successore Epifanio: tuttavia restavalo alcune dispute di dottrina, per cagion di una proposizione celere nella Storia Ecclesiastica De uno de Trinitate passo; ne erano d' ccordo alcune Chiese d'Oriente, spezialmente quella di Costantiiopoli, colla Sede Apostolica intorno al levare da i Dittici i nomi di lcuni Vescovi, e al tollerarvene de gli altri. Fu sopra ciò tenuto n Concilio in Costantinopoli, e dipoi spediti da esso Concilio i Leatia Papa Ormisda. Lo stesso Giustino Augusto anch'egli premuoso di veder estinte le disserenze tutte intorno alla Religione, e lla Disciplina Ecclesiastica, spedi al medesimo Romano Pontesice irato Maestro dello Scrigno per suo Ambasciatore, acciocchè seco

Tt

, A ]

Ful

lan.

Pu

· 200

11 are of a

SIC.

1101

:Ra

Era Volg. trattasse de'correnti affari, riconoscendo anch' egli non meno cl i Vescovi, il privilegio singolare de'Successori di San Pietro, ne governo della Chiesa universale, e nelle decisioni intorno alla do trina, che han da seguitare i Fedeli. Sopra questi punti ha da coi sultare il Lettore la Storia Ecclesiastica.

Anno di Cristo dxxi. Indizione xiv.

di Ormisda Papa 8.

di Giustino Imperadore 4.

di TEODERICO Re 29. & II.

Confoli & FLAVIO GIUSTINIANO, e VALERIO.

TN Oriente su Console Giustiniano; Valerio in Occidente. Et I già divenuto Giustiniano l'Arbitro dell' Imperio in Oriente, per essere Nipote dell'Imperadore, e considerato come suo Succe fore, e sì ancora perchè Giustino Augusto aggravato da gli ani volentieri scaricava sopra le spalle del giovane Nipote il peso de governo. Pertanto egli volle in quest' Anno comparire ornato ai che dell'illustre Dignità del Consolato; e per non essere da men di Eutarico Genero del Re Teoderico, che sì splendida compars avea fatto in Roma, anch' egli fece così magnifiche feste in Costar (a) Marcel- tinopoli, che al dire di Marcellino Conte (a), il suo Consolato rit inClimico. sci il più samoso di quanti mai vide l'Oriente. Imperciocche spes dugento ottantotto mila Soldi [cioè monete d'oro quasi equivalent allo Scudo d'oro de' nostri tempi I in tanti donativi al Popolo, e i vari Spettacoli e Macchine. Nell' Anfireatro in un fol giorno fec far la caccia di venti Lioni, di trenta Pardi, e d'altre Fiere. Sun tuosi surono i Giuochi Circensi, ne'quali nondimeno egli negò a pazzo Popolo l'ultima Mappa, cioè non volle mandare il segno de corso de' Cavalli; e dopo avere ben regalato i Carrettieri, libera mente ancora loro donò assaissimi Cavalli con tutte le lor bardatt re. Nel presente Anno Ormisda, Papa prudentissimo, veggende le gravi difficultà, che s'incontravano tuttavia in Oriente per fa levare da i sacri Dittici i nomi spezialmente di alcuni già Vescov di Coltantinopoli, tenuti da i Greci per Uomini di santa vita, di credenza Cattolica: saggiamente rimise l'affare ad Epifanio Pa triarca di Costantinopoli, con dichiararlo per tal funzione Vicaridella Sedia Apostolica. Terminò la sua vita in quest' Anno Enno dio, Vescovo di Pavia, celebre per gli suoi scritti, e per due amba

cerie alla Corte Imperiale di Costantinopoli, come Legato Pontiicio. Fu egli registrato nel ruolo de' Santi: cosa non difficile ne' jecoli d'allora.

Anno di Cristo di Indizione xv.

Era Volg. ANNO 522.

di Ormisda Papa 9.

di GIUSTINO Imperadore 5.

di Teoderico Re 30. e 12.

Consoli & SIMMACO, e BOEZIO.

CICCOME diligentemente osservò il Padre Sirmondo, e dopo lui sil Pagi, con addurre un passo del Libro Secondo de Consolaione di Boezio, questi due Consoli surono creati in Occidente, ed rano amendue Figliuoli di Anicio Manlio Severino Boezio, rinonato Scrittore di questi tempi. A Simmaco su posto quel nome, o ja Cognome, o sia Sopranome dal lato della Madre, Figliuola di 'immaco, stato Console nell' Anno 483. Il secondo de' Figliuoli bbe il nome di Boezio, comune al Padre, che su Console nell' An-10 510. e all' Avolo, probabilmente stato Console nell'Anno 487. o non vo' lasciar di accennare ciò, che leggo in Agnello (a), Scrit- (a) Agnell. ore, benchè poco accurato, delle Vite de' Vescovi di Ravenna. Pari II. crive egli nella Vita confusa di San Giovanni Angelopte, che Teo- Rer. Italic. erico nel trentesimo Anno del suo Regno mandò in Sicilia l'eserito di Ravenna, da cui fu saccheggiata quell' Isola, e ridotta all' bbidienza del medesimo Re. Di questa notizia niun seme si truoa in altre Storie, e massimamente considerando, che tanti anni rima la Sicilia venne in potere di Teoderico, pare, che niun cono s'abbia a fare del racconto d'Agnello. Contuttociò egli ci può ar dubitare, che nel presente Anno succedesse in Sicilia qualche ibellione, la quale obbligasse Teoderico ad inviare colà un'Armaa. Circa questi medesimi tempi sembra, che succedesse un fatto, li cui tenne conto l'Anonimo Valessano (b). Cioè, che mentre il (b) Anon. le Teoderico dimorava in Verona per sospetto di qualche movi- Valesianus. nento de' Barbari contra dell' Italia, accadde una gravissima conela fra i Cristiani e i Giudei in Ravenna. Non se ne intende bene motivo. Judai, dice egli, baptizatos nolentes dum livident, requenter oblatam in aquam fluminis jactaverunt. Pare, che col ome di Oblata voglia egli significare, aver essi Giudei più volte ittato nel fiume delle Ostie o consecrate, o da consecrarsi. Irri-

Era Volg. tato da questo affronto, o facrilegio il Popolo di Ravenna, fenza Anno 522. riguardo alcuno al Re, nè ad Eutarico, che per lui risiedeva nell Città, nè a Pietro Vescovo, la cui età, se in ciò non erra l'Anc nimo suddetto, vien troppo posticipata da gli Scrittori Ravennati corsero alle Sinagoghe, e tutte le bruciarono. Poco stettero i Giu dei a volare a Verona, per chiedere giustizia al Re, ed aiutati da favore di Trivane Mastro di Camera di Teoderico, riportarono u ordine, che tutto il Popolo Romano di Ravenna pagasse una con tribuzione per rifabbricar le Sinagoghe incendiate: e chi non pa gasse, fosse pubblicamente frustato. L'ordine era indirizzato a Eutarico, e a Pietro Vescovo, e bisognò eseguirlo. Da una Lette [a] Cassiod. ra del medesimo Re al Senato di Roma [a] intendiamo, che anch

7.1. Epist. 43 in quella Città da una sedizion popolare su bruciata una Sinagog Giudaica: del quale misfatto comandò Teoderico, che fossero pe niti i principali autori. Anche allora si trovavano Ebrei dapertu [b] Marius to. Racconta sotto quest' Anno Mario Aventicense [b], che Sigi sis in Chron, mondo Re de' Borgognoni ingiustamente fece uccidere Segerico su Figliuolo. Quest' empio fatto vien parimente colle sue circostar [c] Gregor. ze narrato da Gregorio Turonense [c] con dire, che morta la pr Turonensis ma Moglie d'esso Re Sigismondo, Figliuola di Teoderico Re d'It lia, la quale gli aveva partorito Segerico, ne prese un' altra; questa, secondo il costume delle Matrigne, cominciò a maligni re contra del Figliastro. Miratala un di colle vesti di sua Madrei dosso, Sigerico si lasciò scappar di bocca, che non era degna di po tar quegli abiti, probabilmente perchè alzata da basso stato a qui di Regina. Perciò inviperita la Matrigna tanto soffiò nelle orecch del Marito, con fargli credere nutrirsi da Sigerico trame segrete torgli il Regno, che l'indusse a levarlo di vita. Ma non sì tosto s eseguito l'iniquo consiglio, che Sigismondo se ne pentì, e detest il suo fallo: dopo di che si ritirò al Monistero Agaunense, dov per più giorni in pianti e digiuni, e coll'assistere alle sacre Salmi die, si studiò di farne penitenza. Dio nulladimeno per questa in quità il volle gastigato nel Mondo di quà, siccome vedremo in r ferire la di lui rovina.

Anno di Cristo de Indizione 1.

di Giovanni Papa i.

di Giustino Imperadore 6.

di Teoderico Re 31. e 13.

ionfole & FLAVIO ANICIO MASSIMO, senza Collega.

UESTO Massimo fu Console d'Occidente, senza sapersi, per- ERA Volz. chè niun Console fosse creato in Oriente, o perchè non se Anno 523. ne faccia menzione ne' Fasti. Per solennizzare anch' egli il 10 Consolato, diede al Popolo Romano nell'Anfiteatro la caccia elle Fiere; ma perchè negò poi sordidamente di rimunerare chi vea combattuto con esse Fiere, secero que'Gladiatori ricorso al e Teoderico, e leggesi una Lettera [a], da lui scritta allo stesso [a] Cassiod. 1assimo, con ordinargli di soddisfare a que' tali, che aveano es- 1.5. Epist. 42 osta la lor vita a sì gravi pericoli, per dar piacere al Popolo. In sfa Cassiodorio Segretario descrive leggiadramente la forma delle accie Teatrali, con detestarle, perchè costavano d'ordinario la ita di molte persone: abuso, che vietato da tante Leggi fin'allonon si era potuto estirpare, benchè tanto disdicevole a gente, a cui si prosessava la santa Legge di Cristo. Arrivò al fine de' suoi iorni e delle sue fatiche in quest' Anno Papa Ormisda, Pontesice into e glorioso, per avere sostenuta con vigore la dottrina Cattoca, riformato il Clero, rimessa la pace e l'unione delle Chiese Oriente, cacciati da Roma i Manichei, e lasciate in essa Roma lustri memorie della sua munificenza con vari ricchissimi doni fatalle Chiese, ed annoverati da Anastasio Bibliotecario [b]. Ab- [b] Anastasiamo dal medesimo Autore un'altra notizia, chiamata dal Carin Vit. Hovinal Baronio degna di maraviglia, trattandosi d'un Principe A- misde. iano; cioè che il Re Teoderico, vivente esso Papa Ormisda, inviò n dono alla Basilica Vaticana due Candelieri, o sieno Ceroferari l'argento, che pesavano sessanta libre. Anzi in vari testi di esso inastasio si legge, aver esso Re, e non già Papa Ormisda, ornato n trave della Basilica Vaticana tutto d'argento, pesante mille e uaranta libre. Ma anche gli Ariani professavano venerazione a i anti, e massimamente al Principe de gli Apostoli, e Teoderico on ignorava le maniere di cattivarsi l'animo de' Cattolici: così vesse egli continuato a praticarle nel restante del suo governo. ggiugne Anastasio, che dall' Oriente vennero altri preziosi dona-

:::

, ..... 100

102

...16

Era Volg. tivi, mandati a San Pietro dal Cattolico Imperadore Giustino. L. Anno 523. morte del suddetto Santo Pontefice Ormisda accadde nel di 6. di A. gosto, e nel d'i 13. del medesimo Mese su eletto Papa Giovanni de nazione Toscano. In questo medesimo Anno, e per quanto si cre [a] Vistor de, a di 24. di Maggio, venne a morte [a] Trasamondo Re de

de Bell. Vandal. lib. I.

Tunonensis Vandali in Affrica, siero persecutore de' Cattolici, siccome accennammo di sopra; e parve, ch'egli per giusto giudizio di Dio mo risse di dolore per una gran rotta data al di lui esercito da Cabaon [b] Procop. Pagano capo de'Mori presso di Tripoli. Procopio narra il fatto [b] Mossero i Vandali contra di costui una bell'armata. Cabaone, a vendo inteso a dire, che il possente Dio de' Cristiani puniva ch non rispettava i sacri Templi, e savoriva chi gli onorava, spec fegretamente alcuni de' suoi con ordine di seguitare l'esercito ne mico, e se i Vandali entravano co i cavalli nelle Chiese, e le spor cassero, eglino dipoi le nettassero, ed onorassero i Sacerdoti Cr. stiani. Tanto appunto avvenne. Diedesi poi la battaglia, incu i pochi vinsero i molti, e una grande strage su fatta della nazio Vandalica. Ebbe Trasamondo per Successore Ilderico, Figliuole di Unnerico Re, e di Eudocia Figliuola di Valentiniano III. Impe radore. Tuttochè Ilderico fosse allevato nella Setta Ariana, pur nudriva in cuore dell' inclinazione verso i Cattolici: affetto a lu ispirato dalla Madre Cattolica. E se n'era ben accorto Trasamon do, zelantissimo dell'Arianismo. Però prima di morire, gli sec promettere con giuramento, divenuto che sosse Re, di non riapri le Chiese de Cattolici, nè di restituir loro i privilegi. Ma Ilderi co dopo la morte di Trafamondo, prima di regnare, per non vio lare il giuramento, richiamò in Affrica i Vescovi esiliati, e sec [c] Isidorus aprir le Chiese Cattoliche. Così lasciò scritto Santo Isidoro [c] in Chronico Ma chi ordinò il riaprimento de' sacri Templi, e restituì la liberti a i Vescovi, già comandava e regnava. Non è improbabile, che Ilderico si credesse disobbligato dall' osservanza di un giuramenti illecito ed ingiusto in se stesso. Mirabile perciò su l'allegrezza de Popoli Cattolici dell' Affrica nel ricuperare dopo tanti anni i lore Vescovi, e le lor Chiese; e tanto più, perchè Ilderico si conten tò, che eleggessero il Vescovo di Cartagine, e questi su Bonifazio

Vandal.

A questi tempi non senza ragione vien riferita una Legge d [d]1.12.C. Giustino Augusto [d] contra de'Manichei, con vietare sotto peni Manich. della vita la loro permanenza nell'Imperio. A gli altri poi, siene Pagani o Eretici, vien proibito l'aver Magistrati e Dignità, sicco me ancora luogo nella Milizia, a riferva de' Goti, e d'altri Popo

Collegati, che militavano in Oriente al foldo dell'Imperio. ERA Volg. lirca questi tempi ancora morì Eufemia Imperadrice, Moglie di Anno 523. iustino Augusto; nè sussiste, ch'egli passasse alle seconde nozze, me han creduto alcuni . Teodora nominata in tal'occasione da 'edreno [a], fu Moglie di Giustiniano, e non di Giustino. La [a] Cedren. vorte ingiustamente inferita al Figliuolo Segerico da Sigismondo un Annalib. e de' Borgognoni, irritò altamente l'animo di Teoderico Re d'Ialia, perchè si trattava di un suo Nipote, cioè d'un Figliuolo di na sua Figliuola. Accadde, che nello stesso tempo Clodomiro, 'lotario, e Childeberto, tutti e tre Figliuoli di Clodoveo, e caauno Re de' Franchi, erano incitati dalla Madre, cioè da Clotil-¿ Vedova d'esso Re Clodoveo, contra del suddetto Re Sigismono, acciocchè vendicassero la morte data a Chilperico suo Padre, a sua Madre ancora, da Gundobado Padre di Sigismondo. Proabilmente quella pia Principessa altro non intese, che di ottener olla forza quella porzione di Stati, ch'ella pretendeva dovuti a sè all'eredità del Padre, giacchè da Gundobado suo Zio non l'avea otuta aver per amore. O sia dunque, che i Franchi, consapevodella collera di Teoderico, il movessero ad entrar con loro in lea contra di Sigismondo; o sia che Teoderico ne facesse la proposione a i Franchi stessi : certo è, ch' essi si collegarono insieme, er far guerra a i Borgognoni. Ed allora succedette veramente d, che Procopio lascid scritto [b], e che siccome su avvertito di [b] Procop. pra, il Padre Daniello riferì fuori di fito nella Storia de' Franze- de Bel. Got. all' Anno 501. Cioè avere bensì Teoderico inviato l'esercito suo erfo l'Alpi, ma con ordine di andar temporeggiando nel passagno per vedere, che andamento prendeva la guerra tra i Franchi i Borgognoni. Sigismondo se ne suggi in un eremo, e poscia inognito al Monistero Agaunense, o sia di San Maurizio, dove dicoo, ch'egli prendesse l'abito Monastico. Perciò non durarono faca i Franchi ad impadronirsi di quasi tutto il Regno allora ben vao della Borgogna. E il Generale del Re Teoderico, appena udita nuova della sconfitta de'Borgognoni, valicò frettolosamente le lpi, e secondo i patti entrò in possesso di un buon tratto di pae-, che abbracciava le Città di Apt, di Genevra, di Avignone, 'arpentras, ed altre. Il racconto di Procopio vien confermato da na Lettera del Re Atalarico al Senato di Roma [c] in occasione di [c] Cassiod. rear Patrizio Tulo suo Parente, che su Generale di Teoderico nel- 1.8. Epist. spedizione suddetta. Mittitur, dice egli, Franco & Burgundecertantibus, rursus ad Gallias tuendas, ne quid adversa ma-- Tomo III. nus

ERA Vole, nus præsumeret, quod noster exercitus impensis laboribus vindica. Anno 523. set. Adquisivit Reipublica Romana, aliis contendentibus, absq. ulla fatigatione Provinciam, & factum est quietum commodum n strum, ubi non habuimus bellica contentione periculum. Triur phus fine pugna, fine labore palma, fine cade victoria.

> Anno di Cristo DXXIV. Indizione II. di GIOVANNI Papa 2. di GIUSTINO Imperadore 7. di Teoderico Re 32. e 14.

Consoli { FLAVIO GIUSTINO AUGUSTO per la 2.º volt, ed OPILIONE.

1. 8. Ef ift.

PPARTIENE all'Occidente questo Console Opilione, e via da alcuni, ma con poco fondamento, creduto quello stess, and [a] Caffied. che secondo Cassiodorio [a] su creato Conte delle sacre Largizion, accessione o sia Tesoriere del Re Atalarico. Perchè nè pure in questi tem si truovi un Console Orientale, non se ne sa intendere la cagione mo In quest' Anno si cominciò a sconcertare l'animo del Re Teodes ..... co; e quel Principe, che finora mercè del suo saggio e giustissin ma governo, e di una mirabil pace, che faceva godere all'Italia, e. ... gli altri suoi Popoli, e del rispetto, che portava alla Religion Ca am tolica, e a' facri suoi Ministri, s'era acquistata gloria non inferi re a quella de' più rinomati Imperadori, di maniera che può ancl oggidi servire di norma ai Regnanti: questo Principe, dissi, mtò affatto contegno, e passò ad azioni, che denigrarono gli ultir giorni di sua vita, e renderono odioso il suo nome non meno alle ra, che dipoi, in Italia. Vedemmo nel precedente Anno pubb cato dal Cattolico Imperadore Giustino un Editto contra de gli Er tici, in cui furono bensì eccettuati i Goti, ma quei solamente, cl erano in Oriente, e non già quei che appartenevano all'Italia sc to il Re Teoderico. Furono perciò tolte le Chiese nell'Imperio rientale a molti Ariani; ed altri, per non perdere le Dignità, per seguitare nella milizia, abbracciarono la Religione Cattolica Nel loro errore stettero saldi infiniti altri, ma con gravi lamen sì per la pena, a cui erano sottoposti, e sì per la perdita delle Chi se. Verisimil cosa è, che costoro ne portassero le doglianze al Re Teoderico seguace anch' esso costantissimo della Setta Ariana; cc. restar in oltre Teoderico non poco amareggiato, perchè laddor egli

gli lasciava in Italia, e ne gli altri suoi Regni, goder tanta quie- Era Volgi e libertà a i Cattolici, Giustino Augusto trattasse poi con tale se- Anno 524. erità gli Ariani. C'è in oltre motivo di credere, che esso o per la essa cagione, o per altri accidenti, cominciasse a dubitar della seeltà de' Romani, con sospettare intelligenze di loro colla Corte di lostantinopoli, qualiche abborrissero un Principe Ariano, ed afirassero alla libertà. Fors' anche Giustiniano, che allora, benchè on Imperadore, amministrava gli affari dell'Imperio, e già nuriva delle vaste idee, si lasciò scappar di bocca qualche parola cono chi possedeva sì bella parte dello stesso Imperio, cioè l'Italia: ne risaputa da Teoderico accrebbe in lui il mal talento e i sospetti. comunque passassero talifaccende, basti a noi di sapere, per atteato dell'Anonimo Valesiano [a], che trovandosi Teoderico in Ve- [a] Anonyona, fece distruggere un Oratorio di Santo Stefano, posto fuori d' mus Valef. ma Porta di quella Città: il che vien raccontato da esso Anonimo, ome segno, che veniva a scoprire il mal animo di Teoderico conra de' Cattolici, ma che verisimilmente su satto per solo rissesso alfortificazione di quella Città. Quindi comandò Teoderico, che iuno de' Romani potesse tener armi, e nè pure un coltello, indilo certo di sospetti intorno alla loro sedeltà. Macolui, che magiormente accese questo suoco, su Cipriano Referendario, il qual oi per ricompensa delle sue iniquità passò al grado di Tesoriere e i Generale d'Armata. Accusò egli Albino Patrizio, stato Consonell' Anno 493, con imputargli d'avere scritto lettere a Giustino mperadore contra di Teoderico. Negò egli il fatto, ed apposta er difendere la di lui innocenza, si portò da Roma a Verona anne Severino Boezio Patrizio, già stato Confole, che era allora il iù riguardevol mobile del Senato Romano. Ma che? Cipriano volse l'accusa contra dello stesso Boezio, e si trovarono tre inique ersone, che servirono di testimoni e di accusatori contra di lui, oè Basilio, che cacciato dianzi di Corte, era indebitato fino ali gola, Opilione, diverso dal Console dell' Anno presente, per uanto si può conghierturare, e Gaudenzio, i quali ultimi due anditi per innumerabili loro frodi, erano allora rifugiati in Chieil. L'accusa su, secondochè scrive lo stesso Boezio [b], de com-[b] Boetius ositis falso Literis, quibus Libertatem arguor sperasse Romanam. de Consula. ra innocente di questo reato Boezio: contuttociò portata l'accu-In Senato, senza che alcuno osasse d'opporsi, su proferita con-'a di lui sentenza di morte, la quale su da Teoderico permutata in lilio. Hanno alcuni creduto con lievi conghietture, che il luogo Vν

.......

:::::::

J. 200

. . . .

....

. 41 G F

: fle !

(

": :

...

com-

ANNO 524.

Era Volg. dell'esilio sosse Pavia, dove in una picciola casa, o pure in una pr gione egli fosse detenuto, senza Libri, e senza poter parlare co amici o parenti. L' Anonimo Valesiano scrive, essere egli stat imprigionato, o tenuto fotto buona guardia in Calvenzano, i agro Calventiano, cioè in un Luogo del territorio di Milano, pe co distante da Melegnano. Quivi Boezio compose il nobil suo Tra tato della Consolazione della Filosofia. Ma perciocchè di gran rumori e dicerie doveano correre per l'oppressione di questo insign personaggio Romano: il Re crudele finalmente comandò, che a fosse levata la vita, e l'ordine su eseguito. Mario Aventicense (. Aventicens. in Chronic. lasciò scritto, che nel corrente Anno Boezio Patrizio su ucciso n territorio di Milano. Potrebbe nondimeno essere, che all'Anno s guente appartenesse la di lui morte, e che Mario confondesse la se tenza dell'esilio con quella della morte; essendo certo, che a Bo zio restò nella prigionia il tempo da comporre il Libro suddette Ebbe per Moglie Rusticiana Figliuola di Simmaco Patrizio se no già un'altra Moglie chiamata Elpe], che gli generò due Figliuol da noi veduti Consoli nell' Anno 522. Donna di rare virtù, ch

> IN questo medesimo Anno essendo tornato a Ravenna il Re Tederico, secondochè abbiamo dall'Anonimo Valesiano, colà sec chiamare Giovanni Papa, e gl'intimò d'andare a Costantinopol

visse molti anni dipoi.

per indurre Giustino Imperadore a far tornare all' Arianismo col-Bibliothee. in Vita Jobannis I.

Miscella lib. 15.

ro, che l'aveano abiurato, supponendoli indotti a ciò dalla forz (b) Anastas. e dalle minaccie. Anastasio Bibliotecario (b) solamente scrive che su inviato per ottenere la restituzion delle Chiese a gli Ariani altrimenti Teoderico minacciava lo sterminio de' Cattolici in It. (c) Histor. lia. Altrettanto scrive l' Autor della Miscella (c). Andò Par Giovanni, seco conducendo altri Vescovi, cioè Ecclesso di Ravel na, Eusebio di Fano, Sabino di Capoa [ non conosciuto dall' Ughe li nell'Italia Sacra ] e due altri parimente Vescovi, ed in oltre Te doro, Importuno, ed Agapito, tutti e tre stati Consoli, e un alu Agapito Patrizio. Tradito da i suoi medesimi Borgognoni Sigi mondo Re d'essi, che s'era ritirato nel Monistero di San Maurizi (d) Gregor. (d), fu dato nelle mani colla Moglie e co i Figliuoli a Clodomire uno de i Re Franchi; e posto prigione in Orleans. Intanto God maro, Fratello d'esso Sigismondo, ripigliate le forze, e raunat un buon esercito di Borgognoni, ricuperò la maggior parte del Città e Terre occupate da i Franchi: il che non potendo digerii Clodomico, uscì di nuovo in campagna con una forte Armata i

Turonensis 1.3.cap.6.

mpagnia di Teoderico Re suo Fratello, per assalir di nuovo il Re- ERA Volg. no della Borgogna. Ma prima di cimentarsi, barbaramente sece Anno 524. var la vita a Sigismondo, alla Moglie e a i Figliuoli, e gittare i r cadaveri in un pozzo, non ostante la predizione sattagli da Aito Abbate di Micy', che s'egli commetteva questa iniquità, Dio li renderebbe la pariglia. Fu dipoi da i Monaci Agaunensi, e da Popoli posto Sigismondo nel catalogo de' Santi, quasi che fosse non olo Penitente, ma Martire; siccome ancora da altri il poco sa ientovato Severino Boezio tenuto su per Santo, e registrato fra i Sartiri, con quella facilità, che di sopra accennammo praticata llora di dare il titolo di Santo a chi abbondava di virtù, ficcome erto abbondarono non meno il Re Sigismondo, che Boezio. Red poi ucciso in una battaglia il Re Clodomiro; rimase ancora scontto Godomaro, e tornò la Borgogna in potere de' Franchi, a'quafu poi ritolta da esso Godomaro. Ma Teoderico Re d'Italia tenne en forte le conquiste da lui fatte nella Gallia. Ed in quest' Anno ppunto nella Città di Arles a lui sottoposta San Cesario Vescovo elebrò un Concilio, che è il quarto tenuto in quella Città; e v' ntervennero sedici Vescovi, tutti compresi nella giurisdizione d' Mo Re Tenderico.

Anno di Cristo DXXV. Indizione III.

di Giovanni Papa 3.

di Giustino Imperadore 8.

di Teoderico Re 33. e 15.

Confoli { FLAVIO TEODORO FILOSSENO, ANICIO PROBO juniore.

L primo di questi Consoli su creato in Oriente; Probo in Occidente. In alcune Iscrizioni, che tutte si debbono riserire al resente Anno, egli è chiamato Probo juniore, e ne inferisce il 'adre Pagi, esser egli stato della Famiglia stessa di Probo, che su Console nell' Anno 513. Se sosse differita sino al presente Anno la norte del celebre Boezio, è scuro tuttavia. Sappiamo bensì da Marias Aventicense (a), che Simmaco Patrizio Suocero d'esso Boe- (a) Marias io, già stato Console, ed uno de'più illustri Senatori di Roma, Aventicens. enerato da tutti per la Nobiltà, pel sapere, e per le virtù sue, anch'egli fatto morire dal Re Teoderico. L'Anonimo Valesiao (b) ci sa sapere, che siccome un'iniquità facilmente ne tira seco Valesianus.

Bibliothec.

in Johanne I.

Era Volg. dell'altre, così Teoderico temendo, che Simmaco, per sona de simmaco, tanto credito in Roma, per dolore della morte del Genero potessi della tramar qualche trattato contra del suo Regno, fattolo condurre Ravenna, fotto colore di vari finti reati il privò di vita: con ch. maggiormente divenne presso i Cattolici, e sopra tutto presso :: Romani, abominevole il nome d'esso Teoderico. Ma qui non fin (a) Anast. la di lui crudeltà. Narra Anastasso Bibliotecario (a), che giunt Papa Giovanni presso Costantinopoli, usci incontro a lui tutta l Città dodici miglia fuori della Porta colle Croci e co i doppieri, fe Pontefice Romano: cosa non mai più veduta ne' Secoli anteceder : Mi ti. L'Imperadore stesso inginocchiato a' suoi piedi, gli prestò quel onore, che si conviene a i Vicari di Gesù Cristo. Pare, che quai :che che differenza inforgesse per la mano con Epifanio Patriarca di Co

inChronico.

stantinopoli, giacchè ogni di più cresceva la superbia de' Vescov di quella Città. Ma Giovanni Papa avendo fostenuto con vigore i (b) Theoph. primato dovuto alla sua Sedia, per attestazione di Teofane (b) of the sum in Chronog. Primate deviate and the section, per attendation of the control of th lin. Comes anch'egli scrive, ch'esso Papa su accolto con sommo onore in Co stantinopoli, ebbe il primo posto nella Chiesa, e celebrò la Pasqui con fonora voce, e fecondo i riti e la Lingua Romana in quella Ca pitale. Sbrigate poi le sue faccende, ed ottenuto quanto voleva dall'Imperadore Giustino, se ne tornò egli in Italia, seco portan do ricchi doni, mandati da esso Augusto alle Chiese di Roma; e presentossi in Ravenna al Re Teoderico. Credevasi da ognuno, che fosse terminata la Tragedia, perchè Papa Giovanni aveva impe trato da Giustino Augusto, che si lasciassero in pace gli Ariani, che loro fossero restituite le Chiese; giacchè su necessario l'acco modarsi a tale spediente per placare l'Ariano Teoderico, da cui ve niva minacciato un egual trattamento a i Cattolici, ed anche la morte ai Vescovi e Preti. Ciò non ostante, più che mai inferocito Teoderico fece imprigionare il Papa e i Senatori con esso lui ritor (d) Baron, nati. Pretende il Cardinal Baronio (d), che non sussista, quanto (e) Pagius gli antichi Scrittori raccontano intorno all' aver Papa Giovann Crit. Baron. promossa in Oriente, ed impetrata la pace de gli Ariani colla re stituzion delle loro Chiese; e che per questo egli fosse cacciato ir prigione da Teoderico. All'incontro è di parere il Padre Pagi (e) che narrando non meno Anastasio Bibliotecario, che l'Autore della Miscella (f), e l'Autore antichissimo della Cronica de' Papi, pub in Propileo. blicata nel Propileo del Padre Enschenio (g), la pace e restituzion

Annal. Ecc. (f) Histor. Miscella lib. 15. (g) Chronicon Pontific. apud Henschen.

1 5

Maria

addetta, non s'abbia essa da mettere in dubbio; e massimamente ERA Volg. sendo fattura d'Isidoro Mercatore una Lettera, attribuita ad esso Anno 525. apa, su cui principalmente s'appoggia il Baronio. Deduce poi Pagi la collera di Teoderico, dal non avere Papa Giovanni otteato del pari, che fossero restituiti all' Arianismo coloro, che aveapabbracciata la Fede Cattolica: cosa, che veramente non era leto al Papa di chiedere. Lasciò in oltre scritto il suddetto Autore ella Miscella, aver Teoderico avuto a male, che tanti onori fosro stati compartiti in Oriente al Papa, quasi che questi sossero inzi di secrete Leghe fra i Romani e Greci in pregiudizio del suo tato. Ma non è improbabile l'opinion del Baronio, perchè vedreo nell' Anno susseguente, che Teoderico avea già risoluto di lear le Chiese a i Cattolici, e di consegnarle a gli Ariani: il che induce a credere, non essersi mutato registro per conto de gli Asani nell'Imperio Orientale. In Cartagine da Bonifazio Vescovo ¿ quella Città fu celebrato un Concilio di molti Vescovi con giubidi tutti i Cattolici, i quali per la benignità del Re Ilderico aveabricuperata la loro libertà.

Anno di Cristo DXXVI. Indizione IV.

di FELICE IV. Papa 1.

di Giustino Imperadore 9.

di Atalarico Re i.

Console & OLIBRIO, senza Collega.

EOFANE (a) abbastanza ci fa conoscere, che questo Conso- (a) Theoph. le su creato in Occidente. Perchè in questi tempi era cessa- in Chronog. · la buona armonia fra Giustino Augusto, e il Re Teoderico: però non si dovette creare, o mentovare in Italia Console alcuno di riente. Era Olibrio della Famiglia Anicia, nè in alcuno de' Fao de' monumenti antichi egli è chiamato juniore, come han Fast. Cons. oluto chiamarlo il Panvinio (b), e il Relando (c). Fra i pati- (c) Reland. senti e le miserie della prigione mancò di vita in quest' Anno nel-Città di Ravenna Papa Giovanni, credesi nel di 18. di Maggio. Bibliothec. 'nastasio Bibliotecario (d) scrive, che il sacro suo Corpo trasferi- in Johanfu a Roma, e posto nella Basilica di San Pietro. Egli merita più (e) Agnell. de, che Agnello (e), il quale cel rappresenta seppellito a Raven- in Vit. Epiin un' Arca di marmo. Meritò questo Pontefice d'essere anno-venn. Part. rato fra i Martiri della Chiesa di Dio. Ma l'empio Teoderico, I. Tom. II.

ERA Volg. non più quello, che sì saggiamente e pacificamente aveva in ad

Anno 526. dietro governato il Regno d'Italia, divenuto oramai odioso presse tutti i buoni a cagion di tali crudeltà, tardò pochi mesi a provar l (a) Anon. ira e i gastighi di Dio. Per quanto scrive l'Anonimo Valesiano (a) e lo conferma anche Agnello, egli era dietro a cacciar dalle lore Chiese i Sacerdoti Cattolici, per darle a gli Ariani; e già Simma co Scolastico (cioè uomo eloquente ed Avvocato) Giudeo, a di 26 d'Agosto ne avea steso il decreto, da eseguirsi nel di 30. d'esso Me se. Ma colto Teoderico da un flusso micidiale di ventre, in term ne di tre giorni, e nel di stesso destinato all'occupazion delle Chie se Cattoliche, perdè la vita e il Regno. Fama correva, per quar (b) Procop. to abbiamo da Procopio (b), che portatogli in tavola il capo di u maco uccifo, che coi denti, e con gli occhi torvi il minacciasse

de Bell. Gothic.

pesce di non ordinaria grandezza, gli parve di mirar quello di Sin. A questo fantasma tenne dietro la febbre, durante la quale, dete stando il misfatto commesso nella morte d'esso Simmaco, e di Boi zio, senza aver dato tempo da esaminare, se erano innocenti o rei finalmente se ne morì. Principe, che qualora avesse saputo guai aprincipe darsi da questi ultimi eccessi, avrebbe, tuttochè Barbaro di nazio ne, ed Eretico Ariano di credenza, uguagliato colle sue azioni virtù Politiche la gloria de' più accreditati Re ed Imperadori. Ave alon va esso Teoderico in sua vita preparato in Ravenna il suo sepoleri andi tutto di marmo, opera di maravigliosa grandezza [ dice l'Anon alla mo Valesiano con avere cercato una pietra di straordinaria mole che lo coprisse. Agnello scrive, ch'egli su seppellito in un Mausc leo fatto da lui fabbricare fuori della Porta di Artemetore, e chia mato a' suoi dì scioè circa l'Anno 830. I il Faro, dove era il Mon stero di Santa Maria, sopranominato alla Memoria del Re Teode rico. Ma stimava esso Agnello, ed è ben verisimile, trattandosi d un Eretico, che l'ossa di lui fossero state cacciate fuori del Sepolcro perchè si vedeva davanti alla porta di quel Monistero la maravi gliosa urna di porfido, in cui esse una volta erano state riposte Aggiugne in oltre, che nel Palazzo da lui fabbricato in Pavia si mi rava l'immagine del medesimo Teoderico a cavallo, composta d Musaico. Una somigliante, anch' essa di Musaico, esisteva nel Pa lazzo edificato da lui in Ravenna, in cui esso Re veniva rappresen tato coll'armatura in dosso, con una lancia nella destra, lo scud nella sinistra. In vicinanza stava in piedi Roma colla celata in ca po, e un'asta in mano; e dall'altra parte Ravenna, che teneva i piè destro sopra il mare, e il sinistro sopra terra, in atto di anda

you. F

.......

.....

: 15, 5

.:130

17. il.

1.0 10

.:.3:..

.....

. ...

111

4 ..

. . .

. . . . .

\* 4

\* ; \*\* ~ .

\*\*\*\* [aj verso il Re. Per alcuni Secoli si mirò ancora in Ravenna una Co- ERA Volg. nna a guisa di piramide quadrangolare, sopra cui era la Statua Anno 526. Teoderico a cavallo, tutta di bronzo indorato, con lo scudo nel 'accio finistro, e colla lancia nella mano destra. Correa nondieno voce, che tale Statua fosse stata fatta in onore di Zenone Imeradore, e che Teoderico vi avesse satto mettere il suo nome. Ma sfeguita a dire Agnello I trentotto Anni sono, che Carlo Re de' ranchi essendo stato coronato Imperadore da Leone III. Papa, nel rnare, ch'egli faceva in Francia, passò per Ravenna, e cadugli fotto gli occhi sì bella Statua, una simile a cui in vaghezza enfessò di non avere mai più veduto, fattola portare in Francia, j ripose in Aquisgrana. Altre sabbriche e memorie lasciate dal le Teoderico o per ornamento, o per difesa della Città, ovvero 1:r utilità del Pubblico, si possono raccogliere dalle Lettere di Caspodorio.

GIACCHE' Eutarico, Marito di Amalasunta sua Figliuola, pre-I da lui per Figliuolo, e destinato ad esfergli Successore nel Regno, ea premorto a Teoderico, fecondoche abbiamo da Giordano Sto-100 (a), prima di morire dichiarò suo erede Atalarico, nato da (a) Jordan. ca Amalasunta, con fargli prestare il giuramento da i Magnati de Reb. Geella Corte, e da gli Ufiziali della Milizia. Ad effi poi rivolto, raccmandò loro di onorare il Re novello suo Nipote, di amare il Setto e Popolo Romano, e di studiarsi, per quanto poteano, di placre e di avere amico l'Imperadore d'Oriente: configlio ben offeruto da Atalarico e da sua Madre, in guisa che durante lo spazio cotto anni, ch'esso Re tenne il Regno, goderono essi, e l'Italia n'invidiabil pace. Aveva il Re Teoderico, finchè visse, governto dispoticamente anche la parte della Gallia, ch'egli avea conciistata, siccome ancora tutte quelle Provincie della Spagna, che rano state sotto il dominio di Alarico ultimo Re de'Visigoti. Manva colà i suoi Ufiziali e Soldati per attestato di Procopio (b), ed (b) Procopegeva i tributi. Ma per far conoscere a i Visigoti, come non per de Bell. iteresse egli signoreggiava sopra d'essi, impiegava poi tutti i tri- c. 12. hti in tanti donativi, ch'egli annualmente faceva non meno alle filizie de'fuoi Ostrogoti, da lui mantenuti in quelle parti, che iquelle de' Visigoti stessi, di maniera che sotto di lui stette semle quieto e contento l'uno e l'altro Popolo in quelle parti, e per vrimatrimoni maggiormente coloro si unirono insieme d'affetto. Itanto era allevato in Ispagna il Fanciullo Amalarico, Figliuolo al suddetto Re Alarico, e di una Figliuola di Teoderico; ed aven-

Tomo III.

 $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

ERA Volg. do esso Re Teoderico inviato colà Teode di nazione Ostrogoto per Anno 526. Generale delle sue truppe, il dichiarò anche Tutore del medesimo Amalarico suo Nipote. Costui col tempo prese per Moglie non già una Donna di nazione Gota, ma bensì una Spagnuola, ricchissima di roba e di stabili nel suo paese: col quale aiuto egli incominciò a tenere al suo soldo e per sua guardia due mila soldati, e a farla più tosto da Re, che da Ministro. Il saggio Re Teoderico, ber confiderando gli andamenti di costui, avrebbe volentieri adopera ta la forza, per metterlo in dovere; ma per timore, che i Visi goti facessero delle novità, e che i Franchi profittassero di quella divisione, andava dissimulando tutto, e solamente s' appigliò a partito di far suggerire destramente a Teode, che sarebbe statdi profitto per lui, e di gran piacere al Re Teoderico, s'egli fol se passato a Ravenna per salutare esso Re. L'accorto Teode conti nuò bensì ad eseguire puntualmente gli altri ordini, che venivano da Teoderico, nè mai tralasciò di pagargli i tributi annuali; mi non s'indusse giammai ad intraprendere un silungo viaggio. On Teoderico, veggendosi vicino alla morte, dichiarò suo Successore in Ispagna, ma non già nella Gallia, il Nipote Amalarico, il qua le cominciò in quest'anno a contar gli Anni del suo Regno fra i Vi Do. (a) Isidorus sigoti. Santo Isidoro (a) scrive, che Teoderico tenne per Ann quindici il Regno della Spagna, quod superstiti Amalarico Nepot suo reliquit. Però le Note Cronologiche del Concilio Secondo de

in Chronico Goth.

(b) Aguirre Consilior. Hispan. Tom. II. pag. 265.

Toledo (b), che si dice tenuto Anno V. Regni Domini nostri Ama larici Regis, Æra DLXV. cioè nell'Anno seguente 527. giusta mente si possono credere corrotte, e doversi ivi scrivere Anno l o pure Æra DLXXI. Succedette in quest' Anno uno de' più terri bili tremuoti, che mai si udisse, perchè continuato per molti Me si, per le cui scosse restò atterrata quasi tutta la Città nobilissima d'Antiochia, la quale dianzi ancora avea patito de i fierissimi con tinuati incendi. Fra innumerabili altri restò sotto le rovine oppres so Eufrasio Patriarca di quella Città, che ebbe poi per Successon Efrem. Il piissimo Imperador Giustino, per attestato di Teofani (c) Theo- (c), udite queste nuove, deposta la Porpora e il Diadema, passi alcuni giorni col cilicio in lutto e in gemiti, e da buon Principe sped) tosto Ufiziali con immense somme d'oro per salvare chi resta va in vita, e per rimettere in piedi la smantellata Città. Portati intanto a Roma la nuova della morte di Giovanni Papa, radunosi il Clero per eleggere il Successore; ma inforsero dissensioni fra gl Elettori: accidente non forestiere in somiglianti occasioni. Er

phanes in Chronogr. 1111. S:11

7000

· No

· .....

2000

: +10.00

174780

no Ke

720 1

75.11

inal

1,701

----

12:11

4. 1

....

ittavia vivo il Re Teoderico; e o sia, ch'egli volesse prevenire un ERA Volg. novo Scisma, o pure, come pensa il Cardinal Baronio, ch'egli Anno 526. tendesse d'ingerirsi, come aveva anche preteso il Re Odoacre, ell'elezione de' Romani Pontefici, scrisse al Senato di Roma con "oporre per Papa Felice Figliuolo di Castorio, persona di sperientate Virtù. Venne in questo mentre a morte Teoderico, e ciò on ostante eletto dal Clero e dal Popolo il suddetto Felice, quiemente fu consecrato; e leggesi una Lettera del Re Atalarico al enato Romano (a), in cui si congratula, perchè nell' elezione (a) Cassiod. el Pontefice si sieno conformati all'intenzione dell'Avolo suo, tut- 1.8. Epist. 15 rivolta al pubblico bene, con aver proposto un personaggio deno del sommo Sacerdozio. Si lamenta, e con ragione, il Cardial Baronio di quest'atto di Teoderico, perchè servì di esempio a l'Imperadori Greci, Franchi, e Tedeschi, per pretendere di aer mano nell'elezione de'fommi Pontefici, stata in addietro semre libera, anche sotto gli Augusti Pagani. E tanto più se ne doca dolere, perchè dalla Lettera di Atalarico abbastanza si ricava, ne l'atto di Teoderico Ariano su un comandamento, e ch'egli voll essere ubbidito: usurpazione senza fallo de i diritti della Chiesa Dio, che nondimeno passò in uso od abuso presso de' susseguenti inperadori benchè Cattolici. Era, siccome è detto di sopra, il novo Re Atalarico Fanciullo, appena giunto all'età di dieci anni: erò assunse il governo del Regno Amalasunta sua Madre, Donna molto senno, con tenere anch'essa per suo Segretario Cassiodoto, personaggio riguardevolissimo di que' tempi, e con pubblicar atti gli Editti, e fare ogni altra risoluzione sotto nome del medemo Atalarico. Le prime funzioni furono di fignificare al Senato Popolo di Roma, a i Romani e Goti abitanti in Italia, e nella Dallazia, a Liberio Prefetto delle Gallie, & a i Popoli d'esse Gallie, elezione sua in Re, satta dal Re suo Avolo, ed approvata di conune consentimento non meno da i Romani, che da i Goti esisten-: in Ravenna. Di ciò fan fede varie Lettere di Cassiodorio (b). (b) Id. ib. la quel che più importa, Atalarico non su pigro a spedire Am- Epist. 2.3. asciatori, e a notificare l'assunzione sua al Trono all'Imperadore Oriente. Sopra di ciò è da vedere un' altra Lettera del mentova-Cassindorio (c), indirizzata a Giustiniano Imperadore. Ma qui- (c) Idem i, secondochè osservò l'Alamanni (d), è da scrivere Giustino Im- 1.8. Epist. 1. eradore, perchè questi sopravivendo molti Mesi a Teoderico, so-mannus in mente morì nell' Anno seguente; ed in essa è chiamato Princeps Notis ad Histor. ar-Ingavus: il che non può convenire a Giustiniano; ed oltre a ciò can. Proco-Ata- $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

Era Volg. Atalarico esprime primordia nostra. Apparisce dalla medesimi ANNQ 526. Lettera, che Giustino Augusto era in collera contra del Re Teode rico, e minacciava di fargli guerra, verisimilmente per le crudel tà da lui esercitate contra di Papa Giovanni, e contra di Boezio. Simmaco, ed altri Senatori Romani col pretesto di segrete intelli genze con esso Giustino. Però Atalarico si raccomanda, per ave pace ed amicizia con lui, con que'patti e con quelle condizioni, ch l'Avolo suo avea ottenuto dai predecessori di Giustino: fra le qua li possiam credere, che si comprendesse il riconoscere la sovranit de gl'Imperadori sopra il Regno d'Italia. Fece buon effetto que sta supplichevol Lettera di Atalarico, perchè finch'egli visse, no ebbe molestia alcuna nè da Giustino, nè da Giustiniano suo Succe fore. Fiori circa questi tempi Dionisio esiguo, o sia Picciolo, Sci ta di Nazione, e Monaco dottissimo nelle Lingue Latina e Greca Fu condiscepolo di Cassiodorio, e però sembra, che abitasse in Ro ma. L'Opere da lui scritte si truovano registrate da gli Scrittor della Storia Letteraria Ecclesiastica.

> Anno di Cristo di Indizione v. di FELICE IV. Papa 2. di Giustiniano Imperadore i. di ATALARICO Re 2.

Confole { VEZIO AGORIO BASILIO MAVORZIO, fenza Collega.

FU Console creato in Occidente questo Mavorzio, i cui nom e cognomi si leggono negli antichi testi di Orazio Poeta, e mendati e riveduti da lui con altri Codici più antichi, a lui som ministrati da Felice Oratore Romano. L'Iscrizione fatta da esse Mavorzio si legge nella Prefazione del Bentleio all'edizione di O razio, ed anche ne' Fasti del Relando. Console non su creato in Oriente, o questo è taciuto ne' Fasti, perchènon doveano peran che essere composte le differenze insorte fra le due Corti. Proba bilmente in quest' Anno Amalasunta Madre e Tutrice del Re Ata larico stabilì un aggiustamento con Amalarico Re de' Visigoti, d (a) Procop. cui ci lasciò la notizia Procopio (a). Pretendeva Amalarico tutti de Bell. Go- il tratto di paese, che Alarico Re Avolo suo aveva goduto nelle Gallie, cominciando da i confini dell'Italia. Si venne ad una con venzione, e ad Atalarico Re d'Italia toccò tutta la Provenza co

thic. lib. I. 6.1p. 12.

10

....

1:5

---

.745

...

2000

esto del paese conquistato fino al fiume Rodano. Ad Amalarico ERA Volg. a ceduto quanto di là dal Rodano andava ad unirsi col Regno de' Anno 5276 l'isigoti in Ispagna. Per attestato del medesimo Storico (a) segui- (a) Idem ava a governare il Regno Amalasunta, Donna dotata di gran ibid. cap. 2. rudenza, zelante della giustizia, e provveduta d'animo più che irile. Restituì essa a i Figliuoli di Simmaco e di Boezio i beni paerni già confiscati, e si andava guadagnando l'amor di ciascuno olla clemenza, e col guardarsi per quanto poteva dal gastigare nelvita e nella roba i suoi sudditi. Da lei era allevato il Figliuolo lla maniera Romana, facendolo anche andare alla scuola per istuiar l'Arti Liberali. Deputò essa al di lui governo tre de' più assenati della sua Nazione. Avvenne, che trovatolo un di in fallo neli camera, gli diede uno schiasso, per cui egli piangendo scappò ia. I Goti, ciò saputo, se n'alterarono sorte, e dissero villanie ontra di Amalasunta, quasi che ella volesse far crepare d'affanni Figliuolo, per poi rimaritarsi, e comandare a bacchetta. Però n giorno i Primati de' Goti andarono a trovarla per dirle, che lop non piaceva la maniera da lei tenuta nell'educazion del Figliuo-. Essere lo studio delle Lettere nemico dell' Armi, perchè ispiraa della viltà e timidezza. Aver essi bisogno di un Re non lettera-, ma guerriero, ed avvezzo all'arti militari. Che Teoderico à pur sapea leggere o scrivere il suo nome, e pure avea fatto trehar tanti Popoli, fatte tante conquiste, nè aver egli mai permes-, che i Goti andassero alla scuola, con dire, che non avrebbono naneggiata asta e spada con animo intrepido coloro, che si fossero ccostumati ad aver panra della sferza. Però non voler essi tanti ledanti per suo Figliuolo; ma ch'ella scegliesse de giovani di età guale, che convivessero con esso lui, ed egli attendesse secondo costumi della Nazione ad imparar la maniera di regnare. Benchè d Amalasunta dispiacesse una sisatta pretensione, pure temendo :lle novità, mostrò d'aver cari i loro consigli, e sece quanto desieravano. Di quì venne poi la rovina di Atalarico.

In Oriente si sentiva già l'Imperadore Giustino pesar gli anni ldosso, e trovavasi malconcio di sanità a cagione di un'ulcera in (b) Theopiede, fatta molt' anni prima da colpo di faetta in una battaglia. Chronogr. b) Però pensò a dichiarare il suo Successore; e questi su Giustinia- Marcellin.
b, Figliuolo di Vigilanzia sua Sorella, che pria godeva il titolo Chronico. Nobilissimo, ed era pervenuto all'età di circa quarantatre Anni. Chron. Aledel d' 4. d'Aprile di quest' Anno il fece coronar Imperadore, e il xandrin. tele per suo Collega. Se vogliam credere a Procopio (c), Scrit- Hist. arcan.

tore

ERA Volg. tore sospetto in ciò, che riguarda Giustiniano, il Senato e Popole

in Annal.

[b] Alamannus in Notis ad Histor. ar-

Guth. lib. 2.

nico.

GAP. 22.

Anno 527. di Costantinopoli mai volentieri, e solamente per paura, accon fentì a questa elezione, conoscendo assai, che Giustiniano abbon dava più di vizi, che di Virtù. Zonara [a] per lo contrario scrive che il Senatostesso sece più istanze a Giustino, perchè gli desse la Porpora. Dopo questa funzione passarono appena quattro Mesi che Giustino aggravato dalla malattia terminò i suoi giorni: Prin cipe per la sua moderazione, e pel suo zelo in savore della Religio: Cattolica, degno di vita più lunga. Pertanto venne Giustinian Augusto a restar solo nel governo de' Popoli, ch'egli assunse con gra. vigore. Non era già egli Principe ignorante affatto delle Lettere. come gran tempo è stato creduto per un testo scorretto di Suida, i quale, siccome hanno dipoi riconosciuto gli Eruditi, attribul ques ignoranza a Giustino [b], e non già a Giustiniano, il quale anzi t sa dal suddetto Procopio, da Teofane, e da altri, che su Princip can Procop. istruito nelle Scienze, e nelle Arti, e mostrossi versato nella stess Teologia, talvolta ancora più del dovere. Aveva egli tentato i. addietro di prendere per Moglie Teodora, Figliuola d'Acacio, So printendente al Serraglio delle Fiere destinate per le caccie del wi Anfiteatro: Donna allevata fra i Commedianti, e ch'egli avev levato dal pubblico postribolo, e tenuta sempre per sua Concubi ino na. Ma finche visse Eufemia Imperadrice Moglie di Giustino, e man Vigilanzia sua Madre, che si opposero a si fatto obbrobrio, non l'are attentò di eseguir la sua intenzione. Mancate esse di vita, la spo toni sò; e dappoiche fu creato Imperadore, poco stette a dichiararl Augusta: il che dovette dar motivo di molte mormorazioni al Pc polo, e di maggiori querele col tempo, per essere stata questa am biziosa, furba, ed interessata Donna uno strumento e mantice d molte iniquità, e un flagello della Religione Cattolica in Oriente [c] Sigeber- Nel presente Anno, per quanto abbiamo da Sigeberto [c], e d Paolo Diacono [d], i Longobardi sotto il Re loro Audoino, dop [d] Paulus avere molto indebolito il Regno de gli Eruli, dalla Moravia, de Histor. Lon- ve si crede, che prima fossero giunti, passarono nella Pannonia oggidì Ungheria, e quivi stabilirono la loro abitazione e signoria [e] Procop. Ma Procopio mette molto più tardi [e] il Regno di Audoino, e se condo lui, siccome vedremo, anche nell' Anno 539. regnava i Re loro Vaci, o sia Vaccone, al quale succedette Valtari, e po scia Audoino.

1; 1

7:1

21.90

...

1.

...

Anno di Cristo dxxvIII. Indizione vi.

ERA Volg. Anno 528.

di FELICE IV. Papa 3.

di GIUSTINIANO Imperadore 2.

di Atalarico Re 3.

confole { FLAVIO GIUSTINIANO AUGUSTO per la se-

"OLENNIZZO' Giustiniano Augusto questo secondo suo Confolato con tal profusione di danaro al Popolo, che per attesta-1 di Teofane [a], e dell' Autore della Cronica Alessandrina [b], [a] Theoph. suno mai de' precedenti Imperadori avea fatto altrettanto. Cir- [b] Chron. questi tempi esso Giustiniano pubblicò una Legge [c] in savore Alexandr. ella Chiesa e dottrina Cattolica, con riprovar tutte le Eresie, e de summ. pminatamente quelle di Nestorio, Eutiche, ed Apollinare, ed Trin. rtimar pene rigorose contro i seguaci delle medesime. Ed affinchè Isse meglio amministrata la giustizia, ordinò con altra Legge [d] [d] Justinia-(non si sa in qual tempo), che i litiganti ricorressero a i Giudici nus Novell. el paele; e qualora non fosse fatta loro giustizia, o non si sbrisissero le cause, facessero ricorso a i Vescovi, i quali si prendereb-Eno la cura di ricordare a i Giudici il loro dovere; e non giovano un tale avviso, ne scriverebbono a dirittura all' Imperadore. Altre utili provvisioni si leggono in essa Novella. Scrisse ancora l'ocopio [e], in tempo ch'era ben affetto a Giustiniano, qualmen-[e] Procop. t quest' Augusto digiunava due di della settimana, mangiava ci- de Edific. Justinian. l'semplici, beveva acqua, poco dormiva; e tutta la giornata, e lib. 1. rrte ancora della notte impiegava in accudire a gli affari del Publico, e propri; di maniera che non dee recar maraviglia, se ad 11 Principe di tanta attività ed applicazione riuscissero poi con selità tante sue imprese, come vedremo. Non era peranche mancto di vita l'Imperador Giustino, quando insorsero dissensioni fra li e i Persiani, perchè Zato Re de i Popoli Lazi s'era sottoposto ad co Imperio. Perciò Giustino, secondochè s'ha da Procopio [f], [f] Idem de rea spedito per suoi Generali in aiuto de' Lazi Sitta, e Belisario Bell. Pers. L'ai giovanetti, che diedero un guasto grande alle contrade di Per-1. Sotto quest' Anno si raccoglie da Teosane, e dalla Cronica Al'sandrina, che crescendo l'impegno della guerra co i Persiani, Custiniano inviò contra d'essi per sostenere i Lazi un esercito, di cui fono Generali Belisario, Cirico, ed Ireneo. Non si accordavano

ERA Volg. questi Capi insieme, e però secondo il solito andò male la faccenda Anno 528. Furono essi in una battaglia sconsitti da i Persiani, e a questa disgustesa nuova entrato in collera Giustiniano, richiamò tutti e tre que Generali, e in luogo loro inviò Pietro già Notaio e Capitano di milizie, il quale unitosi co i Lazi ebbe miglior fortuna, e diede di molte percosse a i Persiani.

Guadagnò eziandio questo indefesso Augusto alla sua divozione il Re de gli Eruli (scorrettamente nel testo di Teofane chiamat Eluri) per nome Greti, il quale si sece Cristiano, e divenne su Collegato. Tirò in oltre nel suo partito Bonzere Regina, che co mandava a cento mila Unni, ed un altro Re de gli Unni, cioè de Tartari, nomato Gorda, il quale medesimamente si fece battez zare, tenuto al facro fonte dallo stesso Imperadore. Costui su d lì innanzi buon amico e confederato del Greco Imperio. Applico si parimente Giustiniano a varie sabbriche. Il Luogo appellato Sic in faccia di Costantinopoli su da lui riedificato, cinto di mura, or nato di un Teatro, e del titolo di Città, con cominciare ad esser nominato Giustinianopoli. Fece un Bagno pubblico in Costantino poli, e una Cisterna con ristaurare i suoi Acquedotti, già sabbrica ti da Adriano Imperadore, ma un pezzo fa diroccati: il che riusc di gran sollievo alla Città, che dianzi penuriava d'acqua. Fec [a] Marcel- per testimonianza di Marcellino Conte [a] un magnifico Tronlin. Comes nel Circo, e i portici, dove sedevano i Senatori a mirar le consinchimico. de'cavalli. Ordinò in oltre, che si rimettesse in buon essere, e

lestina. Finalmente levò quasi tutte le Chiese a gli Eretici, e l diede a i Cattolici. Tali furono i gloriosi principidel governo del Imperador Giustiniano. Ma così lieti giorni vennero funestati, pe [b] Theoph. testimonianza di Teofane [b], da un secondo surioso Tremuoto in Chronog. che nel di 29. di Novembre per un'ora continua si terribilment scosse la Città d'Antiochia, che tutto quanto era rimasto in piec nel precedente Anno 526. e quanto era stato risabbricato dipoi andò a terra con tutte le mura della Città. Perirono sotto quest nuovo flagello circa quattro mila ed ottocento fettanta persone co sommo cordoglio dell'Imperador Giustiniano e di Teodora August fua Moglie, che contribuirono dipoi somme grandi d'oro, per sa forgere di nuovo l'atterrata Città, e vollero, che da l'innanzi! le desse il nome di Teopoli, cioè a dire di Città di Dio. A quel

fortificalse la Città di Palmira, per difesa della Fenicia e della Pi

[c]Cassiod. tempi riferir si potrebbe una Lettera [c] del Re Atalarico scritta: l.8. Epist. 24 Clero della Chiesa Romana, con ordinare che da l'innanzi chi avr

...

-- \

1.5

. . 6 ,

. ....

....

\* . . .

. . .

74 -

17,

10

. im

ti contra d'esso Clero, debba ricorrere al Papa, e cercare da lui Era Volg. giustizia, intimando la pena di dieci libre d'oro a chi contrave-Anno 523. isse. Leggesi in Pavia un'Iscrizione, rapportata dal Conte Mezabarba [a], & indicante, che in quest' Anno esso Re Atalarico [a] Mediob. ce sabbricare in quella Città i Sedili occorrenti al Popolo per assi-Impp. ere a gli Spettacoli.

Anno di Cristo de Indizione vii.

di FELICE IV. Papa 4.

di GIUSTINIANO Imperadore 3.

di ATALARICO Re 4.

Confole & DECIO juniore, senza Collega.

OTO' il Padre Pagi [b] che questo Decio Console Occiden- [b] Pagius tale su Figliuolo di Venanzio stato Console nell'Anno 507. Critic. Bar. Fratello di Paolino, che vedremo Console nell' Anno 534. Vien Annum. spellato Juniore a distinzione di Decio, che su Console nell' Anp 486. siccome personaggio della medesima Famiglia. Dopo la sorte di Trasamondo Re de' Vandali in Affrica restò vedova di lui malafreda Sorella del Re Teoderico. Donna avvezza a comanda-1, non si dovea trovar molto contenta sotto Ilderico, ch'era sucduto nel Regno a Trasamondo, e su creduto, ch'essa tenesse map a qualche trattato contra lo stato del Renovello. Laonde quei, tuttochè uomo lontano dalla crudeltà, le levò la libertà con inprigionarla. Ciò avvenne, per quanto abbiamo da Procopio [c], [c] Procop. vente ancora il Re Teoderico, il quale non sapeva già digerire l' de Bell. pro trattamento, che si faceva alla Sorella; ma perchè troppo lib. 1.c.4. rebbe costato il mettere insieme una grande Armata navale, per prtare la guerra in Affrica, gli convenne suffocare i risentimenti e prurito della vendetta. Morto poi Teoderico, la cui grandezza vea trattenuto Ilderico da più violente rifoluzioni; e regnando Italarico fanciullo, da cui poco si potea temere: Ilderico, per uanto ne corre la fama, fece levar di vita Amalafreda. Il temo non si sa. Bensì sappiamo, che pervenuto l'avviso di questa tudel risoluzione all' orecchie del Re Atalarico, e di Amalasunta la Madre, altamente se ne adirarono. Per questa cagione Atalaco spedi in Affrica degli Ambasciatori con Lettera [d] ad Ilderi- [d] Cassiod. o, in cui si duole della morte violentemente inferita alla sua Pa- 1.9. Epist. z. ente, con dire, che s'ella fosse stata rea delle decantate e forse Tomo III. Yv

...

:Ĉ:

21600

. : .:

pp.+1

:::5

100

17.

1 . 62

100

: 3

100

111

ERA Volg. infussisfenti congiure, egli avrebbe dovuto rimetterla nelle di le ANNO 529.

mani per essere giudicata, e non già torle la vita senza saputa, però con disprezzo del Re d'Italia, e con obbrobrio di tutta la ne zion Gotica. Però vuol sapere, come egli possa scusare un tal sa to; e qualora pretendesse, essere mancata Amalafreda di more naturale, voleva nelle mani persone atte a comprovarne la verità Altrimenti protestava essere rotta la pace, e terminati i patt durati finguì fra loro. Qual esito avesse quest' Ambasciata, non giunto a nostra notizia; ma probabilmente di quà ebbe origine caduta del Re Ilderico, di cui parleremo nell'Anno seguente. Fi l'altre belle imprese, alle quali si applicò Giustiniano Augusto una principalmente su in questi tempi quella di far unire & orc nare in un Codice tutte le Leggi meritevoli d'approvazione e d'ule fin'allora pubblicate da i precedenti Augusti, e da lui stesso. F fotto Diocleziano Imperadore erano stati composti i Codici Greg riano ed Ermogeniano. Da Teodofio juniore venne successivame te compilato il Codice Teodo siano, la cui autorità lungo tempo d rò nelle Gallie. Ma Giustiniano, che aspirava per ogni verso a c latar la gloria del suo Nome, sece comporre un Codice nuovo, chi mato perciò di Giustiniano, con abolire l'autorità de' precedent e prescrivere l'uso di questo a tutta la Giurisprudenza, e al gove (a) Marcel- no del Romano Imperio. Io non so come Marcellino Conte (a) 1 lin. Comes differisca la pubblicazione sino all' Anno 531. Noi sappiamo dal prima Legge d'esso Codice, aver Giustiniano nell' Anno 528. d ta l'incombenza di compilar questo Codice a Giovanni, Leonzi Foca, ed altri Patrizj, e primarj Ufiziali della sua Corte Posc (b) Chroni- abbiamo non solamente dalla Cronica Alessandrina (b), ma ezia con Alexan- dio dalla seconda Legge del medesimo Codice, data sotto il Con lato di Decio, che nel presente Anno esso su confermato e pubblic to; e poscia nell' Anno 534. venne il medesimo espurgato e corre to, come apparisce dalla Legge terza. Del merito, e dell'utili: di questo insigne Libro non occorre, che quì si parli. Ben è vere (c) Gothofr. essere stato osservato da Jacopo Gotofredo (c), e da altri dottissin in Prafatione de la Cod. Giurisconsulti, che Triboniano, della cui opera principalmente

drinum.

servi Giustiniano, per darci il suo Codice, quale oggi l'abbiamo Theodof.

sti, con aver poscia i Copisti aggiunti molti altri errori e disetti: (d) Suidas Codice stesso. Suida (d) lascid scritto, essere stato Tribonian Tom. 1. gran Giurisconsulto Pagano, nimico de' Cristiani, adulatore, smc dera-

si prese una soverchia libertà, con ommettere, troncare, mut re, e sconvolgere a suo capriccio le Leggi de gli antecedenti Augi cratamente interessato, fino a vendere la giustizia per danaro. E ERA Volg. rocopio (a) aggiugne, ch'egli ogni di aboliva una Legge vecchia, Anno 529. ne sabbricava una nuova. Per relazione di Teofane (b) in que Hist. Arcan. i tempi i Giudei e Samaritani della Palestina, ribellatisi all'Im- (b) Theoph. prio d'Oriente, coronarono per loro Re un certo Giuliano, e con- in Chronog. a de Cristiani esercitarono rapine, stragi, ed incendj. Non peretempo l'Imperador Giustiniano a spedire un buon corpo di truparmate colà, che estinsero il suoco acceso colla morte dello stes-Giuliano; ma fu cagione questa lor sollevazione, che il Re di ersia, quantunque l'Imperadore gl'inviasse Ermogene suo Ambaiatore per trattar di pace, ne disprezzasse le proposizioni, condato nella promessa di un soccorso di cinquanta mila persone, sat-Igli da essi Giudei e Samaritani. Appartiene all'Anno presente il clebre Concilio II. Arauficano, cioè d' Oranges, in cui furono ondennati gli errori de' Semipelagiani: Concilio poscia approvay e confermato da Papa Bonifazio II. che nell'Anno seguente sucedette a Felice IV. Papa.

Anno di Cristo DXXX. Indizione VIII.

di Bonifazio II. Papa 1.

di GIUSTINIANO Imperadore 4.

di Atalarico Re 5.

Consoli { FLAVIO LAMPADIO, ed ORESTE.

TANNO creduto il Panvinio (c), e il Padre Pagi (d), che (c) Panviamendue questi Consoli solsero creati in Occidente. Di Ore-nius in Fae sembra certo; non so se possa dirsi lo stesso di Lampadio, al qua- (d) Pagius ho io aggiunto il nome di Flavio coll'autorità di due Marmi, da Crit. Baron. ne rapportati altrove (e). Credesi, che mancasse di vita in quest' (e) Thesaur. nno Felice IV. Papa nel Mese d'Ottobre, come ha Anastasio (f), Novus Inpur di Settembre, come pretende il Padre Pagi. Ebbe per Success- pag. 425. pre Bonifazio II. ma non senza Scisma, perchè su contra di lui (s) Anastas. Bibliot hec. etto Papa Dioscoro. La morte poco dipoi accaduta di costui rimise in Felice. calma nella Chiesa Romana. Finora avea Ilderico Re de' Vandain Affrica governato pacificamente quel Regno, e mantenuta un' ttima corrispondenza ed amicizia con Giustiniano, prima ancora el suo alzamento al trono Imperiale, mercè di molti regali, che ontinuamente passavano fra loro. Presso del medesimo Ilderico, (g) Procoper attestato di Procopio (g), era in grande autorità Gelimere suo Vandal.

 $\mathbf{Y}_{\mathbf{V}}$ 

ERA Vols. Parente, perchè Pronipote del fu Re Genferico, e il più vicino fuccedergli nel Regno, uomo bellicoso, ma insieme astuto e mali gno. Costui tanto seppe fare co i principali della Nazion Vandali ca, con rappresentar loro la dappocaggine d'Ilderico, vinto nelle precedente battaglia da i Mori, e l'intollerabil profusione dell'oro impiegato da lui, per istar bene in grazia della Corte di Costanti nopoli, che s'indussero ad accettarlo per Re, e ad imprigionare l stesso Ilderico con alcuni suoi Ministri. Non è improbabile, che 4 talarico Re d'Italia, o per dir meglio, Amalasunta sua Madre, se gretamente accendessero, o avvalorassero questo suoco in vendett di Amalafreda, uccisa per ordine d'esso Ilderico. Portò di granc confeguenze e mutazioni nell' Affrica, siccome vedremo, la cade ta di quel Principe. Sotto quest' Anno, continuando tuttavia I [a] Theoph. guerra co i Persiani, narra Teofane [a], che Giustiniano Impera dore mosse una gravissima persecuzione contra di quanti Genti ed Eretici si trovavano nell'Imperio d'Oriente, con cacciarli d tutti i pubblici impieghi, conficare i lor beni, e dar loro il temp di soli tre Mesi per ravvedersi. Procopio [b] anch'egli sa sede c questi Editti e processi, fatti da esso Augusto (se vogliam creder a lui) non per buono zelo, ma per occupare i beni e le ricchezz de' Montanisti, Sabbaziani, ed altri molti Eretici. Le Chiese spe zialmente de gli Ariani erano piene di vasi e supellettili preziose c oro e d'argento, e di pietre e gemme di gran valore. Tutto pass nell' Erario Imperiale. Moltissimi surono tagliati a pezzi dal Popo

> lo, altri dalla giustizia uccisi, e grande su il numero di coloro, ch abbracciarono la Religion Cristiana e Cattolica in apparenza, m con ritenere internamente gli errori delle lor Sette. Seguitò anco ra nel presente Anno lo stesso Augusto la guerra contro a i Giudei Samaritani ribelli, con incredibile strage de' medesimi, e col gua sto di tutto il paese, tanto che surono i rimasti in vita costretti ac

> implorare il perdono dell'Imperadore, rimanendo ancora involt in quelle sciagure i Cristiani di quelle contrade, perchè obbligat a pagar da l'i innanzi de i gravi tributi. Circa questi tempi fiorivi per virtù e per miracoli San Benederto, ristauratore, e propagato re del Monachismo in Italia, e a poco a poco per tutto l'Occiden te. Altri Monasteri e Monachi prima di lui si videro in queste pat ti; ma non così ben regolati, come i fondati poscia da lui. Da Sub biaco, dov'egli visse per alcun tempo, passò a Monte Casino, quivi edificò il celebre suo Monistero, dal quale poi presero norm tutti gli altri, sì d'Uomini, che di Vergini sacre, che o si sottopo

in Chronograthia.

cap. II.

...

.::5

- T.

Tini

12 24 E

TIC'S

Ún

1 1 1

.....

ro alla Regola prescritta con tanta discrezione e prudenza dal ERA Volg. into Abbate, o furono fondati a tenore della medesima. In quest' Anno 530. inno per relazione di Marcellino Conte [a], quel Mundone, che [a] Marceledemmo all' Anno 505. vincitore de' Greci coll'aiuto del Re Teo-lin. Com.in erico nell' Illirico, creato poi da Giustiniano Augusto Generale elle milizie in esso Illirico, valorosamente costrinse alla fuga i foti Orientali, venuti ad infestar quella Provincia. Ed altrettan-) fece co i Bulgari, che erano iti a bottinar nella Tracia.

Anno di Cristo DXXXI. Indizione IX.

di Bonifazio II. Papa 2.

di Giustiniano Imperadore 5.

di ATALARICO Re 6.

senza Consoli.

ignoto il motivo, per cui niun Console su creato in quest'Anno nè in Occidente, nè in Oriente. A contrassegnar dunque presente Anno su usata la Formula Post Consulatum Lampadii Corestis. Seguitava intanto Amalasunta Madre del Re Atalarii a governar con senno e coraggio il Regno d'Italia, ma non già olla fortuna di piacere a tutti i suoi, parte de' quali avrebbe voleneri prese le redini del governo, e parte per odi particolari mal sofriva il vedere in mano di Donna l'autorità Regale. Accortasi Analasunta del loro mal animo, e temendo di novità per certi segni i congiure ordite, col pretesto di disendere le frontiere del Regno, landò i tre principali Capi de' Goti più sospetti de gli altri, sepastamente in diversi luoghi. Ma non bastò il ripiego. Fu avverti-1, ch'essi per via di lettere continuavano le trame, a fin di levar-: di mano la tutela del Figliuolo e il Governo: cosa che finalmen-2 l'indusse a liberarsi colla violenza dalla petulanza di costoro. Proopio è quello, che ne fa il racconto [b]. Coltivava essa una buona [b] Procopmicizia con Giustiniano Augusto, e i regali doveano strignere que- de Bel. Got. o nodo. Scrisse a lui per sapere, se qualora le venisse talento d'anare a Costantinopoli, ella sarebbe amorevolmente accolta. Semre che venga, sarà la ben venura, su la risposta di Giustiniano. illora Amalasunta spedì a Durazzo in Albania una nave con alcui suoi fidati Ministri, e quaranta mila libre d'oro, oltre ad altri cchissimi mobili, con ordine di fermarsi quivi, finchè fossero avilati d'altre sue risoluzioni. E così sece, perchè se le sosse occor-

ERA Volg. so di dover fuggire, sosse provveduto alla sua sicurezza e sussisten-

za. Dopo di che scelti alcuni de' più bravi e sedeli suoi tra i Goti. comando loro di levar con destrezza dal Mondo que' tre personaggi divenuti oramai intollerabili e incompatibili colla sua Reggenza Felicemente su da essi eseguito un tal ordine; ed Amalasunta, li berata da quella persecuzione, più non pensò al viaggio d'Oriente e richiamata la nave a Ravenna, continuò con vigore ad ammini strare il Regno d'Italia. Aveva Amalarico Re de' Visigoti in Ispa gna sposata Clotilde Sorella de i Re Franchi, avvisandosi con que sto parentado di salvare dalla lor potenza gli Stati da lui possedut nelle Gallie, oggidi appellati la Linguadoca. Abitava egli in Nar bona, per essere più pronto alla difesa, stante il timore, ch'egl aveva de'foli Franchi. L'esempio di Alarico suo Padre, da essi scon fitto ed ucciso, mai non gli si partiva da gli occhi. Non serviron [2] Gregor. preghiere nè minaccie, [a] perchè Clotilde allevata nella Rel. Turonensis Lib. 3. c. 10. gion Cattolica, e piissima Principessa, volesse non dirò cangiar cre denza, ma nè pur comunicare co i Visigoti Ariani ne' facri Misteri Era perciò essa vilipesa dal Popolo, strapazzata dal Marito, ch giunse anche a batterla con tal crudeltà, ch'ella potè inviare al R Childeberto suo Fratello un fazzoletto tinto del suo sangue, con pregarlo di liberarla da quel Tiranno. E nol pregò indarno. Chil deberto con un'Armata marciò verso Narbona, ed Amalarico inti midito se ne suggi; ma ritornato indietro, per prendere alcunrobe preziose, nella porta della Città su ucciso da i suoi. Grego rio Turonense non parla d'alcun fatto d'armi. Solamente nelle [b] Vistor giunte marginali alla Cronica di Vittor Tunonense [b] si legge Tunonensis che il Re Amalarico nella battaglia di Narbona, suggendo si riti fium Tom.1. rò in Barcellona, dove percosso da una corta acetta, restò morto [c] Isidorus Abbiamo anche la testimonianza di Santo Isidoro [c], la dove scri ve, che Amalarico su presso Narbona superato da Ildiberto Re de Franchi, e dopo esfere scappato a Barcellona, caduto in dispregio del suo Popolo, quivi dall'efercito su inviato all'altro Mondo. Eb be per successore Teode, ricchissimo e scaltro Visigoto, di cui par lammo di sopra all' Anno 526. e v'ha fondamento di credere, el ser egli stato il medesimo, che o levò o sece levar la vita ad Ama

in Chronico Gothur.

MA la vittoria riportata sopra i Visigoti dal Re Childeberto non

larico, perchè col tempo assassinato anch'egli, ordinò prima di mo rire, che l'assassino non sosse gastigato, giacchè, disse egli, Die per la man di costui mi fa patir la pena d'un simile misfatto, al

tre volte da me comme || o.

. . . .

....

u di conseguenza, sapendosi che tuttavia restarono essi in possesso ERA Volg. dominio de gli Stati, che godevano nelle Gallie, cioè della Lin- Anno 531. uadoca; ed altro non guadagnò Childeberto, che di ricondur seco a Sorella Clotilde, la quale nel cammino terminò i suoi giorni, inta probabilmente dall' afflizione per le sue disgrazie. Venne nensi fatto a Teoderico Re d'Austrasia, Fratello d'esso Childebero, circa questi tempi di conquistar la Turingia colla morte d'Ernenfredo Re di quel paese. Questi si sidò troppo delle parole e pronesse d'esso Re Teoderico, cioè d'un Principe, che soltanto s'intrandisse, non badava ne a parentela, ne a giuramenti; e che giune fino a tentare di affassinar il Re Clotario, Re di Soissons, suo Fratello, dopo essersi servito delle sorze di lui, per impadronirsi lella Turingia. Tali erano allora i Re Franchi, presi troppo dalla ebbre dell' Ambizione, cioè dell' ansietà di dilatare il loro domiio. E che non fossero da meno di Teoderico i suoi Fratelli Clotaio e Childeberto, lo potremo conoscere da un fatto de' più crudeli barbari, che mai si leggano nelle Storie. Era morto, come dilemmo di sopra, Clodomiro Re di Orleans, quarto loro Fratello, ella battaglia contro i Borgognoni. S'impadronirono tosto de i di vi Stati Clotario e Childeberto, ancorché egli lasciasse dopo di sè re piccioli Figliuoli. Erano questi allevati dalla piissima Regina lotilde loro Avola, e Madre de i due Re suddetti, che teneranente gli amava. Saltò in cuore a Clotario, che crescendo in età uesti Principi suoi Nipoti, vorrebbono gli Stati paterni, e che hisognava trovarci rimedio [a]. Però venuto a Parigi col Re Chil- [a] Gregor. eberto, amendue di concerto misero le guardie a i due Principini Turonensis naggiori di età, e poi mandarono a Clotilde lor Madre una spada uda, e un paio di forbici, con dirle, che il destino de i Nipoti lipendeva dall'elezione, ch'ella facesse di volerli o morti o Cherii. Scappò detto alla buona Regina, forpresa da estremo dolore, he amerebbe più tosto di vederli morti, che vivi senza Regno. Di più non ci volle, perchè Clotario fattili venire alla presenza sua, del Fratello Childeberto, piantasse un coltello nel cuore a Teolaldo il maggiore, che era in età di circa dieci anni. A questa vita Guntario suo minor Fratello in età di sette in otto anni, gridanlo e piagnendo si gittò a i piedi di Childeberto suo Zio, e abbraciatigli i ginocchi, il pregò di salvargli la vita. Non potè Childeverto ritenere le lagrime, e rivoltosi al Fratello cominciò a sconjiurarlo, che non volesse ucciderlo, con offerirgli quanto volesse ver questo. Ma l'inumano Clotario suriosamente gli rispose: Se

ERA Volg. non mi lasci il Fanciullo, io t'immergo questo serro nel seno. Chil Anno 531. deberto si strappò d'attorno l'inselice Principe, che tosto rimase anch'egli scannato da Clotario. Furono eziandio uccisi i lor Gover natori e Famigli. Dopo di che i due Re divisero fra loro gli Stat del terzo loro Nipote infante, nominato Clodoaldo, ch'ebbe la fortuna d'essere trasugato da alcuni amorevoli, e divenuto po Monaco, finì in santa pace i suoi giorni.

Anno di Cristo dxxxII. Indizione x.

di GIOVANNI II. Papa 1.

di GIUSTINIANO Imperadore 6.

r pr

0.21

0 /41

Id Do

TINK

1.0

\*\* . . .

4...

. .

41.5

110

Ĩ,

di Atalarico Re 7.

fenza Consoli.

P Asso' ancora il presente Anno senza creazione di Consoli e però su indicato cella sormala e però fu indicato colla formola Anno II. o pure Iterum pol Consulatum Lampadii & Orestis. Poco durd il Pontificato di Pap. Bonifazio II. Secondo i conti del Cardinal Baronio egli cessò di vi vere nel precedente Anno, e secondo il Pagi nel presente nel d 17. d'Ottobre. Aveva egli in un Sinodo con suo chirografo disegna to per suo Successore Vigilio Diacono, che ansava forte dietro: quella gran Dignità; ma dispiacque non meno al Re Atalarico, fia ad Amalasunta sua Madre, che al Clero e Popolo Romano uni tal novità; e però come contraria a i sacri Canoni su essa in un al tro Sinodo riprovata ed abolita dal medesimo Papa Bonifazio prim. di morire. Cadde poi l'elezione del novello Pontefice nella person di Giovanni di nazione Romano, per sopranome Mercurio, sul fi ne dell' Anno presente. Ma perciocchè erano succeduti de i disordi ni nella Sede vacante di Felice IV. Papa, e del medesimo Bonifazio perchè i concorrenti al Pontificato aveano proccurato di comperar lo fimoniacamente, spendendo alla larga o per guadagnare i vot de gli Elettori, o pure per aver favorevoli quei della Corte del Re Atalarico, giacchè s'era introdotto l'abuso, che dall'arbitrio de Re dipendesse l'elezione, ovvero l'approvazion del nuovo Papa, però alcuni promettevano molto, per sortire il loro intento, e ven devano i beni delle Chiese, e infino i Vasi sacri a tale effetto se che pare che fossero accusati Dioscoro e Vigilio sotto il Pontificato d'esso Papa Bonisazio II.] quindi è, che il Senato Romano sece ui decreto, con cui dichiarò sacrilega ogni promessa fatta per ottene:

Tescovati. Testimonio di questo è una Lettera scritta dal Re Ata- ERA Volg. arico (a) allo stesso Papa Giovanni II. con cui appruova il suddetto Anno 532. ecreto, ma con farci intendere gli abusi di questi tempi. Cioè (a) Cassiod. h'egli lasciò bene in libertà al Clero e Popolo Romano l'elezione 15. i chi fosse creduto più degno del Pontificato, ma con riserbarsene a conferma. Che se occorrevano dispute fra i Popoli per tale eleione, ed era portata la lite alla Corte, ordinava, che per le sped'essa lite, trattandosi del Romano Pontesice, non si potesse imiegare più di tre mila Soldi, e duemila per le liti de gli altri Pariarchi, fotto il qual nome son disegnati gli Arcivescovi e Metroolitani, perchè in Occidente allora altro Patriarca non si conozeva, se non il Romano; e di cinquecento Soldi per quelle de' Vecovati minori. Non è però ben chiaro il senso di quelle parole. lutte l'altre promesse o pagamenti satti e da farsi a dirittura, o er interposta persona, per conseguir le Chiese, surono da esso Re ondennati, ed ordinato, che ognun potesse accusare, e che si doesse procedere in giustizia contra questi sacrileghi mercatanti del-Dignità Ecclesiastiche. Scrisse ancora Atalarico (b) a Salvanzio (b) Id. ib. refetto di Roma, con ordinargli di far incidere in marmo l'Edit- Epift. 16. o suo, e il decreto del Senato intorno a i Simoniaci, per poi meterli nella facciata della Basilica Vaticana alla pubblica vista e conizione di tutti. Sembra che si possa congiugnere con questi temiun altro Editto (c), pubblicato da esso Re contro gli occupatori (c) 1d. ib. e'Beni altrui, contra de gli adulteri, concubinari, omicidi, ma- Epist. 18. ti di due Mogli, ed altri delinquenti. In un susseguente Editto d) vuole egli, che sieno puntualmente pagati gli emolumenti a i (d) Idem rofessori di Grammatica, Eloquenza, e Giurisprudenza.

UDITA che ebbe l'Imperador Giustiniano la nuova dell' ingiua prigionia d'Ilderico Re de' Vandali, suo singolare amico, (e) (e) Procop. veva spedito Ambasciatori a Gelimere usurpatore del Regno Affri- de Betl. Vandal. ano, con esortarlo a rendergli la libertà, e ad aspettare di entrar lib. 1. c. 9. on giusto titolo nel dominio, giacchè Ilderico era in età molto vanzata; e se pur voleva ritenere il governo, lo ritenesse, ma on lasciar qualche apparenza di decoro a chi secondo il testamendi Genserico era legittimo possessor di quel Regno. Se ne tornaono gli Ambasciatori a Costantinopoli senza frutto alcuno; anzi eggiorarono gli affari d'Ilderico, perchè Gelimere col pretesto, n'egli meditasse di suggire, maggiormente il ristrinse, e sece caar gli occhi ad Oamere di lui Nipote, nomo bellicolo, e tenuto 1 i Vandali pel loro Achille. Avvisato di ciò Giustiniano, tornò

Tomo III. a spe-Zz

ERA Volg. a spedirgli nuovi Ambasciatori, con richiedere, che gli manda Anno 532. se Ilderico ed Oamere, acciocche potessero l'uno privo del Regne e l'altro de gli occhi, passare in pace il resto della lor vita; altre menti protestava rotta la pace, e ch'egli si studierebbe di veno car l'ingiuria fatta ad un amico, e insieme alla giustizia. La ri posta di Gelimere su, ch'egli era stato alzato di comun concord da i Vandali al Trono, a lui dovuto, come discendente da Genirico, più che ad Ilderico. E che un saggio Imperadore dovea : tendere a governare il suo Imperio senza impacciarsi de' Regni : trui. Che se pur gli saltasse in testa di rompere i patti, e di sa gli guerra, si persuadesse, che nol troverebbe a dormire. A qui sta risposta montò in collera Giustiniano, e determinò di muov guerra a Gelimere. Ma ad una tal risoluzione trovò contraritu i suoi Ministri, e massimamente Giovanni Presetto del Pretori, II ricordandosi tutti dello sforzo inutilmente satto da Leone Augus per riconquistar l'Affrica, e spaventati dalle immense spese, como sarebbe costata un' Armata navale, e dal pericolo di portar la gue 😅 ra sì lontano, e in paese ben provveduto di gente e di danaro, perd capace di far abortire tutte le idee di chi le ne volesse rend. padrone. Tanto dissero essi, che in Giustiniano calò la voglia i sal quell'impresa. Quand'eccoti un giorno capitare un Vescovo, ce alla dimandò all'Imperadore un'udienza segreta. In essa gli se sar: 333 d'esserglistato in una visione comandato da Dio, d'andare a trove attenda de la comandato de l lo, e igridarlo, perchè dopo d'aver preso a liberare i Cattoli dell' Affrica dalla tirannia de gli Ariani, per una vana paura se: 📖 fosse poi ritirato, con aggiugnere: Il Signore mi hadetto, che cendo V. M. questa guerra, le assisterà, e infallibilmente l'Aff. ca tornerà sotto il Romano Imperio. Di più non occorse, perc? Giustiniano senza più far caso delle difficultà proposte, coragg. samente intraprendesse la guerra dell' Affrica, per la quale se: nell'Anno presente i necessari preparamenti. Ma non si vuol cere, che nel Gennaio di questo medesimo Anno avea lo stesso liperadore corso grave pericolo per una sedizione mossa in Costan-[a] Chron. nopoli contra di lui dalle Fazioni Veneta e Prasina. [a] Il caric-Alexandr. rono d'ingiurie nel Circo, poscia si diedero a scorrere per la Cin Chronog. tà, con attaccar fuoco alle più magnifiche fabbriche, e Chie Procop. de della Città. Unissi con loro la plebe, e tale su l'apparenza di que Bell. Perf. de la Città. Chim contoto la piebe, e tale la l'apparenza di q. girsene. Anzi essendosi sparta la voce, ch' egli fosse suggito, l Popolo acclamò Imperadore Ipazio Figliuolo di Magna Sorella di

Anastasio Augusto, che era stato Console nell'Anno 500. e se fos- ERA Volg. riuscito loro d'entrare nel Palazzo Imperiale, peggiori conse- Anno 532. uenze avrebbe avuto l'attentato di tanti fediziosi. Ma uscito Narte Capitan delle Guardie, e guadagnati con danaro molti della azione Veneta, cominciò a calare il tumulto. E mentre il Poposi trovava raunato nel Circo, uscirono da varie parti le Guardie i soldati dell'Imperadore, condotti parte da esso Narsete, parda Belifario Generale delle Milizie, e da un Figliuolo di Mono, o sia Mundone Generale dell'Illirico, e secero man bassa adosso alle Fazioni, anzi a chiunque de' Cittadini e sorestieri inconjavano, di maniera che vi restarono uccise circa trenta o trentacinue mila persone: colla quale strage terminò affatto il bollore delsedizione. Ipazio preso, e con lui Pompeo, e Probo suoi Cugi-1, furono condotti in prigione, e poco si stette a far vedere al publico i lor cadaveri. Marcellino Conte [a] scrive, che per loro [a] Marceliggestione su mossa questa tempesta contra di Giustiniano, e ch' lin. Comes inChronico. cano entrati molti de' Nobili in questa congiura. Però furono confcati tutti i lor beni con profitto indicibile dell' Imperiale Erario. suriosa cosa è il leggere presso Teosane il principio di questa Traedia nel Circo per le varie acclamazioni, dimande, e grida de' l'asini, e risposte del Ministro Cesareo: senza che si possa ora da pi intendere, come si facessero que' Dialoghi, e si potessero diternere quelle voci. Giustiniano uscito di questo terribil cimento, enerosamente si applicò a rimettere in piedi gli Edifizi rovinati alle fiamme durante la sedizione; e sopra tutto essendo bruciata infigne Cattedrale fabbricata da Costantino, tutto si diede ad alarne un'altra senza paragone più magnifica e bella, che poi su ppellata la Chiefa di Santa Sossa, e riuscì un Tempio mirabile a utti i Secoli avvenire.

Anno di Cristo DXXXIII. Indizione XI.

di GIOVANNI II. Papa 2.

di Giustiniano Imperadore 7.

di ATALARICO Re 8.

onfole { FLAVIO GIUSTINIANO AUGUSTO per la ter-za volta; senza Collega.

'Occidente non ebbe Console in quest' Anno. Stava forte a cuore all'Imperador Giustiniano la guerra meditata contra Zz 2

1 10

\*\*\*\*\*\*

,, ,,

.: -3

1.4

. 34 4

1:21

nu.

: 311

20013

1915

w 56

: 120

ANNO 533

[a] Marcellin. Comes Procopius de Bell. Vandal. 6. 1. 0.5.

ERA Volg. l'Affrica, e verisimilmente non mancavano a lui incitamenti di gli antichi abitatori Cattolici di quelle contrade. Ma trovando egli tuttavia impegnato nella guerra co' Persiani, e perciò impedi ta la presa risoluzione contra de' Vandali, sece trattar di pace ci medesimi Pertiani [a], e gli venne satto di concluderla ne' prin in Chronic. Mesi del presente Anno per mezzo di Rufino Patrizio, e di Erm gene suo Maggiordomo. Quindi messa insieme una poderosa A: mata navale, piena di soldatesche agguerrite, ne diede il comar do a Belisario suo Generale, nato nel paese situato tra l'Illirico la Tracia; che già avea segnalato il suo nome con azioni gloriol nella guerra contra de' suddetti Persiani. Accompagnato dallo Ste rico Procopio, sciosse le vele il prode Capitano da Costantinopo ful fine di Giugno; arrivato in Sicilia, vi rinfresco l'Armata; continuato poscia il viaggio, nel di 15. di Settembre sece senza or posizione la sua discesa in Affrica. Prima di questo tempo s'era r bellata a i Vandali la Città di Tripoli, per opera di un Cittadin appellato Pudenzio, che tosto spediti alcuni messaggieri, chiel foccorso a Giustiniano; ed avutolo, ridusse alla divozione di lui e tenne forte tutta quella Provincia. Erasi parimente rivoltat contra de' Vandali la Sardegna ad istigazione di un certo Goda, Go to di nazione, uomo di gran valore, che vi era stato posto al co mando dal nuovo Re Gelimere, e poscia assunse il titolo di Re Questi ancora fatto ricorso a Giustiniano, con offerirsegli suddito ottenne un rinforzo di quattrocento soldati, picciolo aiuto nondi meno al suo bisogno. Discese in terra la felice Armata Cesarea il Affrica al Capovada; giacchè per ordine del Re Genferico, prime conquistatore di quelle Provincie, in tutte le Città, suorche il Cartagine, erano state diroccate le mura; risoluzione, che parvi allora di gran prudenza: acciocchè se mai gl'Imperadori Roman avessero voluto ricuperare il paese, o gli Affricani divoti del nome Romano, far delle novità, non restasse loro luogo alcuno forte pe infestare i Vandali; ma risoluzione, che in fine si tirò dietro la ro vina del Regno Vandalico. Però Belisario senza difficultà s'impa droni della Città di Silletto, e quivi cominciò a sentire la vicinan za dell'esercito de' Vandali, condotto dal Re Gelimere, il quali udito che ebbe l'arrivo de' Greci, comandò, che si levasse di viti il Re Ilderico, già nelle carceri ristretto. Al primo incontro Geli mere prese la suga: dal che animato Belisario si presentò davant a Cartagine coll' Armata di terra, e colla flotta, e non avende trovata resistenza, ebbe l'ingresso in quella Capitale, senza saper intenntendere, come Gelimere prima non v'entrasse alla difesa, e co- ERA Volga ne con tanta felicità riuscisse questa impresa a Belisario, il quale Annossa. nalmente non avea seco, se non dieci mila Fanti, e cinque mila avalli. Come di una mirabil' avventura se ne stupì lo stesso Procoio, da cui abbiamo la descrizione di questa Guerra.

GIOVO' sommamente a Belisario, l'aver Gelimere dianzi speita la sua Armata navale con Zazone suo Fratello, per ricuperar a Sardegna, non immaginando si vicino l'arrivo e lo sbarco della otta de' Greci. Entrò bensì costui in Cagliari, trucidò Goda occuator dell'Isola con tutti i suoi partigiani, e di questa vittoria iniò tosto l'avviso al Fratello Gelimere; ma la nave, che lo portaa, andata a dirittura a Cartagine, senza saper la mutazione ivi eguita, cadde in mano de' Greci vittoriosi. Fu cagione eziandio i presa improvvisa di Cartagine, saputa in Ispagna, che niuno sfetto producesse un' ambasciata di Gelimere incamminata colà er indurre Teode Re de' Visigoti ad entrare in lega co i Vandali. Jappoiche Belisario ebbe abbastanza afficurata con nuove fortifihzioni la Città di Cartagine, uscì in campagna colla sua Armata, er assalire Gelimere, con cui s'era riunito Zazone suo Fratello coll flotta richiamata dalla Sardegna. Vennesi ad un fatto d'armi, a sbaragliato l'esercito Vandalo, e Gelimere colla fuga si mise in ilvo. Nel campo loro aveano i Vandali le lor Mogli, Figliuoli, tesori, sperando sorse, che la difesa e presenza di pegni sì cari vesse da ispirar più coraggio a i combattenti. Ma nulla giovò ad si; tutto andò a sacco, e sì grande su il bottino toccato a i vincipri, che parve cosa incredibile. Oltre all'eccessive prede fatte da ue' Barbari sul principio della conquista sopra i sottomessi Asfricai, aveano essi raunate immense somme d'oro ne gli anni addietro olla vendita de' loro grani. In quella giornata perderono tutto. uccedette questa fortunata battaglia verso la metà di Dicembre ell' Anno presente, di modo che fatte in tre Mesi tante azioni rearono fomma gloria a Belifario. In questo medesimo Anno perchè li Eretici aveano sparsa voce, che Giustiniano Augusto concorrea ne'loro empj sentimenti, egli a fine di distruggere questa ingiuiosa diffamazione, pubblicò un suo Editto [a], in cui espose la [a]1.6.C. redenza sua uniforme alla dottrina della Chiesa Cattolica. Inviò de summa Trinitate. ncora degli Ambasciatori a Papa Giovanni con sua Lettera, in cui rotesta di accettare i quattro Concilj Generali della Chiesa di Dio. [b] Anastas. coll'ambasciata, secondo l'attestato di Anastasso Bibliotecario Bibliothec. [4], vennero ancora varj regali preziofi, ch' egli mandava ad of- in Johan-nis II.

(a) 1.7. C. de fumm. Trinit.

ERA Volg. ferire a San Pietro nella Basilica Vaticana. Scrisse in oltre una Let tera ad Epifanio Patriarca di Costantinopoli (a), dove parimente espone la sua Fede, condanna gli Eretici tutti, e conferma i sud detti quattro Concili: cose tutte, che gli acquistarono gran cre dito in Roma, e presso tutti i Cattolici. Finalmente nel Dicem bre del presente Anno surono pubblicate da esso Imperadore le Isti tuzioni del Diritto Civile, e i Libri de i Digesti, siccome appari sce dalle due Prefazioni stampate in fronte di queste Opere intigni

Anno di Cristo dxxxiv. Indizione xii.

di Giovanni II. Papa 3.

di GIUSTINIANO Imperadore 8.

di TEODATO Re 1.

FLAVIO GIUSTINIANO AUGUSTO per la quar Confoli 3 ta volta, FLAVIO TEODORO PAOLINO juniore.

(b) Caffiod. 1.9. Epift. 22

UESTO Paolino Confole, creato in Occidente, secondoche abbiamo da una Lettera del Re Atalarico (b) scritta al me desimo, su Figliuolo di Venanzio, stato Console nell' Anne 507. & era della Famiglia Decia. Seguitò Belisario in quest'Anno il felice corso delle sue vittorie con impadronirsi della Città d'Ip pona, oggidì Bona, dove gli venne alle mani buona parte del te foro di Gelimere, mentr'egli pensava di risugiarlo in Ispagna. Scor rendo la di lui flotta il Mediterraneo fino allo Stretto di Gibilter ra, sottomise al dominio Cesareo la Sardegna, la Corsica, Ceu ta, Evizza, Maiorica, e Minorica. Entrarono parimente le suc armi in Cesarea Città; e Gelimere assediato nel Monte Pappua con proporgli nella Corte dell'Imperadore il grado di Patrizio, ed altri vantaggi, s'indusse a rendersi a Belisario, da cui su condotto a Costantinopoli. Colà portossi il valoroso Capitano, perchè avea egli scoperto d'essere stato calunniato presso di Giustiniano Augu sto, quasichè egli meditasse di farsi padrone delle Provincie in sì poco tempo conquistate. L'andata sua dissipò queste nebbie. Fu egli introdotto in Costantinopoli trionsalmente, come ne' Secol addietro si praticava in Roma. Presentò all'Imperadore non solo Gelimere e i prigioni Vandali, ma eziandio le immense ricchezze asportate dall'Affrica, e spezialmente i vasi antichi del Tempio di Salomone, che appresso surono da Giustiniano inviati alle Chie

.10

·A:

e di Gerusalemme. Fece Giustiniano sentire la sua liberalità a Ge- ERA Volg. imere, con assegnargli molti beni nella Galazia, ma non gli fugia Anno 534conferita la dignità di Patrizio, perchè costui non potè indursi giamnai a rinunziare all' Arianismo. A queste allegrezze succederono. delle tristezze; imperocchè non sì tosto su partito dall'Affrica Belisaio, che i Mori si ribellarono, e Salomone lasciato quivi per Governatore ebbe molto da fare a sostenersi; ed ancorchè in una battaglia desse loro una rotta, pure i medesimi si rimettevano presto in sorze, e eguitavano a far testa. Finalmente andarono in fumo tutti i loro forzi. Intanto anche in Italia cangiarono faccia gli affari, perchè il Le Atalarico mancò di vita in quest' Anno. Giacche Amalasunta ua Madre era stata forzata ad allevarlo, come vollero i Goti, egli frenatamente si era dato in preda alla lusturia, alla crapula, e ad Itri Vizi, per gli quali contrasse una lunga malattia, che il conlusse in fine al sepolcro (a). Allora su che Amalasunta, temendo (a) Procop. i cadere affatto, cominciò segretamente a trattare con Giustinia- de Bell. Guo Augusto di rinunziargli l'Italia, e di ritirarsi a Costantinopoli. cap. 3. Ma non istette poi salda in questo pensiero. Teodato, o sia Teoloto, Figliuolo del primo matrimonio di Amalafrida Sorella del li Re Teoderico, menava allora vita privata in Toscana, dove ossedeva di gran beni, uomo ben istruito nelle Lettere Latine e rella Filosofia di Platone, ma dappoco, ignorante nell'arte miliare, e straordinariamente dato all' interesse, aveva egli fatto ion poche estorsioni e prepotenze in que' paesi; e per gli ricorsi e doglianze di vari particolari chiamato a Ravenna era stato procesato, ed obbligato a restituire il mal tolto: perlochè odiava a more Amalasunta. Cominciò anch' egli segretamente un trattato con Giustiniano, per farlo padrone della Toscana. Non andò più olre l'affare, perchè Amalasunta, parte per paura, che i Goti abvandonata lei, si volgessero a Teodato, unico germoglio della Faniglia Amala, parte per isperanza di cattivarsi l'animo di costui ion un gran benefizio, il chiamò a Ravenna, e gli propose di faro Collega nel Regno, purchè promettesse di portare bensì il nome di Re, ma di lasciare in satti proseguir lei nel comando. Quano ella volle, Teodato giurò di eseguire.

SALITO che su Teodato sul trono, non men egli, che Amalaunta (b) ne scrissero a Giustiniano Augusto, con pregarlo di con (b) Cassiod. inuar la pace con loro. Ma durò poco la festa. Teodato ridendosi 1.10. Epist. I Telle promesse fatte, e sol ricordevole delle procedure precedentenente contra di lui fatte, unissi co i nemici di Amalasunta, sece le-

ERA Volg. var la vita ad alcuni de' suoi aderenti, e in sine cacciò lei stessa in

Anno 534 esilio (a), confinandola in un'Isoletta nel Lago di Bolsena, dove la de Reb Ge- misera da l'1 a poco per comandamento, o pure con saputa di esse zic. cap.59. Teodato, fu strangolata da i parenti di que' Goti, ch'ella avea nel (b Gregor, tempo del suo governo satti privare di vita. Gregorio Turonense (b) Turonensis mal informato di questi affari, racconta una diceria, che dovea correre per le piazze, ed ha tutta la ciera d'una Fola, ma che nondimeno potrebbe contenere qualche vestigio di verità. Racconta, dico, egli, che dopo la morte di Teoderico restò in vita Ana fleda Moglie di lui, e Sorella di Clodoveo Re de' Franchi, con una Figliuola. Dee intendere di Amalasunta, ma senza dir parolad Atalarico. Questa Figliuola si diede in preda ad un suo Famiglio appellato Traguilla, e con esso lui scappò in una sorte Città. Bi fognò mandare un esercito per levarla di là, e ridurla a casa: il che seguì dopo aver tolto di vita il suo Drudo. Irritata la Figliuola pose del veleno nel Calice, da cui dovea bere la Madre nella Co munione Eucaristica. Erano essi tutti Ariani. Morì sua Madre, i Goti sdegnati contra della Figliuola paricida, elessero in Re lore Teodato, il quale in un bagno sommamente riscaldato la seceme rire. Aggiugne, che i Re de' Franchi Childeberto, Clotario, Teodeberto fecero querela di questo col Re Teodato, minacciando gli la guerra; e che Teodato li placò e fece tacere con un regali di cinquanta mila scudi d'oro. Così il Turonese. La verità si è se pur s'ha da credere a Procopio, che dispiacque sorte all'Impe rador Giustiniano l'ingratitudine e crudeltà di Teodato contra d una Principessa, che fin' allora avea mantenuta si buona corrispor. denza coll'Imperio d'Oriente. Ma dall'altro canto si rallegrò i suo cuore, perchè la fortuna gli avesse somministrata così plausibi ragione di muover guerra a i Goti, cioè una congiuntura tanto d lui desiderata di potere ricuperar l'Italia. Covò egli questo per siero nell' Anno presente, ma con fare gli opportuni preparamer ti pel susseguente; e intanto dalle Lettere di Cassiodorio si ricav avere Teodato ricevuto di belle parole da Giustiniano, il quale infinse per un pezzo di non sapere l'iniquo trattamento fatto a Amalasunta, ma senza dar sicurezza alcuna di pace. Perloch Teodato di nuovo spedi altri Ambasciatori a Giustiniano, e la Re gina Gundelina sua Moglie anch' ella scrisse a Teodora Augusta con ansietà di assicurar fra di loro il nodo di una buona amicizia Niuna apparenza di verità ha ciò, che il suddetto Procopio nell Storia segreta di Giustiniano lasciò scritto, cioè che Teodato sec

o tra

Wr.

iorire Amala sunta per consiglio di Giustiniano, istigato a ciò da ERA Volg. 'eodora Augusta, che avea conceputa gelosia in iscorgere l'ansie. Anno 534. 1 del Marito per vedere Amalasunta in Costantinopoli, temendo. h'ella potesse torle la mano nel cuore di lui. Ancorche si sia già a noi veduta la pubblicazione del Codice di Giustiniano, fatta nell' nno 529. pure nel presente su ripubblicato quel Libro con varie iunte e mutazioni, e tal quale noi ora l'abbiamo. Se in Oriente ra tutto rivolto l'animo di Giustiniano a dilatare i confini dell'Imerio, non era minor la sete ne i Re de' Franchi. Per appagarla on si perdonava a tradimenti e scelleraggini, nè si teneva sicuro un Fratello dell'altro. Miravano essi con occhio ingordo il consiante Regno de' Borgognoni, e per ingoiarlo, secondochè s'ha da Mario Aventicense (a), s' unirono insieme nell' Anno presente (a) Marius Thildeberto, Clotario, e Teodeberto Figliuolo del Re Teoderico o Aventicens. a Teodorico. Gregorio Turonense (b), e Fredegario (c) scrivo- (b) Gregor. o, che solamente Childeberto e Clotario impresero la guerra con-Turonensis. ca de' Borgognoni, e che Teoderico lor Fratello non vi volle inter- (c) Fredeienire. Ma sembra ben più sondato il racconto di Mario. Vedre-garius in Eno fra poco, che Teodeberto di lui Figlio mandò in Italia de i pist. c. 37. orgognoni, segno che anch' egli entrò a parte della conquista. a conclusione su, che quei Re si misero all'assedio della Città di Auin, ruppero in una battaglia Godomaro Re de'Borgognoni, e divenero con ciò padroni di quel Regno, che abbracciava allora il Lioese, il Delfinato, la Borgogna moderna, ed altri paesi, ch' essi ivisero fra loro. Credesi, che in quest' Anno terminasse i suoi iorni Teoderico suddetto, Fratello d'essi Re, con avere per suo accessore il mentovato Teodeberto suo Figliuolo. E' di parere il Cardinal Baronio (d), che anche nell'Anno presente appartenga (d) Baron. a terribil Carestia, di cui parla Dazio Arcivescovo di Milano nella Annal. Ecc. storia Miscella (e), deducendolo da una Lettera (f) scritta da Cas- (e) Historia Miscella (e), deducendolo da una Lettera (f) scritta da Cas- (e) Historia dodorio Presento del Pretorio in questi tempi al medessimo Dazio, Miscella lib. 16. ler significargli il soccorso di panico, destinato dal Re in sovveni- (f) Cassiod. aento de' Popoli. Ma più probabilmente la Carestia rammentata 1.12. Epist. a esso Arcivescovo appartiene all'Anno 538. Per altro da altre Letere del medesimo Cassiodorio apparisce afflitta l'Italia ancora in uest' Anno dalla Carestia, e qual provvisione si facesse per aiutae i Popoli in sì fiera congiuntura,

Tomo III.

Aaa

Anno

Anno di Cristo DXXXV. Indizione XIII.

di AGAPITO Papa I.

di GIUSTINIANO Imperadore 9.

di TEODATO Re 2.

Console & FLAVIO BELISARIO, senza Collega.

ad bunc

Annum.

ERA Volg. T N ricompensa delle gloriose azioni di Belisario, su a lui in quel Anno conferito l'onore del Consolato. Niun Console fu creat in Occidente, perchè già s'erano cominciati ad imbrogliare gli a fari tra Giustiniano Augusto e il Re Teodato. E da qui innanzi pe questa ragione cessarono affatto i Consoli Occidentali. Pose fine ne presente Anno a i suoi giorni Papa Giovanni II. e la sua morte vie (a) Pagius riferita dal Padre Pagi (a) al di 27. di Maggio. Ebbe per successe re nel Pontificato Agapito Arcidiacono, Romano di patria. Li fingavasi tuttavia il Re Teodato coll'andar mandando Ambasciato ri e Lettere, di poter pacificare l'Imperador Giustiniano, che si mo strava sdegnato non poco per la morte data alla Regina Amalasur ta, attribuendo ad ingiuria propria l'aver privata di vita una Prir cipessa, che era sotto la sua protezione. Ma s'avvide in quest'Ann quanto fossero fallaci le speranze sue. Giustiniano, a cui non era gnoto, come fosse vil di cuore e timoroso il Re Teodato, e che i Po poli Cattolici d'Italia amerebbono più il comando di un Princip (b) Procop. Cattolico, che de' Goti Ariani: (b) finalmente alzò la visiera, Goth. lib. 1. spinse la Flotta sua, comandata dal valoroso e saggio suo General Belifario, addosso alla Sicilia, ch'era allora della giurisdizione de Goti, con fingere di passare in Affrica. Non più che circa otto mi la armati tra Fanti e Cavalli venivano su questa Flotta: del chi

> si maraviglierà chiunque è avvezzo a vedere con quanta gente! facciano le guerre e gli assedj de' nostri tempi. Ordinò pariment Giustiniano a Mondo, o sia Mundone, suo General dell'armi nell' Illirico, di passar colle sue genti in Dalmazia, e di ridurre, se s poteva, alla fua ubbidienza Salona Capitale di quella Provincia Nè contento di ciò, perchè ben' apprendeva le forze de' Goti, scrit fe a i Re Cattolici de' Franchi, affine d'indurli ad una Lega offen siva contra de' medesimi Goti, sacendo valere il motivo della Reli gione, ed accompagnando le premure sue con un regalo di molt. moneta, e con promessa di molto più, se seco si univano a i dann

8. 5.

de' Goti. Volentieri accettarono essi un tale impegno. Riuscì: Mun-

lundone, giunto che fu nella Dalmazia, di sbaragliare in un con- ERA Volg. itto quanti Goti gli vollero contrastare il passo. Assalita poi Salo- Anno 535. a, in pochi giorni la costrinse alla resa: con che la Dalmazia vene in potere di Giustiniano. Non fu men favorevole a Belisario la ortuna in Sicilia. Sbarcata la sua gente, venne tosto alla sua divoione Catania, poi Siracufa, e di mano in mano tutte l'altre Città i quella felice Isola, a riserva di Palermo, in cui il presidio Goco mostrò di volersi bravamente disendere. Ma entrate nel porto : navi Greche, ed osservato, che gli alberi d'esse sopravanzavano altezza delle mura della Città, fece Belisario tirar lassù un gran iumero d'arcieri, che colle saette offendevano i disensori, in guia che non passarono molti giorni, che la Città capitolò la resa. erò senza gran fatica passò tutta la Sicilia sotto il dominio di Giuiniano, vantaggio considerabile per la meditata impresa d'Italia, ssendosi in questa maniera tolto a i Goti il granaio, da cui erano oliti di cavare i grani loro occorrenti pel bisogno della stessa Italia. con questa felicità terminò il primo Anno della guerra Gotica; e elisario, che avrebbe dovuto deporre il suo Consolato in Costan-Inopoli, nell'ultimo di dell'Anno fece la folennità di quella funione entrando in Siracuía, con ispargere monete d'oro al Popolo, utto festoso, per trovarsi libero dal giogo de' Barbari. Attese in uesti tempi l'Imperador Giustiniano a rimettere in buono stato le littà e Chiese dell' Affrica, dove sece non poche sabbriche. E erch'egli si volea mostrar grato e benefico verso la Patria sua, che ra un picciolo Luogo appellato Tauresio nella Dardania, o sia nel-1 Mesia superiore: (a) quivi sabbricò una bella Città con canali (a) Idem de 'acqua, Chiese, palagi, portici larghi, piazze pulite, bagni, edific. Jud altri comodi ed ornamenti pubblici; e a questa Città pose il none di Giustiniana Prima, con aver poi impetrato da Papa Vigilio, he al Vescovo d'essa, come a Metropolitano, sossero sottoposte : Chiese delle due Dacie, della Messa superiore, e della Pannoia. Essendo mancato di vita in quest' Anno Epifanio Vescovo di Costantinopoli, per opera di Teodora Augusta, empia ed iniqua Jonna, su eletto suo successore Antimo Vescovo di Trabisonda, retico coperto, che durò poco in quella Sede.

Anno di Cristo DXXXVI. Indizione XIV. di SILVERIO Papa I. di GIUSTINIANO Imperadore 10.

1,50

- 4010

di VITIGE Re I.

senza Consoli.

Anno 536.

TU segnato l'Anno presente in Oriente colla formula Post Con sulatum Flavii Belisarii. E in Occidente con quella di Po, Consulatum Paulini Anno II. Era il Re Teodato allevato fra g studj delle Lettere, ed inesperto affatto nel mestiere dell'armi portava anche in petto un cuor di Donna; e la sua Platonica Filc sofia gl'ispirava solamente l'amor del riposo, e non già il coraggi necessario per sostenere una guerra, e sar fronte ai pericoli. Or a questo coniglio, occupata che su la Sicilia da i Greci, cadde cuore per terra; e trovandosi in Ravenna Pietro Ambasciatore c [a] Procop. Giustiniano, [a] da solo a solo trattò seco delle maniere di pacifica de Bel. Gor. l'irato Augusto, e di troncare il corso all'incominciata guerra. Tr loro si convenne, che Teodato cederebbe ad ogni suo diritto sopr la Sicilia; manderebbe ogni anno all'Imperadore una Corona d'or di peso di trecento libre; gli darebbe tre mila Goti al suo servigio ogni volta, che li richiedesse; non sarebbe lecito a Teodato disa morire alcun Sacerdote (che Vescovo vorrà qui significare), o Se natore, nè di confiscare i lor beni, senza l'approvazion dell'Impe radore; al quale eziandio si dovea ricorrere, qualora si volesse pro muovere alcuno alla dignità di Patrizio, e di Senatore; che nell acclamazioni usate ne gli Spettacoli e ne' Giuochi Circensi, prima si augurasse selicità all'Imperadore, ed appresso a Teodato; nel potessero alzare statue in onore del Re, se non unitamente con quel la di Giustiniano; e a questa ancora si desse la man diritta. Coi questi patti, creduti sufficienti a calmare lo sdegno Imperiale, su rimandato l'Ambasciatore a Costantinopoli. Ma appena arrivat ad Albano, su richiamato indietro a Ravenna. Teodato dubitan do, che non si appagasse Giustiniano di quanto s'era convenuto, parendogli la guerra una montagna, che gli si rovesciasse addosso volle di nuovo udire su questo i sentimenti dell' Ambasciatore. I accorto Pietro maggiormente gl'inculcò come inevitabile la guet ra, e seco la di lui rovina, tanto che l'indusse a dire, che se no sossero piaciute le prime proposizioni, egli era disposto a ceder

itto il Regno, purche Giustiniano gli assegnasse beni capaci di da- ERA Volg. : una rendita annua di mille e dugento libre d'oro. Con questa onclusione Pietro si rimise in viaggio. Tuttavia per meglio assicurssi Teodato, che riuscisse bene il disegno, obbligò Papa Agapito d andarsene anch'egli a Costantinopoli, per trattar di pace con liustiniano. Procopio solamente scrive, aver egli spedito in comagnia di Pietro Rustico, uomo Romano, ed uno de' Sacerdoti, 10 intrinseco amico. Crede il Cardinal Baronio, che Agapito poisse anche portare il nome di Rustico. Ma se Procopio avesse ineso di parlare d'un Pontefice Romano, avrebbe adoperato altre arole. Parmi più verisimile, che Agapito o prima, o dopo di ietro, andasse d'ordine del pauroso Teodato a proccurare un qualhe aggiustamento con Giustiniano. Liberato Diacono [a] ci fa [a] Liberat. spere, aver Teodato scritte sulminanti Lettere al Papa, e Senato in Breviar. lomano, minacciando di far uccidere tutti i Senatori, e le lor Iogli e Figliuoli, se non si adoperavano per sar desistere l'Impeadore dall'invasion dell'Italia; e che per questo il Papa andò Amasciatore a Costantinopoli. Per sar questo viaggio, trovandosi il uon Pontefice senza danari, su costretto ad impegnare i vasi sacri: articolarità a noi conservata in una Lettera di Cassiodorio [b], in [b] Cassiod. ui ordina a i Tesorieri del Re di restituir essi vasi alla Basilica di 1.12. Epist. an Pietro. Giunto Papa Agapito a Costantinopoli, su onorevoliente accolto da Giustiniano, ma non potè indurlo ad entrare in l'attato di pace, allegando egli d'aver fatto di grandi spese per nettere insieme quell' Armata, e di non voler averle buttate. l'anto bensì si adoperò con esso Imperadore, che gli venne satto di eporre Antimo dal Patriarcato di Costantinopoli, perchè contra i ecreti de' sacri Canoni trasferito da una Chiesa ad un' altra, e molo più perchè convinto di fomentar dottrine ereticali. [c] In suo [c] Anastas.
uogo su eletto Menna, buon Cattolico, e degno di quella illustre Bibliothee.
in Vit. Agaedia. E tutto ciò avvenne, ancorchè Teodora Augusta sacesse ogni pici.
ossibile ssorzo per sostener Antimo, e con esibizion di regali, e Historia Miscella on varie minaccie tentasse di rimuovere il Papa dall' abbattere lib. 16. uesto suo Favorito.

ARRIVARONO in questo mentre a Costantinopoli Pietro e Rurico, che esposero le prime proposizioni del Re Teodato [d], e [d] Procop. eggendo costante Giustiniano in volere la guerra, ssoderarono le thic. lib. 1. ltime, cioè la cessione del Regno. Allora Giustiniano tutto lieto cap. 6. on si sece punto pregare ad accettarle; e non tardò a rispedire in talia lo stesso Pietro, ed Atanasio, con ordine e facultà di segnar

Anno 536.

3) (1) Era Volg. quella capitolazione. Vennero amendue a Ravenna, ma ritrovarono mutato di pensiero Teodato, e se stessi burlati. La cagion su. che avendo egli inviato in Dalmazia un buon esercito, per riacqui stare Salona, in una zusta restò morto Mauricio Figliuolo di Monde Generale bravissimo di Giustiniano in quelle parti. Uscito poi d Salona lo stesso Mondo, sbaragliò bensì i Goti, ma nell'inseguire i fugitivi vi lasciò anch'egli la vita. Questo avvenimento rimise l'anima in corpo a Teodato, e cominciando egli oramai a conce pire delle speranze di maggiori sortune, si rise de gli Ambasciatori Cefarei, e nulla volle attenere di quanto avea dianzi promesso Informato poi di tutto con lettere l'Imperadore, diede ordine a Be lisario di portar la guerra in Italia, e spedi Costanziano suo Conte stabile con un' Armata navale verso Salona, la quale su in breve rimessa con tutta la Dalmazia e la Liburnia sotto il dominio Cesareo; ei Goti co i lor Capitani se ne tornarono a Ravenna. All'in trepido Papa Agapito intanto non bastò di avere deposto Antimo certificato ancora dell'empietà e guasta credenza di Severo, che avea in addietro usurpato il Vescovato d'Antiochia, e di Pietro Zoara, ed Isacco, anch'essi Eretici, tutti risugiati in Costantino poli sotto l'ali di Teodora Augusta, protettrice di simil gente, s studiò di farli cacciar fuori della Città. Ma in mezzo a tanto fer vore venne la morte a rapire questo santo Pontefice nel dì 22. d'A prile. Un suntuosissimo funerale gli su fatto in Costantinopoli, e poscia trasportato su il corpo suo in una cassa di piombo a Roma ne susseguente Ottobre, e seppellito nella Basilica Vaticana. Giunti a Roma la nuova della morte di esso Papa, si raunò il Clero e Popo lo per l'elezione del Successore. Ma premendo non poco al Re Teo dato, che in tempi sì torbidi fosse conferito il Pontificato Romano a qualche persona a sè ben'affetta, e non già inclinata a savorir Giu [a] Anostas. stiniano Augusto, [a] propose con sue lettere Silverio Suddiacono. Bibliothec. Figliuolo del su Papa Ormisda, cioè per quanto si può credere, na in Vit. Silto di legittimo matrimonio da lui, prima d'essere assunto a i sacri Ordini, e al Pontificato. Erano accompagnate le Lettere di Teo dato da minaccie, se non veniva eseguita la sua volontà; e però quantunque alcuni del Clero ripugnassero, nè volessero soscrivere il decreto dell'elezione, pure Silverio su eletto (credesi nel di 8. di Giugno), e dappoiche fu consecrato, anche i ripugnanti per pau ra sottoscrissero ed approvarono il fatto. Aveva il Re Teodato in [b] Jordan- viato Ebrimuto, chiamato Eurimondo da Giordano Storico [b] suo Genero, Marito di Teodenanta sua Figliuola, con un buor

verii.

Success.

: 1

erbo di gente a Reggio di Calabria, affinche si studiasse d'impe- ERA Volg. ire il passaggio della Sicilia in Italia all'armi Imperiali. L'indu- Anno 536. rioso Belisario seppe sar tanto con segrete ambasciate e magnisine promesse, che guadagnò l'animo del Comandante Goto; e pe-) senza veruna opposizione passò da Messina a Reggio. Quivi diniaratosi del suo partito Ebrimuto co' suoi seguaci, se n'andò poia a Costantinopoli, dove, oltre ad altri onori, conseguì la dinità di Patrizio. Concorsero gli abitanti della Calabria con allerissimi volti a Belisario, come a lor liberatore; e questo buon acoglimento gli fu fatto per dovunque egli passava, finchè giunse al-Città di Napoli, allora non così grande come oggidì, ma forticata e guernita di un buon presidio Gotico, che s'era preparato lla difesa. Bisognò assediarla per mare e per terra, e contuttochè i s'impiegasse gran tempo, e si dessero varj assalti, ad altro non ervì, che a sagrificar la gente per la gagliarda resistenza, che saevano i Goti. Già cominciava l'annoiato Belisario a meditare di olgersi altrove, disperando di ridurre quella Città alla sua ubbiienza, quando la buona ventura gli presentò persona, che si esii d'aprirgli l'adito della Città per un Acquedotto, bastando solauente slargare il buco del marmo, per cui l'acqua passava fuori ressa Città. Così fu satto, e per quell'angusto sito avendo Belirio una notte spinti in Napoli quattrocento soldati con due trometti, e dato nel medesimo tempo l'assalto, se ne sece padrone. Iirabil cofa fu dipoi nell' Anno 1442. che Alfonso Re d' Aragona er un simile, o per lo stesso Acquedotto s'impadronì della medema Città di Napoli. Non potè o non volle Belisario impedire il icco della misera Città. Procopio intento solamente a raccontar ò, che può far onore a Belisario, di cui anche in questa guerra 1 Segretario, si sbriga in poche parole dalla descrizion di quella l'ragedia, con dire dipoi, che nel furore del facco Belifario, mon-Ito in bigoncia, sfibbiò una bella orazione a i foldati, per farli Efistere dal maggiormente incrudelire, e che pacificatili fece renere a i Napoletani i lor Figliuoli e le Mogli, che nulla aveano atito di forza da que' tanti masnadieri. Merita ben più fede l' Jutore della Miscella [a] scrivendo, che non solamente sopra i [a] Histor. oti, ma anche sopra i Cittadini, ssogarono la rabbia loro i vin- Miscella. 16. tori, senza perdonare nè a sesso nè ad età, e nè pure alle sacre 'ergini, e a i Sacerdoti di Dio, con uccidere i Mariti in faccia sle Mogli, col condurre schiavi le Madri e i Figliuoli, e con sacneggiar tutte le case, e tutte in fine le sacrosante Chiese. Di

Era Volg. maniera che giunto poi Belisario a Roma, su acremente ripreso d Anno 536. Papa Silverio per tanta strage e crudeltà usata contra de' miseri Na poletani; e riconoscendo egli il suo fallo, tornato, che su a Napo li, e trovandola priva quasi affatto di abitatori, s' ingegnò di ri popolarla con farvi venir gente da tutte le Città e Luoghi vicini.

A queste nuove il Re Teodato spedì l'esercito de' suoi Goti nell Campania fotto il comando di Vitige, valoroso Capitano, chi gran saggio di sua bravura avea dato nelle battaglie de' Goti cor tro i Gepidi a' tempi del Re Teoderico. Raunaronsi costoro ad u Luogo appellato Regeta, trentacinque miglia lungi da Roma, e qui vi detestando la dappocaggine di Teodato, che non osava d'uscir in campagna, e sospettando intelligenza di lui con Giustiniano At gusto, per tradire e distruggere il Regno Gotico: all'improvvil acclamarono per loro Re lo stesso Vitige. Ciò inteso da Teodato che a mio credere si trovava in Roma, colla maggior fretta post bile s'incamminò alla volta di Ravenna; ma sopragiunto nel can mino da un certo Ottari suo nemico, che speditogli dietro da Vit ge, meglio dovette adoperar gli sproni, su gittato da cavallo, privato di vita. Assicurato di ciò Vitige, e satto imprigionare Tel degisclo, Figliuolo d'esso Teodato, pensò dipoi, perchè non ave tali forze da potersi opporre a Belisario, trovandosi allora il nerb migliore de' Goti nella Gallia e nella Venezia, o per altri motivi ditemporeggiare, e di ritirarsi a Ravenna, per disporre ivi megli la disesa del Regno, con lasciare intanto quattro mila de'suoi all guardia di Roma, e Leuderi uomo prudente alla loro testa. In Ri venna forzò Matasunta Figliuola d'Amalasunta ad accettarlo pe Marito, a fine di stabilirsi meglio nel Regno, imparentandosi co sangue di Teoderico. Poscia spedì Ambasciatori a Giustiniano, pe tentar pure, se poteva ottener la pace. Ma non potè punto smuc vere l'animo Imperiale, troppo ansioso, e già pieno di speranz di riacquistar tutta l'Italia. Intanto si diede Vitige a raunar gent (a) Cassiod. ed armi; (a) e perciocchè Teodato suo antecessore tra per nonte ner impegnate nella Gallia tante soldatesche, e per tirare in un lega difensiva ed offensiva i Re de' Franchi, aveva esibito di cede re a i medesimi tutto quanto possedevano nella Gallia gli Ostrogo ti: Vitige anch'egli prosegui e conchiuse con essi questo trattato Colla cessione suddetta, e con pagar loro venti mila scudi d'oro promisero e giurarono i Re Childeberto, Teodeberto, e Clotario aiutar Vitige nella difesa del Regno d'Italia. Se questa lega fatt con Principi, a' quali nulla costavano i giuramenti, riuscisse pre

32.

ttevole a i Goti, in breve ce ne avvedremo. Certo è bensì, che ERA Volg. llora i Re Franchi senza spesa e fatica alcuna entrarono in posses. Anno 536. di tutta la Provenza, e di quanto di la dall' Alpi era di ragione e gli Ostrogoti, e divisero fra loro quelle Provincie: con che diennero padroni di tutta la Gallia, a riserva della Linguadoca, 1 cui seguitarono a signoreggiare i Visigoti, e della Bretagna miore, che aveva i suoi Duchi, Re talvolta ancora appellati. Inanto Belisario, lasciato un sufficiente presidio in Napoli, e in Cu-1a, che erano le due uniche Città della Campania atte ad esser isese, mise in marcia l'armata sua verso Roma, e per istrada rievette un' Ambasciata de' Romani, che gli offerivano la resa del-Città, giacchè non si sentivano voglia di provare il crudel tratamento, toccato a i miseri Napoletani. A dirittura dunque camninando a Roma, trovò aperta una Porta, per cui pacificamente ntrò, mentre che per un'altra usciva la guarnigione Gotica, acortasi di non poter difendere la Città con sì poca gente contro il olere de' Cittadini. Rimase nondimeno prigione [forse con segreto oncerto ] Leuderi loro Capitano, che insieme colle chiavi delle orte di Roma fu inviato da Belisario all'Imperador Giustiniano. attese dipoi Belisario a sortificar Roma con riparar le mura cadute, gnerle di una larga e profonda fossa, fabbricar merli, e fare ogni ltra provvision da difesa, ben prevedendo, che i Goti, raunato atto il loro potere, verrebbono a trovarlo, senza ch' egli avesse prze da aspettarli in campagna.

Anno di Cristo DXXXVII. Indizione xv.

di SILVERIO Papa 2.

di Giustiniano Imperadore ii.

di VITIGE Re 2.

senza Consoli.

Tomo III.

[N Oriente su segnato il presente Anno colla formola Post Confulatum Belisarii Anno II. In Occidente coll'altra Post Conulatum Paulini Anno III. Belisario intanto spedi Costantino con n corpo di gente ad occupar Narni, Spoleto, e Perugia. Per mpedire questi progressi, (a) Vitige anch'egli inviò un altro cor- (a) Procop. o di gente a quella volta, e seguì ne' Borghi di Perugia una zustic. lib. 1. 1 fra loro, nella quale i Cesarei restarono superiori. Vitige avcap. 16. isato di questo successo, giudicò necessario il muoversi in persona.

Bbb

ERA Volg. Prima inviò Asinario, ed Uligisalo con un grande esercito versc Anno 537. la Dalmazia, con ordine di aspettare un rinforzo, che gli si faceva sperare dalla Svevia, e poscia di portarsi all'assedio di Salona: al qual fine destinò ancora molte navi lunghe. Fu in fatti posto l' assedio a quella Città per terra e per mare, ma vi si trovò una vigorofa difesa per parte di Costanziano Generale dell'Imperadore. Poscia si mile in marcia lo stesso Re Vitige alla volta di Roma col suo esercito, che Procopio sa consistere in cento cinquanta mila persone tra cavalli e fanti. Erano i cavalieri per la maggior parte Corazzieri. Non sarebbe impossibile, che Procopio avesse accresciuto di molto il numero delle truppe Gotiche, per maggior mente esaltare il suo Generale, che con tanto meno sece resistenza a questo torrente. Passarono selicemente i Goti di là dal Fiume Tevere, e quivi si attaccò una siera battaglia coi Greci, in cu. Belifario stesso più da soldato, che da Generale combattendo, rispinse più d'una volta i nemici, con ritirarsi infine dopo una grande strage di quelli, entro le mura di Roma. Fu stretta la Città cor. un forte assedio dall'esercito Gotico, che probabilmente non era in tanta copia, come poco fa ci diede ad intendere Procopio, con-(a) Procop. fessando egli (a), che non potè cingerla tutta per la grandezza della Città. Tagliarono i Goti tutti gli Acquedotti intorno ad essa Città; impedirono i mulini, che macinavano il grano. A tutto provvide l'indefesso Belisario. Coll'uso de gli arieti, delle testuggini, ed altre macchine si diedero i Goti a travagliar le mura; entrarono anche nel Vivaio; ma con loro gran perdita furono rispinti. Cominciò intanto a sentirsi in Roma la same; e però Belisario a fin di salvare i viveri per chi era necessario alla difesa, ordinò, che tutte le donne, i fanciulli, ed altre persone inutili uscisfero della Città, ed imbarcate pel Tevere passassero a Napoli, in Sicilia, ed altrove. Il che fu eseguito, senza che si provasse oppo-

Got. lib. I. cap. 25.

> DURANTE questo assedio, succedette un'esecrabil rivoluzione nella Chiefa Romana, di cui fu cagione l'empietà ed avarizia d' Teodora Augusta, esecutore Belisario, che più capital sacea della grazia d'essa Imperadrice, che di quella di Dio. Racconta Anasta sibliotecario avere essa Augusta scritto a Papa Silverio, cor

e del credito di Sua Maestà in Italia.

sizione dalla parte de' Goti. Scrisse poscia all'Imperadore con ragguagliarlo di quanto andava succedendo, ed insieme con pregarlo vivamente d'inviargli il più presto possibile un buon soccorso di gente e d'armi: altrimenti sarebbe inevitabile la rovina de gli affari.

regarlo istantemente d'andare a Costantinopoli, o almeno di ERA Volg. mettere nella Sedia Episcopale di Costantinopoli Antimo depo- Anno 537. D, e già riconosciuto per Eretico. Lette queste Lettere l'afflitto apa ben previde, che gli si preparava una gran tribulazione, a ai succederebbe anche la sua morte. Rispose di non poterla ubbire per conto alcuno, trattandosi d'un Eretico, per non mancare toppo sconciamente al sacro suo ministero. Allora l'adirata Prinpessa concertò con Vigilio Diacono della Chiesa Romana, che era astato in Costantinopoli dopo la morte di Papa Agapito, e seco conertò la deposizion di Silverio, e l'esaltazione al Pontificato del zedesimo Vigilio. Liberato Diacono (a) soggiugne, che segui tal (a) Liberat. onvenzione con patto, che Vigilio, creato che fosse Papa, abo- in Breviar. cap. 22. .se il Concilio Calcedonense, comunicasse con Teodosio Vescovo retico di Alessandria, col suddetto Antimo, e con Severo capo e gli Eretici Acefali, e pagasse in oltre una buona somma di dauro, cioè ducento Libre d'oro. Ciò fatto l'inviò in Italia con orene a Belisario di trovar pretesti per deporre Papa Silverio, e intonizzare Vigilio. Si fecero perciò saltar fuori de' falsi testimoni, ne afferivano d'aver tenuto Silverio pratica co i Goti d'introdurli i Roma per la Porta Afinaria, quando lo stesso Procopio (b) atte- (b) Procop. ia, che per incitamento spezialmente d'esso Papa Silverio, Belisa- de Bell. Goth. l. 1. 10 fu introdotto in Roma. Comparvero ancora Lettere, scritte cap. 14. :la macchia fotto nome d'esso Papa, parlanti dello stesso trattato. thiamato Silverio al Palazzo da Belifario, e da Antonina sua Mosie, appena gli ebbero esposto il preteso reato, che gli fecero lear gli abiti Pontificali, e vestitolo da Monaco, il mandarono in gilio a Patara Città della Licia. Quindi Belifario ordinò al Clero celeggere un altro Papa con infinuazione, che questo avea da estre l'ambizioso Vigilio; e benchè non pochi abborrissero questa jiquità, pure ubbidirono, con eleggerlo Papa nel dì 22. di Noembre del presente Anno. Forse su preteso, che l'elezion di Silprio fosse stata nulla, perchè fatta senza la necessaria libertà de i Elettori. Nè molto stette l'intruso Papa Vigilio ad eseguire quanregli avea promesso a Teodora Augusta, con iscrivere a Teodosio lessandrino, Antimo Costantinopolitano, e Severo Antiocheno retici, e con asserire di teneranch'egli la loro dottrina. Ha adotto il Cardinal Baronio (c) varie ragioni per credere, che quel- (c) Baron. Lettera, a noi conservata da Liberato Diacono, non sia veramen. Annal. Ecc. t di Vigilio; ma il Padre Pagi (d) ne adduce dell'altre, per com (d) Pagius povarla vera, facendone menzione anche Vittor Tunonense. Nul- Crit. Baron.

ERA Volg. la però essa nuoce alla dignità della Sede Apostolica, perchè Silv Anno 537. rio, quantunque esiliato, non lasciava allora d'essere vero Papa e Vigilio non godeva i privilegi de' legittimi fommi Pontefici. O tre di che ognun confessa, ch'egli Simoniacamente usurpò la Ca tedra di San Pietro. Simili iniquità non s'erano provate sotto i R Goti; anziessi portarono sempre riverenza a i Prelati, e al Clei Cattolico; e nell'assedio stesso (lo confessa Procopio) nè pur m lestarono le Basiliche di San Pietro e di San Paolo, poste suori di R ma, e permisero, che vi si ufiziasse, come prima. Bisognò vede tali mostruosità sotto Belisario, che pur si professava Cattolico.

SEGUITAVA intanto l'assedio di Roma, minutamente descri to dall'eloquente Procopio, spettatore di vista di tutto. Varia e: la fortuna de' combattenti, vigorofi gli assalti, più vigorofa la c fesa, e frequenti le scaramuccie colla peggio ora de gli uni, or de gli altri. Vitige occupò la Città di Porto, affinchè non pote sero da quel ramo del Tevere, allora diviso in due, venire socco si di persone e vettovaglie a Roma. Giunsero nulladimeno da li venti giorni a Belifario mille e feicento Cavalli, inviati da Giust niano, la maggior parte Unni e Schiavoni. Ma nella misera Ciu di Roma al flagello della guerra due altri nello stesso tempo si a giunsero, cioè la Carestia de' viveri, e la Peste, di modo che Popolo cominciò a reclamare. Belisario l'acquetò coll' avviso d vicini soccorsi da bocca e da guerra, che si dicevano già arriva a Napoli. Non era però migliore la situazion de Goti assedianti perchè s'era sminuita di molto la loro Armata per le morti e ser te, ederano anch' essi sieramente malmenati dalla pestilenza eda la fame. Udito dipoi, che era in viaggio un potente rinforzo Greci per terra e per mare, ingrandito assai più, come è il costi me, dalla fama, spedì Vitige a Belisario, e conchiuse seco un tregua. Dopo di che felicemente arrivò a Roma un copioso conve glio di grani e d'altre vettovaglie, condotto da Ostia pel Tevere e del pari vi giunsero alcune poche migliaia di fanti e cavalli, ch furono sufficienti a rincorare gli animi sieramente abbattuti de [a] Procop. Popolo Romano. [a] Probabilmente verso il fine di quest' Ann 26 Boll. Go. 20mparve a Roma Dazio Arcivescovo di Milano con alcuni de'Ci tadini primarj della sua Città, per pregar Belisario di volere son ministrar loro un picciolo corpo di combattenti, asserendo, ch con questo lieve rinforzo avrebbono forze e maniera di cacciare Goti da Milano, ed anche da tutta la Liguria. Belisario diede le parola di farlo. Altro non so io intendere, se non che i Goti ave

cap. 7.

135

3 - 3

TO

1:1

. . . .

11.50

eto bandito da Milano quell' Arcivescovo colla sua comitiva: al- ERA Volgi rimenti troppo pericoloso per essi sarebbe stato il portarsi con tan- Anno 537. a pubblicità a Roma, per trattar co i nemici.

Anno di Cristo di Indizione 1.

di Vigilio Papa i.

di GIUSTINIANO Imperadore 12.

di VITIGE Re 3.

Confole & FLAVIO GIOVANNI, senza Collega.

IN Oriente fu creato Console questo Giovanni, uomo Pagano 1 di setta, e ciò non ostante carissimo e potentissimo nella Corte li Giustiniano, siccome abbiamo da varj passi di Procopio. Era prina falito alla Dignità di Prefetto del Pretorio, ed ornato del Patri-.iato; e tuttochè avesse ucciso Eusebio Vescovo di Cizico, ciò non l'impedi punto il conseguire i primi onori dell'Imperio. Se queto è vero, si conterà anch'esso fra i reati di Giustiniano. Nell'Ocidente l'Anno presente si truova contrassegnato colla formola: Post Consulatum Paulini junioris Anno IV. Per attestato di Libeato Diacono [a], giunto che su Papa Silverio a Patara, il Vesco- [a] Liberat. ro di quella Città, compassionando la di lui disgrazia, e detestan- in Breviar. cap. 22. lo il sacrilego attentato de' suoi nemici, coraggiosamente volò a Costantinopoli, e presentatosi all'Imperador Giustiniano, si scallò forte in favore del Papa, con rappresentargli l'enormità dell'ecresso in trattar così un Romano Pontesice, capo visibile di tutta la Chiesa di Dio. Fecero breccia nel cuore di Giustiniano le parole di questo buon Prelato; e però diede ordine, che Silverio fosse conlotto a Roma, e si giudicasse intorno alla verità o falsità delle Letrere a lui attribuite. Se si provassero vere, egli se ne andasse suoi di Roma a vivere in quella Città, che più gli piacesse. Se poi alse, fosse rimesso nella Sedia primiera. Ma l'empia Teodora Aususta, udita questa risoluzione del Marito, spinse Pelagio Diaco-10 della Chiesa Romana, che esercitava allora la funzione d'Apotrifario, o sia di Nunzio, presso l'Imperadore, per distornarne l' sfecuzione. Stette saldo Giustiniano nel suo proposito. Fu riconlotto Silverio in Italia: il che saputo da Vigilio, ricorse a Belisario per timore d'essere cacciato dall'occupata Sedia, ed ottenuto the Silverio fosse consegnato a due suoi famigli, il mandò nell'Isoa Palmaria, o fia Palmarola, ovvero, come ha l'Autore della

ANNO 538 Milcelia in Vit. Silverii. cap. I.

abidem .

Era Volg. Miscella [a], con Anastasio [b], nell'Isola di Ponza, vicinissim [a] Histor, ad essa Palmaria, dove sotto la lor guardia su lasciato morir di f. me. Così Liberato Diacono. Nondimeno Procopio [c], megli [b] Anastas. informato di questi affari, lasciò scritto, essere stata Antonina Me Bibliothic. glie di Belisario, che mandò un certo Eugenio sgherro, di cui sole valersi per somiglianti misfatti, a levar di vita l'infelice Pontel | c | Procop. ce. Erano sì ella, come il Marito, schiavi dichiarati dell'Impi Hist arcan. radrice Teodora, da cui verisimilmente venne l'ordine segreto [d] Baron. Si enorme delitto. Rapporta il Cardinal Baronio [d] una Letter Annai. Ecc. d'esso Papa, in cui scomunica l'usurpatore Vigilio; ma questa vie [e] Pagius tenuta per falsa dal Padre Pagi [e], e da altri. Secondo Anasti Crit. B. avon. fio [f] su Silverio tolto di vita nel di 20. di Giugno di quest' Ar no, e venne riconosciuto per Martire, e al suo sepolcro succeder tero varie miracolose guarigioni. Pure non sappiamo, che di tal enormità facesse risentimento alcuno il sì decantato Cattolico In perador Giustiniano. Egli è poi credibile, che dopo la morte c questo santo Pontefice il Clero con qualche atto pubblico di nuov elezione o di approvazione legittimasse la persona di Vigilio, e. sendo fuor di dubbio, ch'egli da l'innanzi fu riconosciuto ed onc rato da tutti, come vero Papa e Successore di San Pietro. E merit ben d'essere osservata l'assistenza speziale di Dio alla santa Chies. Romana, perchè Vigilio, entrato sì vituperofamente, e contri le leggi Canoniche nel Pontificato, cominciò da l'innanzi ad esse re un altr'uomo, e a sostener con vigore la dottrina della Chies. Cattolica, massimamente con abbrasciare i primi quattro Conci li Generali, come apparisce dalle Lettere, ch'egli scrisse all'Impe rador Giustiniano, e a Menna Patriarca di Costantinopoli, rap portate dal suddetto Cardinal Baronio.

SEGUITAVA intanto l'assedio di Roma e la tregua fra le Ar mate, quando venne in pensiero a Belisario di proccurare una di [g] Procop. versione all'armi nemiche. [g] Pertanto ordinò a Giovanni Ni Gorbie. 1. 2. pote di quel Vitaliano, che diede tanto da fare ad Anastasio Imperadore, di scorrere con due mila cavalli nel Piceno, oggidì Marca d'Ancona, e di prendere e saccheggiare quel che potesse. Fu vo-Ientieri ubbidito da Giovanni. Incontratofi egli con Uliteo Zio paterno di Vitige, che se gli oppose con molte squadre, valorosamente combatte, e disfece quelle truppe, colla morte dello stesso Condottiere. Trovate poi le Città d'Osimo e d'Urbino ben presidiate. ed in istato di non temere di lui, passò innanzi fino a Rimini: da dove ritiratisi i Goti per sospetto de gli abitanti, e per timore di

qual-

de Bell. cap. 10.

nalche intelligenza in Ravenna, diedero comodo a Giovanni d' ERA Volg. mpadronirsene. Nè era mal fondata l'apprensione de Goti, scri. Anno 538. endo Procopio, che Matasunta, la quale per forza avea sposato Re Vitige, non sì tosto ebbe intesa la vicinanza di Giovanni, fors' anche l'aveva ella invitato a marciare a quella volta) che ne rallegrò forte in suo cuore, e con un segreto Messo cominciò trattar seco di nozze e tradimenti. Fu cagione la presa di Rimi-, che Vitige levasse l'assedio da Roma sul fine di Marzo. Nel rirarsi, e passare il Tevere, il campo suo su assalito da Belisario, n'ebbe una buona spelazzata. Vitige, dopo aver mandati buoni residj in Chiusi, in Orvieto, Todi, Osimo, Urbino, Monteselo, e Cesena, col resto dell'esercito passò all'assedio di Rimini, l'intraprese con tutto vigore. Intanto non trascurò Belisario le chieste sattegli dai Milanesi, e per mare spedi sotto il comando Mondila mille fanti con essi alla volta di Genova. Giunsero cooro dipoi in vicinanza di Pavía, e loro convenne azzuffarsi co i oti usciti di quella Città, ed ebbero la sortuna di sbaragliarli e d' hseguirli fino alle porte, ma con restar ivi trucidato Fidelio Preetto del Pretorio, che per essere oriondo di Milano era stato inviap anch' egli come persona utile a quella impresa. Perchè in Pala, Città ben fortificata, s'erano ridotti con tutto il loro meglio Goti, abitanti in quelle parti, non si potè da sì poca gente tenarne l'acquisto. Però a dirittura passarono a Milano, la qual littà si sottrasse secondo il concerto all'ubbidienza de' Goti, ed cclamò l'Imperadore per sua mala fortuna, e senz' aver prese uone misure. Altrettanto secero Bergamo, Como, Novara, ed ltri Luoghi, ne'quali Mondila inviò picciole guarnigioni, con :stargli solamente trecento uomini per disesa di Milano. Ma apena ebbe Vitige intesa la ribellion di Milano, che spedì a quella olta Vraia, Figliuolo d'una sua Sorella, con una sufficiente Arnata, che di là a non molto s'ingrossò coll' arrivo di dieci mila lorgognoni. Venivano questi mandati in a iuto di Vitige da Teoeberto, uno de i Re Franchi per soddisfare alla capitolazione tra ro conchiusa nella cessione di sopra accennata de gli Stati già posdutinelle Gallie da gli Ostrogoti. Niuno venne de' Franchi, e 1 anche fatta correr voce, che gli stessi Borgognoni di lor moto roprio, e senza saputa di Teodeberto, erano calati in Italia, er rispetto che si aveva all'Imperadore, e perchè dianzi aveano reso i Re Franchi qualche impegno di lega con esso Augusto, giachè questi per maggiormente cattivarsi lo stesso Teodeberto, l'a-

ANNO 538.

Tom. 1. pag. 862.

Era Volg. veva probabilmente adottato, con titolo nondimeno di solo ono re, per suo Figliuolo, come abbiamo da due Lettere del medesi-(a) Du- mo Re a Giustiniano presso il Duchesne (a), nelle quali il chiama flor. Franc. Padre. Fu dunque stretto d'assedio Milano, senza che si sosse prima provveduto al bisogno de' viveri; ed essendo sì scarso il presidio Imperiale, conveniva, che i Cittadini facessero anch' essi le guardie alle mura. Non dormiva in questo mentre Belisario. La sciata una lieve guarnigione in Roma, con quanta gente aveva s inviò sul fine di Giugno alla volta dell' Emilia. Gli si renderono Todi e Chiusi con restar prigionieri i presidi Gotici, ch'egli appres so mandò in Sicilia. Giunse in questi medesimi tempi per mare ne Piceno un rinforzo, inviato da Giustiniano in Italia, consistente in cinque mila Greci pedoni, e circa due mila Eruli. Ne era con dottiere Narsete, uno de' primi Ufiziali dell'Imperadore, uomo d gran coraggio ed attività, tuttochè Eunuco. Unitosi con lui Beli sario nella Città di Fermo, tenuto su consiglio, e perchè si ricevet te avviso da Giovanni assediato in Rimini, ch'egli non poteva più di sette giorni sostenere la Città per mancanza di viveri, su riso luto di marciare a dirittura colà. Ma non aspettarono i Goti l'arrivo de' Greci per ritirarsi dall'assedio. Insorsero poi gare ed emulazioni fra Belisario e Narsete; e perchè non andavano d'accordo ne'configli, si divisero. Nulladimeno impensatamente riuscì a Belisario d'impadronirsi d'Urbino, e a Narsete d'entrare in Imola. ed in altri Luoghi dell' Emilia, ma non già di Cefena, sopra cui fu fatto un vano tentativo. Infieri in quest' Anno un'orrenda Carestia per tutta l'Italia, di modo che per attestato di Dazio Arcivescovo allora di Milano, citato fuor di sito dall'Autore della Miscella (b), assaissime Madri mangiarono i lor Figliuolini, probabilmente durante l'assedio di Milano, dove cominciò a provassi questa terribil same. Procopio, che era presente a questi guai, scrive, essere stata voce costante, che sossero in quell'Anno morti di fame cinquanta mila contadini nel solo Piceno, e più ancora nell'Istria e Dalmazia; e che nel territorio di Rimini due Donne rimaste sole in una casa si mangiarono diciasette Uomini, con ucciderli di notte di mano in mano, che capitavano al loro tugurio.

(b) Histor. Miscella lib. 16.

; in

Titt

1200

2111

50

Anno di Cristo DXXXIX. Indizione II.

di VIGILIO Papa 2.

di GIUSTINIANO Imperadore 13.

di VITIGE Re 4.

Confole & FLAVIO APPIONE, senza Collega.

TU creato Console questo Appione da Giustiniano Augusto. Suo ERA Vole. Padre Strategio era Patrizio e Tesoriere dell'Imperadore, e Anno 539. truova anche appellato Exconsole nella Novella centesimaquinta i Giustiniano, senza che apparisca in qual Anno egli esercitasse il Consolato, e perciò con apparenza, che solamente per onore gli osse conferito quel Titolo, o pure che l'Imperadore, allorchè fu console, il sustituisse in quella Dignità per qualche Mese. Restò principio di quest' Anno funestato da una delle più orride Trageie, che mai si possano udire. Continuando l'assedio di Milano, empre più cresceva il suror della same, in guisa che il Popolo si riusse a mangiare fino i più sozzi e schifosi animali. Non lasciò Besario d'inviare a quella volta un soccorso di truppe condotto da Martino, e da Uliare suoi Capitani; ma costoro si fermarono al lò, non arrischiandosi di andare incontro al grosso campo de' Goti Borgognoni. Ne scrissero a Belisario, il quale determinò con asenso di Narsete di spedire altra gente. Ma mentre i primi si fernano, e si preparano gli altri a muoversi, non potendo più reggee Milano a i morsi della fame, Mondila e Paolo Capitani di quei bochi Greci, ch' erano nella Città, capitolarono co i Goti di renlersi, salve le vite loro, con abbandonare alla discrezion de'nemii quelle del Popolo. Pertanto entrati co i Borgognoni i Goti, ananti di punire la ribellion de' Cittadini, fecero barbaricamente man bassa sopra i Senatori, e sopra tutti gli altri maschi, non perdonando nè pure a i fanciulli, nè a i Sacerdoti, che per attestato di Mario Aventicense (a) surono scannati ne'sacri Templi, e sopra (a) Marius glistessi Altari. Le donne tutte surono satte schiave, e donate a i Aventicens. in Chronic. Borgognoni in ricompensa del prestato soccorso, e la Città tutta saccheggiata, e poi diroccata e ridotta ad un mucchio di pietre. Se vogliam credere a Procopio (b), furono in sì esecranda giornata ta- (b) Procop. gliati a pezzi più di trecento mila uomini: numero, che giusta- de Bell. Goth. lib. 2. mente si può sospettare eccedente il vero, perchè computate le c. 21. donne avrebbe dovuto quella Città contenere almen da secento mi-

ad Ann. 5;8.

Era Volg. la persone in un giro allora minore del presente, se non immagina Anno 539. simo rifugiata entro quella Città una buona quantità de gli abita (a) B. mon. tori della Campagna. Loda il Cardinale Baronio (a) Dazio Arc. vescovo di Milano, perchè si studiasse di liberar quella Città da Goti Ariani, e promovesse la ribellione. Non entro io a disputare se fosse o non fosse lodevole l'operar contro il giuramento di fede. tà, prestato ai Goti, che pur lasciavano vivere in pace i Cattolici Bensi dico, che si potè desiderar più prudenza nel fatto di Dazio il cui zelo intempestivo si tirò dietro la lagrimevol rovina della Cir tà e del Popolo suo; e che per un pugno di gente inviato colà d Belifario non si dovea esporre il suo gregge al pericolo di soccom bere fotto la possanza tuttavia grande de i Goti in Italia. Ebb Dazio la fortuna di salvarsi colla suga, e di ritirarsi a Costantino poli, dove si trattenne circa quindicianni, lungi dall'eccidio del infelice Patria sua, e quivi in fine termind i suoi giorni nell' An no 552. Mondila e Paolo Capitani co i Greci di lor seguito, anch essi ebbero salve le vite, e surono condotti prigioni a Ravenna Tornò tutta la Liguria in potere de i Goti; e non parlandosi pii de i Borgognogni, segno è, ch' essi dovettero ritornare al lore paese.

STAVA intanto Vitige co i primari fra' Goti studiando le ma niere di potersi sostenere in questa si pericolosa guerra; e su con chiuso di tirare in Italia con una grossa offerta di danaro i Longo bardi, allora abitanti nella Pannonia, o sia nell' Ungheria. Ata fine furono spediti Ambasciatoria Vaci, o sia Vaccone, Re in que (b) Procop. sti tempi, per quanto scrive Procopio (b), di quella Nazione nel che non s'accordano con lui Paolo Diacono (c), nè Sigeberto (d), da' quali abbiam veduto, che Audoino infin l' Anno 527. con dusse i Longobardi nella Pannonia. Procopio parlando poi dissusa Histor. Lan- mente de' Longobardi più sotto (e), scrive, che Giustiniano donc loro il Norico e la Pannonia, ed insorse poi guerra fra essi e i Ged) Sigeber- pidi, regnando Audoino Re d'essi Longobardi. Riusc'i senza frutto l'ambasciata, perchè si trovò, che i Longobardi aveano stret-Procep. ta lega coll'Imperador Giustiniano, e sedelmente la voleano mantenere. Perciò Vitige s'appigliò ad un'altra risoluzione, e su quella di muovere Cosroe Re di Persia a far guerra a Giustiniano, con ilpedirglia tal fine Ambasciatori, non Goti, ma Italiani: il che su di un gravissimo sconcerto all' Imperio d' Oriente, di modo che non fini quest' Anno, che Giustiniano venne in pensiero di far pace co i Goti, e rimandò in Italia gli Ambasciatori di Vitige, che era-

de Bell. Go-Thic. 1. 2. cup. 22. (c) Paulus Diaconus gobardur. 1. I. c. 22. ·us in Chro.

:::

o tuttavia in Costantinopoli, promettendo di spedire persone a ERA Volgi lavenna con plenipotenza di trattarne. E perciocchè intese i dis- Anno 539. areri, che tuttavia continuavano tra Belifario e Narsete, richia-10 l' ultimo a Costantinopoli, e pensava anche di far lo stesso di selisario, per dargli il comando dell' Armata destinata contra de' ersiani. Belisario intento alle sue imprese, dappoiche ebbe intee e compiante le inesplicabili calamità di Milano, passò ad asseiar Osimo; inviò Cipriano e Giustino suoi Capitani a tentare l'acuisto di Fiesole: giacchè queste due Città il trattenevano dal pasire innanzi verso Ravenna. Mandò ancora Martino e Giovanni erso il Pò, che si postarono in Tortona, tuttoche Città priva di nura. Vraia Capitano di Vitige, che comandava nelle parti di Iilano, ebbe ordine di passare il Pò, per isloggiare di là i Greci. Ibbidì egli, ma non si attentò poi di assalirli, e solamente andò d accamparsi poche miglia lungi da loro.

GIA abbiam veduto, che razza di gente, intenta folo ad inrandirsi o per diritto o per traverso, sossero allora i Re de' Franhi. Anche nell'Anno 537, per attestato di Sigeberto (a) furono (a) Sigeber. icini a far guerra fra loro, se non si fosse interposta la santa Clo-tus in Chro-Ide loro Madre ed Avola. Procopio anch' egli aggiugne, (b) che (b) Procop. uella Nazione non sapeva allora cosa sosse il mantener parola, ed de Bel. Gor. ver eglino bensì professata la Religione Cristiana, ma con ritener uttavia varie superstizioni del Paganesimo, forse perchè non tutti aveano peranche abiurato, o pure, come si ricava da Agatia (c) (c) Agath. o i Franchi buoni Cattolici nelle Armate erano mischiati gli Alananni, gente divenuta loro suddita, e tuttavia barbara, e in gran arte Idolatra. Fra essi Re il più potente era Teodeberto, appellao Re d'Austrasia. In una Lettera da lui scritta a Giustiniano Aususto, in cui nondimeno v'ha de i nomi scorretti, egli dice di stentere il suo dominio da i confini della Pannonia sino all' Oceano, abracciando la Toringia, e parte della Sassonia, e la Svevia, o sia Alemagna, e le Provincie del Belgio, oltre alla porzione a lui occata del Regno della Borgogna, e ad altri Stati di sua giurisdiione. Ora Teodeberto, al vedere in sì pericolofa guerra impegnai, e smunti non meno i Goti, che i Greci, dimentico del bel tiolo di Padre, ch'egli dava a Giustiniano, e de i regali da lui rievuti, e delle belle promesse a lui fatte; molto più dimentico dell'

bbligo contratto di aiutar Vitige, che a questo fine avea ceduto lui, & a i due Re suoi Zii tutto quanto possedevano nella Gallia i uoi Goti, o vogliam dire Ostrogoti: entrò in pensiero di prositta-

6AP. 25.

ERA Volg. re anch' egli di sì bella occasione coll'acquisto di qualche porzior. [a] Marius d'Italia. Mario Aventicense [a], eil Continuatore di Marcellim Aventicens. Conte [b] riferiscono al presente Anno questo fatto, che abbiano in Chronico.

[b] Conti- più distefamente narrato da Procopio [c], Scrittore allora dimnuatorMar- rante in Italia al servigio di Belisario. Teodeberto adunque, me sa insieme un' Armata di cento mila persone, per l'Alpi della S [c] Procop. voia calò nel Piemonte. Erano quasi tutti Fanti, che non portav de Bell. Go-thic. lib. 2. no nè archi, nè picca, ma solamente lo scudo e la spada, con ur corta azza, nella cui cima il ferro grosso, dall'una parte e dall'a tra era ben aguzzo e tagliente. Nelle battaglie dato il fegno, co iscagliare quell'azza solevano rompere lo scudo del nimico, e pe avventarsegli colla spada, ed ucciderlo. I Goti in quelle parti al avviso, che veniva si forte esercito di Franchi, s'avvisarono toste che fosse in loro aiuto; e già parea lor di veder Belisario supplicar per un passaporto da potersene tornar colla vita in Oriente. Null di male fecero i Franchi, finchè giunsero al Pò, dove i Goti avez no un ponte, perchè desideravano sorte di passarlo con lor buon grazia. Ma appena vi furono sopra, che presi quanti Figliuoli Mogli de'Goti ivi si trovarono, ne secero un sagrifizio a qualchi lor falso Dio, e ne gittarono i corpi nel siume. Spaventata la guar dia de'Goti, scappò tosto in Pavia. Arrivarono i Franchi, dov era l'accampamento de' Goti verso Tortona, da' quali su lor fatt un buon accoglimento, come a buoni amici; quand' eccoti se! veggono venire addosso quai sieri nemici : cosa, che li sece tutt dare alle gambe con tal confusione, che passarono sin per mezz il campo de' Greci, e a dirittura se n'andarono a Ravenna. I Gre ci all'incontro al vedere sì grande scappata vennero in isperanza che arrivato Belisario avesse data a costoro una rotta, e però prese ro l'armi per seco unirsi. Ma trovandosi burlati, e sieramente al saliti da i Franchi, si disesero ben per quanto poterono, ma il fine anch' essi furono astretti a voltar le spalle, e a suggirsene Arrivati in Toscana ragguagliarono Belisario del disgustoso acciden te, e ne rimase non men egli, che l'esercito suo stranamente con turbato, per apprensione che si grosso torrente andasse finalment a scaricarsi sopra di loro. Pertanto egli scrisse una bella Lettera: Teodeberto con rappresentargli la riverenza dovuta all'Imperado re, la possanza di lui, i patti, e le promesse seguite, ed esortat lo a ritirarsi.

ATTRIBUISCE Procopio all'efficacia di questa Lettera l'esse re in fatti ritornato da lì a non molto addietro il Re Teodebert

12 000

-1 --

in li [ . d

:18 ; (6)

1:130

......

:". a

1167

il I

2470

13000

· jul

... d...

. 41:

\* 2 . Pp.

4 00

colla sua gente. Ma probabilmente sì gran virtù non ebbe una Car- ERA Volz. ta sola. În amendue gli alloggiamenti de' Goti e de Greci suggiti Anno 539. trovarono i Franchi qualche copia di viveri, e si satollarono ben bene. Ma proseguendo il cammino, tra per essere quella una sterminata moltitudine, e perchè la Carestia e la Guerra aveano desertato il paese, cominciarono a sar de i digiuni non comandati, e spesso altro non aveano, che sola carne di bue da cibarsi, e l'acqua del Pò da bere. Questi patimenti colla giunta dell' aria estiva, e del clima diverso produssero fra loro di grandi malattie, in manierachè almeno un terzo di quell'Armata in breve perì, e il resto era malconcio di sanità. Questi motivi secero risolvere Teodeberto a ritornarsene a casa. Del resto secondo la testimonianza di Mario, e del Continuatore di Marcellino, egli scorse per la Liguria e per l'Emilia, mettendo tutto a facco. Più d'ogni altro Luogo provò Genova la di lui crudeltà, perchè non folo faccheggiata, ma anche rovinata dal furore delle sue genti. E tale su il soccorso inviato a i Goti secondo i patti da i Re de' Franchi. E quando mai a questa spedizione alludessero alcune Medaglie, che si veggono d'esso Re Teodeberto, sarebbe da cercare, se gran gloria seco porti una scorreria satta più da saccomanno, che da Eroe, per finir di spogliare e di distruggere le misere Provincie dell'Italia, senza alcuno che gli si opponesse. Proseguì intanto Belisario i due affedj d'Osimo e di Fiesole, e dopo molto tempo e satiche gli venne fatto d'impadronirsi di quelle due Città. Dopo di che unite nutte le sue genti passò verso Ravenna, e sormonne il blocco. Per sen premunirsi avea Vitige satto caricare nella Liguria una buona quantità di grani, che posta in barconi calava già pel Pò alla vola di Ravenna. Volle la sua sfortuna, che all'improvviso s'abbasassero l'acque di quel Fiume senza poter passare innanzi le barthe; e però venne tutto quel convoglio placidamente alle mani ile' Greci, con restare sprovveduta Ravenna, senza ch'ella potese sperar vettovaglie dalla parte dell'Adriatico, perchè Giustinia-10 era padrone della Dalmazia, e teneva non pochi legni in quel Mare. Per quello, che dirò più abbasso, dovrei qui riferire la rea di questa Città, succeduta a mio credere; ma seguitando il Pare Pagi, mi prendo la libertà di parlarne solamente nel susseuente.

Anno di Cristo del Indizione III. di Vigilio Papa 3. di GIUSTINIANO Imperadore 14. d'ILDIBADO Re I.

Console & FLAVIO GIUSTINO juniore, senza Collega.

ANNO 543.

1.2.0.5.

CICCOME il Padre Pagi osservò, questo Giustino Console Orier tale ebbe per padre Germano Patrizio, Figliuolo di un Fra tello di Giustiniano, e però diverso da Giustino juniore poscia Im peradore, che era nato da una Sorella di Giustiniano. Viene as pellato Juniore probabilmente per distinguerlo da Giustino Senior Augusto, che era stato Console nell'Anno 519. Cosroe Re dell. (a) Procop. Persia avea già, siccome dissi, mossa guerra a Giustiniano (a) col deBel. Perf. la maggior felicità possibile, perchè non v'era nelle frontiere Cesa ree esercito alcuno valevole a far resistenza. Entrato dunque nel la Mesopotamia, s'impadron'i delle Città di Sura e di Berea, e ti rando dritto all'insigne Città d'Antiochia, l'assediò, la prese, dopo un terribil macello de'Cittadini, e un facco universale, l. consegnò alle fiamme. Sopra la Soria tutta si scaricò questo turbi ne colla rovina delle Città e degli abitanti. Grande impressione fecero nell'animo di Giustiniano questi progressi de' Persiani, ne scorgendosi possente a sostenere nello stesso tempo due gravissimo guerre, l'una in Italia, l'altra in Oriente, siccome dissi, avea sta bilito di dar fine alla prima come potesse il meglio, e di attendere all'altra più importante e vicina; e tanto più perchè avea bifogno d'un bravo e sperimentato Generale da opporre alla potenza di Cos roe, nè si trovava chi potesse uguagliarsi a Belisario, la cui perso na egli credeva troppo necessaria in Oriente. Avea dunque in Italia a questo fine destinati per suoi Ambasciatori al Re Vitige Dome-(b) Idem de nico e Massimino Senatori (b). In questo mentre i Re Franchi, udi 1. 2. c. 29. to il pericolo, in cui stavano gli affari de' Goti in Italia, avevano anch' essi mandati Ambasciatori a Vitige, proponendo di sar calare un' Armata di cinquecento mila combattenti in suo favore, e di unire insieme l'uno e l'altro dominio con quella forma di governo, che sarebbe creduta più propria. Belisario, penetrati i disegni de' Franchi, non su pigro a spedire anch'egli i suoi Oratori a Vitige con rappresentargli il pericolo di lui e della sua Nazione, ogniqualvolta si accordasse coi Franchi, e che migliori condizioni poteva spe-

Bell. Goth.

711

n. 1 . .

, , , ,

::::

4 \_ 4 1 l let

170

10.73

rare da Giustiniano. In somma tanto sece, che il distornò dal con- Era Volg. sentire a capitolazione alcuna co i Franchi, della fede de i quali abbiam già veduto quanto si potesse allora promettere. Arrivarono intanto i Legati Imperiali, ed entrati in Ravenna, dopo molto dibattimento si conchiuse il negoziato della Pace, con che tutto il di quà dal Pò restasse in potere dell'Imperadore, e tutto il di là di Vitige e de' Goti. Portati questi patti a Belisario, a cui non era ignoto lo stato della Città per la mancanza de' viveri, non li volle per conto alcuno sottoscrivere; e sattone conoscere il motivo a chi sparava di lui, quetò ogni diceria su questo. Per lo contrario i Goti veggendosi delusi, oramai stanchi del governo di Vitige, e spronati lalla fame, fecero segretamente proporre a Belisario, che s'egli voleva assumere il dominio d'Italia, e farsi Re, essi per tale il ricoroscerebbono, troppo premendo loro di seguitare a starsene in Itaia, senza timore d'essere inviati in Oriente. Venuta a notizia di litige questa risoluzione de' suoi, anch' egli per averne merito, ocultamente ne fece fare istanza a Belisario, il quale, quantunque on si sentisse voglia di guadagnarsi il titolo di Tiranno, ed avesse noltre con grandi giuramenti obbligata la sua fede a Giustiniano i non far novità: tuttavia accettò l'offerta, e promise d'eseguirla, di non far male alcuno a gli stessi Goti. Dato dunque ordine, che peditamente venissero a Classe, cioè al Porto di Ravenna, varie avi con grano ed altri viveri, per soddisfare al bisogno de' Goti afamati, entrò dipoi pacificamente coll'esercito in Ravenna; non ermise, che ad alcuno fosse recata molestia; e solamente si assicudi Vitige, con fare dipoi uno spoglio di tutte le ricchezze del Real Palagio, per presentarle all'Imperadore.

LA resa di Ravenna su cagione, che anche l'altre Città, e masmamente Trevigi, ed altri Luoghi della Venezia inviassero Legaa sottoporsi a Belisario. Procopio nell'entrare in Ravenna si fa-'eva i segni di croce al mirare, come, per così dire, un pugno di ente avesse soggiogata la Nazione de' Goti, i quali in Ravenna so-I superavano di numero l'esercito Imperiale. Ma i Goti dopo la horte di Teoderico s'erano impoltroniti, perchè dati a gli agi, ed tenti cadauno a farsi un buon nido in Italia. Però le Donne di 'uella Nazione, che dianzi avevano udito dire di gran cose intorno I numero superiore, e alla statura quasi gigantesca de' Greci, miandone poi si pochi prendere il possesso di Raverna, e ch'essi erao come gli altri uomini ordinarj, sputavano intaccia a i for Mati, con rimproverare a i medesimi l'insigne lor codardía. Latciò

(a) Antiquitat. Italic.

Differtat.

32.

Era Volg. poscia Belisario, che chiunque de' Goti volle uscir di Città, se ne Anno 540. andasse ad attendere a i fatti suoi, e a visitare i suoi poderi. Ebbe anzi piacere, che scaricassero Ravenna, perchè di gran lunga più erano essi, che le schiere de' Greci in essa Città. Ora qui debbo av vertire i Lettori d'aver io seguitato il Padre Pagi in riferire all'Anno presente la presa di Ravenna, fatta da Belisario, prima che ter minasse l'Anno quinto della Guerra Gotica, cioè prima della pri mavera di quest' Anno, ne' cui primi Mesi crede esso Pagi, che se guisse la refa di quella Città. Ma veramente tengo io, che ta resa accadesse prima che finisse l'Anno precedente 539. Nelle mi Antichità Italiche (a), là dove tratto dell'Origine della Lingu nostra Volgare, ho rapportato uno Strumento scritto in Papiro E giziano sub die tertio Nonarum Januariarum, Indictione tertia, se xies post Consulatum Paulini Junioris Viri Clarissimi, Ravenna cioè nel di 3. di Gennaio del presente Anno. Ora da quello Stri mento, e dalle Lettere scritte a i Magistrati di Faenza, chiara mente a mio credere si scorge, che Ravenna non solamente ne principio dell' Anno non era più assediata, ma godeva allora anch una fomma pace, ed avea commercio colle Città circonvicine, conseguentemente, ch'essa era già venuta alle mani di Belisario E quando sia così, bisognerà dire, o che il Padre Pagi non ben coi certasse gli Anni della Guerra Gotica, o pure che in quest' Ann poche novità succedessero, con essere cessata la guerra, attender do Belisario a dare buon sesto alle conquiste satte, e a quetare, era possibile, i soggiogati Goti. In satti pareva oramai rimess sotto il Romano Impero l'Italia tutta, e che s'avesse a respirare godere un po' di quiete nelle afflitte e devastate sue Provincie. M (b) Procop. fallirono ben presto le speranze de' Popoli. (b) Non mancavanc come è il solito, nemici a Belisario; e questi scrissero all'Impo radore, ch' egli andava machinando di farsi Signore d'Italia. Pr essere, che Giustiniano niuna sede prestasse a sì satte accuse. buon conto il richiamò a Costantinopoli, per dargli il comanc dell' Armata contra de' Persiani, che superbi facevano alla pegg in Oriente, talmente che Giustiniano era giunto a comperare v mente la pace con lo sborso di cinque mila Libre d'oro, e prome sa di pagarne cinquecento ogni anno da li innanzi. Il Re Cosri dipoi non mantenne i patti, e continuò la guerra con più vigo: di prima. Ma appena s'intesero i preparamenti di Belisario p' la sua andata a Costantinopoli, che i Goti trovandosi burlati nel: loro speranze, e riconoscendosi oramai sottoposti all'Imperadore,

Cor

1.7

7.00

10:

17.5

.0.

16:

10 80

~....

-...

1 3, 6

144

\*\*\*

171

fi rau-

de Bell. Goth. 1. 2. cap. 30.

raunarono per configlio di Vraia Nipote di Vitige in una Dieta a ERA Volgiavia, e quivi proposero di crearsi un nuovo Re. In satti Ildibado, Anno 540. ppellato da altri Ildibaldo, uno de' primarj fra essi, che abitava llora in Verona, chiamato colà, su improvvisamente vestito delle Regia Porpora. Non volle egli mancare d'inviar tosto Legati a delisario, per rappresentargli la mancanza della parola data, con e' rimproveri ancora alla di lui viltà, quando non consentisse di arsi Re d'Italia: che s'egli s'accordasse co i lor desideri, protevava Ildibado, che sarebbe andato in persona a depositar la Porpora a i suoi piedi. Lusingavansi molti fra i Goti, che Belisario ederebbe a così belle istanze. Ma egli saldo nella conoscenza del 10 dovere, rimandò gli Ambasciatori colle mani vote.

Anno di Cristo DXLI. Indizione iv.

di VIGILIO Papa 4.

di Giustiniano Imperadore 15.

di Erarico Re 1.

di Totila Re 1.

Confole { FLAVIO BASILIO juniore, senza Collega.

REDE il Baronio, che questo Basilio Console fosse Romano, e della Casa Decia, e però della Famiglia di quel Basilio, ne su Console nell' Anno 463, a distinzione di cui sosse appellato uniore. Procopio in fatti sa menzione di Basilio Patrizio dopo uesti tempi in Roma. Et è da osservare, che questo si può dire 'ultimo de' Consolati ordinari dell' Imperio Romano, se non che l'iustino Augusto juniore lo rinovò nell' Anno 567. E gl' Imperaori d' Oriente continuarono poi un Consolato perpetuo. Giustiiano quegli fu, che fece andare in disuso questa sì illustre Digni-1, perchè egli folo ambiva tutto il lustro del comando. E l'abolì 1 Occidente col pretesto, che esso portava una spesa eccessiva, iacchè i Consoli doveano, per rallegrare il Popolo, gittar moned' oro e d'argento senza risparmio per le strade, vestire di lirea gran gente, e solevano dare Spettacoli e Giuochi Scenici per ivertimento del Pubblico. Almeno due mila libre d'oro spendea cadauno de' Consoli in tale solennità; e la maggior parte di ale spesa era pagata dall'Imperiale Erario. Richiamato intanto Belisario da Giustiniano, avea già sciolte le vele verso Costantinooli, seco onorevolmente conducendo Vitige e sua Moglie con alcui de' primari Goti, e spezialmente i Figliuoli del nuovo Re Ildi-Ddd baldo, Tomo III.

Era Volg. baldo, trovati per buona ventura in Ravenna, e ritenuti [a]. Anno 541. Giunto colà li presentò a Giustiniano Augusto, che sece lor buon de Bell.Go- accoglimento, e mirò ancora con maggior piacere i Tesori del Re zbic. lib. 3. Teoderico trasportati da Ravenna. Si credevano tutti, che Belifario fosse per aver l'onore del trionfo, come l'avea goduto per l' Affrica ricuperata; ma senza sapersene il perchè non l'ottenne. E qui Procopio tesse un Panegirico alle rare qualità e virtù di questo Generale, lasciando indietro secondo l'uso ordinario i suoi di-[b] Idem in fetti, che si veggono poi raccolti nella sua Storia segreta [b]. 1 Goti, che erano con lui, andarono a militare in Oriente; il solo

Hist. Arcan.

бар. 60.

[c] Jordan. Vitige creato Patrizio, per testimonianza di Giordano [c] restò in Costantinopoli colla Moglie Matasunta, la quale dopo la morte d esso Vitige, succeduta da l'a due anni, su data per Moglie a Germano, non già Fratello, ma Figliuolo di un Fratello di Giustinia no Augusto, ed uno de'migliori Generali di quell'età. Fece Be lisario quella campagna contro i Persiani, ma con poca fortuna, e meno onore, e tornossene poi sul fine a svernare a Costantinopo li. Le disavventure sue per cagione di Antonina sua Moglie adul tera, si possono leggere presso il medesimo Procopio ne' primi Ca pitoli della suddetta Storia segreta. In Italia non altre novità suc cederono, se non che su spedito da Giustiniano Augusto a Raven na un certo Alessandro suo Mastro del conto, sopranominato For bicetta, perchè colle forbici sapeva sì gentilmente tosare le mone te d'oro, che non ne pativa punto il contorno delle lettere. Uo mo avvezzo a scorticare i soldati, e a proccurar tutti i vantaggi de Padrone, ma con proccurare prima d'ogni altra cosa i proprj: di manierachè in poco tempo da una somma povertà era pervenuto a una somma ricchezza. Costui cominciò non solamente a dare un buon assetto ai tributi, e ad ingrassare l'erario Cesareo, ma ezian dio a rivedere i conti del passato, infin sotto a i tempi del Re Teo derico. Inventava egli de i crediti, e delle accuse di rubamenti che fingeva fatti sotto i Re Goti, anche contra chi non aveva ma maneggiate le entrate Regali, pelando con ciò disperatamente chiunque egli voleva. E senza sar capitale delle serite e satiche de Soldati, li ridusse ad una lieve paga.

TALE su il frutto, che i poveri Italiani riportarono dopo tant desiderj di scuotere il giogo de' Goti: disinganno non poche volt fucceduto ad altri Popoli, soliti a lusingarsi col mutar governo padrone, di migliorare i propri interessi. Gli stessi soldati, ves gendosi così maltrattati, perdevano la voglia di esporre la vita i

.1010

100

11.00 ... pa

1, 101

: Dad

10114

cha

12 112.1

,:mo.:

12 / C.

1.710

iamen

ndic

HECOT

11/2 6

1410 27

1 19900

The ne

13.71 å .....\a

41 21

12 02

15 in

\*21 -(41 y

11000

A. che

ervigio del Principe, ed alcuni ancora passarono a prendere soldo ERA Volzi al nuovo Re de' Goti Ildibaldo. Questi a tutta prima avea poco Anno 541. eguito, e la sola Città di Pavia l'ubbidiva; ma prudentemente oerando, e mostrandosi pieno di buona volontà, a poco a poco tirò el suo partito tutte le Città, e il paese, che è di là dal Pò. Non i fu, se non Vitalio, uno degli Ufiziali Cesarei, che comandava n Trevigi, il quale unita quanta gente potè, oltre ad un corpo d' Eruli, che seco militava, s'arrischiò a dar battaglia all' Armata 'Ildibado, ma con restare totalmente disfatto. Vi perirono quai tutti gli Eruli con Visando loro Principe; e Vitalio stesso potè rinraziare il buon cavallo, che il mise in salvo. Ebbe anche la foruna di salvarsi Teodimondo Figliuolo di Mauricio e Nipote di Mono, o sia di Mundone, di cui s'è altrove parlato. Questa vittoria portò non poco onore ad Ildibado, e fece risonare il suo nome per utta Italia, e fino in Oriente. Ma questo Re infelice non sopraisse molto. Erasi portata un d'al Bagno la Moglie di Vraia, cioè l'un Nipote del fu Re Vitige, il più ricco e potente fra i Goti, tuta di ricche vesti addobbata, e con gran seguito di paggi e palarenieri. Quivi trovò la Moglie d'Ildibado, vestita più tosto poleramente che nò; e non solamente non si degnò di farle atto aluno di quel rispetto, che si conveniva a chi era Moglie del Re, na ancora paísò oltre col capo alto, mostrando di disprezzarla. Se se dolse acremente col Marito la Donna, edegli da lì a poco inrentato appresso i Goti un pretesto, che Vraia meditava tradimeni, e trattava di passare al servigio dell'Imperadore, il sece con nganno uccidere: azione, che disgustò non poco i Goti, senza he però alcuno ofasse di farne vendetta. Ma ben la sece un certo Tila di Nazione Gepida, che militava nelle Guardie del medesimo de. Aveva costui contratti gli Sponsali con una Donna, ardentemente da lui amata; ma mentre era in una spedizione, Ildibado a diede in Moglie ad un altro. Infuriato per questo Vila, e ben onsapevole de mali umori, cagionati per la morte di Vraia, un il che Ildibado dava pranzo a i Primati de' Goti, stando egli coll' stre guardie intorno al Principe, con una sciablata gli tagliò la esta, che cadde sulla tavola, con restar tutti i convitati sì stranamente soprafatti dal colpo, che venne lor meno la voce, nè disero parola. Divolgatafi la morte di questo Re, i Rugi, che erano un corpo di gente, venuta a' tempi del Re Teoderico in Italia, che militava nelle sue Armate, con prendere Mogli solamente ella lor Nazione, all' improvviso dichiararono Re uno de' loro Ddd prinANNO 541.

mitis in Chronico.

ERA Volg. principali Capi per nome Erarico: risoluzione, che non su impu gnata da i Goti, ma nondimeno dispiacque loro non poco. Costu nulla fece di rilevante per rimettere in sesto gli affari de' Goti Seguitava intanto a stare sotto la divozion dell'Imperadore tutto il di quà dal Po. Per attestato del Continuatore di Marcellino Con [a] Conti- te [a], Bessa Patrizio, uno de'più riguardevoli Ufiziali Cesarei nuator Mar- si postò in Piacenza, per tenere da quella parte in briglia i Goti e Costanziano dalla Dalmazia passò per ordine di Giustiniano a Ra venna con titolo di Generale dell'armi. Ma non passarono cinque mesi, che seguì un' altra mutazione presso i Goti. Era Governa tore in Trivigi Totila, Figliuolo d'un Fratello dell'uccifo Re Il dibado, benchè giovinetto, pure personaggio di gran cuore, ed non minore prudenza. Questi non ignorando il mal talento mostra to da i Goti verso di suo Zio, nè fidandosi di loro, cominciò segre tamente a trattare con Costanziano, Comandante de' Greci in Ra venna, di rendersi a lui con sicurezza della vita e delle sostanze e la proposta su subito abbracciata. Ma intanto i Goti, che di ma occhio miravano il Re novello Erarico, riconoscendolo per uomo incapace di sostenere la dignità Reale, e i loro interessi, manda rono gente a Trivigi ad offerir la Corona a Totila, il qual non eb be difficultà di scoprire a i Messi il suo Trattato co i Greci; ma coi foggiugnere, che se levassero di mezzo Erarico, s'indurrebbe? compiacerli. In questo mentre Erarico, chiamati ad una Dieta Goti, infinuò loro la necessità di spedire Ambasciatori a Giustinia no, per ottener, se sosse possibile, l'aggiustamento già proposse da Vitige, cioè, che l'Oltrepò restasse in dominio della loro Na zione. Piacque la proposizione, andarono i Legati con tali appa renze, ma con segreta istruzione di offerir all' Imperadore tutto quanto possedevano i Goti, purchè egli accordasse ad esso Erarico una buona somma di danaro, e l'onore del Patriziato. Mentre quei vanno, Erarico su ucciso da i Goti, e sustituito in suo luogo il suddetto Totila, uomo veramente degno di comandare. Por tava egli il Cognome o Sopranome di Baduilla, o sia Baduella; questo solo si legge nelle sue Medaglie presso il Du-Cange, Mez

Baduilla, e dall' Autore della Miscella [c] Baduilla, qui & To

[b] Jordan. zabarba, ed altri. Ed in fatti anche da Giordano [b] è chiamato [c] Histor. tila dicebatur. Miscella

lib. 16.

40

LAI

110

J 7:1

2 (J2 - [22.

(vittl

3.30

...T.c soci.

II, m.

100111

....61

. A:

P. 20 2 7

1 16.

·bible

Mb.

\*\*\*\*\*

1141

...

: !

. [ ]

9

Anno di Cristo delli. Indizione v.

di Vigilio Papa 5.

di GIUSTINIANO Imperadore 16.

di Totila Re 2.

L'Anno I. dopo il Consolato di Basilio.

A che Giustiniano Augusto intese colla morte di Ararico sva- ERA Volg. nite le speranze tutte di pace in Italia, ed alzato al trono il Anno 542. nuovo Re Gotico Totila, [a] scrisse lettere assai calde ai suoi Usi- [a] Procop. iali di Ravenna, con rampognare la lor dappoccaggine, ed inci-Gothic.1.3. arli a qualche impresa. Perciò Costanziano, Alessandro, e gli cap. 3. Itri Capitani uscirono in campagna con otto mila persone: nel jual picciolo efercito confisteva allora il nerbo maggiore delle miizie Greche in Italia. Perchè aveano qualche intelligenza in Veona, a quella volta s'incamminarono, e non mancò in esse parti in nomo nobile, appellato Marciano, di trattare in maniera col Lustode d'una delle Porte, ch'egli una notte lasciò entrare in quela Città cento Greci scelti, condotti da Artabaze Capitano de' Pernani, militanti in Italia. I Goti, che v'erano di presidio, credenio inondata la Città dai nemici, si ritirarono tosto sopra i colli, pie' de' quali è situata Verona. Venne il giorno, e non era per anhe arrivato alla Città il grosso de' Greci, fermatisi a disputar fra oro della division della preda, che dovea farsi nel saccheggio della Città. Accortist dunque i Goti, giacchè venuta la luce poteano sasilmente veder tutto dall'alto della collina, come erano pochi gli entrati nella Città, e tuttavia stare lontano il resto delle squadre nemiche, fe ne tornarono in Verona, ripigliarono le porte, e cominciarono a dar la caccia ad Artabaze e a' suoi compagni. Arrivò 'esercito Greco, e trovate le porte chiuse, altro far non potè, che nirare i bei salti, che andavano sacendo dalle mura i lor colleghi, ieramente incalzati da i Goti. Quei, che caddero nel piano, salvarono la vita, fra' quali fu Artabaze. Gli altri cadendo in siti scocesi, finirono quivi i lor giorni. E così lo scornato esercito con Arabaze, che disse loro un mondo di villanie, se ne tornò indietro silo a Faenza. Mosso da questa novità il Re Totila raunò cinque mia de'suoi guerrieri, e a dirittura andò a cercare i Greci; e quanunque sapesse, che erano molto superiori di forze, pure valicato in fiume (che da Procopio fu lasciato nella penna), bravamente

Era Volg. gli affal). Aveva egli prima ordinato a trecento de' suoi, che pass ANNO 542.

de Regn.

cellini Comitis in

Chronice .

Success.

sato esso fiume, allorchè vedessero ben' attaccata la zussa, si scagliassero contro ai nemici, prendendoli alle spalle. Così secero Allora i Greci figurandosi maggiore di quel che era lo sforzo de' Go ti, più non tennero il piè fermo. Nella fuga molti furono fatti pri gioni, assai più su il numero de' tagliati a pezzi, e tutte le lor ban diere restarono in potere de' Goti: cosa non avvenuta mai, dappoi (a) Jordan. chè con loro si guerreggiava in Italia. Giordano Storico (a), e i Continuatore di Marcellino Conte (b) scrivono succeduta a Faen (b) Contiza questa vittoria de' Goti. Quindi spedito da Totila in Toscani nuator Marun esercito, cinse d'assedio Firenze, alla cui difesa era Giustino Ma giunto l'avviso, che Bessa, Cipriano, e Giovanni, Capitan dell'Imperadore con forze maggiori si avvicinavano, i Goti si riti rarono nel Mugello. Nacquero liti fra gli Ufiziali Cefarei, a ch dovesse toccare il comando dell' Armata; e benchè la sorte decides se pel suddetto Giovanni, Figliuolo d'una Sorella di Vitaliano, pu re gli altri non vi si accomodarono. Assal'i Giovanni colle sue mili zie i Goti, che s'erano ritirati sopra una collina, ma su rispinto; ec essendo stata uccisa presso di lui una delle sue guardie, corse toste voce, ch'egli stesso vi avea perduta la vita. Questo bastò, perchi suoi voltassero affatto le spalle. Essendo passata la medesima voci nel resto delle truppe Imperiali, che non combattevano, e massi mamente vedendo gli altri scappare: tutti questi altri ancora si die dero ad una vergognosa suga, restando parimente non pochi d'ess morti o prigioni. Totila seppe così ben fare, che questi prigion ipontaneamente prefero a militare al fuo foldo.

ERANO già venute in potere d'esso Totila, per attestato de Continuatore di Marcellino Conte, Cesena, Urbino, Montesel tro, e Pietra Pertusa. Essendo egli dipoi passato in Toscana, niu na di quelle Città se gli volle rendere; però continuato il viaggio Ienza toccar Roma, arrivò nella Campania, e nel Sannio, e qui · vi impadronitosi di Benevento, Città riguardevole, vi sece spiana le mura, per levare ai Greci il ricovero in quelle parti. Tenti colle buone e con grandi promesse i Napoletani, se gli voleano ren dere la Città; ma essendovi dentro Conone Capitano dell'Impera dore con mille Isauri alla difesa, i Cittadini aveano legate le mani Il perche Totila in persona colla maggior parte dell' oste sua vi pos (c) Gregor. l'assedio, e sece scorrere l'altre sue schiere per la Puglia, Calabria ed altre Provincie, ora componenti il Regno di Napoli, che tutti 1. 2. c. 14. vennero alla sua ubbidienza. (c) In questi suoi progressi arrivato

Magnus Dialogor.

a Mon-

...

7. (

\*\*\*\*

11 6 11

1,50

13.5

2000

12:2:

23, 1

5 1000

1 /100

- MARI

1463 P

Tens

. .. .

4 1 2

\*\*\*

. , 3

- ---

10

1 1 1

. . .

.--

111

31

Mai

Monte Casino, volle visitar San Benedetto, celebre allora Abba- ERA Volg. e di quel Monistero, il quale gli predisse molte cose a venire, e l' Anno 542. sortò alla clemenza. Prese dipoi Totila il Castello di Cuma, doe trovò una gran somma di danaro, e le Mogli d'alcuni Senatori comani; ma queste onorevolmente surono rimandate a i loro Maiti: azione, che acquistò a Totila il credito di Principe savio e beigno. Così slargato il suo dominio, cominciò Totila a ricavar ributi da que' paesi, e a rinforzare il suo erario ed esercito, e per contrario a calare la voglia di combattere nell'Armata di Giustiiano, perchè non correvano le paghe, ed ognuno de' Capitani ensava solo a se stesso, guardando la Città, dove era di govero. Costanziano stava in Ravenna, Giustino in Firenze, Cipriao in Perugia, Bessa avea la guardia di Spoleti, e così altri d'altre littà: il che cagionava un lamento universale de' Popoli, mentre vedevano spolpare, e tornare di nuovo ne' pericoli e danni delguerra. Giunte a Costantinopoli queste cattive nuove d'Italia, e ne afflisse non poco Giustiniano Augusto; ma senza perdersi d'asimo, tosto prese a provvvedere al bisogno, quantunque gli stefero forte a cuore i Persiani, che seguitavano tuttavia la guerra on furore e buona fortuna contra di lui. Creò Prefetto del Pretoio d'Italia Massimino, e seco mandò una flotta piena di Traci e 'Armeni. Costui siccome persona poco pratica del mestier della uerra, pigro inoltre e timoroso, arrivato che su nell' Epiro, quii fermatofi vi consumò il tempo. Dietro a lui poscia Giustiniano aviò Demetrio con titolo di Generale, e un battaglione di fanti. Lostui sollecitamente arrivò in Sicilia, ed inteso l'assedio di Naoli, e la penuria de' viveri, fatta tosto raunare una quantità grane di navi, e caricatele di vettovaglia, s'incamminò alla volta di Napoli. Ma perchè non avea seco scorta tale di soldatesche da loter difendere i Legni, caso che sosse assalito: giudicò meglio di irare innanzi fino a i porti di Roma con isperanza di quivi trovarie, e d'imbarcarne quanto occorresse al bisogno. S'inganno: niu-10 volle accompagnarsi con lui. Perciò determinò in fine di tentar 'a fortuna con que' pochi soldati, che seco avea condotto, e si preentò davanti a Napoli. Ma informato Totila, che non troverebbe resistenza in que' Legni, spinse loro addosso alcuni Dromoni caichi di soldati, che presero a man salva quelle navi con tutti i vi-'eri; e a riserva di Demetrio e di pochi altri, che saltati ne' batelli si salvarono, il resto su o trucidato o preso. Pervenne finalnente in Sicilia Massimino Presetto del Pretorio, da dove stimola-

ERA Volg. to dalle istanze di Conone, e de' Napoletani, verso il fine dell'An-Anno 542, no spedì in loro soccorso la slotta seco venuta con tutte le truppe. Ma non sì tosto arrivarono le navi in faccia a Napoli, che furono sorprese da una fiera burasca, e la forza del vento le spinse al lido in que'siti appunto, dove erano accampati i Goti. Non istettero questi colle mani alla cintola; saltarono nelle navi, uccisero chiunque volle mettersi alla difesa, presero vivi gli altri, e sra essi il suddetto Generale Demetrio, che era ritornato su questa florta. Pochi altri ebbero la fortuna di salvarsi. E tale su il successo de gli sforzi fatti in quest' Anno da Giustiniano, per sostenere glinteressi d'Italia. Poco meno infelici furono gli altri avvenimenti della guerra co i Persiani. La sola accortezza di Belisario impedì. che non facessero maggiori progressi; e ciò non ostante su egli incolpato di avere trascurati alcuni vantaggi, che si poteano riportare in quelle parti dall'armi dell'Imperadore; e però caduto dalla grazia di lui, furichiamato a Costantinopoli, dove essendo privato della carica di Generale, per qualche tempo menò una vita ritirata con temer sempre infidie, e il fine de'suoi giorni. In quest (a) Isidorus Anno ancora, per quanto s'ha da Santo Isidoro (a), e dalla Croin Chronico nichetta (b) inserita in quella di Vittor Tunonense, Childeberto. (b) Vistor e Clotario Re de i Franchi con un potentissimo esercito entrati per Tunonensis Pamplona in Ispagna, saccheggiarono la provincia Tarraconese. edicion. Ca- assediarono Saragozza, esi credevano di conquistar que paesi. Ma i Visigoti, de'quali era in que' tempi Re Teode, e Generale Teodisclo, occupati i passi, vennero ad un fatto d'armi colla totale sconsitta de' Franchi. Incredibile su, se crediamo a i suddetti Storici, la strage satta de' medesimi. Eirimasti in vita bisognò, che a forza d' oro comperassero la licenza di potersene ritornar nelle (c) Gregor. Gallie. Gregorio Turonense (c), e Sigeberto (d) parlano di questa guerra, ma non già della rotta data a i Franchi. Anzi dicono. (d) Sigeber- ch' essi ritornarono carichi di preda e con trionso. Come accordat insieme questi Scrittori, ciascun de quali vuol mantenere l'onor della sua Nazione?

wifii.

sus in Chronice.

.00

1:2:5

- 25

. . . .

Total

1:616

. . .....

Size 1

er Lage

- 216

-- 20

1002

1 10 m

...

Anno di Cristo delli. Indizione vi.

di Vigilio Papa 6.

di Giustiniano Imperadore 17.

di Totila Re 3.

L'Anno II. dopo il Consolato di Basilio.

OSTENNERO i Napoletani con gran vigore e pazienza l'asse. Era Volg. dio della loro Città, finchè poterono. Ma venendo ogni di più mancare i viveri, e a crescere i patimenti, prestarono orecchio Totila (a), che loro offeriva un buon trattamento, e la liberta (a) Procop. Conone Ufiziale di potersene andare col presidio Cesareo. Però Got. lib. 3. a capitolata la resa della Città, se in termine di trenta giorni non 6.7. 6 seq. eniva soccorso. Anzi tre mesi di tempo [ aggiunse Totila ] vi ncedo per aspettare questo sospirato soccorso, essendo io ben certo, pe non verrà giammai. Ma prima ancora del tempo accordato, erchè non v'era più da mangiare, si renderono i Napoletani. Fu iirabile verso di loro in tal congiuntura l'umanità e provvidenza i Totila. Per la fame patita pareano piuttosto un Popolo di schelei, che d'uomini. Ora affinche con troppa ingordigia, e con periplo poi di morire, non si cibassero de' viveri, ch' egli abbondantenente aveva introdotto, fece serrar le porte della Città, senza laziar uscire alcuno, ed a tutti sece dispensare con gran parsimonia alle prime il cibo, e poscia a poco a poco andò slargando la mano, nchè veggendoli rimessi in sorze, ordinò, che s'aprissero le pore, e lasciò, che ognuno andasse a suo talento, ovunque gli piaesse. E perciocchè il mare per molti di su grosso, talmente che non permise a Conone di partire, secondo i patti, colla sua guarniione [ ritardo, che l'affliggeva non poco per timore, che Totila entito nol ritenesse prigione], Totila stesso il rincorò e il provvile di carrette e giumenti, e di quanto occorreva per fare il viagio per terra fino a Roma, insieme con una buona scorta per sua icurezza. In questi medesimi tempi sece ricorso a Totila un Calarefe con lamentarsi d'una delle sue guardie, che aveva usata vioenza ad una sua Figliuola zittella. Ordinò Totila, che il delinquente, il quale non negava il fatto, fosse carcerato; e perchè i principali de' Goti, conoscendo che costui era persona di gran bra-Jura, non avrebbono voluto la sua morte, ricorsero a Totila per ottenergli il perdono. Allora Totila con saggio ragionamento sece Tomo III. Eee

ERA Volg. loro intendere, che il permettere simili delitti, era un'irritar l'ir Anno 543. di Dio contra di tutta la Nazione; e però eleggessero, se più lor premeva la conservazione dell'università, o pur quella di un soluomo cattivo. Non seppe che rispondere; ed egli fatto morire i reo, dond alla Fanciulla offesa tutti i di lui beni. Questi atti di ra ra prudenza, umanità, e giustizia del Re Totila gli abbiamo dall penna dello stesso Procopio Autore Greco. Aggiugne egli inoltre che in questi tempi i Capitani e soldati dell'Imperadore in Itali ad altro non attendevano, che a divorar le sostanze de' sudditi, sfogare la lor lussuria, e a commettere ognisorta d'insolenze; d maniera che i più de gl' Italiani malcontenti del governo d'essi Gre ci, si auguravano l'antecedente meglio regolato de i Goti. Fec dipoi Totila spianar tutte le mura di Napoli, perchè se mai veni. sero con grande sforzo i Greci, e tornassero a ricuperar quella Cir tà, per mancanza di fortificazioni non vi potessero fermare i piedi Il suo disegno era, occorrendo, di provar la sua fortuna con qua che battaglia a campo aperto, e non di consumare il tempo in a sedj, sottoposti a troppe lunghezze ed inganni. EGLI è nondimeno da osservare, che il Continuatore di Mai

cellini in Chronico.

[a] Conti- cellino Conte [a] riferisce all'Anno susseguente 544. la desolazio nuatorMar- ne di Napoli. Forse vuol dire, che nel presente se ne impadroni e solamente nell' Anno appresso spogliò quella Città delle sue mu ra. Tuttavia convien confessare, che nella Cronologia di quest tempi si truova uno non lieve imbroglio, perchè non abbiamo s non Procopio, che diffusamente tratta de gli affari d' Italia, e Continuatore suddetto, che ne va accennando alcune picciole co se. Ora Procopio distingue i tempi correnti con parole, quanto noi, alquanto tenebrose: perchè mancando la notizia de' Consoli che serviva in addietro a contrassegnare e distinguere gli anni, eg si vale della formola dell' Anno Primo, Anno Secondo, e così di [b] Baron. correndo, della guerra Gotica. Il Cardinal Baronio [b], che pre se il Primo Anno di questa Guerra dall'entrata di Belisario in Ita lia, rapporta di mano in mano le azioni occorrenti, con adattar a questo principio. Il Sigonio all'incontro, e il Padre Pagi, ch legano il Primo Anno di tal Guerra coll'occupazione fatta da Bel fario della Sicilia, anticipano un Anno la serie dell'imprese. Que che è più, pretende il Padre Pagi, che sia guasto ne' testi di Pre [c] Noris in copio l'ordine di questi Anni, e il Cardinal Noris [c] immagin anch' egli dell'imbroglio ne racconti di Procopio, perchè con est lui non s'accorda il Continuatore suddetto di Marcellino. Però i

Differtat. de 5. Synod.

mez-

. :

1.1

. 2

lezzo a questo buio convien camminare il meglio, che si può. Al Era Volge resente Anno riferiscono il Continuatore suddetto, e Vittor Tuno- Anno 543. ense [a], una terribil Peste, che devastò l'Italia tutta. Questa, [a] Vistor condochè esso Continuatore osserva, era prima insorta nell'Orien Tunonensis in Chronico. , dove non meno che nell'Illirico avea fatta un'incredibile stra-. Procopio [b] anch'egli ne parla con dire, che tal malore (fe-[b] Procop. ondo il solito) cominciò in Egitto, e poi si diffuse per tutto l'O- de Bel. Pers. iente, ed essere mancato poco, che non ne restasse dissatto tutto genere umano. Evagrio [c] racconta di più, che questo spaven- [c] Evagr. olo flagello andò scorrendo per quasi tutto il Mondo allora conoiuto, e durò Anni cinquantadue: calamità, simile a cui non si gge nelle antiche Istorie. Probabilmente il surore di questa Peste astornò nel presente Anno i progressi dell'armi Gotiche in Italia, indebolì anche le loro Armate. Abbiamo dal sopradetto Contivatore, che Totila fece diroccar le mura d'altre Città forti nella ampania, e ordinò alle sue genti di formare l'assedio di Tivoli. icavasi eziandio da una Annotazione satta al Libro di Aratore, cui parlerò fra poco, che nel presente Anno Totila s'incammi-) coll'esercito alla volta di Roma. Abbiamo parimente da Teone [d] che nell' Anno 17. di Giustiniano capitò dalle parti d'Ita- [d] Theoa a Costantinopoli un Cantambanco, per nome Andrea, condu-Chronogr. endo seco un Cane orbo e di pel giallo, che facea delle strane mawiglie. In mezzo alla piazza, con gran concorfo di gente si faceva Cerretano dare da gli Spettatori varjanelli d'oro, d'argento, di rro, senza che il Cane vedesse, e li nascondea sotterra. Poscia er ordine suo il Cane li trovava, e da sè restituiva a ciascheduno suo. Essendo anche richiesto, di qual'Imperadore sossero diver-: Monete, le distingueva. In oltre interrogato, quali Donne sofro gravide, quali uomini puttanieri, adulteri, avari, o liberali, on verità sapeva indicarli. Fu creduto, che sosse un Negromante.

Anno di Cristo DXLIV. Indizione VII.

di Vigilio Papa 7.

di Giustiniano Imperadore 18.

di Totila Re 4.

L'Anno III. dopo il Consolato di Basilio.

VEVA il Re Totila inviato un distaccamento delle sue schiere ad assediare Otranto, ed egli poi colla sua Armata era passa-Eee

er SP

18 9 4319

Fu

T2 181

1111

1000

2

2

113

TE S

. ....

ERA Volg. passato sino alle vicinanze di Roma. Sapendo, che i Romani era no poco soddissatti de' Greci, scrisse loro più Lettere; sece anche

spargere ed attaccare in Roma vari biglietti, per tentar pure, se potea muovere quel Popolo a far qualche novità; ma il presidic Imperiale, comandato da Giovanni Generale dell'armi, tenne turti in dovere, e diede solamente occasione di cacciar suori di Roma tutti i Preti Ariani. In tal maniera passavano le faccende, quando l'Imperador Giustiniano, avvisato da più bande, e da più d'uno, e massimamente da Costanziano, che comandava in Ravenna, de pessimo stato de' suoi affari in Italia, ancorchè gli pesasse forte ad dosso l'arrabbiata guerra de' Persiani, pure determinò di mandare in Italia Belisario, già ritornato in sua grazia per opera di Teodo ra Augusta. Ma pochi combattenti seco condusse Belisario, se nor che nel viaggio con danari ingaggiò quanti giovani scapestrati po tè, e con essi arrivò a Salona in Dalmazia. Di là spedì Valentine con alcune navi cariche di vettovaglie, per seccorrere Otranto as fediato, dove la guarnigione affamata avea già capitolata la resa se non compariva soccorso sino a un determinato giorno. Fu a tempo Valentino, e i Goti delusi giudicarono meglio di levar quell'assedio. Si studiò intanto Belisario, dopo essere passato a Pola, d 12.2( metter in ordine la sua per altro assai tenue Armata; e finalmente 12 po con buon vento si condusse a Ravenna. Ma non si dee tacere, che .2. tra [a] Conti-il Continuatore di Marcellino Conte [a] riferisce solamente all Anno seguente 545. la venuta in Italia di Belisario, come ancora credette il Cardinal Baronio. Ebbe maniera Totila di risapere. quali fossero le forze, che il Generale Cesareo avea menato seco e gli riuscì in questi tempi d'impadronirsi dell'assediata Città d Tivoli per tradimento d'alcuni pazzi Cittadini, che furono la rovina della lor patria: perchè entrati i Goti, crudelmente trucida xono tutti quegli abitanti, e fino il loro Vescovo. Si mise poi l'esercito suo a cavallo del Tevere, con che cominciò ad impedire il pasfaggio de'viveri dalla Toscana a Roma. Dall'altra parte Belifario in viò Vitalio uno de'suoi Capitani a Bologna, per cui cura quella Città ritornò alla divozione di Cesare. Mandò parimente Torimuto, Re cila, e Sabiniano con mille soldati a soccorrere Osimo, assediato de Totila; e questi felicemente entrarono nella Città. Ma conosciuto dipoi, che erano d'aggravio al presidio, una notte se ne tornarone via, non già con quella fortuna, con cui erano venuti, essendochi avvertitone Totila da una spia, mise in aguato due mila de'suoi, chi coltili all'improvviso, ne uccisero ducento, sbandarono il resto

cellini Cumilis in Chronico.

rimasero padroni di tutto il loro bagaglio. Aveva secondo il suo ERA Volgi ostume Totila fatto abbattere le Porte, ed anche una parte delle Anno 544. nura di Pesaro, e di Fano, perchè non vi si annidassero i Greci. Belisario stando in Ravenna, fatta segretamente prendere la miura delle Porte di Pesaro, e sabbricatene delle simili ben armate li ferro, diede ordine a Sabiniano e Torimuto di condurle feco foora alcune barchette, e sbarcatele in terra, di applicarle al sito oro, e poscia di riparare il meglio, che potessero le mura, e di ortificarsi in quella Città colla guarnigione, che con esso loro iniò. Fu diligentemente eseguita la di lui intenzione: il che inteo da Totila, v'accorse con un buon corpo di gente per isloggiari, ma senza frutto, dimanierachè dopo avervi consumato non poo tempo intorno, prese il partito di ritornarsene all'assedio da tano tempo intrapreso di Osimo. Fece egli ancora ne' medesimi giori stringere con un forte blocco le Città di Fermo, e di Ascoli. Terminò in quest'Anno a di 26. di Marzo la sua vita in terra l'ingne Patriarca San Benedetto [ a ] Institutore, o sia Ristauratore in [a] Faustus Occidente dell' Ordine Monastico, Ordine celebratissimo, il quale in Vita S. on tardò a diffondersi non solo per tutta l'Italia, ma anche per Chronicon itta la Gallia, e per altri paesi del rito Latino, dimanierache a S. Medardi oco a poco la sua Regola su accettata anche ne' Monisterj, che cherium. ianzi erano stati fondati con altro Istituto. Diede parimente in uest'Anno compimento al suo Poema Eroico, dove son raccontai gli Atti de gli Apostoli, Aratore, nobile Romano, che da Papa Tigilio fu promosso al grado di Suddiacono della Chiesa Romana. du letta pubblicamente e con grandi applausi questa sua fatica in ari giorni nella Chiesa di San Pietro in Vincula.

Anno di Cristo dxLv. Indizione VIII.

di Vigilio Papa 8.

di Giustiniano Imperadore 19.

di Totila Re 5.

L'Anno IV. dopo il Confolato di Basilio.

ROVAVASI Belisario in Ravenna con poche milizie, e quefte ancora creditrici da gran tempo del foldo loro dovuto; d essendo la maggior parte dell' Italia in potere di Totila, non Mava maniera al Generale Cesareo, non dirò di rimettere in piei gli affari, ma nè pur di sostenere quel, che restava in dominio

de'

17 6.15

,.; (

.aD.

UVE

Pen

-: T:

\*A 5

. . . .

...

Ni te

Tital

.7.1

---

de Bell. Goth. 1. 3. Cap. 12.

Era Volg. de' Greci. (a) Perciò spedì a Costantinopoli Giovanni Nipote di Anno 545. Vitaliano, con vive istanze a Giustiniano Augusto, per ottenere un gagliardo rinforzo di gente e di danaro, e con pregarlo spezialmente di mandargli le guardie, ch'esso Belisario era solito a condur seconelleguerre. Andò Giovanni, ma intento a i propriaffari attese: a concertare il suo Matrimonio con Giustina, Figliuola di Germano, Nipote dell'Imperador Giustiniano. In questo mentre a Totila si renderono le Città di Fermo e di Ascoli; dopo di che egli si trasferi all'assedio di Spoleti e d'Assis. Erodiano, che comandava nella prima di queste Città, portato dall'odio, ch'egli profesfava a Belisario, promise di rendere la Città col presidio, se nello spazio di trenta giorni non gli veniva soccorso; e questo non cit essendosi mai veduto comparire, su eseguita la Capitolazione. Siffrido, che era alla difesa d'Assis, in varie sortite troppo animosamente satte restò finalmente ucciso egli colla maggior parte mo de'suoi, e però i Cittadini si renderono anch'essi a i Goti. Portatosi dipoi Totila all'assedio di Perugia, usò quante minaccie e promesse mai seppe, per indurre Cipriano Governatore della Città ad mese arrendersi; ma si parlò ad un sordo. Ebbe la maniera di farlo as- nova sassinare da una delle di lui guardie, che si salvò poi nel campo de odir Goti; ma ciò non ostante i soldati di quel presidio s'ostinarono alla le l difesa della Città, e Totila su costretto ad abbandonare l'impresa. 41500 Si rivolse egli dunque verso Roma, e formò il blocco alla medesima. E qui convien osservare la saggia condotta di questo Re Italianizzato. Per ordine suo rigoroso da i soldati non era inferita molestia o danno alcuno a gli agricoltori, i quali perciò in tutta l'Italia attendevano alle lor fatiche, senza esfere inquietati, purchè pagassero i tributi consueti al Re, e le pensioni dovute a i lor Padroni usciti di Roma. S'accostarono i Goti a Roma, e non potendolo sofferire Artasire, e Barbazio, due Capitani fra' Greci, ancorchè contro la volontà di Bessa, allora Comandante in Roma, uscirono loro addosso con una buona brigata, e li misero in suga; ma caduti in un'imboscata, vi lasciarono quasi tutti la vita: il che fu cagione, che niun ardisse di uscir suori della Città da l'i innanzi. Nulla potevano ricavare i Romani dalle lor campagne, nulla nè pure potea lor venire per mare, perchè dopo la presa di Napoli i Goti aveano messa insieme una picciola slotta di Legni armati, che aggraffava quante navi osavano di passare dalla Sicilia a Roma. Fu anche per sospetto mandato in esilio a Centocelle, oggidì Civitavecchia, Cetego Patrizio, Capo del Senato Romano. ToTI-

TOTILA, che mentre attendeva ad un affare, pensava a molt' ERA Volg. ltri, mandò in questi tempi un corpo di truppe, per tentar di ri- Anno 545. urre alla sua ubbidienza o colle buone o colle brusche Piacenza, Cita principale dell' Emilia, che sola restava in quelle parti in poere de' Greci. Fecero i Goti la chiamata, ma buttarono le parole I vento, e però s'accinsero all' assedio. Non sapeva Belisario in Raenna, qual rimedio o partito prendere in tanta decadenza de gli ffari di Cesare in Italia, perchè privo de i due più importanti neri della guerra, cioè di soldatesche, e di danaro. Però per mare assò a Durazzo, e di là seguitò a tempestare Giustiniano Augusto. er far venire de' pronti soccorsi. Mandò egli in fatti un buon rinorzo di gente condotto da Giovanni Nipote di Vitaliano, e da sacco Fratello di Narsete. Comandò ancora, che Narsete andasse trattare co i Capi de gli Eruli, per condurre al suo soldo una buoa man di que' Barbari. Molti in fatti ne arrolò Narsete, e li ondusse a svernar nella Tracia con disegno di spignerli nella prosma ventura primavera in Italia. Riuscì a costoro nell'andar a uartiere di dare una rotta a gli Sclavi, che passato il Danubio, ano venuti a bottinare in quelle parti. Premendo poscia a Belirio di recar qualche soccorso a i Romani, spedi per mare Valenno, e Foca con una brigata d'armati al Castello di Porto, situahalla sboccatura del Tevere, dove era Governatore Innocenzo, finche non solamente custodissero quel posto, ma eziandio di la ifestassero i Goti, che erano sotto Roma. Fecero costoro sapere a ressa, Comandante dell'armi in Roma, il d'i, che volevano assare il campo nemico; ma Bessa non istimò bene di mettere a rischio suoi. Persistendo nondimeno essi nella voglia di farsi onore, uscibno un giorno da Porto, e trovarono quel che non aspettavano; erchè Totila informato da un disertore, prese così ben le sue mibre, che fattili cadere in un aguato, quasi tutti gli ebbe morti o rigioni. Papa Vigilio in quest' Anno, perchè chiamato in Orienda Giustiniano Augusto, siccome vedremo, e fors'anche prima vorgendo avvicinarsi l'assedio de i Goti, giudicò, che per lui, teatura de' Greci, non fosse buona in que' tempi l'aria di Roma, ra passato in Sicilia. Sapendo le strettezze, nelle quali si trovaaridotto il Popolo Romano per la scarsezza de' viveri, e da' meesimi Cittadini ancora, come si può credere, sollecitato, sece cacar molte navi di grano, figurandosi, che potrebbono arrivar no a Roma. I Goti postati all'imboccatura del Tevere, al vede-:avvicinarsi questa stotta, si tennero nascosi dietro alle muraglie del-

Era Volg. delle case, aspettando a bocca aperta questo regalo della buona Anno 545. fortuna. Vennero le navi, e quantunque i Greci posti nel Castello di Porto corressero a i merli, e con isventolar le vesti, facessero lor segno di retrocedere, tuttavia credendo i marinari, che quel fosse un segno d'allegrezza, continuarono il viaggio, e tutte a man salva furono prese da i Goti. V'erano dentro molti Romani, e fra essi un Vescovo per nome Valentino. Condotto questi alla presenza di Totila, perchè interrogato di varie cose fu convinto di bugia. Totila gli fece tagliar le mani, e lasciollo andar con Dio. Anasta-(a) Anast. sio Bibliotecario (a) nella Vita di Vigilio spropositatamente con-Bibliothec. in Vit. Vigi- fonde i tempi delle azioni di questo Papa. Scrive in oltre, ch'egli per ordine di Teodora Augusta su preso, posto in nave, e condota in Sicilia; e che nell'uscir di Roma, una parte del Popolo gli dimandò la benedizione, un'altra gli gittò dietro sassi e bastoni, e gli sonò la mattinata con gridare: Teco venga la tua fame, teco la tua moria. Male hai fatto a i Romani; male abbi ovun que vai. Aggiugne, ch'egli fece un'ordinazione in Sicilia, e fra gli altri ordinò Vescovo di Santa Rufina, o sia di Selva Candida. il suddetto Valentino, con inviarlo dipoi a Roma per suo Vicario. m. I dove gl'incontrò la disgrazia, poco fa narrata. Non si accordanc : 200 ben queste cose colla gran cura, che Vigilio stando in Sicilia si pre se per soccorrere il Popolo Romano, nè la violenza e prigionia de

scritta da Anastasio, coll'essere dipoi stato accolto Vigilio con som (b) Theoph. mo onore in Costantinopoli: il che viene asserito da Teofane (b) in Chronog. e confessato da Anastasio medesimo. Procopio, Scrittore il più in formato di questi tempi, scrive, che Vigilio Papa su chiamato: Costantinopoli da Giustiniano, e non già preso per sorza per ordi ne di Teodora Augusta. Da altri documenti nondimeno, che soi ani citati dal Cardinal Baronio e dal Padre Pagi, si ha, ch'egli ma volentieri andò a Costantinopoli, e v'andò solamente per non dil gustar l'Imperadore, che gli faceva tanta premura.



711216

:: 6

1.1

UA

Anno di Cristo dxlvi. Indizione ix.

di Vigilio Papa 9.

di GIUSTINIANO Imperadore 20.

di Totila Re 6.

L'Anno V. dopo il Consolato di Basilio.

OPO avere i Cittadini di Piacenza sostenuti i morsi più sie- Era Volgri della fame, con ridursi a cibarsi de' più sozzi alimenti, e Anno 546. in di carne umana nell'affedio posto alla loro Città, finalmente si rrenderono a i Goti. Non men fiera si provava la fame in Roma, imodochè que' Cittadini pregarono Pelagio Diacono di volere porarsi a trattare con Totila di una tregua d'alcuni giorni. Era lunamente stato questo Pelagio in Costantinopoli Apocrisario, o sia Junzio di Papa Vigilio, e tornato a Roma, avea portato seco delgrosse somme d'oro, e se ne servi egregiamente in mezzo alle alamità della sua Patria per le insigni limosine da lui fatte a i Poieri. L'accolse onorevolmente Totila, ma il prevenne con dirgli, he non gli parlasse di tre punti, cioè di sar grazia a i Siciliani, nè i perdonare alle mura di Roma, che erano cagione di non poter ombattere alla larga co i nemici, nè di restituire gli Schiavi Ronani, che s'erano arrolati nell' esercito suo. Da questo ragionameno scomposto Pelagio, si sbrigò con poche parole, e se ne tornò a loma, senza recar consolazione alcuna al suo Popolo. Disperati Romani ricorsero a Bessa e Conone, Capitani de' Greci, sconjurandoli di rendersi, ma ne riportarono solamente delle vane palole di vicino soccorso; ed intanto crebbe all'eccesso la same, che la Procopio descritta sa orrore. Finalmente chi potè con danari iomperare da gli Ufiziali Cesarei la licenza di poter uscire di Città, e n'andò. Ma non pochi morirono dietro alla strada, o nelle barhe; ed altri furono presi ed uccisi da i nemici. Ecco dove s'era idotto il Senato e Popolo Romano. Giunte a Durazzo le soldateshe condotte da Giovanni e da Isacco, Belisario di colà con questo inforzo passò ad Otranto, e di là nel Mediterraneo (a), con giu- (a) Procop. nere in fine al Porto Romano, dove si mise ad aspettar Giovanni, de Bel. Got. he ito per terra s'impadron' di Brindisi, e poi della Calabria, de' Bruzi, e della Lucania, con istrage di que' pochi Goti, ch' erano n quelle parti. Ma non attentandosi egli di passare per Capoa, erchè Totila vi avea inviato trecento de' suoi più valorosi guerrie-Tomo III.

100

. T. ]

170 Tol.

Ella d

20 00

", 91;

. \*(

200

ERA Volg. ri: Belisario determinò di soccorrere come poteva il meglio i Ro-ANNO 546. mani, oramai sfiniti per la fame. Fece caricar le vettovaglie sopra barche ben difese da parapetti di tavole, e ben munite di soldati, ed egli su il primo a salire in una, e ad incamminarsi pel Tevere. Aveva Totila con lunghe travi a guisa di ponte serrato il passo di quel fiume colla giunta di due torri nell'una e nell'altra riva. Riuscì a Belisario d'incendiarne una colla morte di circa dugento Goti, e già si preparava per rompere il ponte, quando gli giunse avviso, che Isacco lasciato alla difesa del Castello di Porto, dove era anche Antonina Moglie d'esso Belisario, contra gli ordini precisi a lui dati aveva assalito il campo de' Goti vicini con isbaragliar lo; ma che perdutasi la sua gente a svaligiare le lor tende, era po stata disfatta da i medesimi di bel nuovo attruppati, con rimanere egli stesso prigione. Restò da tal nuova troppo sconcertato Belisa rio per paura di aver perduta la Moglie, l'equipaggio, e l'unicc luogo di ritirata (il che vero non era), e però tornatosene indie tro, per l'afflizione cadde malato, e su in pericolo di soccombere alla gravezza del male.

QUATTRO de gl'Isauri [a], che saceano la sentinella alle mu

[a] Procop. de Bell.Go- ra di Roma, più volte di notte s'erano calati giù con funi, per trat

tare con Totila dell' entrata nella Città, e il tradimento fu con chiuso. Saliti quattro de' suoi più animosi Goti in tempo di notte insieme con gl'Isauri suddetti, ruppero la Porta Asinaria, e diede ro il comodo a tutta l'Armata di occupar la Città. Totila, che noi [b] Anastas. volea sar del male a i Cittadini, per attestato di Anastasio [b], trat Bibliothec. tenne i suoi soldati, e tutta la notte sece sonar le trombe, acciocche il Popolo potesse suggire, o nascondersi ne' facri Templi. Bessa coi tutti quasi i suoi se ne suggì, e seco andarono Decio, e Basilio Pa trizi con alcuni altri, che poterono aver cavalli. Massimo, Oli brio, Oreste, ed altri si rifugiarono in San Pietro. Fatto giorno Goti fecero man bassa contro molti, che incontravano nelle strade e vennero morti ventisei soldati Greci, e sessanta della plebe. To sto se ne andò Totila al Vaticano per venerare i corpi de gli Apc stoli, e quivi se gli affacciò Pelagio Diacono, implorando miseri cordia pel Popolo, che restava, ridotto nondimeno a pochissimo ni mero, e l'ottenne. Si trovò nel Palazzo di Bessa una gran quantit d'oro, ammassato dall'infame Ufiziale, col vendere ad esorbitar te prezzo il grano a gl'infelici Romani. Trovossi Rusticiana, gi

> Moglie di Boezio, e Figliuola di Simmaco, con vari Senatori, ch avendo impiegate le loro sostanze per alimentare i Poveri in que

le estreme miserie, s'erano ridotti a mendicar essi il pane, batten- ERA Volg. do alle porte de' benestanti. Avrebbono ben voluto i Goti levar di Anno 546. vita Rusticiana, perchè ad istanza di lei erano state gittate a terra in Roma le statue del Re Teoderico. Ma il saggio Totila nol comportò, anzi tanta attenzione adoperò, che a niuna delle Donne fu satta menoma violenza. Nel di seguente raunati i Goti, ricordò loro Totila, come di ducento mila combattenti, che erano prima, si fosse ridotta a si poco la lor milizia; e come da sette sole migliaia di Greci erano essi stati vinti e spogliati del Regno. Tutto ciò avvenuto per gastigo di Dio a cagione delle iniquità dianzi commesse contro i sudditi dell'Imperio Romano da i Goti stessi. Però se loro premeva di conservar l'acquistato, si studiassero di farsi amico Dio, con esercitar la giustizia, e non nuocere indebitamente a veruno. Convocato dipoi il Senato Romano, rinfacciò loro l'ingratitudine, perchè dopo aver ricevuti tanti benefizi da Teoderico, e da Atalarico, che aveano lasciato loro tutti i Magistrati, e la libertà della Religione, e rendutili sommamente ricchi, s'erano poi rivoltati contra de' Goti, e dati in preda a i Greci, da' quali niun bene aveano finora ricevuto, anzi aveano riscosso ogni male: laonde meritavano d'essere ridotti nella condizione di schiavi. Ma alzatosi Pelagio, con buone parole il placò, e ne riportò promesse di tutta clenenza. In fatti Anastasio Bibliotecario [a], e l'Autore della Mi- [a] Anastas. icella [b] scrivono, che entrato Totila in Roma, abitò co i Roma-Bibliothec. ni, come un Padre co i Figliuoli. Mandò egli dipoi lo stesso Pela- [b] Histor. zio, e Teodoro Avvocato Romano a Costantinopoli per trattar di Miscella pace. Altra risposta non ebbe da Giustiniano, se non che Belisario 'uo Generale dimorava in Italia, e che era in suo potere l'accomodar le cose. Intanto i Goti ebbero una percossa da i Greci nella Lucania; e questa fu cagione, che Torila determinò di levarsi di Rona; ma perchè non si fidava de i Romani, nè voleva che i Greci vi si tornassero ad annidare, sece abbattere in più luoghi le mura ilella Città. Corse anche voce, ch'egli volesse diroccar le più bele fabbriche di Roma; ma pervenuto ciò a notizia di Belisario, che tuttavia si fermava in Porto, gli scrisse una lettera ben sensaca per diffuaderlo; laonde gli paísò così barbara voglia, se pure nai l'ebbe. Lasciata Roma vota, col menar seco i Senatori, e nandare il Popolo nella Campania, si portò nella Lucania e Calabria, e fece tornar que' Popoli, a riferva d'Otranto, alla sua divozione. Da lì a poco s'impadronirono i Greci di Taranto, e di Spoleti. Fu questo l'Anno, in cui Papa Vigilio, dopo essersi serma-Fff 2

Era Volg. to lungo tempo in Sicilia, non potendo più resistere alle istanze di Anno 546. Giustiniano Augusto, s' incamminò alla volta di Costantinopoli, dove bolliva forte fra i Cattolici la controversia de i tre Capitoli, cioè di condannare o non condannare Teodoro Mopsuesteno, una Lettera d'Iba Edesseno, e gli scritti di Teodoreto, tutte persone gran tempo sa desunte. Perchè questa condanna pareva pregiudiziale al Concilio Calcedonese, però i più de' Cattolici, e fra gli altri lo stesso Vigilio Papa, l'abborrivano forte. Ma era non poco impegnato e riscaldato per essa Giustiniano Augusto, Principe, che non contento dell'ufizio suo d'Imperadore, voleva anche farla da Dottore, da Vescovo, e da Papa, dimenticando, che l'autorità nelle cose e dottrine sacre era stata conferita da Dio, non già a i Principi Secolari, ma sì bene a San Pietro, e a' suoi Successori, e a i Vescovi della Chiesa Cattolica. Quanto in questa lite accadde, potrà il Lettore raccoglierlo dalle Opere de' Cardinali Baronio e Noris, dal Padre Pagi, dal Fleury, e da gli Atti del Concilio Generale Quinto.

> Anno di Cristo delvii. Indizione x. di VIGILIO Papa 10. di GIUSTINIANO Imperadore 21. di Totila Re 7.

L'Anno VI. dopo il Consolato di Basilio.

cellini Comitis in Chronico. [c] Theoph.

[a] Conzi- T JERAMENTE il Continuatore di Marcellino Conte [a], Mavio Aventicense [b], e Teofane [c] mettono sotto quest Anno la presa di Roma satta da i Goti, e di tale opinione surono i Cardinali Baronio, e Noris. Ma ho io creduto di doverla riferire Aventicens. al precedente Anno, come han fatto il Sigonio, e il Pagi, perchè in Chronic. si conforma più colla serie de gli avvenimenti narrati da Procopio; in Chronog, nè si può fidare del Continuatore suddetto, nè di Mario, perchè nelle Croniche d'amendue s'incontrano non pochi anacronismi. Per altro scrive esso Continuatore, che i Goti nel dì 17. di Dicembre entrarono in Roma, correndo l'Indizione X. il che dovrebbe convenire all' Anno precedente, nel cui Settembre la Decima Indizione cominciò il suo corso. Aggiugne, che Totila dopo aver atterrata parte delle mura, condusse seco come prigionieri i Romani nella Campania, e che essendo restata Roma per quaranta giorni senza Popolo, Belisario animosamente ne ripigliò il possesso. Se ciò è ve...

TEST

.:R

\* 1

11:00

11 33

. . . .

.:....

:::212

m ^ ~ 1.0

. . . . . .

in

. .

1725

\* 1 E mm -

11

ro, posta da noi nell'antecedente Anno la presa di Roma, dee ap- ERA Volg. partenere al presente il ritorno di Belisario in essa. Mario Aventi- Anno 547. cense, che sotto il presente Anno racconta l'uno e l'altro fatto, discorda dal Continuatore suddetto. Ora attenendomi io al filo di Procopio, che va descrivendo questa lunga e pericolosa guerra col Primo, Secondo, Terzo Anno, e così successivamente; avvertendo nondimeno col Pagi, che cadauno de' suoi Anni comincia dalla primavera, e finisce nella primavera del seguente : dico, che Beli-Sario, il quale tuttavia si tratteneva a Porto, vedendo così abbandonata Roma, concepì il pensiero di ripigliarla, e felicemente l'elegul, [a] forse nel mese di Febbraio. Lasciati dunque in Porto al-[a] Procop. cuni pochi foldati, menando seco il resto delle sue genti, entrò in de Bell. Go-Roma, e con pronto e saggio ripiego quivi si diede a fortificarsi. Perchè non v'era maniera di rifabbricare in poco tempo le mura in que'siti, ove erano diroccate, sece raccogliere i marmi e le pietre parse per terra, e di questi materiali, senza aver calce da legarli nsieme, per modo di provvisione formò, come potè, una grossa nuraglia posticcia, con aggiugnervi al di fuori una buona quantià di pali. Larga in oltre e profonda era la fossa, che girava intorio a tutte le mura. In venticinque dì, lavorando tutti i soldati, u serrata, a riserva delle Porte, la Città, e vi concorsero ad abiarla i dianzi esuli Cittadini. Questa novità non se l'aspettava Toila. Appena informatone, da Ravenna, dove egli si trovava, a ran giornate col suo esercito corse colà. Per mancanza di falegnani e di fabbri ferrai, Belifario non avea peranche potuto far metlere alla Città le Porte, avendo Totila asportate quelle, che v' rano. In vece di far almeno chiudere con travi le aperture, pree il solo ripiego di mettervi di quegli ordigni, che nella milizia noderna si chiamano Cavalli di Frisia, creduti invenzioni de gli iltimi tempi, ma usati anche ne gli antichi presso a poco come ogidì. Postò parimenti alle imboccature d'esse Porte i più bravi de' woi. Si credevano i Goti sul principio di prendere Roma appena rrivati, e venivano con gran fracasso all'assalto; ma ritrovarono hi non era figliuolo della paura. Fu asprissima la battaglia, perhè i Goti per lo sdegno, e i Greci pel pericolo imminente delle or vite combattevano alla disperata. In fine surono costretti i Goi a ritirarsi con lasciar sulle sosse estinta una gran quantità de' suoi, riportarne de i feriti assai più. Tornarono nel seguente dì, ed naltri appresso all'assalto, e surono nella stessa guisa ben accolti, ributtati da i Greci. Totila prese in fine la risoluzione di ritirar-

Era Volg. si a Tivoli, ch'egli prima avea satto distruggere, e bisognò riedi-Anno 547. ficare.

MA siccome l'entrata di Belisario in Roma, e la disesa d'essa, consegui un applauso universale, così su biasimata e rinfacciata agramente da i Goti a Totila l'imprudenza d'avere abbandonata Roma; o fe pur voleva abbandonarla, di non averla interamente spianata. Prima lodavano forte l'uso suo di atterrar le mura de' Luoghi forti; essendo poi passata male in questa congiuntura, ne sparlarono a più non posso. E così son fatti gli uomini: d'ordinario dal folo avvenimento o felice o finistro delle risoluzioni prese essi prendono la misura delle lodi o de'biasimi. Era da molto tempo stretta d'assedio Perugia, ed in essa già cominciavano a venir meno le vettovaglie. Colà fu chiamato Totila coll'esercito per la speranza di ridurre alla resa colla di lui forza e presenza quella Città. E v'andò egli bensì, ma fu in breve sconcertato non poco, perchè Giovanni Generale Cesareo, che era all'assedio di Acerenza nella Lucania, mossosi con tutta la sua cavalleria, all'improvviso arrivò nella Campania, e diede una rotta ad un corpo di truppe colà inviate da esso Totila: la qual vittoria su cagione, che rimaserc liberati alcuni Senatori Romani, e le Mogli di molti altri, ch'era no confinate in quelle parti. Irritato da questo avviso Totila, per le montagne spedi contra d'esso Giovanni varie partite de' suoi. che il raggiunfero nella Lucania, e gli diedero una buona percolsa. Vennero circa questi tempi in Italia alcuni piccioli rinforzi inviati da Giustiniano Augusto, cioè sorsi d'acqua a chi pativa grar fete. Trecento Eruli fra gli altri erano condotti da Vero. Costu. azzardatosi di prender quartiere vicino a Brindisi, su in breve visitato da gente inviata colà da Totila. Ducento di quegli Eruli rimasero estinti sul campo, e Vero ebbe la fortuna di salvarsi. All avviso venuto da Costantinopoli de' soccorsi, che doveano arrivare in Italia, Belisario giudicò bene di trasferirsi a Taranto, e secc condusse novecento cavalli scelti, e ducento fanti. Entrato in na ve, su da una burasca trasportato a Crotone. Mandò la cavalleri. per terra a procacciarsi i soraggi, e questa incontratasi per istrad. con una brigata di Goti, la disfece. Alloggiossi dipoi in quelle con trade, come se sossero lontani mille miglia i pericoli; ma il Re Totila sempre vegliando, spinse loro addosso tre mila cavalli de suoi, i quali menarono sì ben le mani, che pochi poterono salvar si colla suga. Di gran danno a gli affari de' Greci su questa rotta e portatane la disgustosa nuova a Belisario, e sattogli credere, ch

.1]

. ..

· m p

7; (

ţ.

: 3:

TAL.

12 0

17.1m

udi

111

1/15

100

1, 30

1: 2

...

. . .

17:00

1. 1.

1

momenti poteano i Gotiarrivare a Crotone: egli perciò non per- ERA Volg. dè tempo ad imbarcarsi con Antonina sua Moglie, e in un giorno Anno 547. di felice navigazione pervenuto in Sicilia, sbarcò a Messina. Totia intanto intraprese l'assedio di Rossano Castello della Calabria. E con tali racconti termina Procopio l' Anno XIII. della Guerra Goica. Aggiugne solamente, che gli Sclavi, Popoli barbari, pasato il Danubio, devastarono tutto l'Illirico fino a Durazzo, uccilendo o facendo schiavi tutti quei, che trovavano. Costoro col empo si piantarono in quelle contrade, e diedero ad esse il nome li Schiavonia. Arrivò poi sul principio di quest' Anno Papa Vigilio Costantinopoli, ed entrò nel grande imbroglio della controversia le i tre Capitoli, sopra di che è da leggere la Storia Ecclesiastica. l'roppo tempo richiederebbe il racconto di quel negoziato, e de gli affanni, che vi pati lo sventurato Papa, trovandosi eglitra il alcio e il muro, tra il timore di fare una ferita al Concilio Geneale Calcedonese, o pure di tirarsi addosso lo sdegno dell'Imperaore. Andò egli perciò barcheggiando, finchè potè.

Anno di Cristo delviii. Indizione xi.

di Vigilio Papa II.

di Giustiniano Imperadore 22.

di Totila Re 8.

L'Anno VII. dopo il Consolato di Basilio.

VENNE in quest'Anno a morte nel Mese di Giugno, consumata da una terribil cancrena Teodora Augusta Moglie di Giuliniano Imperadore, Donna per varj suoi vizj, e sopratutto per 1 protezion de gli Eretici, concordemente diffamata nella Storia egreta di Procopio, e negli Annali Ecclesiastici. Si leggono nonlimeno di grandi limofine da lei fatte, e sacri Templi da lei sabricati; ne lasciano di dire Teosane (a), e Cedreno (b), ch'essa (a) Theo. iamente diede fine a i suoi giorni, forse perchè si ravvide, e pentì phanes in Chronogre. e'tanti suoi falli. Se è vero tutto ciò, che di lei racconta Procopio, (b) Cedren. lovette ella trovare un gran processo al Tribunale di Dio. Belisa- in Annal. io in questi tempi riflettendo alla scarsezza delle sue sorze, tuttohè Giustiniano Augusto gli avesse inviati di fresco due mila pedo-'i per mare; e conoscendo, che di male in peggio erano per andare 'li affari dell' Imperio in Italia, se non venivano più gagliardi socorsi: si appigliò al partito di mandare Antonina sua Moglie a Costan-

4. }

W:

. 2(

....

....

. . . . . .

دوم يوم. ادادادس

(3,6) Inte

1616

- P. :1 4

::.6

...

4 ....

20, 0

: 6"

-:: 3 .. (

1),

1, 11

477.65

11

1:11

. 70

ERA Volg. stantinopoli, acciocchè ella per mezzo della suddetta Imperadrice Anno 548. ottenesse da Giustiniano un potente rinforzo all' Armata d'Italia. Andò essa, ma trovò l'Imperadrice già mancata di vita. Ora nar-(a) Procop. rando Procopio (a) sotto quest'Anno la morte d'essa Augusta, e conzhic. lib. 3. correndo nella medesima sentenza Teofane, Cedreno, e i Cardinali Baronio e Noris: si vien chiaramente a conoscere, che finora camminano bene i conti circa la division de gli Anni della Guerra Gotica, descritta da esso Procopio, e non sussistere gli altri di chi o prima o più tardi han registrato que' fatti. In questi tempi il presidio de' Greci, lasciati da Belisario in Roma, trucido Conone suo Comandante, pretendendo, ch'egli in danno loro facesse il mercatante de'grani, e dell'altre vettovaglie. Spedirono poi Sacerdo ti a Costantinopoli, per sar sapere a Giustiniano, che se non era lo ro accordato il perdono, e date le paghe da gran tempo loro dovute, passerebbono al soldo di Totila. Giustiniano per non poter d meno, accordò loro tutto. Seguitava intanto l'assedio mosso de Totila al Castello di Rossano in Calabria, entro il quale era una guarnigione di trecento cavalli, e cento fanti. Perchè cominciaro no a venir meno i foraggi e i viveri, promisero que' Greci di arren dersi, se passati alquanti giorni loro non sosse stato dato soccorso Belifario, a cui premeva la conservazion di quel sito, chiamò ac Otranto quante truppe potè raunare, e tutte postele in navi, s'in camminò con esse alla volta di Rossano. Spirava già il di promesso alla refa. I Greci mirando da lungi il soccorso che veniva, manca rono alla parola data; ma eccoti sollevarsi una tempesta, che dil perse tutta quella Flotta, senza che vi sosse porto in que' lidi da ri coverarsi. Unitesi poi le navi nel Porto di Crotone, tornò di nuc vo Belisario con esse verso Rossano; ma ritrovò al lido tutte le sor ze de' Goti ben preparate ad accoglierlo; sicchè gli convenne retre cedere a Crotone, da dove spedi colla maggior parte de' suoi Gio vanni, e Valeriano nel Piceno, sperando che Totila, abbandona to Rossano, accorrerebbe colà. Ma questi inviò bensì due mila ca valli anch' egli nel Piceno per far fronte a' nemici, ma col rimaner te dell'Armata tenne forte l'assedio di quel Castello. Veggendo Rossanesi disperato il caso, mandarono due Deputati a Totila, pe implorare il perdono, esibendosi pronti alla resa, salve le loro vite Accettò egli l'offerta, ma con eccettuare dal perdono Calazare k Capitano, ficcome mancator di parola. A costui in fatti tolta su vita, a gli altri fu permesso d'andarsene, ove voleano, in camcia, quando lor non piacesse di restare al soldo di Totila. Ottant anda-

ındarono, gli altri s'arrolarono fra i Goti. Era arrivata a Costan- Era Volg. inopoli Antonina Moglie di Belifario, e quantunque fosse venuto Anno 548. a lei meno il suo principale appoggio, cioè Teodora Augusta già morta, pure trovò facilità in Giustiniano, per richiamare il Macito in Oriente, perchèstringendo forte la guerra di Persia, v'era visogno d'un bravo Generale per quell'impresa. Pertanto andò Belisario a Costantinopoli, ma senza portarvi in questo secondo viaggio splendore alcuno di nuova gloria, giacchè in cinque Anni, che avea dovuto fermarsi in Italia, per mancanza di forze, era come fugitivo stato ora in uno, ora in altro paese, ed in oltre senza avere operato cosa alcuna di rilevante, lasciava l'Italia esposta alla dicrezione de' Goti. Ma se non andò seco molto onore, portò ben egli con lui molto danaro, perchè seppe mai sempre farsi fruttare il uo Generalato; e le sue grandi ricchezze il misero talvolta in pericolo di cadere, fe l'Imperadore non avesse avuta necessità della sua perimentata perizia in comandar Armate. Nel mentre poi ch'egli era in viaggio, la Città di Perugia, dopo avere sostenuto un lunzhissimo assedio, venne in potere de i Goti. Il dirsi da San Grezorio Magno, (a), che questa Città per sette Anni continui tenu- (a) Gregor. fa su assediata da i Goti, e che non peranche finito esso Anno set- Magnus imo, per la same si arrende: par troppo difficile a credersi. In lib. 3. c. 13. vece d'Anni avrà egli scritto Mesi. Ad Ercolano, santo Vescovo li quella Città, d'ordine di Totila su barbaramente tagliato il

FECE Totila anche in Dalmazia una spedizion di soldati sotto Icomando d'Ilaufo, già una delle guardie di Belisario, che avea preso partito fra i Goti. Costui prese in quelle parti due Luoghi appellati Muicoro, e Laureata non lungi da Salona, e mise a fil di pada chiunque ivi si trovò. A questo avviso Claudiano Ufiziale Cesareo, che comandava in quelle parti, imbarcate le sue soldatesche andò a trovare a Laureata Ilauso, e venne seco alle mani; ma restò sconsitto, e le sue navi con altre piene di grani rimasero preda de' Goti, i quali dipoi senza tentar altro, se ne tornarono a Totila. Circa questi tempi, o poco prima, per attestato di Procopio (b), Totila inviati de gli Ambasciatori al Re de' Franchi, (b) Procopa cioè secondo tutte le verisimiglianze a Teodeberto, il più potente de Belt. Goenza paragone di quei Re, gli avea fatto chiedere in Moglie una cap. 37. ua Figliuola. La risposta su, ch'esso Re non riconosceva Totila per Re d'Italia, e che tale anzi egli non sarebbe giammai, da che lopo aver presa Roma, non l'avea saputa ritenere in suo dominio,

Ggg

Tomo III.

ANNO 548

Era Volg. ed atterratene le mura, l'avea lasciata cadere in dominio de'suoi nemici. Ma questi erano pretesti. Teodeberto, Principe meditan: te tutto di nuove conquiste, voleva pescare ne' torbidi dell'Italia. veggendo si infievolite le forze non meno de'Goti, che dell'Impe-(a) Procop. radore. In fatti abbiamo affai lume da Procopio (a), ch'egli in quest' Anno fatta calare in Italia un' Armata, s'impadron' dell 6.33. 6 1.4. Alpi Cozie, di alcuni Luoghi della Liguria, e della maggior par-

de Bell. Got. lih. 3. cap. 24.

te della Provincia della Venezia, senza che si sappia, quali Città precifamente fossero da lui occupate, giacche fra poco vedremo. che Verona seguitò ad essere in potere de' Goti. Tutto cammina va a seconda de' suoi voti, perchè non aveano i Goti assai possanz:

.!2

da opporsi nello stesso tempo a i Greci, e all'armi de' Franchi. Bi logna nondimeno immaginare, ch' eglino facessero qualche resi (b) Marius stenza, scrivendo Mario Aventicense (b) sotto il presente Anno

Guth.

sin Chron. che Lantacario Condottiere de' Franchi nella guerra Romana tra fitto da una freccia e da una lancia, rimale morto. Nè contento di questi progressi il Re Teodeberto, macchinava in suo cuore im (c) Agath. prese più grandi, per quanto s'ha dallo Storico Agatia (c). Cioc non poteva egli sofferire, che Giustiniano Augusto, Principe assa dominato dalla passione della vanità, fra i suoi titoli mettesse quel li di Alamannico e Francico, quasi lor vincitore, quando egli in ef fetto non avea mai fatta pruova del valore di queste Nazioni; pure volea fignificar se stesso loro Sovrano, quando i Franchi pre tendeano di non aver dipendenza alcuna da lui, e Teodeberto ave va soggiogati e uniti al dominio suo gli Alamanni. Perdesso Tec deberto, descritto da Agatia per Principe ardito, inquieto, fero ce, che andava a caccia di pericoli, e dava nome di fortezza a tentativi anche più disperati, determinò di muover guerra a Giu stiniano, e di andarlo a trovare fino a Costantinopoli. E percioc chè esso Augusto s'intitolava ancora Gepidico, e Longobardico, sol lecitò le Nazioni de' Gepidi e de' Longobardi ad imprendere unita mente con esso lui la guerra contra del medesimo Imperadore, pe vendicare l'affronto, che pretendeva fatto a tutte le lor Nazioni Ma in questo gran bollore di pensieri guerrieri la morte senza ril petto alcuno venne a trovar Teodeberto, e mise fine alle sue grar diose imprese. Mario Aventicense riserisce la morte sua un Ann dopo la ricupera di Roma fatta da Belisario, e però nel present

Anno, il che s'accorda con quanto si dirà all' Anno 554. del R (d) Pagius Teodebaldo suo Figliuolo e Successore. Il Padre Pagi (d) la vuc Crit. Baron. succeduta nell' Anno precedente 547. appoggiato sopra il dirsi d Gre-552.7.2I.

Gregorio Turonense, che dalla morte d'esso Re sino a quella del ERA Volg. Re Sigiberto passarono Anni XXIX. Ma noi abbiam troppi esempli Anno 548. d'Anni guasti da i Copisti. Sigeberto Storico (a) sa giugnere la (a) Sigebervita di questo Principe fino all' Anno 550. Scrive in oltre Agatia tus in Chro-Autore di questi tempi, essere mancato di vita esso Teodeberto nella caccia per cagione di un buffalo selvaggio, mentre Narsete era occupato nella guerra d'Italia. Siccome vedremo, Narsete venne 'in Italia solamente nell' Anno 552. La scarsezza de gli Storici d' allora fa, che non si possano schiarire abbastanza alcuni fatti, e i loro tempi precisi. Ma certo Agatia qui prese abbaglio, chiaramente ricavandosi da Procopio, che era molto prima succeduta la morte del Re Teodeberto.

Anno di Cristo delix. Indizione xii.

di VIGILIO Papa 12.

di GIUSTINIANO Imperadore 23.

di Totila Re 9.

L'Anno VIII. dopo il Confolato di Bafilio.

NDAVANO di male in peggio gli affari dell' Imperador Giustiniano. Imperciocchè i Gepidi, che avevano occupata la Dacia Ripense e il Sirmio (b), e vi s'erano poi stabiliti con permis- (b) Procop. sione di Giustiniano, mercè di una lega stabilita con lui, secero in de Bell. quest' Anno delle scorrerie e prede in altri circonvicini paesi. Più c. 33. pesante ancora si sentiva il flagello de' Longobardi, i quali divenuti padroni del Norico e della Pannonia, avevano impetrata da esso Augusto la licenza di fermarsi quivi in vicinanza de' Gepidi; dimentichi de' benefizi ricevuti, faccheggiarono la Dalmazia, e l'Illirico, col menar seco una gran quantità di schiavi. Vennero poi alle mani fra loro queste due barbare Nazioni per cagion de' confini, ed amendue spedirono Ambasciatori a Giustiniano Augusto per averlo dalla sua. Egli prese la disesa de' Longobardi. Finalmente gli Sclavi passati di quà dal Danubio e dall' Ebro, apportarono incredibili stragi e danni alla Tracia. Durava poi tuttavia in Oriente la guerra co i Persiani; ed in Italia sempre più pareva inclinata la fortuna in favore de' Goti. L'infaticabile Totila dopo la presa di Perugia guidò nel presente Anno tutta l'Armata sotto Roma, ed assediolla da varie parti. Dentro v'era con tre mila combattenti Diogene valoroso e prudente Capitano, deputato alla disesa d'essa Ggg

ANNO 549.

ERA Volg. Città da Belisario prima della sua partenza, il quale con sommo vigore sostenne sempre gli assalti frequenti de'nemici. Ma avendo i Goti occupato il Castello di Porto, Roma cominciò a penuriare di viveri. Tuttavia non perderono punto di coraggio i difensori, e l'assedio andò in lungo; e più ancora sarebbe andato, se alcuni soldati Isauri di quella guarnigione, che custodivano la Porta di Sar Paolo, non avessero tradita la Città. Costoro dall'un canto ma foddisfatti pel foldo loro da molti anni non mai pagato, e dall'altre consapevoli del magnifico premio dato a i lor compagni Isauri, che dianzi aveano tradita Roma: trattarono segretamente con Totila di fare il medesimo giuoco. Venuta la notte, la Porta suddetta si spalancata ai Goti, che tagliarono a pezzi quanti de' Greci venne ro loro incontro. Gli altri Greci chi per una Porta, e chi per l'al tra fuggirono alla volta di Civitavecchia; ma avendo l'accorte Totila disposte prima in quel cammino varie schiere de' suoi, poch scamparono dalle lor mani, fra' quali il sopra mentovato Diogene ma ferito. Paolo di Cilicia, restato con quattrocento Cavalli nel la Città, si rifugiò nella Mole d'Adriano, oggidì Castello Santan gelo, ed occupò quel Ponte. La martina seguente inutilmente, e con loro strage, tentarono i Goti di sloggiar questo corpo; ma nor avendo i Greci di che mangiare nè per loro, nè per gli cavalli, de terminarono di uscire addosso ai nemici, e di vendere ben caro la vita: con che s'abbracciarono tutti, e si diedero l'ultimo addio come gente risoluta di morire. Intesa dal Re Totila la disperata loro risoluzione, mandò loro ad esibire, che scegliessero o di depor l'armi, e lasciare i cavalli, e di obbligarsi con giuramento di nor militar più contra de' Goti, e di andarsene con Dio in libertà; c pure di ritener tutte le robe loro, con arrolarsi fra i Goti. Ognu no, udita cotal proposta, elesse la prima condizione, ma poi per vergogna di andarsene senz'armi, e per timore di essere uccisi ir cammino, si appigliarono all'ultimo partito, a riserva di due, che aveano moglie e figliuoli in Costantinopoli. Totila a questi due sat to dar danaro pel viaggio, e scorte, li licenziò. Quattrocento altri soldati Greci, che s'erano rifugiati nelle Chiese, assicurati del la vita anch' essi a lui si renderono. Non sece già provar questa volta il Re vincitore a Roma nè a i Romani il trattamento usato nel la prima conquista d'essa Città. (a) Ricordevole de'rimproveri: lui fatti da Teodeberto Re de' Franchi, e da gli stessi suoi Goti mostrò buona ciera a tutti i Cittadini, che ivi si trovarono; richia mò dalla Campania tutti gli altri, e spezialmente i Senatori; die

(a) Procop. de Bell. Goth. 1.3. 62p.37.

,:) !

in.

1,11

... :37

ولايه ا

1000 : 60

12:

ımp

II.fti

:EP:

1.16

13211

31 261

: 201

: 8.7

tu el

1 18 1:

a 100.

Der

1570

17/1775

2017

190

142

::T

\*\*\*\*

. .

\*3

de loro il piacere de' Giuochi equestri. Poscia spedi a Costantino- ERA Volgo poli Stefano di nazione Romano suo Ambasciatore a pregar Giusti- Anno 549. niano di voler metter sine a tanti guai dell'Italia con una buona pace, rappresentando la desolazione delle Città, e i progressi de' Franchi, che doveano sar paura anche ad esso Augusto, ed osserendo l'armi sue in disesa di lui. Ma Giustiniano risoluto di sterminare i Goti, nè pur volle ammettere alla sua udienza il Legato. Questa durezza dell'Imperadore sece risolvere Totila a tentar anche l'impresa della Sicilia, la quale se gli sosse felicemente riusciza, avrebbe sorse associato di suo dominio in Italia.

PREPARO' dunque una Flotta numerosa di navi grosse, che i Goti di tanto in tanto aveano prese a i Greci, e ve ne aggiunse altre quattrocento minori, con pensiero di fare uno sbarco in quell' Isola. Prima nondimeno di mettersi in viaggio a quella volta provò, se poteva sloggiare i Greci da Civitavecchia. Diogene suggio da Roma, s'era colà ritirato, e vi aveva un presidio sufficiente alla difesa. Fu formato l'assedio, e fatte varie chiamate a Diogene, ed esibitegli delle vantaggiose condizioni; finalmente si capiolò la resa, se entro il pattuito termine l'Imperadore non gli manlava soccorso, e surono dati trenta ostaggi dall'una parte e dall'altra. Dopo di che i Goti diedero le vele al vento, e s'incamminaono verso la Sicilia. Giunti che surono a Reggio di Calabria, Toila intimò la resa a quel presidio di Greci, al comando de' quali erano Torimuto, ed Imerio. Ma trovatili costanti nel loro dovere, asciò quivi un buon corpo di gente, con ordine di tener bene streto quel presidio, affinchè non v'entrassero viveri, assai informato, che quel Castello, o sia quella Città ne penuriava non poco. Inviò un altro corpo de' suoi a Taranto, che senza fatica s'impadron'i lli quella Terra. Nello stesso tempo i Goti da lui lasciati nel Pice-10, per tradimento entrarono nella Città di Rimini. Avvicinanlosi poi costoro a Ravenna, Vero, che allora era Comandante dell' armi in quella Città, uscì in campagna col nerbo maggiore delle ue truppe, e venne con loro a battaglia; ma ebbe la sfortuna d'esere disfatto con gran perdita de' suoi, e con lasciare egli stesso la vita sul campo. Totila in tanto passò con lo stuolo delle sue navi 'n Sicilia, ed accampossi intorno a Messina, alla cui difesa bravanente s'accinse Donnenziolo Uffiziale dell' Imperadore colla sua guarnigione. A riferva di quei, che erano necessari per quell'afledio, tutte l'altre masnade de i Goti si sparsero per la Sicilia, e quasi tutta la misero a sacco, con occupare ancora qualche Fortez-

Era Volg. za. Contra de' Siciliani erano forte in collera i Goti, perchè fino Anno 549. ne' tempi del Re Teoderico supplicarono per essere esenti da grosse guarnigioni, per ischivarne l'aggravio, promettendo essi di ben difendere l'Isola. Ma appena vi si lasciò veder Belisario, che tutti si ribellarono, acclamando l'Imperadore. Mentre si faceva si brutto ballo in quelle contrade, la guarnigione di Reggio di Calabria, dopo aver consumati tutti i viveri, finalmente venne a rendersi con restar prigioniera di guerra. Portate a Costantinopoli sì triste nuo ve, determind Giustiniano d'inviare in Italia Germano Patrizio. (a) Pagius che dal Padre Pagi (a), forse per errore di stampa, è chiamato

ad Ann. 551. 2. 2.

Crit. Baron. Patruus, cioè Zio paterno d'esso Imperadore, ma che in fatti era Figliuolo d'un Fratello, o sia Nipote del medesimo Augusto; per sonaggio di gran senno, gravità e coraggio, e di non minore spe rienza nell'arte militare, la cui riputazione era in onore dapertut to, si per essere si strettamente congiunto di sangue coll'Imperadore, esì perchè molto prima avea data una famosa rotta a gli Anti, Popoli barbari, ed in oltre col suo valore, e colla prudenza suc avea per così dire riacquistata all'Imperio l'Affrica, contorla dal le mani de' Tiranni, insorti in quelle parti dopo la conquista satta ne da Belifario. Venne in Italia l'avviso di questa elezione, e rin corò quanti ci restavano o soldati, o ben affetti al nome dell' Impe radore. Ma non si sa il perchè Giustiniano, mutato pensiero, die de il comando dell'armi d'Italia a Liberio Cittadino Romano: ben chè poco appresso pentito anche della scelta da lui fatta, nol lascial se venire, considerandolo per troppo avanzato in età, e poco pra tico del mestier della guerra. Trovavasi allora in Costantinopol Papa Vigilio con assaissimi altri Italiani de'più nobili, che continua mente faceano premura ad esso Augusto, acciocchè un grande ssor zo si facesse, per ricuperar l'Italia dalle mani de' Goti. E spezial mente erano inculcate tali istanze da Gotigo [ così viene appellatnel testo di Procopio, ma probabilmente è Cetego Patrizio, sta to gran tempo sa Console. Un Cetego nell' Anno 504. su ornat di questa Dignità; ma par molto indietro un tal tempo. Giustinia no prometteva tutto, ed intanto spendeva la maggior parte de tempo nella spinosa controversia de i tre Capitoli, che allora bo liva forte in Oriente, e su cagione di Scisma, e di non pochi an mazzamenti. Vigilio Papa sece varie figure, contrariato dal Cler Romano, e massimamente da i Vescovi dell'Affrica e dell'Illirica siccome può vedersi nella Storia Ecclesiastica. Se Giustiniano At gusto non fosse stato fazzionario in questa lite, e non avesse usat

del-

LA

30

1-1

: 3

Dero i

ifati.

7,119

.1.65

1 22 V

.... 6

10, 1

1 1 1 1 1

.6...

4 . 46

" 16 s

10 In . . . . . . .

· ( )

Ne.

1 100

15. 15. 15

Jella prepotenza contra d'esso Papa, non sarebbono seguiti tanti concerti, che pur troppo turbarono forte la Chiesa di Dio.

Anno di Cristo dl. Indizione XIII.

ERA Volg. Anno 550.

di Vigilio Papa 13.

di GIUSTINIANO Imperadore 24.

di Totila Re 10.

L'Anno IX. dopo il Confolato di Basilio.

EGGESI una Lettera di Papa Vigilio, scritta in Costantinopoli nel dì 29. d'Aprile nell' Anno XXIV. dell'Imperio di Giuttiniano, e Nono dopo il Consolato di Basilio, cioè nell' Anno presente, ad Aureliano Vescovo d'Arles, dove il prega, che essendosi udita l'entrata de i Goti in Roma, voglia muovere Childeberto Re de' Franchi a scrivere al Re Totila, per raccomandargli la Chiefa Romana, acciocche niun danno e pregiudizio venga inferito alla medesima, nè alla Religione Cattolica. Le istanze degl' Itaiani rifugiati in Costantinopoli, e più l'impegno della riputazione, bbero in fine tanta possa, che Giustiniano s'applicò daddovero a li affari d'Italia. Dichiarò dunque Capitan Generale il suddetto Jermano, suo Nipote, e gli comandò di marciare. (a) Poche (a) Procop. rano le milizie a lui assegnate per l'impresa d'Italia; ma gli su de Bell. Goborfata una gran fomma d'oro con ordine di affoldare quanta gente cap. 3. potesse nella Tracia e nell'Illirico, e di condur seco Filemuto Prinipe de gli Eruli colle sue barbariche brigate, e Giovanni suo Genero, ch'era Figliuolo di una Sorella di Vitaliano, e Generale alora dell'armi nell'Illirico. Era morta ad esso Germano Passara ua prima Moglie, che gli aveva partorito due Figliuoli, cioè Fiustino, stato Console nell' Anno 540. e Giustiniano, che riuscì in valentissimo Generale d'Armata, amendue preparati per venie col Padre in Italia. Passò poi, siccome altrove dicemmo, alle econde nozze con Matasunta, Figliuola d'Amalasunta, e Moglie n primo luogo di Vitige Re de' Goti. Questa ancora volle egli menar seco in Italia con isperanza, che i Goti per riverenza al nome di sua Madre, e del Re Teoderico suo Avolo, umilierebbono l'arni all'arrivo di lei. Datofi dunque a spendere largamente non soo il danaro a lui dato dall' Augusto Giustiniano suo Zio, ma il proprio ancora, ammassò in breve un fioritissimo esercito, concorrenlo a militare sotto di lui gli Ufiziali più segnalati, ed assaissima gen-

, (

4107

.70 1.

. 10

. . . . .

. . . .

; .17 1

Ĺ.

Era Volg. te della Tracia e dell'Illirico, e in oltre i Barbari stessi, tirati dal-Anno 550. la fama del suo nome, e molto più dal danaro, che puntualmente veniva sborsato. In Italia ancora appena s'intese, essere stato scelto per Generalissimo dell'armi Cesaree questo Principe, che tutti i Greci ed Italiani, militanti o per amore o per forza nelle Armate de' Goti, segretamente secero intendere a Germano, qualmente arrivato ch'egli fosse in Italia, tutti senza perdere tempo, verrebbono ad unirsi con lui. All'incontro cotal nuova stordì forte i Goti, con restar anche divisi di parere, se avevano a prendere l' armi contro la stirpe di Teoderico, cioè contro Matasunta. In questi tempi essendo spirato il tempo, che Diogene Ufizial Greco s'era preso per rendere Civitavecchia, ed avendo il Re Totila inviati colà Deputati per l'esecuzion della promessa, egli si scusò di non poter mantenere la parola data, perchè Germano coll'esercito suo era vicino a dargli foccorso. Perciò l'una parte e l'altra restituì gli ostaggi, restando Diogene alla disesa di quella Città, e Totila som-

mamente burlato, e in collera per questo.

OR A mentre il valoroso Germano Patrizio in Sardica, o Serdica Città dell'Illirico, o sia della Mesia, o della Dacia, ammassava ed esercitava le raunate genti, disposto a passare in Italia, ecco gli Sclavi, che valicato il Danubio fanno un'irruzione nella Mesia, arrivano fino alla Città di Naisso, con iscoprirsi il disegno loro di penetrar fino a Salonichi. Venne subito un ordine dall' Imperadore a Germano di lasciar per allora la spedizion d'Italia, e di accorrere in aiuto di Salonichi. Ma avuta che ebbero gli Sclavi contezza, come era in quelle parti Germano con un'Armata, tal terrore li prese, che mutato cammino s'istradarono altrove. Pertanto Germano, liberato dall'apprension di que' Barbari, era già dietro ac imbarcar la sua gente per venire in Italia, quando all' improvviso s'infermò d'una malattia, che in pochi d'il condusse al sepolcro, desiderato e compianto da tutti. N'ebbe gran dispiacere an che l'Imperador Giustiniano, che dipoi diede ordine a Giovanni. e a Giustiniano Figliuolo d'esso Germano, di passar colla stotta is Italia. Aveva dianzi il medesimo Augusto inviato Liberio con un altra flotta carica di buone fanterie, per soccorrere la Sicilia. Po scia avendo egli rimesso in sua grazia Artabane, e creatolo Gene rale della Tracia, aveva spedito ancor questo con alcune navi alla volta d'essa Sicilia, con ordine di prendere il comando delle trup pe condotte da Liberio. Il primo a giugnere in quell' Isola su Li berio, il quale a dirittura passò a Siracusa, allora assediata da Goti,

Goti, e felicemente entrò co i suoi Legni nel porto. Artabane all' ERA Volg. incontro sorpreso non lungi dalla Calabria da una fiera tempesta, vide dissipate tutte le sue navi, alcune trasportate nella Morea, altre perite; egli colla sua, che avea perduto l'albero maestro, su spinto dal vento all'Isola di Malta, e quivi si salvò. Liberio non avendo forze bastanti in Siracusa da sar sortite sopra i nemici, e trovata ivi non poca scarsezza di viveri, giudicò meglio di continuare il viaggio fino a Palermo. Sarebbe passata male a quella Città, e forse ad altre, se essendo stato preso da' Greci in Catania Spino da Spoleti, Questore di Totila, e a lui carissimo, non avesse costui ottenuta la libertà con promessa d'indurre i Goti a ritirarî dalla Sicilia. Tante ragioni in fatti egli addusse a Totila, massimamente con fargli credere imminente l'arrivo d'una poderosa Armata Imperiale, pervenuta già in Dalmazia, che fu risoluto nel configlio de' Goti di lasciar in pace quell' Isola. Poste dunque nelle lor navi le immense ricchezze, raunate con tanti saccheggi le' miseri Siciliani, e una prodigiosa copia di grani e d'armenti raviti, con lasciar de i presidj solamente in quattro Luoghi, Totila nenò le sue milizie in Italia. Non così secero Giovanni, e Giustinano, arrivati in Dalmazia colla flotta, e coll'esercito maggiore pedito da Giustiniano. Perchè trovando quella Provincia infestaa da gli Sclavi con dubbio, che que' Barbari fossero stati mossi da egreto maneggio del Re Totila, determinarono di svernare in quel paese, per mettersi poi in viaggio nella susseguente Primavera. Ma non si fermarono quivi gli Sclavi. Scorsero fino ad Andrianopoli, commettendo innumerabili mali; e portavano le minaccie fino a i contorni di Costantinopoli. Contra di loro su spedito un esercito da Giustiniano, che ebbe la disavventura d'essere sbaragliato da que' Barbari, e costoro s' avanzarono dipoi fino a i Muri Lunghi, Luogo una giornata distante da Costantinopoli, dove una parte di essi su dissatta. Gli altri carichi di preda se ne tornarono alle lor case, Fiorì in questi tempi Vittore Vescovo di Capua, dotto non meno nelle Latine, che nelle Greche Lettere. Fabbricò un Ciclo Pasquale, e compose altri Libri, de' quali parla la Storia Letteraria.

Anno di Cristo dei Indizione xiv. di VIGILIO Papa 14. di GIUSTINIANO Imperadore 25. di Totila Re II.

L'Anno X. dopo il Consolato di Basilio.

ANNO 55 I.

IRCA questi tempi, durando tuttavia la guerra tra Giustia niano Augusto e i Persiani, venne in pensiero all'Imperadore di proibire a i suoi, che non comperassero da li innanzi le Sete da i Persiani: perchè una tal merce era allora al maggior segno cara, e portava fuori de gli Stati dell' Imperio delle grandi somme d'oro con profitto de' Persiani, i quali soli la traevano dall' India, e la vendevano poscia a gli Europei con eccessivo guadagno. Questo Editto su cagione, che alcuni Monaci tornati dall' India si esibissero d'introdurre in Europa la fabbrica della Seta, e ne descrissero la maniera all'Imperadore, che molto se ne maravigliò, e gl'incoraggi con promessa di gran premio ad eseguire l'impresa. Pertanto que' Monaci ritornarono nell' India, e di colà portarono a Costantinopoli molte uova di Vermi da seta, che satti poi nascere, e ... nutriti colle foglie di gelsi mori, cominciarono a dar Seta, e ne introdussero l'arte o sabbrica nel Romano Imperio, dove poi si propagò, ed ègiunta a quel segno, che ora si vede. Già si preparava Giovanni, Nipote di Vitaliano, alla partenza da Salona coll'Armata Navale Cesarea, destinata contro i Goti, quando arrivò ordine dell'Imperadore, che non si movesse, ed aspettasse l'arrivo di Narsere Eunuco, già destinato Capitan Generale dell'armi di Cesare in Italia. Si partì da Costantinopoli esso Narsete con un bell'accompagnamento di truppe, e colla cassa di guerra ben provveduta di danaro. Gli convenne fermarsi per qualche tempo in Filippopoli, perchè gli Unni, cioè i Tartari, aveano fatta un' irruzion nella Tracia, saccheggiando il paese [disgrazia familiare in que' tempi a tutti i confini Settentrionali dell'Imperio d'Oriente ], ed impedivano i cammini. Finalmente sbrigato da quella canaglia proseguì il suo viaggio. Intanto il Re Torila, presentita la venuta di Narsete, richiamò in Roma alcuni de' Senatori, & ordinò lorc di aver cura della Città, con lasciar gli altri nella Campania. Ma li teneva come schiavi, nè essi poterono riaver porzione alcuna de beni sì del pubblico, che de i privati. Poscia allestite circa trecen-

610

,, 03

\*\* \* \* . J. 3

12.0

-

:.(

1: 2

...

. 1

to navi lunghe, e caricatele di Goti, le spinse verso le spiaggie ERA Volg. della Grecia. Fecero costoro uno sbarco in Corsu, e devastarono Annossi. quell' Isola coll' altre appresso; passarono in Terra ferma, e diedero il facco a varie Terre; e costeggiando per quelle riviere presero vari Legni, che conducevano vettovaglie per servigio dell' Armata di Narsete. Era già gran tempo, che i Goti tenevano assediata per terra e per mare la Città d'Ancona, laonde quel presidio si trovava ridotto a gravi angustie per la penuria de' viveri. Valeviano, che comandava in Ravenna per l'Imperadore, non avendo altro ripiego per soccorrerli, scrisse lettera a Salona, pregando Giovanni, giacche tante milizie avea condotte colà, di accorrere a salvar quella Città dall'imminente pericolo di rendersi. Giovanni, benchè avesse ordini in contrario dalla Corte, pure credendo meglio fatto di non ubbidire in circostanze tali, contrecento navi lunghe, piene di sue milizie, venne a trovar Valeriano, che seco un'i altre dodici navi, ed amendue passarono a Sinigaglia. Ciò saputo da i Goti, vennero loro incontro con quaranta sette navi, cariche del fiore della lor gente, ed attaccarono la zuffa. Ma non erano da mettere in confronto de' Greci, bene addottrinati nelle battaglie navali, i Goti affatto novizi in quel mestiere. Perciò rimasero facilmente disfatti, con salvarsi appena undici de' loro Legni. Il resto venne in potere de' Greci. Portata da i sugitivi la nuova di questa disavventura a gli altri, ch' erano all' assedio d'Ancona, fu cagione, che sgombrassero in fretta il paese, e scappassero ad Osimo, lasciando in preda de' Greci le loro tende e bagagli. Questa percossa indebolì non poco le forze e il coraggio de' Goti. Tornò dipoi Valeriano a Ravenna, e Giovanni a Salona.

In questo medesimo tempo Artabane giunto in Sicilia (a), e (a) Procop. preso il comando dell'armi Cesaree, costrinse alla resa que' pochi de Bell. Gopresidj, che Totila avea quivi lasciati ne' Luoghi forti: cose tut- cap. 24. te, che accrebbero la costernazione de' Goti. Nè già restava speranza alcuna d'indurre Giustiniano Augusto a qualche ragionevol accomodamento. S'erano ben essi più volte esibiti di cedergli ogni lor pretensione sopra la Sicilia e Dalmazia, e di pagargli un annuo tributo, e di unir feco l'armi loro ad ogni fua requifizione come sudditi. Nè pure su data risposta alle lor proposizioni. Nondimeno Totila, Principe d'animo grande, punto non si sgomentava per tali contrarietà. Egli in quest'Anno, raunata una possente slotta, la spedi in Corsica e Sardegna, dipendenti allora dal governo Cesareo dell' Affrica, e senza trovarvi contrasto, sottopose quelle

Hhh

ERA Volg. illustri Isole al suo dominio. Tardi v'accorse Giovanni Generale Anno 551. dell'armi Imperiali in Affrica colla sua flotta. Sbarcate le sue schiere in Sardegna, si pose a bloccare la Città di Cagliari. E non l'avesse mai fatto: perchè dal presidio Gotico uscito suori, su con tale empito assalito, che ebbe bisogno di buone gambe per salvarsi con quei, che poterono seguitarlo nelle navi, e seco se ne tornarono malcontenti a Cartagine. La Città di Crotone in questi giorni era ilrettamente assediata da i Goti, e ogni di più venendo meno i viveri, ebbe maniera di spedire un Messo ad Artabane in Sicilia, per chiedergli foccorso. Sappiamo ancora da Procopio, che uditasi in Costantinopoli la morte poco dianzi seguita di Teodeberto, potentissimo Re de'Franchi, Giustiniano mandò per Ambasciatore Leonzio Senatore a Teodebaldo suo Figliuolo e Successore, per domandargli la restituzion de' Luoghi occupati da i Franchi nella Liguria e Venezia, ed insieme per intavolare una lega con esso lui contra de' Goti. Teodebaldo rispose, che nulla era stato occupato da suc Padre a i Greci in Italia, e che quanto vi possedeano i Franchi, l aveano amichevolmente ricevuto da Totila, che n'era padrone. Si scusò poi di non potere entrare in lega, perchè durava un accor do stabilito dal Padre co i Goti con queste condizioni, che amendue le Nazioni desistessero dal farsi guerra, e quietamente possedesse ro quanto aveano in Italia. Che se riuscisse a Totila di prevalere contra dell'Imperadore, allora verrebbono ad una transazione, che fosse creduta la più utile e decorosa. Inviò poi Teodebaldo anch egli a Costantinopoli i suoi Ambasciatori, e senza voler dare aiu to a i Greci, tenne forte le conquiste fatte da suo Padre in Italia Quali queste fossero, non bene apparisce. Se vogliam credere a Padre Pagi, in quest' Anno ebbe fine il Regno de' Gepidi, i qual da molto tempo possedevano la Dacia, e signoreggiavano ancora nel Sirmio. Erano confinanti ad essi i Popoli Longobardi, siccome possessori della Pannonia, e non poche liti bollivano fra queste du potenti Nazioni, siccome su accennato di sopra. Per attestato d (a) Procop. Procopio (a), il Re de' Gepidi voglioso di vendicarsi de' Longobar de Bel. Got. di, mosse lor guerra in questi tempi. Reggeva allora la nazion Lon gobardica il Re Audoino. Questi subito ricorse a Giustiniano Augu sto, con fare istanza di soccorso in vigore de' patti della Lega, chi passava fra loro. Mandò veramente l'Imperadore in suo aiuto no poche squadre d'armati, comandate da Giustino, e Giustinian Figliuoli di Germano, e da altri Capitani; ma queste si ferma

rono in Ulpia Città dell'Illirico per una sedizione [ vera o finta ch

:130

10000

.....

1::1

: 12:

-- 2 1000

....

122.6

...

- 400

100

".31

. 6.0

. . .

13:

F 11

:: .3

1 ...

11

. .

...

fosse I insorta fra i Cittadini a cagione delle controversie allora ERA Volg. bollenti in materia di Religione. Profeguì il viaggio folamente Anno 55 E° Amalafrido, Figliuolo di Amalberga Figlia di Amalafrida, Sorella del Re Teoderico, e di Ermenfrido già Re della Turingia. Io non so, perchè Procopio il chiami Goto, dopo averci indicato suo Padre, che era Turingio. La parentela spronò Amalafrido al soccorso del Re Audoino, perciocchè una sua Sorella, verisimilmente quella, che presso Paolo Diacono porta il nome di Rodelinda, su Moglie d'esso Re Audoino. Giordano Storico (a) chiama la Mo-(a) Jordan. glie d' Audoino Figlia d' una Sorella di Teodato Re de Longobardi; de Regnor. e veramente Teodato ebbe per Moglie Amalafrida Sorella del Re Teoderico. Ora per attestato di Procopio si venne ad un' atroce battaglia fra i Gepidi e Longobardi, in cui con tanta bravura e fortuna menarono le mani i Longobardi, che ne su rotto, e quasi tut-

to estinto sul campo l'esercito de' Gepidi.

Qui' il Padre Pagi pretende, che a tutti i patti si sia ingannato Procopio, con dire succeduto questo gran fatto d'armi sotto Audoino Re de' Longobardi, perchè per attestato di Paolo Diacono (b), (b) Paulus e dell'Abbate Biclariense (c) a'tempi del Re Alboino, Figliuolo Diaconus de Gest. d'esso Audoino, accadde la terribil rotta de i Gepidi; e s'ha da Si- Langobard. geberto (d), che Alboino cominciò a regnare dall'Anno 543. Rac- 1.1.c. 27. conta in fatti Paolo Diacono, che si fece giornata campale fra que' Biclariensis Barbari, in cui restarono interamente sconsitti i Gepidi; e tanta su in Chronic. la rabbia de' Longobardi vincitori, che non diedero quartiere ad tus in Chroalcuno, di modo che la potente Nazione de' Gepidi rimase disfat-nico. ta, nè ebbe più Re da li innanzi. E perciocchè Procopio in raccontando i fatti dell'Anno susseguente 553. mette tuttavia vivo Toresino, o sia Turisendo Re de i Gepidi, vuole esso Pagi, che ancor quì lo stesso Procopio prendesse abbaglio, attestando del pari Paolo Diacono, el'Abbate Biclariense, che nel tempo di quel memorabil conflitto regnava fra i Gepidi non Torefino, ma Cunimondo suo Figliuolo, che restò anch' egli vittima del surore de' Longobardi. Ma il Pagi non usò qu'i la sua solira diligenza ed attenzione, cioè confuse in una due diverse battaglie, altra essendo quella, che accadde in quest' Anno, regnando Toresino fra i Gepidi, e Audoino fra i Longobardi, di cui appunto conservò memoria Paolo Diacono nel Primo Libro della Storia Longobardica al Capitolo ventesimoterzo, e in cui restò morto Turismondo Figliuolo del Re Toresino; e di questa prima battaglia sa menzione anche l'Autore del- (e) Histor. la Miscella (e). L'altra si vede narrata dal medesimo Paolo Dia- Miscella lib. 16.

10 m

19000 A };

· / / 2

; , s = -

1 ....

1.5

. D

.10 14

.i.na

.....

20.3

, NIC

Latte To

. Idel

Al

2.35

360.2

1 42 mg

2 00

1: :cn

-.75

Ziora

-14 803

120,

7114

410.

100

Era Volg. cono al Capitolo vigesimosettimo d'esso Libro Primo, e dall' Abbate Biclariense, allorchè Curimondo era Re de' Gepidi, ed Alboino de'Longobardi. Procopio narra cose avvenute a' suoi giorni, e ch'egli poteva ben sapere; e nominando egli più volte il Re Audoino, vivente in quest' Anno, indarno si vuol produrre contra la di lui autorità Sigeberto, Scrittore, che fiori dopo l'Anno 1100. il quale fa morto Audoino nel 543, con error manifesto, siccome vedremo. Mette anche Sigeberto da li a poco con altro errore la morte di Totila; e il fine del Regno de' Goti nell' Anno 546. Procopio, dico, nell' Anno seguente 553. ci assicura, che Toresino, o Turisendo Re de' Gepidi era tuttavia vivente, e regnante fra i Gepidi. Scrive in oltre, che un certo Ildisgo si ricoverò presso i Gepidi, ed un certo Ustrigoto presso i Longobardi, ed essersi accordati i Re di quelle due Nazioni per uccidere entrambi que' rifugiati. Adunque durava tuttavia il Regno de' Gepidi. Ma quel, che decide la presente questione, si è la chiara testimonianza di Menandro Protettore, Storico di questo medesimo Secolo, e Continuatore della Storia d'Agatia, non offervato dal Padre Pagi. Alcuni (a) Histor. pezzi della sua Opera si leggono ne gli Estratti delle Legazioni (a). Byz. Tom.I. Egli dunque narra, che mentre era Imperadore Giustino il Succes-

sore di Giustiniano, bolliva una fiera nemicizia fra Alboino Re de Longobardi, e Cunimondo Re de' Gepidi, ed avere il primo fatto ri corfo a gli Abari, o sieno Avari, cioè a gli Unni, che noi chiamiamo Tartari, e stabilita lega con loro, come accenna anche Paolo Diaco no, dopo di che fece la guerra a i Gepidi. Cunimondo ricorfe all'Imperador Giustino; ma questi non volle mischiarsi nelle loro liti. Pe rò non sotto Giustiniano Augusto, ma sotto il suo Successore Giustine succedette il secondo satto d'armi, che portò seco la distruzione del Regno de' Gepidi, narrato da Paolo Diacono, e diverso dal primo, di cui parla Procopio. Serviranno tali notizie pel profeguimento della Storia d'Italia. Intanto merita d'esser satta menzione, che Giordano Storico, appellato indebitamente finqui Giornande, a cagione di qualche testo scorretto, dopo aver accennate la prima sanguinosa battaglia fra i Gepidi, e i Longobardi, nar rata anche da Procopio, diede fine al suo Trattato Istorico de Regnorum Successione, terminato perciò nel corrente Anno. Dalla Prefazione d'esso Libro si scorge, ch'egli avea prima composto l altro Libro de Rebus Gericis, cioè nell'Anno 550, perchè ivi fa men zione della nascita di Germano, Figliuolo postumo di Germano Pa trizio, di cui poco fa parlammo, e di Matasunta Figliuola di A mala-

nal asunta. Era que sto Giordano di nazione Goto. Sigeberto (a) ERA Volz. I fa anche Vescovo, ed alcuni perciò l'han creduto troppo buona. Anno 551. nente Vescovo di Ravenna. Quanto a me, siccome dissi nella Pre- tus in Chroazione alle sue Opere (b), tengo, ch' egli sosse Monaco; e non nico. arebbe gran cosa, che avesse avuta la sua stanza in Ravenna, al- Italicar. ora sottoposta a Giustiniano Augusto, al vedere come egli parli d' Scriptor. :sso Imperadore e de' Greci. In quest'Anno seguì un gran dibattinento in Costantinopoli per cagione de i tre Capitoli, che Vigilio Papa, Dazio Arcivescovo di Milano, ed altri d'Italia sosteneano contro la pretensione e prepotenza di Giustiniano Augusto, che s' ra ostinato a volerli condennati, lasciandosi indurre da Teodoro Vecovo di Cefarea di Cappadocia, Capo de gli Eretici Acefali. Pubolicò esso Augusto un Editto intorno a questa controversia, con abuarsi della sua autorità, e con discapito del suo nome. Perchè se gli oppose Vigilio, nè volle consentire, su maltrattato; e temenlo di peggio, come potè il meglio, scappò a Calcedone, con riugiarsi nella Chiesa di Santa Eusemia di quella Città, che era il viù riverito asilo sacro dell' Oriente in questi tempi.

Anno di Cristo di Indizione xv.

di Vigilio Papa 15.

di Giustiniano Imperadore 26.

di TEIA Re 1.

L'Anno XI. dopo il Consolato di Basilio.

NEA finora l'Imperador Giustiniano atteso con gran negligenza a gli affari d'Italia. Finalmente come se si sosse svegliato da un grave sonno, tutto si diede a preparare i mezzi per listruggere il Regno de' Goti. Eletto Narsete Capitan Generale lelle sue armi in Italia, sopra tutto si studiò di provvederlo del naggior nerbo di chi prende a guerreggiare, cioè del danaro, aciocchè con questo assoldasse un fioritissimo esercito, soddisfacesse Alle milizie esistenti in Italia, prive da gran tempo di paga, e poesse ancora sedurre i seguaci di Totila. Era Narsete picciolo di latura e gracile, non sapeva di lettera, mai non aveva studiato loquenza; ma la felicità del suo ingegno, la sua attività e prudena, supplivano a tutto; e compariva mirabile la grandezza dell' nimo in quest' uomo, che pur era Eunuco. (c) Adunque così be- (c) Agarh. le assistito Narsete trasse secondo que' l.i. de Bell. Goth.

Era Volg. tempi ben poderosa. Imperocchè molta gente aveva egli raccolto da Costantinopoli, dalla Tracia, e dall'Illirico, correndo a folla le persone alla sama de'tesori Imperiali, ch'egli generosamente impiegava. Trovò in Salona le soldatesche già raunate da Germano Patrizio, e da Giovanni Genero d'esso Germano. Seco ancora si un'i un corpo di due mila e dugento de' migliori e più scelti Longobardi, che il Re Alboino ad istanza di Giustiniano Augusto spedi all'impresa d'Italia, colla giunta ancora di tre mila combattenti per servigio de' primi; così che sembrano simili a gli Uomini d' armi ulati ne' Secoli posteriori in Italia. In oltre ebbe Narsete tre mila cavalli Eruli, molti Unni, molti Persiani, e quattrocento Gepidi, con altre non poche truppe d'altri paesi. Restava di trovar la via di condurre in Italia tutto questo esercito. Per mare non appariva, perchè sarebbe stato necessario un immenso stuolo di navi. Per terra bisognava passare per luoghi, dove i Franchi tenevano de i presidj. Narsete senz' altro mandò a dimandare il passaggio ai Franchi, che lo negarono, col pretesto, ch'egli menava seco de i Longobardi lor capitali nemici. Segno è questo, che i Franchi doveano aver occupato le Città di Trivigi, Padova, e Vicenza, o almeno de i Luoghi in quelle parti. Certo non erano padroni di Verona. Trovavasi Narsete in grande agitazione per questo, e tanto più perchè si venne a sapere, aver Totila inviato Teia suo Capitano col fiore de Goti alla suddetta Verona, per contrastare il passo all'Armata nemica, la qual pure, quand'anche i Franchi avessero conceduto il passaggio, non potea tenere altra strada, che quella di Verona, essendochè il Pò in questi tempi formava delle sterminate Paludi, dove ora è il Ferrarese con altri paesi circonvicini. Aveva in oltre Teia fatti incredibili lavorieri alle rive del Pò, acciocche non restasse aperto adito alcuno per quelle parti ai nemici. Prevalse dunque il parere di Giovanni Nipote di Vitaliano, assai pratico de' cammini, il quale consigliò d'istradare l'Armata per gli lidi del Mare Adriatico fino a Ravenna, col condurre seco un sufficiente numero di barche atte a sar ponti per valicare i molti Fiumi, che vanno a sboccare nel mare. Così su satto, e felicemente con tutto il suo numeroso oste Narsete pervenne a Ravenna: cosa che non s'erano mai aspettato i Goti. Fermatosi quivi nove giorni per rinfrescare e rimettere in lena le truppe, con esse poi s'inviò alla volta di Rimini, al cui fiume, e ad uno stretto passo ebbe all'incontro Usdrila Capitano di quel presidio, uomo va-Got. lib. 4. loroso (a). La morte di costui fece ritirare i suoi nella Città; la

(a) Procop. cap. 29.

onde

:1:

2 -01

1000

107

-11-16

- 6 10

106

جَالِد. چَالِد.

1:20 Walt.

FIRE. 1.0%

.....

1:15

1921

761

\*2461

107- -0

\*\* \*\*\*\*

- 2 1

T1013

----::):

\* 12 ·

\*\*\*\*\* Mac

11 12

113

: 6:

1 11

1. .

1.01 ...

1,7

. .

+ . .

onde Narsete continuò il suo viaggio. Ma perchè nella Via Flami- ERA Volg. nia andando innanzi si trovava Pietra Pertusa, Fortezza quasi ines- Anno 552. ougnabile, che impediva il passo, voltò Narsete a man destra per valicar l'Apennino. Totila dimorava in questi tempi in Roma, ispettando, che da Verona venissero a congiugnersi seco le squadre comandate da Teia. Venute queste, ancorchè fossero restati indiero due mila cavalli, mosse l'Armata sua, e per la Toscana s'inolrò fino all' Apennino in un Luogo appellato Tagina, alquante milia lungi dal campo di Narsete, postato ad un Luogo, chiamao i Sepolcri de' Galli. Crede il Cluverio (a), che que' siti fossero (a) Cluvera Matelica e Gubbio, e verso l'antica, ora desolata, Terra di vius Ital. lib. 2. c. 6. Sentino.

OUIVI si accinsero amendue le nemiche Armate a decidere con in generale conflitto della forte d'Italia. Procopio secondo il codume di vari Storici Greci e Latini, ci fa intendere le belle parlae, che i due Generali avrebbono dovuto fare a i lor foldati per ınimargli al combattimento. Ma quando già schierati gli eserciti i credeva inevitabile il fatto d'armi, Totila si ritirò indietro, per attendere due mila combattenti, che a momenti doveano arrivare. Arrivati poi questi, si venne alla giornata campale, che su formilabile, sanguinosa e piena di morti, ma spezialmente dalla parte le' Goti. Tacciato fu d'inescusabil imprudenza Totila, perchè orlind a i suoi di non valersi nella zuffa nè di saette, nè di spade, ma olamente di picche e lancie. Servendosi all'incontro l'Armata di Narsete di tutte le sue armi, sece tal guasto in quella de' Goti, 'he finalmente la rovesciò, e mise in suga. Rimasero estinti sul campo circa sei mila Goti, altri si arrenderono, che surono poco appresso tagliati a pezzi da i Greci. Gli altri coll' aiuto delle lor zambe, o de'cavalli, si studiarono di salvare la vita. Sopragiunle la notte, e Totila fuggendo anch'egli cercava di mettersi in salwo. Ma o sia, che nel calore della battaglia egli fosse stato trafitto da una faetta, mentre al pari de' soldati valorosamente combatteva; o sia che nella suga da un Gepida appellato Asbado sosse ferito con una lancia nella schiena [ che questo non si sa bene ] giunto th'egli fu ad un Luogo, chiamato Capra, fu bensì curata la sua serita, ma da l'a poco di quella morì, e al corpo suo tumultuaciamente data fu sepoltura. Principe benchè barbaro di Nazione, pure degno d'essere registrato fra gli Eroi dell'antichità: tanto era stato il suo valore nelle azioni, la sua prudenza nel governo, la ua vigilanza ed attività nella decadenza d'un Regno, che trovato Iii Tomo III.

ERA Volg. da lui sfasciato, s' era per sua cura rimesso in assai buono stato. Anno 552. Era eziandio lodata da tutti la sua continenza, e da molti la sua giustizia, e clemenza con altre virtù, che meritavano bene un sine diverso. Questa vittoria, quantunque non isterminasse affatto la potenza de' Goti, pure le diede un gran crollo. Narsete, siccome persona ammaettrata nella vera Pietà, la riconobbe dal favore e volere di Dio, e non già dalle mani de gli uomini. Evagrio

(a) Evagr. (a) l'attribuilce alla divozione professata dal medesimo Narsete (b) Baron. alla beata Vergine Madre di Dio, e il Cardinal Baronio (b) all'a-Annal. Ecc. vere in questi tempi Giustiniano, dappoiche avea fatti varj strapazzi e violenze a Papa Vigilio, rallentato il suo rigore, con dimo-Parare di voler pure rimettere in lui le controversie della Religione. Ed intanto il Papa se ne stava come esiliato in Calcedone, e ritirato nel Tempio di Santa Eufemia. Dopo questo felice succesfo dell'armi Cefaree in Italia attese Narsete a cacciar via i Longobardi seco condotti, perchè costoro barbaramente incendiavano le cale, e faceano violenza alle donne, anche rifugiate ne' facri Templi. Caricatili dunque di doni gl' inviò al loro paese, cioè nella Pannonia, o sia nell'Ungheria, facendoli accompagnare da Valeriano, e da Damiano suo Nipote, con un corpo di milizie, affinchè que'Barbari non commettessero disordini nel viaggio. Sbrigato Valeriano da costoro, condusse le sue brigate sotto Verona con pensiero di formarne l'assedio, se il presidio Gotico non s'induceva a rendersi. Trovò in essi buona disposizione; ma ciò risaputo da i Franchi acquartierati in quel territorio, tanto s'adoperarono, che il trattato andò a monte, e Valeriano si ritirò altrove.

INTANTO i Goti scampatidalla battaglia suddetta, si ridusseroa Pavia, e quivi crearono per loro Re Teia, Figliuolo di Fridigerne, il più valoroto de' loro Ufiziali. Trovò egli in quella Città parte del resoro, che per sicurezza v'avea mandato Totila, e con esso tentò di tirare in lega i Franchi, e nello stesso tempo rimile in piedi un competente esercito. Narsete in questo mentre, dopo avere ordinato a Valeriano, che si portasse al Pò, per impedire i progressi de'Goti, col suo esercito, prese Spoleti, Narni, e Perugia; e quindi voglioso di mettere il piè in Roma, colà si portò. Per non tenere occupata tanta gente nella difesa di quell'ampia Città, avea il Re Totila fatta cingerne di mura una picciola parte intorno alla Mole d' Adriano, oggidì Castello Sant' Angelo, formandovi una specie di Fortezza. In essa riposero i Goti il meglio de'loro averi, con farvi buona guardia; del resto della Città si prende-

vano

100 por

..011

1:31 ",1: 1

1:013

: 1578 itO

\_ quell

15.75 1.1641

17.01

: tlcI

birn. .. 137.

100 a

I Cat !

13130 tieta p

Witt : .:3e2.

101000

. :2 510

11100

An.

2

Lin

1) 10

1 To

· Cita

1:07-1

1

vano poca cura. Non su però difficile a Narsete il dare la scalata Era Volg. ad un sito delle mura, dove niuno si trovava alla difela: con che Anno 552. s' impadronì di Roma. E strettosi dipoi intorno al Castello, tal terrore diede a quella guarnigione, che in poco tempo essa capitoiò la resa, salve le persone. Racconta qui Procopio, senza saper intendere i giudizi di Dio, come la presa di Roma, satta da i Greci, riempiè di giubilo i Romani banditi, subito che l'intesero, e pur questa fu la loro rovina. Perciocchè i Senatori ed altri, ch' erano nella Campania, si mossero tosto per ripatriare; ma colti da Goti, che tenevano varie Fortezze in quelle parti, furono messi a fil di spada. Altri incontrandosi ne' Barbari, che militavano nell'esercito di Narsete, ebbero la medesima sorte. Dianzi ancora aveva il Re Totila, allorchè marciava contro a Narsete, sceli da varie Città trecento Figliuoli de' Nobili Romani, sotto precesto di tenersi come suoi familiari, ma veramente perche gli serrissero d'ostaggio, e gli avea mandati di là dal Pò. Trovatili il nuovo Re Teia, tutti barbaramente li fece uccidere. Studiossi dipoi questo Re, quanto potè, per muovere contra i Greci anche L'eodebaldo Re de' Franchi, offerendogli una gran somma di danalo; ma non gli venne fatto, perchè non volevano i Franchi spenlere il loro sangue in servigio de' Goti, nè de' Greci, e solamente pensavano a far eglino soli la guerra per conquistare ed unire, se ivessero potuto, a i lor domini anche l' Italia. Vennero intanto in poter di Narsete il Castello di Porto, Nepi, e Pietrapertusa. Mandò egli dipoi Pacurio all'affedio di Taranto, altri a quello di Livitavecchia, ed altri a quello di Cuma, nel cui Castello Totia avea riposta parte del suo tesoro, e messovi per Governatore Aligerno suo minor Fratello.

Anno di Cristo di IIII. Indizione 1. di Vigilio Papa 16. di Giustiniano Imperadore 27.

L' Anno XII. dopo il Confolato di Bafilio.

Totila, e l'elezione di Teia, uniformandomi col Sigonio, col Padre Pagi, ancorchè Mario Aventicense, seguitato da i Carlinali Baronio e Noris, la riferitca all' Anno presente. Certamente Procopio assiste alla prima sentenza, e si veggono altri satti possibili.

ERA Volg. sticipati d'un Anno nella Cronica d'esso Mario. Peggio fa Vittor Anno 553. Tunonense (a), che mette nell' Anno susseguente 554. la batta-Tunonensis glia, in cui Totila su ucciso. Ma certo co i conti del Pagi (b), e in Chronico. miei si accorda Teosane (c), il quale scrive, che nell' Anno mede-Crit. Baron. simo, in cui morì Menna Patriarca di Costantinopoli, correndo (c) Theo- l'Indizione XV. [la qual morte tutti gli Eruditi concedono seguita Chronogr. nell' Anno 552, senza dissentirne i Cardinali suddetti] in esso Anno, dico, nel Mese d'Agosto arrivarono a Costantinopoli i Corrieri trionfali, portando la nuova della gran vittoria ottenuta da Narsete colla morte di Totila, le cui vesti insanguinate, e la sua beretta carica di gemme su presentata a Giustiniano Augusto. Sia nondimeno lecito a me di seguitar Mario Aventicense in un satto, cioè in rapportare all' Anno presente la morte del Re Teia, giacchè egli in un Anno rapporta la dilui elezione, e nel susseguente la di lui caduta. Teia dunque, a cui premeva forte di conservar Cuma, per non perdere il tesoro quivi rinchiuso, uscito di Pavia, arditamente passando per molti luoghi stretti, e per le rive dell' Adriatico, all'improvviso comparve nella Campania. Colà del pari col suo esercito si trasserì Narsete, e giunto verso Nocera alle falde del Monte Vesuvio si trovò a fronte de' Goti, i quali s'erano fortificati alle rive del fiume Dragone. Due Mesi stettero quivi le Armate, senza che l'una potesse o volesse assalir l'altra. Ma da che un Goto per tradimento vendè a Narsete tutta la Flotta delle navi, onde Teia riceveva secondo il bisogno i viveri: allora i Goti attaccarono la battaglia, e combatterono da disperati. Vi rimase morto Teia, dopo aver fatto delle incredibili prodezze; e ciò non ostante seguitarono suriosamente i suoi a combattere. La notte servì a far cessare il conslitto. Ma fatto giorno ricominciarono la zuffa, e con tanto vigore menarono le mani, che non si potè mai romperli. Ritiratisi finalmente, e ragunato il configlio, mandarono a dire a Narsete, che oramai conoscevano, essersi Iddio dichiarato contra di loro, e che deporrebbono l'armi, chiedendo solamente di potersene andare per vivere secondo le loro Leggi, giacchè intendeano di non servire all'Imperadore; siccome ancora di poter portar seco il danaro, che cadauno avea riposto in vari presidi d'Italia. Penava Narsete ad accordar queste condizioni; ma Giovanni Nipote di Vitaliano con rappresentargli, che non era bene il cimentarsi di nuovo con gente disperata, e che bastava a i prudenti e moderati il vincere, senza esporsi a nuovi pericoli, tanto disse, ch'egli acconsenti. Fu dunque convenuto, che quei soldati Goti ca'

...

.... :: 1.

4.013 \$410 ....

200

3.5

.. // 1/2:

1....

. . . . .

--- 1

.... . Att

: Dil

F - 3

4129

:.50 .

......

.....

1100

...

(

co'loro bagagli speditamente uscissero d'Italia, nè più prendessero ERA Volg. l'armi contra dell' Imperadore. Mille d'essi andarono a Pavia, ed Anno 553. oltre Pò, e gli altri Goti confermarono que' patti, in guisa che Narsete s'impadron' di Cuma, e de gli altri presidj. Con che Procopio dà fine all' Anno XVIII. della Guerra de' Goti, terminato nella Primavera presente, ed insieme alla sua Storia, continuata poi da Agatia, Scrittore anch'esso di questi tempi. Ma io dubito sorte, che sieno state aggiunte al testo di Procopio queste ultime parole, confrontandole con ciò, che il suddetto Agatia ci verrà dicendo (a). Scrive egli adunque, che dopo la convenzione stabilita (a) Agath. con Narsete, i Goti parte andarono nella Toscana e Liguria, par- de Bell. Goth. lib. 1. te nella Venezia, e in altri Luoghi, dove erano soliti di abitare. Si aspettava, che adempiessero le promesse fatte, e contenti de'lor beni schivassero da l'i innanzi i pericoli con respirare da tante calamità. Ma poco appresso si diedero a macchinar altre novità, e ad intraprendere un'altra guerra. Conoscendo di non poterla far so-'li, spedirono ai Franchi, per indurli a muoversi contra de' Greci. Quì Agatia fa un bell'elogio de' Franchi, rappresentandoceli, benchè Barbari, pure diversi troppo da gli altri Barbari nella pulizia, e nella maniera di vivere, per cui somigliavano piuttosto ai Romani, e massimamente per la Religione Cattolica, da essi ancora professata, e per la giustizia, e per la singolar bravura, con cui aveano largamente dilatato il loro dominio, e per la concordia, che regnava fra loro. Patisce eccezione quest'ultima lode; e se Agatia fosse vivuto un poco più, forse avrebbe tenuto un disserente linguaggio. Regnava allora Teodebaldo, il più potente di quei Re, giovinetto dappoco, perchè di sanità meschina. A lui ricorsero i Goti Traspadani, ma nol ritrovarono disposto a voler brighe di guerra.

GLI Alamanni, una delle nazioni Germaniche, già tributarj (b) Paulus del Re Teoderico, è tuttavia Idolatri, s'erano dopo la di lui mor-Diaconus te suggettati per sorza al Re Teodeberto, padre d'esso Teodebaldo, Langobard. e fra essi erano due Fratelli, Duci di quella Nazione, Leutari, e 1.2. c. 2. Butilino. Da Paolo Diacono (b) questi è chiamato Buccellino, ed Turonensis ha questo nome presso Gregorio Turonense (c), e nelle Croniche 1.3. cap.32. di Mario Aventicense (d), e del Continuatore di Marcellino Con-Aventicense. te (e). Costoro veggendo, che il Re Teodebaldo preferiva il gu- in Chronico. sto della pace ad ogni guadagno, presero essi l'assunto di far la guer-nuator Marra in Italia a i Greci, invaniti della speranza di grandi conquiste, e cellini Cod'immenso bottino, sprezzando sopra tutto Narsete, per essere Eu- miris in Chronico.

Era Volg. nuco, ed allevato solamente fra le delizie della Corte. Certo nol doveano ben conoscere. Però adunato un esercito di ben settantacinque mila tra Alamanni e Franchi, calarono in Italia. Narsete. benchè non abbastanza informato di questi movimenti, a' quali probabilmente su dato impulso da i Goti, vivente ancora il Re Teia, più tosto che dopo la sua morte, come credette Agatia: pure per prevenire gli sforzi altrui, attese a conquistar le fortezze, che nella Toscana erano tuttavia in mano de i Goti: segno che la convenzione fatta tra essi dopo la vittoria riportata contro di Teia, o non era stata eseguita, o riguardò solamente i soldati Goti, che intervennero al fatto d'armi con Teia. Ma premendogli maggiormente l'acquisto di Cuma, perchè in quel forte Castello aveano i Goti ricoverate le loro più preziose cose, colà passò con tutto l'esercito, e l'assediò. V'era alla disesa Aligerno, Fratello del defunto Teia, uomo di mirabil forza, che in tirar d'arco non aveva pari. Furono fatte più mine per far cadere le mura; furono dati varj assalti: tutto riusc'i inutile. Pertanto Narsete, avendo oramai intela da sicuri avvisi la calata di Leutari e di Butilino con sì grossa Armata, e l'arrivo d'essi di quà dal Pò, non volle più perdere tempo intorno a Cuma; e lasciato quivi un corpo di truppe bastevole per tener bloccata quella fortezza, paísò in Toscana col resto dell' Armata. Di colà spedi la maggior parte de'suoi sotto il comando di Fulcari, Capitano de gli Eruli, di Giovanni Nipote di Vitaliano, di Artabano, e d'altri Condottieri verso il Pò, con ordine d'impedire, per quanto permettevano le loro forze, i progressi de' Franchi ed Alamanni. Attese egli intanto ad altri vantaggi in Toscana. A lui si sottoposero Civitavecchia, Firenze, Volterra, Pisa, e gli Alsiensi, creduti oggidi quei di Palo. I soli Lucchesi vollero sar fronte, e quantunque avessero capitolato di arrendersi, qualora nello spazio di trenta di non venisse loro un tal soccorso, che solse capace di combattere in campagna aperta, ed avessero dati gli ostaggi; pure spirato il termine, mancarono di parola, sperando, che di di in di arrivassero i Franchi. Fu consigliato Narsete di uccidere gli oftaggi in faccia a gli affediati spergiuri. Egli inclinando alla misericordia, e riguardando come iniquità il punir gl'innocenti in luogo de i colpevoli, fece condurre gli ostaggi preffo alle mura, ed intimò a i Cittadini l'esecuzion delle promesse, minacciando di morte i lor parenti. Ricufando essi di farlo, ordinò, che si decollassero que miseri, e il carnesice diede colla spada i colpi. Ma Narsete avea satto metter loro un collare di legno co-

- 6

170

14 A

....

(1)

215

---

. 5 2

F

401

.: 0

1115

1772

.6.

· is N

Talar.

' or:

· non

1111

11:13

Alge A

1 2 2

100

.....

": K:

Fie

12.51

4" DR 4

1. 3

1100

erto da' panni, per cui niun nocumento ebbero, eglino fecondo il ERA Volg. oncerto fatto finiero di stramazzar come morti. Allora un gran Anno 553. bianto e grido s' alzò nella Città. Narsete promise di risuscitar megli nomini, se si arrendevano, e su accettata la proposizione. Ma dappoiche videro in salvo i suoi, ne pur vollero questa fiata nantener la parola. Narsete in vece di pensare alla vendetta. nise in libertà gli ostaggi, i quali poscia tanto esaltarono l'affasilità e rettitudine del Generale Cesareo, che quel Popolo cominiò a deporre tanta durezza. Erano già entrati i Franchi in Parna. S'avanzò spropositatamente, e senza ordine verso quella Cità Fulcari Condottiere de gli Eruli, inviato colà da Narsete. Nacosi i Franchi nell' Ansiteatro, che era suori della Città, gli suroo addosso, e per quanta difesa egli facesse, rimase morto sul camo con quei, che non poterono fuggire. Intanto i Goti abitanti iella Liguria ed Emilia, che aveano poc'anzi fatta pace ed amistà, na finta, co' Greci, udendo gli avanzamenti de' Franchi, ruppeo i patti, e si gittarono nel loro partito. Per lo contrario i Capiani di Narsete, scorgendo se stessi inferiori di forze, e che i Go-Ispalancavano le porte delle Terre, subitochè arrivavano i Franhi: credettero ben fatto di ritirarsi nelle vicinanze di Ravenna. Mandò Narsete a rimproverarli di codardia, e tanta sorza ebbero e di lui riprensioni, che ritornarono alla volta di Parma, e lì press'accamparono. Allora Narsete maggiormente affrettò l'assedio iLucca, dove erano entrati de i Comandanti Franzesi, e tuttod'i on assalti, mangani, e suochi ossendeva la Città, tantochè finalnente la guarnigione, dopo d'essersi sostenuta per tre Mesi, tratdi rendersi, ed ottenuto il perdono del passato, con allegria mmise entro la Città i Greci. Dopo di che Narsete si trasserì a lavenna, e trovandosi nella vicina Classe, ebbe il contento di veer comparire Aligerno, Fratello del morto Re Teia, che saggianente pensando all'avvenire, e nulla di bene sperando dalla pare de' Franchi, intenti solamente al proprio interesse e vantaggio, enne a proporgli la resa di Cuma, da tanto tempo assediata, con arla valere in suo prò. Senza difficultà si conchiuse presto l'affae, e venne quella forte Rocca in poter delle sue genti con tutto o uasi tutto il tesoro, che ivi si conservava si deila Corona, come e' particolari Goti. Riuscì ancora a Narsete di mettere il piede in Cimini per amichevol accordo co i Varni, che v'erano di presidio, presero partito nell' Armata Imperiale. Disfece in oltre un coro di due mila Franchi, i quali sbandati erano giunti fino a i conERA Volg. torni di Ravenna, mettendo tutto a sacco. E perciocchè il verno Anno 553. chiamava ognuno a quartiere, egli da Ravenna passò a Roma, dove si trattenne tutto quel tempo, addestrando in tanto in continui esercizi il suo esercito, per averlo pronto alla primavera ventura. Fu in quest' Anno tenuto in Costantinopoli il Quinto Concilio Generale, per terminare la fastidiosa controversia de i tre Capitoli. Perchè non consent'i Papa Vigilio alla condanna de' medesimi, Giustiniano Augusto con iscandalosa prepotenza il cacciò in esilio con altri Vescovi, ch' erano del suo parere. Ciò non ostante vedremo prosperate l'armi sue in Italia: il che dovea fare accorto il Cardinal Baronio, che i giudizi di Dio sono occulti, e questo non essere il paese, dove egli faccia sempre giustizia col punire i cattivi, e premiare i buoni, ma riserbarlo egli al Mondo di là.

> Anno di Cristo dliv. Indizione II. di VIGILIO Papa 17. di GIUSTINIANO Imperadore 28.

L'Anno XIII. dopo il Consolato di Basilio.

TULLA si opponeva al poderoso esercito de i due Duci Alamanni e Franchi, essendo assai debili a petto di queste, e troppo ancora divise in tanti presidj, le sorze Imperiali d'Italia. (a) Agath. Però costoro a man salva dalla Liguria passarono sin verso Roma (a), 1.2. de Bell. lasciando dapertutto sunestissimi segni della loro barbarie e rapacità. I Franchi, siccome gente Cattolica, portavano rispetto a i sacri Templi; ma gli Alamanni, che erano i più, facevano alla peggio dapertutto, asportando i vasi sacri, e spogliando d'ogni loro ornamento le Chiefe, con il pianarne ancora non poche, e con trucidar senza compassione i miseri Contadini. Passarono oltre Roma, e giunti al Sannio, divisero l'Armata in due. Buccellino, o sia Butilino col maggior nerbo di quelle masnade tirò a man destra, con devastare la Campania, la Lucania, i Bruzi, e giugnere fino allo stretto di Sicilia. Leutari marciò alla finistra lungo il mare Adriatico, mettendo a sacco tutto quel tratto di paese sino ad Otranto. Era già avanzata la State, quando Leutari e il suo esercito, pieni di prede, pensarono di tornarsene alle lor case. Fattolo sapere a Buccellino, non volle costui imitarli, perchè i Goti gli davano ad intendere di volerlo per Re loro. Venne Leutari, e giunto a Fano, mandò innanzi tre mila de' suoi, per osservar se si-

Guth.

cure

1. 294.00

.: .3 66

4555

::: ::

, lo

rol d

·12. (

.....

:00::3

17 Km

· ind

-1040

-6.0

-12:3

Pe0.0

:\:

· Each

Ciar

1000

Rica.

11

4 1 16

46:00

h . '-!

4.

100

cure erano le strade. Artabane Ufiziale Cesareo, che avea rauna- ERA Volg. ta della gente in Pesaro, postosi in aguato, piombò loro addosso, Anno 554. ne uccife molti, e su cagione, che gli altri suggendo misero in conquasso tutto l'esercito de'suoi, i quali mentre in quella confusione s'armano, diedero campo alla maggior parte de' loro prigioni di scappare e di portar seco quanto poterono del ricco bottino. Finalmente Leutari, passato con gran fatica il Pò, condusse la sua gente a Cenesa, allora posseduta da i Franchi. Così la chiama Agatia. Io la crederei Ceneda, Terra della Venezia, se Paolo Diacono nol dicesse ritirato fra Verona e Trento, vicino al Lago di Garda. Quivi non men egli che tutti i suoi furono colti da una terribile e sì feroce peste, che co i denti si strappavano a brani la carne propria, e tutti o quasi tutti per esso malore finirono di vivere: giusto giudizio e gastigo di Dio, per le enormità incredibili da loro commesse, come osservò lo Storico Agatia. Nè già permise la stessa divina Giustizia, che avesse miglior mercato l'altra Armata di Buccellino. Gregorio Turonense (a) racconta in un fiato una (a) Gregor. man di fole di costui, cioè ch'egli riportò molte vittorie combatten- lib. 3. c. 32. do contra Belisario: il che diede motivo all'Imperadore di richiamar Belisario, e di mandare in Italia Narsete. Ch'esso Buccellino prese tutta l'Italia, diede una rotta a Narsete, e dipoi occupò la Sicilia, i cui tributi inviò al Re Teodeberto: tutte fandonie, senza che vi sia un filo di verità. Il vero si è, che Buccellino, dopo aver dato il facco a quante Terre trovò per via fino a Reggio di Calabria, tornossene indietro, e giunto vicino a Capua, si accampò alla riva del Fiume Casilino, cioè del Vulturno in un Luogo. che Paolo Diacono chiama Tanneto. Postossi all' incontro sull'altra riva Narsete con quanta gente di suo seguito potè. Descrive Agatia l'armatura de' Franchi, se pure non vuol dire de gli Alamanni. Cioè, che quasi tutti erano fanteria. Non usavano archi, frecce, dardi o fionde. Al lato destro portavano lo scudo, al sinistro la spada. Presso di loro non era in uso l'usbergo, o sia la lorica; pochissimi portavano celata in testa; nudi fino alla cintura, da cui poscia scendeano calzoni fino a' piedi, fatti di tela di lino, o pure di cuoio. Portavano anche accette con ferro da due parti aguzzo, e de gli Angoni, specie d'alabarde coll'asta di legno, ma quasi tutta coperta di ferro, e non molto lunga, nella cui punta era un acuto ferro con varie punte, o sieno uncini, che guardavano al basso, e simili a gli ami. Di questi Angoni si servivano per lanciarli contra il nimico, quando erano a tiro. Se colpivano il corpo, Tomo III. Kkk ancor-

Ena Volg. ancorchè il celpo non fosse mortale, non se ne potea sbrigar l'uomo ferito per cagion de gli uncini. Se li ficcavano ne gli scudi, non c'era verlo di itaccarli, nè di valersi più d'essi scudi, ed intanto trovandosi disarmato il corpo del nimico, o colla scure, o conaltra asta il finiva. Vennesi finalmente un di ad un generale satto d'arme. Alla ferocia di que Barbari, benche superiori di numero, prevalse il buon ordine, accompagnato dal valore delle milizie di Nassete. Rettò morto nel conflitto Buccellino, e non solo sconfitti i suoi, ma messi a fil di spada tutti, coll'essersene appena salvati cinque, laddove soli ottanta in circa dell' esercito di Narsete perirono in quella giornata: di modo che ancor quì si potè ravvilare la mano di Dio. Immensa su la preda, che n'ebbero i vincitori, composta dello spoglio di tante Provincie; e però tutti al-

IL Cardinal Baronio riferì all' Anno 555. i fatti e la morte di

legri ricondussero Narsete a Roma.

questi due Barbari Capitani. Il Continuatore di Marcellino Conte all' Anno 552. Il Padre Pagi finalmente fostiene, che senza dubbio avvennero nell' Anno 553. allegando per la sua sentenza Agatia. Ma io tengo, che sieno da riferire all'Anno presente 554. e che evidentemente s'inganni il Pagi. Per confessione ancora di lui nel Mese di Luglio dell' Anno 552. seguì la battaglia, in cui morì il Re Totila. Si raccolfero poi i Goti in Pavia, crearono Re Teia. Questi mandò suoi Ambasciatori a Teodebaldo Re de' Franchi, per muoverlo contra de' Greci, e nulla ottenne. Costò questa spedizione del tempo. Appresso il medesimo Teia da Pavia col suo esercito si portò fin di là da Napoli: molto più tempo occorse a questo viaggio. Ciò saputo da Narsere, chiama dalla Toscana e dall' Umbria tutte le sue truppe, e con esse poi va a mettersi a fronte di Teia. Non si fanno volando queste marcie. Stettero per due (a) Procop. Mesi (a) guardandosi le due Armate, finchè vennero alle mani, e lib. 4. c. 35. nella zuffa rimase morto Teia. Sicchè la morte di questo Re va sul fine dell' Anno 552. o pure come ho creduto io, fondato sopra Ma-(b) Marius rio Aventicense (b), ne' primi Mesi dell' Anno 553. Ora chiara-Aventicens. mente si vede, che Agatia narra nel primo Libro gli avvenimenti succeduti dopo la morte di Teia, cioè l'avere i Goti istigata la Nazion de' Franchi e de gli Alamanni contra di Nariete; avere Leutari e Buccellino dovuto mettere insieme l'Armata per calare in Italia, e che essi calarono ben tardi. Aggiugne, che l'assedio di Cuma durd più d'un Anno; che Narsete spese tre Mesi a quello

di Lucca, e poi passò a Ravenna, e di là a Roma, e vi stette nel

·, I

110

. .

100

91

100

ari.

1017

1 ... Ph

....

350

:: :

" tiệ.

7 7 7

- nar

. . . . .

.....

70

......

....

1

16. - 1.20

11.:

verno. Ecco dunque terminato l'Anno 553. e per necessità doversi ERA Volg. riporre nell' Anno presente 554. [come saggiamente ancor sece il Annossa. Sigonio (a) ], le altre azioni, narrate da Agatia e da me, de i (a) Sigon. suddetti due Generali Alamanni o Franzesi, sino alla lor morte. de Regn. Occident. Così ancora ha fatto il suddetto Mario, col mettere un Anno do- lib. 20. po la morte di Teia quelle di Leutari e di Buccellino. Crede parimente il suddetto Padre Pagi, che Teodebaldo Re de' Franchi terminasse il corso di sua vita nell' Anno precedente 553. In pruova di che egli cita il Continuatore di Marcellino Conte, la cui testimonianza non può sembrar sicura, da che egli sotto l'Anno 552. mette la venuta in Italia di Narsete, e le morti di Totila e di Buccellino, senza aver parlato di Teia: cose tutte contrarie alla Cronologia di que'tempi. Mario Aventicense nello stesso Anno, in cui Leutari e Buccellino pagarono il fio delle tante iniquità da lor commesse in Italia, rapporta ancora la morte del Re Teodebaldo. E ciò s'accorda con Agaria, il quale sul fine del Secondo Libro, dopo aver esposti i fatti e la caduta di que' due Barbari Capitani, scrive, che in questo mentre su rapito dalla morte esso Re Teodebaldo senza prole, e che venuti a contesa i due suoi Zii Childeberto, e Clotario per quella grande eredità, furono vicini a deciderla colle spade, e coll'esterminio de'paesi. Ma Clotario, provveduto di cinque valorosi e bravi Figliuoli, profittò della buona congiuntura di trovarsi Childeberto assai vecchio, e però entrò in possesso del vasto Regno di Teodebaldo; ed essendo poi mancato di vita anche lo stesso Childeberto senza Figliuoli, s'impadron'i nella stessa guisa del Regno di lui: con che venne ad unirsi tutta la Monarchia Franzese nel solo Clotario. Ma se, per quanto abbiam veduto, nel presente Anno 554. Leutari e Buccellino diedero fine alla lor Tragedia: per conseguente anche secondo Agatia cadde in questo medesimo Anno la morte del Re Teodebaldo. E dicendo Gregorio Turonense (b), che questo Principe pagò il tributo alla natura nell' Anno Set- (b) Gregor. timo del suo Regno: vegniamo ad intendere, che il Re Teodeber- Turonensis to suo Padre cessò di vivere nell' Anno 548. Strano è poi il voler inferire esso Pagi, che al precedente Anno appartenga la morte del Re Teodebaldo, e di Buccellino, perchè Agatia dopo aver fatto il racconto suddetto, immediatamente soggiugne: Che in questi tempi, correndo la State, Costantinopoli restò da un terribil tremuoto fracassata. Se in questi tempi: adunque nell'Anno, in cui accadde la morte del Re Teodebaldo, e però nel corrente Anno 554. nel quale appunto riferisce Teofane lo stesso tremuoto, succe-Kkk

1, 3

1

.6.

.....

1 8 1

. 2...

197 m

1 2200

i Erel

1.45

12.46.

Maror : dela

man

3570 la

.1'0

.. 2010

ims

170 [

. 00

111 60

20 61

"E"

:. C :

.

ince to be

lin;

117.

....

10 -

11

· v1.

duto secondo lui nel d'15. d'Agosto, correndo l'Indizione II. che vuol dire nell'Anno presente.

Era Volg. Anno 555. Anno di Cristo di V. Indizione 111. di Pelagio I. Papa 1. di Giustiniano Imperadore 29.

L'Anno XIV. dopo il Consolato di Basilio.

(a) Agath.
de Bell.
Goth. 1.2.

BBIAMO da Agatia (a), che dopo la morte di Leutari, e di Buccellino, accaduta, come dicemmo, nell' Anno precedente, circa sette mila Goti, i quali aveano prestato aiuto a que Generali masnadieri, temendo, anzi prevedendo, che Narsete non gli avrebbe lasciati senza gastigo, si ritirarono in un sortissimo Castello, appellato Campsa. Probabilmente questo è Compsa. oggidì Consa, Luogo picciolo sì, ma la cui Chiesa gode l'onore d' essere Arcivescovato. Loro Capo era un certo Ragnari, di Nazione Unno, o sia Tartaro, uomo arditissimo e scaltro. Narsete stette sotto quella Fortezza tutto il verno. Venuta la Primavera. colto fortunatamente da una faetta Ragnari finì di vivere; ed allora i Goti capitolarono la resa, salve le vite. Fu loro mantenuta la parola. Ma Narsete affinche non tornassero a ribellarsi, tutti li mandò per mare a Costantinopoli. E quì finisce Agatia di parlare de' Goti, o fia de gli Ostrogoti d'Italia; perchè con questa azione ebbe fine la Guerra e il Regno d'essi. Regno, ch'era durato circa sessantaquattr' Anni, Regno non usurpato, perchè conquistato colla permessione dell'Imperadore, e Regno glorioso, finchè visse il Re Teoderico, ma che in fine su l'esterminio d'Italia, non già per colpa de' soli Goti, ma perchè chi volle privarli del loro diritto, ed abbatterli, fece loro una silenta e lunga guerra. Al nominarsi ora i Goti in Italia, si raccapricciano alcuni del volgo, ed anche i mezzo Letterati, quasi che si parli di Barbari inumani, e privi affatto di legge e di gusto. Così le sabbriche antiche malsatte si chiamano d'architettura Gotica, e Gotici i caratteri rozzi di molte stampe fatte sul fine del Secolo quinto decimo, o sul principio del susseguente. Tutti giudizi figliuoli dell'ignoranza. Teoderico, e Totila, amendue Re di quella Nazione, certo non andarono e-Ienti da molti nei; tuttavia tanto su in essi l'amore della giustizia, la temperanza, l'attenzione nella scelta de' Ministri ed Ufiziali, la continenza, la fede ne'contratti, con altre Virtù, che potreb-

bono servir d'esemplare pel buon governo de'Popoli anche oggidì. Era Volgi Basta leggere le Lettere di Cassiodorio, e in fin le Storie di Proco-Anno 555. pio, nemico per altro de' Goti. Nè quei Regnanti variarono punto i Magistrati, le Leggi, o i costumi de' Romani; ed è una fanciullaggine ciò, che taluno immagina del loro pessimo gusto. Lo stesso Giustiniano Augusto ebbe bensì più fortuna, che i Re Goti; ma se è vero almeno per metà, quanto di lui lasciò scritto Procopio, su di gran lunga superato da essi Goti nelle Virtù. Credo io nulladimeno, che influisse non poco alla rovina de' Goti, l' esser eglino stati infetti dell' Eresia Ariana. Perchè quantunque lasciassero a gl'Italiani libero l'esercizio dell'antica loro Religion Cattolica, e rispettassero i Vescovi, il Clero, e le Chiese, e nè pur gastigassero chi della lor Nazione passava al Cattolicismo, tuttavia nel cuor de' Popoli, e massimamente de' Romani, stava sitta una segreta avversione contra d'essi, mal sofferendo d'essere signoreggiati da una Barbara Nazione, e tanto più perchè diversa di Religione, dimodochè i più bramavano di mutar Padrone. Lo : mutarono in fatti, ma con pagare ben caro l'adempimento de i lor desideri per gl' immensi danni, che seco portò una guerra di : tanti anni; e quel ch' è peggio, perchè questa mutazione si tirò dietro la total rovina dell' Italia da l'i a pochi Anni, con precipitarla in un abisso di miserie, siccome vedremo andando innanzi. Abbiamo da Agnello, Storico (a) vivente nell' Anno 830. che (a) Agnell. Giustiniano Imperadore donò alla Chiesa di Ravenna tutte le so- in Vita S. Agnelli stanze, che possedevano i Goti in quella Città e nelle circonvicine, Tom. 2. e le lor Chiese, quali tutte surono consecrate da Agnello Arcives- Rer. Italic. covo, e dal rito Ariano ridotte al Cattolico Romano. Spezialmente loda egli la Chiesa di San Martino, fondata dal Re Teoderico, mirabile per la fua bellezza.

AVEVA l'Imperador Giustiniano nell'Anno avanti, per le istanze del Clero Romano e di Narsete, richiamato dall'esilio Papa Vigilio, coll' aver nondimeno esatto, ch' egli prima approvasse il Concilio Generale tenuto in Costantinopoli: il che egli fece. Ad istanza sua ancora pubblicò un Editto, indirizzato a Narsete Duce, e ad Antioco Prefetto d'Italia, per dar qualche sesto a gl'incredibili disordini dell' inselice Italia, consermando in essa gli atti de i Re Goti, fuorche di Totila. Una particolarità poi v'aggiugne Anastasso Bibliotecario (b), per la quale, e con ragione, il Cardinal (b) Anastas Baronio non potè contenersi di non esclamare contra di Giustinia- in Vit. Vigino, che voleva parer sì pio, e non si guardava dalle più visibili em- lii.

pietà.

.:(

1,11 1:

. 7

- 55

5.0

- Mari -1: (

...

J - " 1. 1.

.....

....

70.2

. . . . .

::::6

. c. C

7

5 (5

. .

-1 m

1.11

.\*\*\*\*

10 0

---

100

nde

: : :

. . . .

110

1

ERA Volg. pietà. Cioè chiamati ch'egli ebbe a Costantinopoli i Vescovi e

Anno 555. Cherici Romani, che dianzi erano stati relegati in esilio, dimandò loro, se voleano ricevere per Papa Vigilio, che ne avrebbe piacere. Se nò, che quivi aveano Pelagio Arcidiacono della Chiesa Romana, e consentirebbe, che il facessero Papa. Risposero, che volevano Vigilio; e quando poi Dio l'avesse chiamato a sè, allora secondo il suo comandamento sarebbe Pontefice Pelagio. Questi furono i primi frutti del governo di Giustiniano in Italia, cioè il rendere schiava la Chiesa Apostolica Romana, coll'attribuirsi non dirò di confermare i Papi eletti dal Clero e Popolo (abufo dipoi praticato), ma di deporre infino gli eletti e consecrati. Abbiam anche veduto, come egli praticasse con Papa Silverio, antecessor di Vigilio. Permise poi l'Imperadore, che esso Vigilio se ne ritornasse in Italia. Ma giunto in Sicilia, mentre era in Siracusa, gli crebbero tanto i dolori pel male della pietra, a cui era suggetto, che si morì: Pontefice entrato con male arti nella Sedia di Pietro, balzato quà e là, finchè visse, e mileramente morto in fine lungi da Roma, e compianto da pochi. Crede il Padre Pagi, che la sua morte succedesse sul principio di quest' Anno. Il Continuatore di [a] Conti- Marcellino Conte [a] la rapporta all' Anno precedente. Tuttochè muater Marcellin Co. sia scorretto il testo di Vittor Tunonense [b] nel ragguaglio de gli Anni, pure facendolo egli mancato di vita l'Anno avanti all'ele-[b] Vidor zion di Pelagio suo Successore, s'accorda col Continuatore suddet-Tunonensis to. Comunque sia, credesi dal Cardinal Baronio [c], e dal Padre [c] Baron. Pagi [d], che nel presente Anno circa il Mese d'Aprile in Roma Annal. Ecc. venisse eletto Papa Pelagio Primo di questo nome, cioè quel medesimo Archidiacono della Chiesa Romana, di cui s'è parlato più [d] Pagius volte di sopra. Ma l'elezione sua procedette piuttosto dal comandamento dell'Imperador Giustiniano, comunicato a Narsete, che dal libero volere del Clero e Popolo Romano. L'essersi tardato cotanto dopo la morte di Vigilio a dare un nuovo Pontefice alla Chiesa di Dio, indica abbastanza, che si vollero aspettare gli oracoli [e] Anastas. di Costantinopoli. Ed Anastasio Bibliotecario [e] attesta, che una in Vita Pe- gran moltitudine di Romani ricufava di comunicar con Pelagio, per sospetto nato, che egli avesse cooperato alla morte di Papa Vigilio; e si penò a trovare chi il consecrasse Vescovo. Fatta poi per ordine suo e di Narsete una Processione del Popolo da S. Pancrazio a S. Pietro, quivi Pelagio salito sul pulpito col Vangelo in mano, e colla Croce sopra il capo, avendo giurato di non averavuta mano nella morte dell' Antecessore, quetò il Popolo, ed approvò anch' egli il Quin-

mitis in Chronico. ad bunc Annum. Crit. Baron. Annum.

Bib. iuthec. lagiz I.

Ouinto Concilio Generale, così richiedendo la pace delle Chiese: ERA Volg. giacchè restava intatta la dottrina del Quarto Calcedonense. In que- Anno 555. sta maniera l'abuso, introdotto da i Re Goti per cagione de gli Scismi, che non si consecrasse il Romano Pontesice senza l'approvazione e confermazione loro, su continuato da Giustiniano, che non volle essere da meno di quei Re; e i Successori suoi non vollero essere da meno di lui. Quel che è peggio bisognò col tempo comperar questa approvazione collo sborso di buona quantità di danaro, che si pagava a i Greci Imperadori: il che non si ricava già sicuramente dal Comento attribuito a San Gregorio Magno sopra i Salmi, come stimò il Cardinal Baronio, perchè non convengono già a quel manfuetissimo Pontesice, nè a' suoi tempi, certe espressioni pungenti contra dell'Imperadore; ma si raccoglie manisestamente da Anafassio Bibliotecario nella Vita di Papa Agatone. Impariamo ancora dal Diurno antico de' Romani Pontefici, pubblicato dal Padre Garnieri della Compagnia di Giesù, che dopo la morte del Papa, e dopo un digiuno di tre giorni, si raunavano il Clero, e Senato Romano, i Nobili, i Soldati, e il Popolo, e venivano all'elezione del Successore. Fatta questa, se ne inviava il Decreto a Costantinopoli a gli Augusti, per ottenerne la confermazione. Se ne scriveva anche all'Esarco di Ravenna, all'Arcivescovo, e ai Giudici di quella Città, e all' Apocrifario o sia al Nunzio della Chiesa Romana, quivi esistente, acciocchè dessero mano alla già fatta elezione. Venuta l'approvazion Imperiale si consecrava il nuovo Papa. Altrettanto si praticava per gli altri Vescovi ne'paesi sottoposti all'Imperio d'Oriente.

Dopo quello, che abbiam riferito dal Greco Storico Agatia, egli più non parla de i fatti d'Italia, con lasciarci conseguentemente nel buio per gli tempi susseguenti. Tuttavia abbiamo da Mario Aventicense [a], che un Anno dopo la morte di Buccellino, e per- [a] Marius ciò nel presente, l'esercito de Franchi diede una rotta a quel de sinCbron. Romani, cioè de gl'Imperiali, e devastò un tratto di paese con asportarne di molte ricchezze. Ci danno queste parole indizio, che contra de'Franchi stabiliti in varisti della Liguria e Venezia, Narfete avea spedito un corpo d'Armata per isloggiarli da quelle parti: giacchè l'irruzione fatta da Leutari e Buccellino do vette effere creduta tacitamente comandata ed approvata da i Re Franchi; e perciò Narsete guardò come rotti i patti, e la pase con loro. Venuta poi alle mani co i Franchi la sua gente, voltò le spalle, e il paese pagò la pena della sinistra loro fortuna. Ma poco durò il

trion-

ERA Volg. trionfo de'Franchi. Raunate maggiori forze Narsete, per testimo-Anno 555. nianza del medesimo Mario, si spinse addosso a i Franchi, e gli obbligò ad abbandonare tutto quanto essi avevano occupato in Italia. Se ciò è vero, ecco finalmente ridotta sotto il comando di Giustiniano Augusto l'Italia tutta; spinti suor d'essa i Franchi; e il resto della Nazion Gotica, sparso per varie Terre e Città d'Italia, oramai quieto fotto il novello Padrone, senza più alzare un dito con-[a] Paulus tra la di lui potenza. Abbiamo solamente da Paolo Diacono [a]. Diaconus che Amingo Generale de'Franchi, avendo voluto dare aiuto a Guide Gest. Langobard. dino Conte de i Goti, che s'era ribellato contra di Narsete, su uc-1. 2. 6. 2. ciso in una battaglia dalle genti d'esso Generale Cesareo, e Guidino preso su inviato a Costantinopoli. Non si sa il tempo preciso di

Byz. Tom.I. pag. 133.

questo fatto. Da Paolo vien riferito nell' Anno stesso, in cui Narfete mise a morte Buccellino con tutto il suo elercito. Ma non è circa questi tempi in tutto sicura ed esatta la Cronologia di Paolo Dia-[b] Histor. cono, benchè i fatti sieno certi. Menandro Protettore [b], Storico di questo Secolo, scrive, che Amingo Franzese a'tempi di Giustiniano Augusto s' accampò colle sue brigate al Fiume Adige, allorchè i Romani voleano passarlo. Ciò conosciuto da Narsete, mandò Panfronio Patrizio, e Buono Conte del Patrimonio privato dell'Imperadore, suoi Legati ad Amingo, ad esortarlo di non opporsi a gl'interessi dell'Augusto suo Padrone, e che non gli piacesse di far guerra di nuovo co i Romani, perchè durava la tregua tra i Romani e i Franchi. Altra risposta non venne da Amingo, se non che egli non gli darebbe un dardo, finchè avesse salva la mano, con cui potesse lanciarlo. Quando ciò succedesse, è a noi in tutto oscuro. Ma se sussiste un passo di Teosane, che riferirò quì sotto all'Anno 563. si potrà dubitare, che non tutta l'Italia venisse sì tosto in poter di Narsete.

> Anno di Cristo Divi. Indizione iv. di Pelagio I. Papa 2. di GIUSTINIANO Imperadore 30.

L'Anno XV. dopo il Consolato di Basilio.

SIA perchè la Storia d'Italia cominci quì a scarseggiare di lumi, anzi d'Autori, che trattino de' fatti in essa occorsi; o perchè la pace succeduta non partorisse da qui innanzi fatti degni di memoria: nulla mi si presenta sotto quest' Anno di riguardevo-

....

Car

....

3 1.1

11.0

1.00

rile.

. 3000

12:5

.: COT 300

· . : .d. 11113

1 6161

. . . .

35 35

----1 6

tem

. 11.

1: 2 5

1. 10

1.00

i..;

10

1000

11:

\* \* . . . Carr.

. 6

1 8 6

::-

To

le accaduto in Italia, fuorchè la guerra della Religione, narrata ERA Volg. da i Cardinali Baronio e Noris, e dal Padre Pagi. Erafi tenuto Anno 556. in Costantinopoli il quinto Concilio Generale col disegno di pacificare i tumulti e le dissensioni delle Chiese Cattoliche intorno a i tre Capitoli. Vigilio Papa dianzi ripugnante, avea finalmente acconsentito; ed altrettanto sece dipoi Papa Pelagio suo Successore, con protestar tutti salva la dottrina del precedente Concilio Calcedonense. Ma perchè a molti Vescovi Italiani, Affricani, Franzesi, e dell'Illirico pareva pregiudicato dal quinto Concilio al Calcedonense: però seguitarono non pochi d'essi a disapprovarlo, e a non voler comunione con chi l'accettava. Pelagio Papa con varie Lettere si studiò di sgannarli; ne guadagnò alcuni, ma altri più che mai ricalcitrarono. Fra questi spezialmente si distinsero l'Arcivesfcovo d'Aquileia, e i suoi Suffraganei. Reggeva allora la Chiesa Aquileiense Paolino novellamente eletto, che non solamente in un Sinodo Provinciale alzò bandiera contra del quinto Concilio suddetto, ma eziandio formò Scisma, ricusando di comunicar con Papa Pelagio, riguardato da lui come trasgressore della Fede, perchè avea condennati i tre Capitoli. Pelagio non dovendo, nè volendo sofferire tanta animosità, risentitamente ne scrisse più Lettere [a] a Narsete, con pregarlo massimamente di voler sar met- [a] Pelag. tere le mani addosso non solo a Paolino, non riconosciuto da esso Pe. I. Epist. 3. lagio per legittimo Vescovo d'Aquileia, ma anche all' Arcivescovo 6.5. di Milano (senza dirci il suo nome) perchè trascurata l'approvazione della Sede Apostolica avea consecrato Vescovo il suddetto Paolino. Voleva Pelagio, che colle guardie questi due fossero inviati a Costantinopoli. Ma Narsete, considerando non molto convenevoli alle congiunture de' tempi sì fatte violenze, andò temporeggiando, sopra tutto per isperanza, che questi pertinaci si ridurrebbono colle buone a riconoscere il loro dovere. Giunsero essi a scomunicare anche lo stesso Narsete. Per altro si sa, che i Romani Pontefici usarono per alcun tempo della tolleranza & indulgenza verso i ripugnanti al Concilio quinto, Concilio nè pur da molti uomini dotti e santi riguardato allora con quella venerazione, che ogni Cattolico professava a i quattro primi Concili Generali. Ma intorno a tale Scisma, e se di là avesse principio il titolo di Patriarca, di cui sono in possesso da tanti Secoli gli Arcivescovi di Aquileia, è da vedere una Dissertazione, e i Monumenti della Chiesa Aquileiense, pubblicati dal Padre Bernardo de Rubeis dell' Ordine de' Predicatori. Fra coloro poi, che compariscono poco savorevo-LII Tomo III.

2 42

- MY 1

A 1 4 8

------

Sin

.:.30

.).-(

City

:10 21

... 600

1000

er dict

2220.

tià f

.Delia

1.1t C

-3, 6

-1 1/2

.. 10

it ci

33 8

110 m

0.1.a

EN D

Mar

1 10

ERA Volg. li al Concilio quinto suddetto, merita spezialmente d'essere anno-ANNO 556. verato Cassiodoro, o sia Cassiodorio, già Senatore, già Console, ed uno de' più insigni personaggi della Corte de i Re Goti, finchè durò la loro potenza, ed uno de' più riguardevoli Scrittori Italiani del Secolo presente. Questi dopo la caduta del Re Vitige, chiarito oramai della vanità delle grandezze umane, diede un calcio al Secolo, e ritiratoli nel fondo della Calabria, quivi professò la vita Monastica, seguendo secondo tutte le verisimiglianze l'istituto e la Regola di San Benedetto. Fondò egli il Monastero, appellato Vivariense, presso di Squillaci, e quivi attese a scrivere Libri sacri, e ad istruire non meno nella Pietà, che nelle Lettere, i suoi Discepoli. Alla di lui attenzione è obbligata di molto anche per questo l'Italia tutta. Ora egli ne' suoi Scritti accetta bensì con somma venerazione i quattro primi Concili Generali; ma non già il Quinto. Erasi ingrandito a dismisura Clorario Re de' Franchi coll' aver aggiunto al suo dominio gli Stati ben vasti del desunto Teodebaldo. Edessendosi a lui ribellati i Sassoni, gli aveva sconsitti in una battaglia, con devastare dipoi la Turingia, perchè quel Popolo s'era dichiarato in favore de' Sassoni. Tornarono nel precedente Anno a far delle novità contra di lui i medesimi Sassoni, ed egli mossosi con un potente esercito per gastigarli, li ridusse in istato di chiedere misericordia, e di offerire la metà de lor beni in soddisfazione del commesso missatto. Clotario era tutto disposto a far loro grazia; ma i suoi Capitani ostinati quasi il violentarono a rigettare ogni esibizion di que' Popoli. Gli costò caro l'aver lasciate le vie della Clemenza, perchè venuto ad un secondo combattimento, ebbe la peggio con grande strage de' suoi, e gli convenne suggire, e chiedere appresso per grazia la pace. Abbiamo queste notizie da [a] Gregor. Gregorio Turonense [a], da Fredegario [b], e dal Continuatore di Marcellino Conte [c].

[2] Gregor.
Turonensis
l. 4. c. 14.
[b] Fredegarius in Chr.
[c] Contin.
Marcellini
Comitis in
Chronico.

Anno di Cristo di Vii. Indizione v. di Pelagio I. Papa 3. di Giustiniano Imperadore 31.

L'Anno XVI. dopo il Confolato di Basilio.

[d] Agath.
2.5. Histor.
[e] Theoph.
In Chronog. Anno, per testimonianza di Agatia [d] e di Teofane [e] ne succedero-

derono, l'uno a di 6. di Ottobre, e l'altro a di 14. di Dicembre, a- ERA Volg. mendue de' più spaventosi, che mai si sossero uditi. Rovinarono a Anno 557. terra moltissimi Palagi e case, e non poche Chiese, e sotto quelle rovine perirono affaissimi del Popolo. L'Imperador Giustiniano, cessato questo gran slagello, attese a ristorar gli edifizi, che aveano patito, e spezialmente a proseguir la fabbrica dell'insigne Tempio di Santa Sofia, che riuscì poi una maraviglia del Mondo. Se ne legge la descrizione, esattamente e minutamente tessuta dal celebre Du-Cange nella sua Costantinopoli Cristiana. Circa questi tempi, e forse prima, divampò la ribellione di Cranno, Figliuolo di Clotario Re de' Franchi contra dello stesso suo Padre [a]. Era [a] Gregor. questo giovane Principe dotato di belle sattezze di corpo, spirito- lib. 4. fo, ed accorto; e suo Padre gli avea dato il governo della Provincia dell' Auvergne. Ma abbandonatosi a i vizi, e ad iniqui Consiglieri, cominciò ad esercitar delle violenze con grave lamento de' Popoli. Chiamato dal Padre, che volca rimediare a questi disordini, piuttosto elesse di prendere l'armi contra di lui, che di ubbidirlo, oramai sedotto al pari d'Assalonne dalla voglia di regnare prima del tempo. Ciò, che maggiormente gli faceva animo ad imprendere questa malvagia risoluzione, era l'assistenza segretamente a lui promessa da Childeberto suo Zio, Re di Parigi, troppo disgustato, perchè Clotario di lui Padre avesse assorbito tutto il Regno d'Austrasia, cioè il posseduto dal già Re Teodebaldo, senza farne parte a lui, come era di giustizia. Pertanto si venne ad una guerra scandalosa, che durò molto tempo, essendosi veramente dichiarato in savore di Cranno il suddetto Re Childeberto. L'Italia intanto si godeva una buona pace. Narsete ne era Governatore, e a Narsete non mancava Pietà, Giustizia, e Prudenza per ben governare i Popoli alla fua cura commessi. Secondochè abbiamo da Andrea Dandolo [b], la tradizione in Venezia era, ch'egli ito colà fab-[b] Andreas bricasse nell'Isola di Riasto due Chiese, l'una in onore di San Teo-Dandulus Chronic. doro Martire, e l'altra di San Menna, e di San Geminiano Ve-Venet. Tom. scovo di Modena.

ERA Volg. Anno 558. Anno di Cristo Divili. Indizione vi. di PELAGIO I. Papa 4. di GIUSTINIANO Imperadore 32.

# 1 A B

... 100

;iim.

11: 11

i: cm ... 1

7:00

Sect on C

:vecc

.:172 0 1: C.c:

Hat.

- .....

17212

1:37

s: 3,1

. 1 30

L'Anno XVII. dopo il Consolato di Basilio.

[a] Theoph. TER relazione di Teofane [a], e dell' Autore della Miscella [b]. in quest' Anno cominciò a vedersi in Costantinopoli una Na-[b] Histor. zione, che non s'era dianzi mai veduta. Si chiamavano Abari, o Avari, e corse tutto il Popolo a contemplar quelle brutte ciere. Portavano i capelli lunghi, raccolti con un nastro, e cadenti giù per le spalle. Nel resto de gli abiti comparivano somigliantissimi a gli Unni. Ed in fatti erano anch' essi non men che gli Unni, Tartari di Nazione. Costoro spediti dalla loro Tribù, chiedevano all' Imperador Giustiniano di potersi stabilire nella Mesia, offerendosi pronti a servirlo in tutte le occorrenze colle lor armi. Forse nulla per allora ottennero. Torneremo a parlarne fra poco; e lo richiede la Storia d'Italia, perchè costoro misero poi piede nella Pannonia, o sia nell'Ungheria, e si fecero pur troppo conoscere col tempo crudelissimi arnesi anche a gl'Italiani. A i Tremuoti, che sul fine dell' Anno addietro afflissero cotanto la Città di Costantinopoli, si aggiunse da lì a poco, cioè nel Febbraio dell' Anno corrente, una terribil Peste, che inseroci spezialmente contro i Giovani; [c] Agath. e secondochè attesta anche Agatia [c], portò sotterra un' infinita moltitudine di Popolo. A questo malore, il più micidiale de gli altri, ètuttavia, e sarà sempre suggetta quella Città, finch' essa trascurerà quelle precauzioni, colle quali si vuol ora preservata l' Italia. Nè quì si fermò l'infelicità di quelle contrade. Sul principio del verno, essendo gelato il Danubio, passati di quà con sacilità gli Unni fotto il comando di Zaberga lor Capo, vennero saccheggiando tutto il paese, disonorando le semmine, e menando in ischiavitù chi loro aggradiva. Giunsero fin sotto le mura di Costantinopoli, nè trovavano chi loro si opponesse. Osfervò Agatia, che secondo le regole dell'Imperio, e giusta la misura de gli aggravi, s'aveano da tenere in piedi secento quarantacinque mila combattenti. In questi tempi non ve n'era, che cento cinquanta mila; e questi divisi parte in Italia, parte in Affrica, in Ispagna (perchè oltre all' Isole adiacenti alla Spagna, tuttavia nel continente si conservava qualche Città sedele al Romano Imperio, come si

raccoglie da Santo Isidoro) in Egitto, in Colco, e a i confini della ERA Volg. Persia. Giustiniano, invecchiato forte, non era più quello di pri- Anno 558. ma. Lasciava andare in malora i paesi; e se i Barbari o minacciavano guerra, o la facevano, comperava da essi a forza d'oro la pace. Il danaro, che s'aveva da impiegare in mantener de i Reggimenti di foldati, ferviva ad alimentar meretrici, ragazzi, fgherri. E in Costantinopoli ancorchè durassero le Scuole militari, alle quali una volta erano ascritti i più valorosi e pratici dell' Arte militare, ben pagati perciò: allora queste erano composte di gente, che comperava que' posti, nè altro merito avea, che di andar bene vestiti. Così governava in questi tempi Giustiniano, di cui anche è memorabile la cecità e stupidità in portar tanto affetto a i seguaci della Fazione Prasina, che loro era permesso d'uccidere di bel mezzo giorno nella Città quei della Fazione Veneta loro emuli, e di entrar per forza nelle case, e di rubare, senza che temessero della Giustizia. E guai a que' Giudici, che trattavano di gastigarli. Se crediamo a Mario Aventicense [a], venne a morte in quest' sa Marius Anno Childeberto, uno de i Re Franchi, giunto già ad un' avanza- Aventicens. ta vecchiaia, nel mentre ch'egli fostenendo la ribellione di Cranno Figliuolo del Re Clotario, cercava di vendicarsi del Fratello, che aveva occupato tutto il Regno d'Austrasia. Portò questa morte al Re Clotario il possesso anche de gli Stati, ch' erano goduti da esso Re Childeberto, e così venne ad unirsi in lui tutta la vasta Monarchia de'Franchi, che abbracciava tutta la Gallia (a riserva della Linguadoca dominata da i Visigoti, e della Bretagna minore governata da i suoi Sovrani ) e buona parte della Germania, comprefavi la Saffonia, la Turingia, l'Alemagna, e la Baviera, la qual'ultima Provincia circa questi tempi cominciò ad avere il suo Duca. E questi su Garibaldo, a cui il Re Clotario diede per Moglie Valderada, chiamata da altri Valdetrada, o sia Valdrada, Vedova del fu Re Teodebaldo.

Anno di Cristo deix. Indizione vii. di Pelagio I. Papa 5. di Giustiniano Imperadore 33.

L'Anno XVIII. dopo il Consolato di Basilio.

DER relazione di San Gregorio Magno [b], Sabino Vescovo di [b] Gregoro Magnus L Canosa ragionando con San Benedetto Patriarca de' Monaci Dialogor. lib. 2. C. I 5.

101

. . . .

1100

7. . . 1: 3

1 80

103

1.1

: na

: 52

", 75

12.2

.. Ct.

5:00 1

:31/18

1130,

State

12 23

100 €

3:3213

. २ व्यक्ति

106

10 F1

1, 10 0

110011

1, 000

11.6 4072

: Dre

23 112

1. 1

115 ....

12 312

Era Volg. in Occidente, dei fatti di Totila Re de' Goti, entrato già in pos-Anno 559. sesso di Roma, gli palesò il suo timore, che questo Re avrebbe distrutta e renduta inabitabile Roma. Rispose San Benedetto: Roma sarà sterminata, non già da gli Uomini, ma sì bene da fieri temporali, e da orribili Tremuoti. Soggiugne San Gregorio, Scrittore di questo Secolo, che s'era chiaramente verificata la Prosezia del Santo Abbate, perchè a' suoi d'i si miravano in Roma le mura della Città scompaginate, case diroccate, Chiese atterrate da i turbini, e gli edifizi per la vecchiaia andar tutto di rovinando. E'

lonius An-

(a) Mabil- di parere il Padre Mabillone (a), che nel Luglio ed Agosto del prenal. Bene. sente Anno tutto quasi l'Oriente e l'Occidente fosse stranamente disin. 1.5. afflitto dalle inondazioni del Mare, dalle tempeste, da i Tremuoti, e dalla pestilenza; e che da tanti slagelli patisse più Roma, che dalla fierezza de' Barbari, con adempiersi allora quanto avea predetto San Benedetto. Onde egli abbia tratta questa notizia, non l'ho potuto scoprire. Trovavasi in gran confusione la Corte e Città di Costantinopoli, per aver vicini alle Porte gli Unni, i quali devastavano la campagna, e minacciavano anche la stessa Città. (b) Agath. Per attellato di Agatia (b), e di Teofane (c), altro ripiego non (c) Theo- ebbe Giustiniano Augusto, che di ordinare a Belisario Patrizio di procedere contra di quegl'infolenti Barbari. Era già venuta la vecchiaia a trovare questo eccellente Generale; tuttavia così esigendo il bisogno, diede di mano alle sue armi, e con quelle poche truppe, che potè adunare, consistenti in alcune sole centinaia di cavalli, e di alcun'altre di pedoni, usci coraggiosamente in campagna; e raunato un grande stuolo di contadini, si fortificò suori della Città. Poscia più coll' industria e con gli stratagemi, che colla sorza, tanto seppe fare, che obbligò i Barbari a ritirarsi. Giustiniano dipoi per liberarsi da costoro, e mandarli contenti al loro paese, valendosi dell'apparenza di riscattare gli schiavi, votò loro in seno una buona quantità d'oro, e n'ebbe la pace.

Anno di Cristo dex. Indizione viii. di GIOVANNI III. Papa 1.

L'Anno XIX. dopo il Confolato di Basilio.

CECONDO i conti del Cardinal Baronio diede fine nell'Anno precedente alla vita e al Pontificato Papa Pelagio Primo di que-

di GIUSTINIANO Imperadore 34.

phunes in Chronogr.

questo nome. Ma supponendo esso Baronio, che il medesimo fosse ERA Volz. fatto Papa nell' Anno 555. e rapportando dipoi il suo Epitafio, da Anno 560. cui apparisce, ch'egli tenne il Pontificato Anni quattro, Mesi dieci, e giorni dicidotto, e che su seppelito IV. Nonas Martias, ha ragione il Padre Pagi di conchiudere, che questo Papa mancò di vita nel presente Anno, ma non già nel di primo di Marzo, con essere stato portato nel d'i seguente alla sepoltura, ma s'i bene ch'egli nel dì 3. di Marzo d'esso Anno 560, terminò i suoi giorni, e nel dì 4. del Mese suddetto su chiuso nell'avello, venendo le None di quel Mese nel di settimo. Tuttavia non sapendo noi indubitatamente. fe Papa Vigilio suo Antecessore morisse nell' Anno 554. o pure nel 555. nè in qual giorno precisamente seguisse la consecrazione d'eslo Papa Pelagio: però non è qu'i assai sicura la Cronologia Pontisicia. Certo è bensì, che succedette a Pelagio nella Cattedra di San Pietro Giovanni, Terzo di questo nome, dopo tre o quattro Mesi di Sede vacante. Dappoiche Childeberto Re di Parigi passò all' altra vita, venne a mancare il principale suo appoggio a Cranno Figliuolo ribello del Re Clotario. La necessità il consigliò ad implorare la misericordia del Padre, e per quanto si può intendere dalle parole di Gregorio Turonense (a), l'ottenne. Ma questo in- (a) Gregor. quieto e torbido Giovane da lì a non molto incorse di nuovo nella Turonensis disgrazia del Padre, in guisa che scappò nella Bretagna minore, dove essendo stato per qualche tempo nascoso, tanto si seppe adoperare, che Conoboro, o sia Conoberto Conte e Signore di quella Provincia imprese la sua protezione, ed allesti una potente Armata in difesa di lui. Clotario con tutte le sue sorze, e con Childerico suo Figliuolo entrò nella Bretagna; si venne ad un fatto d'arme, in cui restarono sconsitti i Bretoni, ucciso il loro Conte, e Cranno colla Moglie e colle Figliuole abbruciato per ordine del Pa-'dre, con lasciare una sunesta memoria non meno de' suoi missatti. che della sua morte. Mario Aventicense (b) riferisce all' Anno (b) Marius presente questa brutta Tragedia. In Costantinopoli poi a di 9. di Aventicens. Settembre, per relazione di Teofane (c), essendo tornato dalla (c) Theoph. Tracia infermo Giustiniano Augusto, senza lasciarsi vedere, e sen. in Chronog. za dare udienza ad alcuno, corse voce per la Città, ch' egli era morto. Ne segui uno non lieve tumulto nel Popolo, e si chiusero tutte le botteghe. Ma guarito esso Imperadore per intercessione de'Santi Cosma e Damiano, andò l'ordine, che si facesse festa e luminaria per tutta la Città, e ritornò la quiete primiera.

17 4

7.1

1 7 1

2000

. 600

.120

. 13 44

.....

100

:.. Qu

. 100. 7

41 641 -

1 26 1

A:

L'A

MIRC

.Tr. 1 8

'- nur

. 313

1100

1

. . .

In

Anno di Cristo dexi. Indizione ix. di Giovanni III. Papa 2. di Giustiniano Imperadore 35.

L'Anno XX. dopo il Consolato di Basilio.

Anno 561.

E RA omai giunto Clotario Re de' Franchi all' auge delle sue contentezze, perchè divenus Sizza della suge delle sue contentezze, perchè divenuto Signore di una vasta Monarchia. Era anche quetato ogni turbine dianzi commosso, quando gli convenne sloggiare dal Mondo. Colpito da una febbre, mentre era alla caccia [ familiare divertimento ed esercizio di que'Regnanti ] passò a rendere conto a Dio de' suoi adulteri, della sua crudeltà, e d'altri suoi Vizi, con dar luogo a succedergli a i quattro suoi Figliuoli. Toccò il Regno di Parigi a Cariberto: a Guntranno quello d'Orleans colla Borgogna: Soissons a Chilperico: il Regno d'Austrasia a Sigeberto; e però in quattro Regni su di nuovo divisa la Monarchia Franzese. Restò eziandio del Re Clotario una Figliuola per nome Clodosuinda, o sia Clotsuinda. Ebbe questa per Marito Alboino Re de' Longobardi, del quale avremo troppa occasion di parlare, andando innanzi. Per ora mi sia lecito d'accennare ciò, (a) Histor. che ci han conservato i frammenti di Menandro Protettore (a), Storico di questo Secolo, rapportati fra gli squarci delle Legazioni. Racconta egli, che gli Abari, o Avari, mentovati di sopra all' Anno 558. una delle numerose Tribù e schiatte de gli Unni, e della Tartaria, spedirono Ambasciatori a Giustiniano Augusto, i quali esposero, come la lor gente era la più sorte e numerosa fra le Settentrionali, e si gloriava d'essere invincibile. Offerivansi di strignere lega con lui, e di esser a' suoi servigi, purchè loro sosse dato un buon paese da abitarvi, e un'annua pensione o regalo. Giustiniano era allora assai vecchio; amava la pace, e l'ozio. Si sbrigò di costoro con inviare ad essi Valentino suo Legato, il quale portando seco catene d'oro, letti, e vesti di seta, ed altri regali, sece così ben valere questi doni, che gl' indusse per qualche tempo a far guerra a gli Ongori, o Ugheri, appellati dipoi Ungari, abitanti anch' essi allora nella Tartaria, e a i Sabiri. Tornarono questi Avari, o Unni, che li vogliam dire [ che appunto con questi due nomi si truovano mentovati da gli antichi Scrittori] tornarono, dico, fra qualche tempo a dimandare all'Imperadore un paese da potervi abitare. Mentre egli consulta, costoro si avanzarono fino

Byzantin. Tom. 1. pag. 99.

fino al Danubio, e s'impossessarono di quel paese, probabilmente ERA Volg. della Moldavia e Valacchia, minacciando anche di passare di quà. Anno 561. In tal maniera vennero ad accostarsi a i Gepidi, che signoreggiavano nella Dacia Ripense, nel Sirmio, e in quella, che oggidì vien chiamata Servia di quà dal Danubio, confinanti perciò a i Longobardi, i quali aveano la lor sede nella Pannonia, e nel Norico. Non è improbabile, che circa questi tempi succedesse un tale avanzamento de gli Unni, o sia de gli Abari, verso i paesi dominati da i Gepidi e Longobardi. Paolo Diacono (a) favellando de gli A- (a) Paulus vari dice: qui primum Hunni, postea a Rege proprii nominis A-Diaconus vares appellati sunt. Nell'Ottobre ancora dell'Anno presente, Langoba d. secondo l'attestato di Teofane (b), la Fazione Prasina, divenuta 1.1.6.27.
(b) Theosempre più insolente col favore dell'Imperadore, ne i Giuochi Cir phanes in censi assalì sotto i suoi occhi la Fazione Veneta. Seguirono morti Chronogr. e incendi, e furono messi a sacco tutti i beni de' Veneti. Scappati i delinquenti a Calcedone nel Tempio di Santa Eufemia, Giustiniano non potè più contenersi dal farne gastigare assaissimi. Nè pure mancarono a quest' Anno altre disgrazie, accennate tutte dal medesimo Istorico, cioè incendi, pestilenze, e sedizioni in Oriente, che io tralascio.

Anno di Cristo delli. Indizione x. di Giovanni III. Papa 3. di Giustiniano Imperadore 36. L'Anno XXI. dopo il Consolato di Basilio.

IRCA questi tempi su satta Pace tra l'Imperador Giustiniaa no, e Cosroe Re della Persia, come si raccoglie da Teosane (c), e da Menandro Protettore (d). Ma secondo la misera con- (c) Id.ib. dizion di que' tempi bisognò, che l'Imperadore vilmente la com- (d) Tom. I. Histor Byz. perasse. Cioè si obbligò di pagare a i Persiani trentamila scudi d' pag. 133. oro ogni anno, finchè essa Pace durasse, e di sborsare ora il contante per gli primi sette anni avvenire. Altrettanto si praticava bene spesso, allorchè gli Unni, Bulgari, ed altri Popoli Barbari ' facevano irruzioni nell'Imperio d'Oriente. Avrebbe fatto meglio 'l'Imperador Giustiniano ad impiegar quel danaro, e tant'altro oro malamente gittato dietro a persone inutili ed infami, in mantener delle Legioni e de i Reggimenti di soldati, abili a sar fronte a chiunque volea turbar la quiete de'suoi Popoli, come usarono i saggi Imperadori de' Secoli precedenți.

Tomo III. MmmAnno

Anno di Cristo di Indizione XI. di GIOVANNI III. Papa 4. di GIUSTINIANO Imperadore 37.

464

. . .

....6 .....

1016

, ... '

: .:3 .

; . [i

....

.1: 1...

51.6.

7 - 1

1.613

1 ....

· J ...

1.: 6

- 31. .

12 [13]

3301

....

- 6.

1170

': Dt.

10

£ .

4 :

---

...

Men-

L'Anno XXII. dopo il Consolato di Basilio.

Anno 563.

EGNO è assai di riflessione ciò, che sotto il presente Anno vien raccontato da Teofane. Cioè che da Roma giunsero a Costantinopoli i laureati Corrieri, portanti la lieta nuova, che Narsete Patrizio avea tolto a i Goti due sortissime Città, cioè come

[a] Cedren. vo io credendo, Verona e Brescia. Presso Cedreno [a], copiatore di Teofane, si truovano malamente storpiati i nomi di queste due Città, chiamandole egli Viriam, & Brincas. Mancano alla Storia d'Italia lumi per discifrar questi fatti. Contuttociò a me sembra verisimile, che al presente Anno si possa riferire quanto su da me notato di sopra all' Anno 555. cioè, che per testimonianza di

de Geft. O 3.

[b] Paulus Paolo Diacono [b], avendo voluto Amingo Generale Franzese prestar aiuto a Guidino Conte de' Goti, autore di una ribellione con-Langobard. tra dell'Imperadore, ne pagò il fio, con restar vinto ed ucciso in una battaglia da Narsete. Fatto prigione lo stesso Guidino, su inviato a Costantinopoli co i ceppi. Siccome fu detto di sopra, anche Menandro Protettore parla dell'opposizione fatta da questo Amingo a Narsete al passaggio dell' Adige, appunto allorchè si trattò della Pace co i Persiani, narrata nell' Anno precedente. Quello, che è certo, secondo la testimonianza di Teofane, dovettero in quest' Anno ribellarsi i Goti, che abitavano in Verona e Brescia: perchè non sembra verisimile, che Narsete avesse differito finora l'acquilto di quelle due importanti Città, nè che i Franchi possedelsero paele in Italia. Narsete adoperata la forza, le ricuperò a mio credere, e ne spedì la lieta nuova a Costantinopoli. Però non fussiste, come taluno ha creduto, che Narsete cacciasse suor d'Italia tutti i Goti. Li soggiogò bensì, e promessa da loro la sedeltà dovuta, seguitarono essi a vivere ne' Luoghi, dove avevano abitazioni e beni. Ciò apparisce da quetto fatto, da Agatia, e da altre antiche memorie. E se Amingo Franco diede assistenza in quell'occasione a i Goti, dovette venire dalla Svevia, e da gli Svizzeri, [c] Agnell. paesi allora sottoposti a i Franchi. Molto meno può sussistere, perchè Agnello Storico Ravennate scrive [c], che pugnaverunt contra Veronenses Cives, O capta est Civitas a militibus vige sima die

in Vita S. Agnelli Tom. 2. Rer. Italie.

Mensis Julii, il figurarsi, che i Veronesi sino a quest' Anno si fos- ERA Volg. sero mantenuti in libertà, senza essere sottoposti nè a i Goti, nè Anno 563. all'Imperadore. Mancava forse a Narsete forza e voglia di sottomettere dopo tante altre queste due Città? Scoppiò prima del tempo nel presente Anno a di 25. di Novembre in Costantinopoli una congiura contra dell'Imperador Giustiniano, di cui fanno menzione Teofane [ a ], e l'Autore della Miscella [ b ] all' Anno 35. dell' [a] Theoph. Imperio d'esso Augusto. Ablavio e Marcello banchieri, e Sergio in Chronog. [b] Histor. menavano un trattato di ucciderlo. Fu scoperta la trama. Sergio Miscella cavato fuor di un luogo facrato accusò come complice Vito banchie- lib. 16. re, e Paolo Curatore di Belisario Patrizio. Presi questi due, surono esortati a confessare, che era mischiato in essa cospirazione Belisario, ed in satti per tale l'incolparono. Nel di 5. di Dicembre raunata la gran Curia davanti all'Imperadore, e fattovi intervenire il Patriarca Eutichio, colà chiamato ancora Belisario, gli su letta sul volto la deposizione fatta contra di lui da i due suddetti. Se ne dolse egli forte: e tutte le apparenze sono, ch'egli negasse il fatto, e chiamasse mentitori coloro. Contuttociò l'Imperadore altamente sdegnato contra di lui, sece incarcerare tutti i di lui domestici, e diede a lui per carcere la casa sotto buone guardie, con restar sospese, o pur tolte a lui tutte le sue cariche e dignità. Ne' susseguenti Secoli prese anche piede un racconto popolare, cioè che Giustiniano facesse cavar gli occhi a quetto gran Capitano, e lo spogliasse di tutto, dimodochè ridotto alla mendicità andasse limosinando il vitto. Pietro Crinito, il Volaterrano, il Pontano, ed altri, hanno sostenuta questa opinione, che ha avuta origine da Giovanni Tzetze, uno di que' Greculi, che fiorirono circa l'Anno 1080. E quantunque il celebre Andrea Alciato si studiasse di far comparire questa per una solenne savola ed impostura: pure il Cardinal Baronio [c] non solamente giudicò vero il fatto, ma ne sel Baron. volle anche addurre la segreta cagione, cioè il gastigo di Dio, per Annal. Ecc. avere Belisario nell' Anno 537. cioè tanti anni prima, cacciato in 561. efilio Papa Silverio, e sustituito in suo luogo Papa Vigilio a requisfizione di Teodora Augusta. Senza fallo su sacrilega l'azione di Belisario: e pure miglior consiglio sarebbe, se noi misere creature ci guardassimo dal volere sì facilmente entrare ne i gabinetti di Dio, per interpretare gli alti suoi e spesso inscrutabili giudizj. E' un gran libro quello de i giudizi di Dio, e il leggere in esso non è sacile a noi altri mortali, chiara cofa essendo, come ho tante volte detto, che la Divina Provvidenza non dispensa sempre in questa Mmm

Era Volg. vita i beni e i malia misura de i meriti o demeriti de i mortali, ne

paga ogni sabbato sera. Ha Iddio un altro paese, in cui uguaglierà le partite. Però il Cardinal Baronio sfia detto colla riverenza dovuta a quel grand' Uomo, ed incomparabile Storico I più faggiamente avrebbe operato, se a riserva di certicasi, ne' quali pare, che visibilmente si vegga e senta la mano di Dio, si sosse ritenuto dall'interporre sì sovente il suo giudizio ne gli avvenimenti felici o infelici de' Principi, e de gli altri Uomini. E in questa occasione spezialmente mi sembra di poter qui applicare la riflessione suddetta, perchè anche senza voler considerare, che Belisario dopo il fatto di Papa Silverio godè tanti anni di felicità; e profperarono gli affari di Giustiniano Augusto, il qual pure se non comandò, permise quell'eccesso; nè Teodora Augusta ne parì per questo nella presente vita: certo è, che non sussiste quel terribil abbassamento di Belisario, che qui vien supposto dal Baronio, e per conseguente nè pure il visibil gastigo e la vendetta di Dio sopra di lui. Di ciò parleremo all'Anno seguente. Circa questi tempi, come diligentemente offervò il Pagi, su scritta da Nicezio Vescovo di Treveri una Lettera (a) a Clotsuinda Moglie piissima di Alboino Re de' Longobardi, per esortarla a fare in maniera, che il Marito abiurando l'Arianismo abbracciasse la Religion Cattolica, siccome per le persuasioni di Santa Clotilde avea fatto sul principio di quel Secolo Clodoveo Re de' Franchi, avolo d'essa Clotsuinda. In qual concetto fosse allora Alboino, si può raccogliere dalle seguenti parole: Stupentes sumus, quum gentes illum tremunt, quum Reges venerationem impendunt, quum Potestates sine cessatione laudant, quum etiam ipse Imperator ipsum praponit, quod Anima remedium non festinus requirit. Qui sic, quemadmodum ille, fulget fama, miror quod de Regno Dei & Anima sua salute nibil investigare studer. E deesi anche avvertire, che Nicezio chiama Goti, e non già Longobardi, il Popolo suggetto ad esso Re Alboino, non per altro, per quanto si crede, se non perche fama era, che fossero venuti i Longobardi dalla medesima Scandinavia, onde uscirono i Goti, ederano perciò riputati una stessa Nazione, benchè di nome diverso, come avvenne anco de gli Unni, oggidì appellati da noi Tartari, divisi in varie numerosissime Tribù. Per altro si sa, che Procopio, ed Agatia, Storici di questi tempi, li chiamano Longobardi, e per questo nome erano conosciuti fin da i rempi di Cornelio Tacito, il quale sa menzione d'essi, come d'un Popolo particolare della Germania. E ne parlarono prima di Ta-

(2) Du-Chesne in Appendice Tom. I. Rev. Franc. . 30.

.386

باني

, es 1

An

TIDA

ant

:0160

12, 25

12 26

. tavo

up ci:

14172

. Juma

\*\*\*\*\*

: .:305

---

- . . it .

:10

\*\*\*\*

11 6

17:

1,01

. . . ]

. .

cito anche Velleio Patercolo, e Strabone, e poi Suetonio, ed altri ERA Volgo Scrittori, nominandoli cadauno Langobardi, o Longobardi, e non Anno 563. già Goti. Ma Alboino senza profittar delle prediche della Cattolica sua Consorte, finche visse, sterre attaccato all'Eresia de gli Ariani.

Anno di Cristo del Indizione XII. di GIOVANNI III. Papa 5. di GIUSTINIANO Imperadore 38.

L'Anno XXIII. dopo il Consolato di Basilio.

FIDATOSI il Cardinal Baronio d'uno Scrittorello non molto antico delle cose Greche, e d'alcuni pochi moderni, credette vero l'accecamento di Belisario, e l'esser egli stato astretto ad accattar per limosina il pane ne gli ultimi di di sua vita. Ma nè Zonara, nè Glica, nè Costantino Manasse, citati da lui, rapportano sì gran peripezia di quel celebre Generale d'Armata. Or questa favola si dilegua per la testimonianza di Teofane (a), il quale (a) Theoph. sotto quest' Anno scrive, che nel di 19. di Luglio Belisario ricupe- in Chronog. rò tutte le sue Dignità, e su rimesso in grazia dell' Imperadore. Era egli stato fin' allora sequestrato in casa. Ben esaminati tutti i suoi domestici, e terminato il processo, dovette comparire la di lui innocenza. Fors' anche si trovò, che gli accusatori erano stati sovvertiti dalle suggestioni altrui, eccitate dall'invidia, a cui son suggetti tutti gli Uomini grandi. Però gli furono restituiti gli onori, e la grazia dell'Imperadore. Non era a'tempi del Baronio uscita alla luce la Storia di Teofane. Ma v'era ben quella di Cedreno [e lo stesso Cardinale la cita], dove scrive (b), che presi gli autori (b) Cedren. della congiura, falsamente su da essi incolpato Belisario, e gli su in Hist. ad dato il sequestro in casa. Il quale, dopo d'essersi conosciuta la sua suffiniani. innocenza, a dì 19. di Luglio usci in pubblico, e ricuperò tutto il suo. Viene asserito lo stesso dall'Autore della Miscella (c), più (c) Histore Miscella antico di Giorgio Cedreno, con riferire il riforgimento di Belisa- lib. 16. rio al di 19. di Marzo, e non già di Luglio. Ancora di questo Scrittore fa menzione il Cardinal Baronio; e pure egli volle piuttosto attenersi alle sole di Giovanni Tzetze, perchè gli premeva di sar vedere puniti nel Mondo di quà i peccati di Belisario. Circa questi tempi Venanzio Fortunato, nato in Italia in una Villa posta fra Ceneda e Trevigi, dopo aver fatti i suoi studj in Ravenna, dove

Era Volg. tuttavia erano in onore le buone Lettere, sentendosi liberato da Anno 564. un fierissimo mal d'occhi per intercessione di San Martino Vescovo di Tours, passò dall'Italia nella Gallia a venerare il sepolcro di quel celebratissimo Santo. Fissò dipoi il suo soggiorno nella Città di Poictiers, carissimo alla santa Regina e Monaca Radegonda, amato da i Vescovi di quelle parti, e riverito da tutti per la sua rara abilità nella Rettorica e Poesia. L'Opere da lui lasciate in prosa e in versi sono di gran lume per la Storia delle Gallie in questi tempi. Si accese in questo medesimo Anno un gran suoco nella Città di Costantinopoli, per quanto abbiamo da Teofane, che fra gli altri edifizi arfe lo Spedale de' Pellegrini di San Sansone, e molte Chiese e Monisterj: il che viene attribuito dal Cardinal Baronio a vendetta di Dio contra di Giustiniano per un suo errore in materia di Fede, di cui parlerò all' Anno susseguente. Ma che Dio per vendicarsi di un Principe caduto in fallo, distrugga i Luoghi pii, e le Chiese sue proprie: non appaga l'intelletto. E tanto meno, perchè Giustiniano non avea peranche fatto conoscere quelto suo errore, come si figura esso Baronio all' Anno precedente 563.

> Anno di Cristo dixv. Indizione xiii. di Giovanni III. Papa 6. di GIUSTINO II. Imperadore 1.

L'Anno XXIV. dopo il Confolato di Basilio.

RA già pervenuto Giustiniano Augusto all'età di circa ottan-tatrè Anni, tempo, in cui dovea più che mai pensare ad assicurarsi quella vera e beatissima Gloria, che i buoni Cristiani aspettano dopo la morte, e non già la vana e fugace di questa vita. Pure amando tuttavia di comparire Maeltro in Teologia, e sedotto da qualche Eretico suo favorito, volle ingerirsi di nuovo in decidere quistioni riguardanti la Dottrina della Fede, con formare per [a] Theoph. attestato di Teofane [a] sul principio del corrente Anno un Editto, in Chronog. in cui dichiarava incorruttibile, e non suggetto alle naturali passioni il Corpo del Signor nostro Gesù Cristo avanti la sua Resurrezione : la qual sentenza era, ed è opposta alla credenza della Chiesa Cattolica. Perchè Eutichio piissimo e santo Patriarca di Costantinopoli non volle sottoscrivere quest' empia decisione, sacrilegamente il fece deporre, e cacciollo in esilio. Quindi mosse una persecuzione contra tutti gli altri Vescovi, che ricusavano di consentire

- Jain f

· jini

reaph

- 15.

77.03

Viven

11133

· antil

10.20

2.111

13716

- 115-

mik

1,500

4; . U:

10313

. . . .

: " ("

N. T. d 11:00

1.7

11.7

: 2.2.

. ....

8100

1.720

: .....

Ta ..

140 mg

. 16.

con lui, fra' quali spezialmente su Anastasio Patriarca d'Antiochia. ERA Vols. Era l'ingannato Imperadore in procinto di bandirli tutti, e di pub. Anno 565. blicare un così scandaloso Editto, quando stanca la pazienza di Dio il chiamò a rendere conto dell'amministrazione sua, siccome abbiamo da Evagrio [a], da Teofane, dall' Autore della Miscella, [a] Evagr. e da altri Storici. Accadde la sua morte nel d'13. o pure nel 14. 1.4.6.40. di Novembre del presente Anno; e quantunque l'Autore della Cronica Alessandrina, Mario Aventicense, Vittor Tunonense, ed altri antichi la mettano nell'Anno seguente 566, tuttavia per le ragioni addotte da i Cardinali Baronio, e Noris, dal Padre Pagi, e da altri, siamo astretti ad abbracciar l'opinione, che ascrive al presente Anno il fine della di lui vita. Lasciò questo Imperadore dopo di sè una memoria, che non verrà mai meno, finchè dureranno fra i Professori delle Leggi i Libri da lui pubblicati della Giurisprudenza Romana, e finchè la Storia parlerà delle sue grandi imprese. Unironsi in lui molte Viriù, ma contrapesate, anzi superate da vari Vizi e difetti, che vivente lui afflissero non poco i suoi sudditi, massimamente per gli eccessi suoi in materia di Religione, e per gli aggravi, e per le incredibili estorsioni lor fatte, e che non sono dissimulate da i vecchi Scrittori. Chi prestasse sede alla Storia segreta di Procopio, uscita alla luce dopo gli Annali Ecclesiastici del Baronio, Giustiniano sarebbe stato un mostro. Ma quella, per vero dire, è un'invettiva dettata da una strabocchevol passione, e in molti capi indegna di credenza, arrivando egli fino a scrivere, che Giustiniano sosse un Negromante, che non dormisse, che passeggiasse col busto senza capo, che fosse figliuolo del Diavolo, e veduto sedere in maestà in forma di Satanasso: tutte scioccherie sconvenevoli ad un Procopio, cioè ad uno de' più nobili e faggi Storici, che ci abbia dati la Grecia. Racconta ancora cose nefandissime di Teodora Augusta, prima ch'ella giugnesse alle nozze con Giustiniano, ed anche dipoi, le quali procedendo da penna cotanto appassionata, non si debbono con tanta facilità tener per vere. Alcuni Mesi prima che Giustiniano mancasse di vita, cioè nel Mese di Marzo, secondochè abbiamo da Teosane [b], die- [b] Theoph. de fine a' suoi giorni anche Belisario Patrizio. Giustiniano, che in Chronog. nel prendere la roba altrui, non badava a scrupoli, occupò tutte e di lui facoltà, e le fece riporre nel suo erario, che si conservava nel Palazzo di Marina, già Figliuola dell'Imperadore Arcadio. Benchè Giustiniano lasciasse dopo di sè due suoi pronipoti dal lato vaterno, cioè Giustino, e Giustiniano, Figliuoli di Germano Pa-

1500

101 12 3

\* 3

: 1/1/2

........

. gran

Sur!

11/11

2, 2, 0 (,:11

T.15 .. "alt

...26

mar .

. 50100

:.::m

. : 1 2

:"[[]

t129

14 1

:2:0|

within,

. 2000

... "

1.7

In

ERA Volg. trizio, Nipote d'esso Imperadore: tuttavia o perchè egli altri-Anno 565. menti dispose nel suo testamento, o perchè così piacque al Senato, ebbe nel di 14. di Novembre per Successore nel trono Imperiale Giustino juniore, o sia Secondo di quetto nome, Figliuolo di Dolcissimo, e di Vigilanzia sua Sorella, al quale egli avea dianzi conferma la Dignità colpicua di Curopalate, cioè di Soprintendente al Palazzo Cesareo. Questi sul principio parve Principe d'animo generoso, e che non gli mancasse destrezza ed abilità per gli affari, ma andando innanzi tradì l'espettazione comune. Godeva sopra tutto di sabbricare; in tutto e per tutto prosessò sempre la Religion Cattolica; ornò e dotò riccamente molte Chiefe edificate da Giustiniano, e massimamente il mirabil Tempio di Santa Sofia. Le lodi sue si veggono cantate in un Poema Latino da Corippo Poeta Affricano di questi tempi. Solennemente coronato Imperadore, dichiard Imperadrice Augusta Sofia sua Moglie, e secela coronare anch' essa. Una delle sue più gloriose imprese, narrata da esso Poeta, su quella di pagar tutti i debiti di Giustiniano, e di restituire il mal tolto da lui. Innumerabili concorfero i creditori, e gl'ingiustamente aggravati. A tutti in pubblico su satta giustizia, e restituito il suo, di maniera che il Circo risplendeva per l'oro, che in tal congiuntura si distribuì. Non ci vuol di più per accertarci dell'immensa avarizia e rapacità di si glorioto Imperadore, quale ètenuto Giustiniano, facendone anche fede, dopo Evagrio, Gio-(2) Zonar. vanni Zonara (a) con dire, ch'egli per fas O nefas non cetsò mai di succiare il sangue de'suoi Popoli, per sar poi delle Chiese, e dell' altre fabbriche coll'altrui danaro, e per appagare ogni suo capriccio colla rapina della roba altrui.

> Anno di Cristo di Indizione xiv. di Giovanni III. Papa 7. di GIUSTINO II. Imperadore 2.

Console & GIUSTINO AUGUSTO, senza Collega.

CEGUITO ioqui il Cardinal Baronio, da cui vien posto Giustino Augusto Console nelle Calende di Gennaio dell' Anno presente, e non già il Padre Pagi, che mette il Consolato preso da esso Imperadore nell'Anno susseguente 567. I motivi di così credere (b) Marius gli addurrò appunto nel leguente Anno. Sotto l'Indizione XIV. corfis in Chron, rente nell' Anno presente racconta Mario Aventicense (b), che Si13-

Sinduvala Erulo cominciò ad esercitare la tirannia, e che su ucciso ERA Volg. da Narsete Patrizio. Potrebbe essere, che questo satto appartenes. Anno 366. se all' Anno precedente, perchè Mario all'Anno medesimo rapporta la morte di Giustiniano Augusto. Comunque sia, di questo avvenimento sa anche menzione Paolo Diacono (a) con iscrivere, (a) Paulus che Sindualdo Re de Bretti [ probabilmente è scorretto questo no- de Gest. me I discendente da quegli Eruli, che Odoacre avea menato seco Langobard. in Italia, e qui s' erano accasati, dopo aver sedelmente servito 1.2. c. 3. per gran tempo a Narsete Governator dell'Italia, e ricevutane la ricompensa di molti onori e benefizi, superbamente in fine gli si ribellò per voglia di regnare. Bisognò condurre contra di lui l'Armata, e venire a battaglia. In essa egli restò sconsitto e preso. Narsete per maggiormente esaltarlo, il sece impiccare per la gola ad un'alta trave. Dove costui comandasse, e dove seguisse questa battaglia, è a noi ignoto. Continua poscia Paolo Diacono a dire, che in quel tempo Narsete Patrizio per mezzo di Dagisteo Generale dell'armi, uomo bellicoso e forte, divenne padrone di tutti i confini d'Italia probabilmente verso i monti, che dividono l'Italia Idalla Gallia, o dall' Alemagna, dove Sindualdo pare, che avesse comando in questi tempi sopra i suoi Eruli. Dopo questo fatto mi sia lecito il sar qu'i menzione della terribilissima Peste, che affisse e poco mancò che non desertasse l'Italia tutta. L'Anno preciso non si sa. Paolo Diacono (b) la mette circa questi tempi, ne'quali (b) Id.ib. mancò di vita Giustiniano Imperadore. Infierì essa spezialmente cap. 4. nella Liguria; e San Gregorio Magno (c) anch' egli attesta, che (c) Gregor. questo malore recò de i gran danni a Roma. Tanta su la strage de' Magnus Diulogor. Popoli, che restarono in molti luoghi disabitate affatto le campa-lib. 4. c. 26. gne, nè v'era chi mietesse, nè chi raccogliesse l'uve. Venuto poi il verno, si sentiva per l'aria di notte e di di un suono di trombe, e a molti pareva d'udire il mormorio d'un esercito. Questa fiera Pestilenza si provò solamente in Italia, nè passò in Alemagna, nè in Baviera, e serv'i di preludio alle calamità, che Dio preparava per l'Italia. Dissi di sopra all'Anno 551. che il Padre Pagi non prese ben le sue misure, mettendo in quell' Anno il fine del Regno de' Gepidi, mercè della gran rotta loro data da Alboino Re de' Longobardi. In quest' Anno ripongo io quell'avvenimento, avendone malevadore Menandro Protettore (d), Storico del presente Seco- (d) Histor. lo, al cui racconto non fece mente esso Pagi. Racconta dunque Me. Byz. Tom.I. nandro ne' suoi frammenti, che assunto all'Imperio Giustino junio- pag. 101. re, gli Avari, cioè gli Unni, che aveano posto il lor nido in quel-Tomo 111. Nnn

Era Volg. la, che oggidi appelliamo Moldavia, gli spedirono Ambasciatori, per dimandargli i regali annui, che Giustiniano Imperadore per pusillanimità solea loro inviare, e per sar pruova, se poteano guadagnare anche di più; e veramente parlarono con insolenza a Giustino. Questa ambasceria è narrata medesimamente da Corippo, anzi da lui intendiamo, che seguì sette giorni dopo la coronazione d'esso Augusto, e però nel Novembre del precedente Anno. Giustino rispose con maggiore altura di non voler loro pagare un soldo, nè donar cos' alcuna; che se si arrischiassero di fare i begli umori contra dell' Imperio Romano, farebbe lor vedere, chi era un Imperador de' Romani; e che si contentassero, se li sopportava nel suo paese, perchè questo era il più gran regalo, che potesse lor fare. Se n'andarono costoro con coda bassa, credendo forse, che Giustino fosse da tanto da accompagnar la bravata co i fatti, e si voltarono verso il paese de' Franchi. Soggiugne il medesimo Autore, cioè Menandro, che era pace e lega fra essi Avari e i Fran-[a] Histor. chi [a]. Ora Baiano Duca, o sia Re de gli Avari, appellato ancora Cagano (cognome di Dignità, perchè usato da gli altri Redi questa schiatta d'Unni, che vennero poi padroni dell'Ungheria) fece sapere a Sigeberto Re de' Franchi, che il suo esercito abbisognava di viveri, e però il pregava di soccorso, promettendogli di ritirarsi fra tre giorni, se gli faceva questa grazia. Sigeberto non tardò a mandargli una buona quantità di buoi, pecore, e grani. Certo è, che il Regno d'Austrasia posseduto da Sigeberto, comprendeva la Svevia, parte della Sassonia, e la Turingia, e la Baviera. Di là dal Danubio senza fallo andarono gli Avari a trovare i Franchi.

Byzantin. Tom. I. pag. 110.

> SEGUITA a dire Menandro, che in questi tempi Alboino Re de'Longobardi, sempre meditando, come potesse abbattere Cunimondo Re de i Gepidi, con cui aveva una capitale dichiarata nimicizia, mandò Ambasciatori a Baiano Re de gli Avari, per iltabilire seco una Lega contra de' Gepidi. Fra l'altre ragioni gli addusse questa, cioè non muoversi egli sì ardentemente alla guerra contra de i Gepidi, le non per dannificare Giustino Imperadore, cioè il maggior nemico che s'avessero gli Avari, dappoichè egli poco prima, niun conto facendo de i patti stabiliti con Giustiniano Augusto suo Zio, avea privato gli Avari de' consueti regali. Per conseguente se si sterminavano i Gepidi, sarebbe facile l'occupar la Tracia, e scorrere fino a Costantinopoli. Non dispiacque a Baiano la proposizione, e su conchiusa la Lega con condizione, che

1120 .....

, J.:

116

,,,,,,

. . . .

.....

1 .23

. 6.1

1 71.0

, . 1

10001

.....

2017

1000

-12

. . . . .

TU V

111 .

1 20 :63

707

2.60

1.77

177

\* 4

177

...

-(2)

7 ; ! vincendo, tutto il paese de' Gepidi passar dovesse in dominio ad essi ERA Volg. Avari; laonde questi collegati si prepararono alla guerra. Il Re Anno 566. de' Gepidi Cunimondo, penetrata che ebbe questa macchina, ricorse all'Imperadore Giustino, ma non potè indurlo a prestargli aiuto. S'è perduta la Storia del suddetto Menandro Protettore, con restarne solamente de' frammenti, rapportati nel Primo Tomo della Storia Bizantina, e però non si vede il proseguimento della gara suddetta fra i Gepidi e Longobardi, nè dell'esterminio de' primi. Ma ne abbiamo abbastanza per intendere, che non già nell' Anno 551. come pretese il Padre Pagi, ma sì bene nel presente 566. succedette il memorabil fatto d'armi tra loro, che viene accennato da Paolo Diacono [a]. Narra anch' egli la Lega di Alboino con gli Un- [a] Paulus ni, chiamati Avari, i quali surono i primi ad entrare ostilmente Diaconus de Gest. nel paese de' Gepidi. Da tal nuova costernato Cunimondo, si av- Langobard. visò di dar prima battaglia a i Longobardi, perchè se gli riusciva lib. i. c. 27. d'averla favorevole, si prometteva poi facile il superare anche gli Unni. Gli fallirono i conti. Con tal ardire combatterono i Longobardi, che la fortuna si dichiarò in loro favore; e sì grande su la rabbia loro, che non diedero quartiere ad alcuno, e fra gli altri vi lasciò la vita lo stesso Re Cunimondo. Però la dianzi sì potente Nazione de' Gepidi rimase disfatta, nè ebbe più Re da l'i innanzi, in guisa che a' tempi d'esso Paolo Diacono il resto de' Gepidi era sottoposto a i Longobardi, o pure a gli Unni, cioè a' Tartari Avari, che loccuparono in tal congiuntura il loro paese di la dal Danubio (ma non già il Sirmio, che si truova da l'innanzi posseduto da i Greci); e susseguentemente si stesero per la Pannonia, allorchè i Longobardi vennero in Italia. Aggiugne esso Paolo Diacono, che della preda immensa toccata in sì prosperoso conflitto a i Longobardi, tutti arricchirono. Oltre ancora ad una gran moltitudine d'ogni sesso ed età, che su fatta schiava, venne alle mani del Re Alboino Rosmonda, Figliuola dell'uccifo Re Cunimondo; e perchè era già mancata di vita Clotsuinda, Figliuola di Clotario Re de' Franchi, sfua prima Moglie, passò egli alle seconde nozze con quest'altra Principessa, ma per sua grande sventura, siccome vedremo. Giovanni Abbate Biclariense [b] mette anch'egli sotto l'Imperadore [b] Abbas Giustino II. la disfatta de' Gepidi, benchè suor di sito, e troppo tar- Biclariensis di, con aggiugnere, che i tesori del Re Cunicmondo (così egli il (chiama) furono interamente portati a Costantinopoli al suddetto Imperadore da Trasarico Vescovo Ariano, e da Rettilane Nipote d'esso Re ucciso. Evagrio anch'egli scrive, che i Gepidi conse-Nnn gna-

, e . Lacin ...

,, ,,,

. . . 1. 8

14550

... 0. 301

:1020

A

L

II Vei

Mai

10713

42.00

. . . . .

5. 2

....

1190

Co

The state of

Pra

1:3

. .

.

11.00

ERA Volg. gnarono il Sirmio all' Imperadore. Di sopra abbiam detto, che gli Unni Avari andarono a fare una visita a i Franchi, probabilmente verso la Turingia. Di questo satto, ma con altre più importanti circostanze, ci lasciò memoria anche Gregorio Turonen-[2] Gregor. se [a]. Narra egli, che nell'Anno 561. o pure nel susseguente, 1. 4. c. 23. gli Unni fecero un' irruzione nelle Gallie, fotto il qual nome, abusivamente adoperato, è probabile, ch'egli intendesse il dominio de i Re Franchi, steso per buona parce ancora della Germania. Contra di questi Barbari procedette colla sua Armata il Re Sigeberto, e fatta giornata con loro, li ruppe, e mise in suga. Non andò molto, che per mezzo d'Ambasciatori segui fra loro pace ed amicizia. [b] Id.ib. Secondo il medesimo Autore [b], tornarono dipoi gli Unni (cioè nell' Anno presente, come ci avvertì Menandro Protettore) con pensiero di passar nelle Gallie, cioè ne' paesi di Germania, sottoposti al Re d'Austrasia Sigeberto. Questi andò loro incontro con un esercito composto di una gran moltitudine d'uomini forti. Ma nel

€нр. 29.

Histoire de France Tem. I.

Unni. Mentre fuggiva la sua Armata, il Re Sigeberto ritiratosi in un luogo forte, fu quivi ferrato da gli Unni. Ma ficcome egli era persona galante ed astuta, con de i regali si cavò suori d'impaccio; anzi trattò e conchiuse in tale occasione con que Barbari una pace perpetua; e il Re de gli Unni, chiamato Cagano, anch'egli invid [c] Daniel dipoi parecchi doni ad esso Re Sigeberto. Il Padre Daniello [c], elegantissimo Scrittore della Storia Franzese, supplendo col suo ingegno ciò, che tacquero gli antichi Storici della Francia, qui ci rappresenta lo stesso Re Sigeberto, preso da gli Unni, e condotto alla tenda del Re vincitore, dove facendo comparire la costanza del suo spirito, mirabilmente incantò quel barbaro ma insieme generoso Principe. Questi impedì, che non fosse messo a sacco il di lui equipaggio, e gliel fece rendere. Sigeberto avendo ritrovato in esso di che fare i presenti al Re de gli Unni, seppe così ben guadagnarlo, che ne ebbe la libertà, e una pace giurata per sempre. Queste particolarità io le cerco in Gregorio Turonense, e in Fredegario, e non le ritruovo. Richiamò Giustino Augusto in quest' Anno dall' esilio Euticbio Patriarca di Costantinopoli con sua lode. Ma su ben egli altamente biasimato da ognuno per aver levata la vita a Giustino Figliuolo di Germano Patrizio, Pronipote, come già dissi, di Giustiniano Augusto dal lato paterno. Il valore e il credito di que-Ito

volere attaccar battaglia, faltò addosso a i Franchi tal paura, pa-

rendo lor di vedere delle fantasime, che diedero alle gambe. Il buon Gregorio Turonense attribuisce ciò all'arti Magiche de gli

fto personaggio, tuttochè quieto e sedele, saceva ombra e paura a Era Volg. Giustino, e a Sosia Augusta sua Moglie. Veggasi Evagrio [a], da Anno 566. cui sappiamo, che questo Imperadore si diede alle delizie anche [a] Evagr. più oscene, e cominciò sordidamente a vendere le cariche e gli usizi, e sino i Vescovati a persone indegne. Fece anche morire Eterio, & Addeo, chiarissimi Senatori; ma con giusta condanna, se su vero, che avessero tramato contra la di lui vita. Credesi ancora pubblicata da lui in quest' Anno la Novella 140. riserita nel Codice di Giustiniano, in cui concede, che di comun consenso si possa sciogliere il Matrimonio fra i Coniugati: Legge contraria a gl'insegnamenti della Religione Cattolica.

Anno di Cristo di Vi. Indizione xv. di Giovanni III. Papa 8. di Giustino II. Imperadore 3.

L'Anno I. dopo il Consolato di GIUSTINO AUGUSTO.

Augusto. Si fonda egli ne' Fasti de'Massei Romani, da lui non veduti, ma citati dal Panvinio; siccome ancora sull'autorità di Mario Aventicense, che congiugne col Consolato di Giustino l'Indizione XV. Cita anche in suo savore Teosane. All'incontro i Cardinali Baronio e Noris riferirono all'Anno precedente 566. il Consolato di Giustino Augusto, e la loro opinione sembra a me, che sia da preferire a quella del Padre Pagi. Corippo nel Panegirico di Giustino Imperadore ci sa sapere, ch'egli appena salito sul Trono, disse di voler rinovare la Dignità del Consolato.

nomenque negatum

Consulibus Consul post tempora cunsta novabo.

Perchè dunque, secondo il solito de' precedenti novelli Imperadori, non prese egli il Consolato nel primo di di Gennaio dell' Anno precedente, ed aspettò a prenderlo un Anno dopo? Nè Mario Aventicense discorda dal Baronio, perchè nell' Anno susseguente alla morte di Giustiniano, accaduta nel 565. rapporta il Consolato di Giustino, e lo stesso Padre Pagi consessa, ch' egli pospone un Anno i fatti d'esso Augusto. Quanto a Teosane, anch' egli sembra convenire nella medesima sentenza, mettendo l'elezion di Giustino a di 14. di Novembre, correndo l'Indizione XIV. cominciata nel Settembre. Poscia nell'Anno susseguente scrive, ch'egli procedette Con-

Era Volg. Console, diede Spettacoli, e sparse gran copia di danaro al Pub-Anno 567. blico. Io credo poi decisa una tal quistione da un' Iscrizione, che riferirò all' Anno 569, di maniera che ho creduto di non poter qu'i per conto alcuno aderire al Panvinio e al Pagi. Del resto da l'innanzi gl' Imperadori Greci solevano eglino soli procedere Consoli, e per una volta sola, contandosi poi i susseguenti Anni colla formola del Post Consulatum, finch'essi viveano. Quali fossero i costumi di Giustino Augusto, l'ho poco fa accennato. Aggiungo ora, che sua Moglie, cioè Sofia, era Donna superba, che non contenta di voler anch' ella comandare a i Popoli, cercava anche la gloria di comandare al Marito. Da questa ambiziosa Principessa l'antichissima tradizione de gl'Italiani tiene, che procedesse la rovina della misera Italia. Seguitava Narsete Patrizio a governar questo Regno, facen-[a] Marius do in esso fiorir la pace. Per attestato di Mario Aventicense [a]

Aventicenf.

de Geft. Segu.

inChronico, egli avea lodevolmente fatto risorgere Milano con varie altre Città distrutte da i Goti. Ultimamente ad istanza di Papa Giovanni gli [b] Paulus era riuscito di aver nelle mani Vitale Vescovo di Altino [b], uno de gli Scismatici, che fuggito a Magonza Città signoreggiata allora Langobard. da i Re de' Franchi, s'era quivi per molti anni trattenuto. Il rilegò in Sicilia, affinchè non nudrisse nel suo Popolo la disubbidienza alla fanta Sede. Ora Narsete aveva accumulate immense ricchezze in sedici Anni del suo governo d'Italia. Queste gli saceano guerra, perchè troppo esposte all'invidia de gl'Italiani, e sors'anche perchè non tutte giustamente acquistate. Però in quest' Anno egli fu richiamato a Costantinopoli, per dargli un Successore. Tertio Anno Justini minoris Imperatoris Narsis Patricius de Ravenna evo-[c] Agnell. citatus est: son parole d'Agnello [c], che circa l'Anno 830. scrivea le Vite de gli Arcivescovi di Ravenna. Attesta anch'egli i te-Tom.2. Rer. fori raunati da Narsete con soggiugnere: Egressus est cum divitiis omnibus Italia, O fuit Rector XVI. annis. Anche Mario Aventicense mette la chiamata di Narsete, ma all' Anno seguente.

Italic.

PAOLO Diacono ci fa sapere, onde venisse la spinta data a Narsete, con dire, che avendo egli ammassate tante ricchezze, mossi da invidia i Romani scrissero a Giustino Augusto, e a Sofia sua Moglie, rappresentando d'essere si maltrattati ed oppressi da Narsete, che meglio stavano sotto i Goti, che sotto di lui. Perciò pregavano l'Imperadore di liberarli da questo cattivo Ministro, altrimenti minacciavano di cercarsi altro Padrone. Montò in collera Giustino all'avviso di questi lamenti, e subito destinò, o pure spedì in Italia Longino, acciocchè ne assumesse il governo, con richiamar

1:01

11 11

11 54

:10

1206

7 t

534 . t2.

: ile

-----. Lor

3.30

Hit

י ווונו

a Co

1,010

fin.

term tur

tapet à

mail

. 00

100

\*\*\*\*

200

1514

. ""

315

\*\*\*\*\*

-

L. ..

1000

Narsete in Oriente. Ma Narsete informato di quanto da Roma era Era Volg. flato scritto alla Corte contra di lui, e dello sdegno dell' Imperado. Anno 567. re, si levò bensì di Roma, e andossene a Napoli; ma non si attentò di proseguire il viaggio alla volta di Costantinopoli. E tanto più. perchè o Sofia Augusta gli avea fatto intendere, essere oramai tempo, che un Eunuco par suo andasse a filar nel serraglio delle Donne in Costantinopoli; o pure essendo scappate queste parole di bocca ad essa Augusta, furono esse riferite a Narsete. Dicono, aver egli risposto: Saprò ben io ordire una tela sì fatta, che in sua vita non potra essa Imperatrice giammai svilupparla o disfarla. E ch'egli poscia segretamente inviasse messi a consigliare Alboino Re de' Longobardi, che abbandonato il povero paese della Pannonia, venisse nel ricco ed abbondante d'Italia. Era egli suo amico, e s' era servito delle sue truppe per distruggere il Regno de' Goti. Ora Anastasio Bibliotecario [a] conferma anch'egli il ricorso satto da i [a] Anastas. Romani alla Corte, e l'andata sua a Napoli, e l'invito mandato Bibliothec. in Vit. Joa i Longobardi; foggiugnendo appresso, che Papa Giovanni fret- bannis III. tolosamente passò a Napoli, per pregare Narsete, che volesse tornarsene a Roma. Rispose egli: Che male ho io mai fatto a i Romani? ditemelo, o santissimo Papa. Mia intenzione è di andare alla Corte per giustificarmi, e far conoscere atutti, s'io abbia fatto loro del bene o del male. Papa Giovanni, più tosto v' andrò io, 'gli replicò; e tanto disse, che il fece ritornare a Roma, dove da lì a non molto tempo terminò i suoi giorni. Il corpo suo chiuso in una cassa di piombo con tutte le sue ricchezze su inviato a Costantinopoli. Anche Agnello Ravennate [b] lasciò scritto, che Narse-[b] Agnell. te arrivò al fin di sua vita in Roma in età di novantacinque anni. in Vita Pe-Fu messa in dubbio dal Cardinal Baronio la morte di Narsete in Ro-Tom. 2. Rev. ma, quasi che Gregorio Turonense avesse scritto [c], ch'egli an. Italia. dò a Costantinopoli, e nascose in una cisterna tutti i suoi tesori, Turonensis scoperti poi sotto Tiberio Augusto successore di Giustino: il che lib. 5. c. 20. non sussisse. L'Autore della Miscella [d], e Paolo Diacono, che [d] Histor. presero questa favola da esso Gregorio, anch' essi accennano, che Miscella non già in Costantinopoli, ma in una Città d'Italia Narsete seppelli que' tesori. Aggiugne il Cardinale suddetto, che Corippo [e] [e] Coripci fa vedere Narsete in Costantinopoli più che mai in grazia dell' pus de las-Imperadore. Anzi di qu'i egli credette di poter dedurre, che non ni II. sussissa la voce sparsa del tradimento ordito, con chiamare in Italia i Longobardi. Ma il Padre Pagi ha eruditamente offervato, essere differente da Narsete Patrizio e Governatore d'Italia quel Nar-

ERA Volg. sete, di cui sece menzione Coripro. E giudica poi sondata abba-Anno 567. stanza l'opinione del tradimento di Narlete Patrizio; da che ne fa menzione anche Mellito, Autore Spagnuolo, che secondo lui termind nell' Anno 614. una Cronichetta, che si conserva manuscritta in Parigi. Per altro ogni disgrazia vuol qualche cagione; e nelle grandi spezialmente il Popolo è facile a figurarsi per vero quello, che taluno comincia a dire. Non s'ha certo da dubitare de i passi fatti dal Senato Romano contra di Narlete. Anastasio ne parla con circostanze pregnanti di verità. Giuste conseguenze sono dipoi la collera dell'Imperadore, e dello stesso Narsete. Ma ch'egli giugnesse anche a tanta iniquità d'invitare i Barbari in Italia, non è già evidente. Senza che Narsete facesse lor sapere, che buon paese fosse l'Italia, l'avevano essi imparato a conoscere di vista, allorchè l'aiutarono a disfare Totila Re de' Goti. Era tuttavia in vigore la memoria di quanto avevano operato Odoacre, e Teoderico. Ed oltre a ciò la voce sparsa, che finiva il governo di Narsete, valente Generale, e che la Peste avea fatta terribile strage in Italia, potè somministrare un sufficiente motivo al Re Alboino di applicarsi alla conquista di queste contrade. Finalmente l'essere Narsete ad istanza di Papa Giovanni ritornato a Roma, non ben s'accorda col supporlo richiamato alla Corte, nè colla pronta spedizione del fuccessore Longino, che forse non gli su destinato ed inviato, se non dappoiche s'intese la morte d'esso Narsete, accaduta non molto dopo, e però probabilmente prima che terminasse l'anno pre-[a] Gregor. sente. In esso Anno ancora per attestato di San Gregorio Magno [a], M. Dialog. che da per testimonj i suoi occhi, surono vedute in aria figure in-& Homil.1. focate, rappresentanti schiere d'armati dalla parte del Settentrioin Evangel. ne, creduti preluditutti delle incredibili calamità, che sopravennero all' Italia: il che io rapporto istoricamente, lasciando la libertà ad ognuno di credere immaginazioni, e non cifre dell'avvenire que'segni, o sia quegli effetti naturali dell'aria. Ne sa menzione anche Paolo Diacono. E l'antico Storico Ravennate Agnel-[b] Agnell. lo [b] aggiugne, che la Città di Fano, e il Castello di Cesena surono confumati dalle fiamme colla morte di molte persone.

Agnelli Tom. 2. Rer. Italic. ...4

n Ex

1 2.

1 100 311

til s :::

21. 3 ....

:".0:

1000

4 pt 14

....

: 31

....

427

41. ...

PERM

1. 03:

Anno di Cristo di Li. Indizione i. di Giovanni III. Papa 9. di GIUSTINO II. Imperadore 4.

L'Anno II. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

DER quanto ho notato nel mio Tesoro nuovo delle vecchie Iscri- ERA Volg. zioni, sul fine de' Fasti Consolari non pare mal sondata l'o- Anno 568. pinione del Cardinal Baronio, da cui fu creduto, che in quest' Anno Giustino Augusto procedesse Console la seconda volta, benchè il Padre Pagi vi ripugni a tutto potere. Il Marchese Scipione Maffei [a] nella sua Storia Diplomatica pubblicò uno Strumento satto [a] Massei in Ravenna Imp. D. N. Justino P. P. Augusto, Anno septimo, & Istoria Diplomatica post Consulatum ejus secundo Anno quarto, sub die terrio Nonarum pag. 103. Juniarum, Indictione quarta. Quì v'ha dell' imbroglio, e siccome offervo esso Marchese, non sarà stata ben'avvertita l'Indizione, perchè l'Anno settimo di Giustino II. cominciò nel Novembre dell' Anno 571. laonde cade questo Strumento nel d'1 3. di Giugno dell' Anno 572. in cui correva l'Indizione quinta. Però sembra, che di qui abbiamo il Confolato secondo d'esso Augusto. Ma perciocchè fu più in uso di contar gli Anni dal suo primo Consolato, però anch' io userò lo stile medesimo. Ed ecco che siam giunti ad uno de' più funesti Anni, che s'abbia mai provato l'Italia, perchè secondo Paolo Diacono, e giusta il più comun parere de gli Eruditi, in esso venne Alboino Re de' Longobardi a mettere e a fissare con sue genti il piede in Italia, con farla divenire teatro di lunghe e deplorabili Tragedie. Dappoichè era riuscito ad Alboino di sconfiggere la possente Nazione de Gepidi, dovette crescere l'orgoglio suo, e la persuasione, che tutto dovesse cedere alla forza dell'armi sue. Vero è, ch' egli possedeva un vastissimo tratto di paese, cioè la Pannonia, e il Norico, se pur tutte erano in suo potere, Provincie, che allora abbracciavano la maggior parte dell'Ungheria, l' Austria di quà dal Danubio, la Stiria, la Carintia, la Carniola; il Tirolo, e forse qualche parte della Baviera, ne' quali paesi per quarantadue Anni la Nazion de' Longobardi era abitata, dappoichè il Re Audoino ve l'introdusse, e vi si stabilì per concessione di Giustiniano Augusto. Tuttavia riputando Alboino, e con ragione, miglior paese l'Italia, a cui si avvicinavano i suoi Stati, determinò di abbandonare affatto la Pannonia, risoluto d'acquistare quest' Tomo III. 000

Era Volg. altro più felice Regno. Talmente si tenne egli in pugno un tal Anno 568. conquisto, che sull'esempio di Teoderico Re de' Goti, determinò di condur seco non solamente gli Uomini atti all' armi, ma le Donne ancora, i Vecchi, e i Fanciulli, in una parola tutta la schiatta de'Longobardi: dell'antica origine Germanica de'quali ha trattato il Cluverio nella sua Germania, ed io ancora nella Parte Prima delle Antichità Estensi. Attese egli adunque nel precedente Anno a preparar così grande impresa, nè contento delle sole sue forze, (a) Paulus invitò ad unirsi seco i Sassoni suoi vecchi amici. (a) Più di venti Diaconus mila combattenti trasse egli dalla Sassonia, ed ancor questi menade Gestis Langobard. rono con seco tutte le lor Mogli e Figliuoli, di maniera che restò 6. 2. 6. 6. spopolato un tratto di quel paese, e Sigeberto Re d'Austrasia prese poi il ripiego, per ripopolarlo, d'inviare in que'fiti un buon numero di Famiglie, cavate dalla Svevia. Divulgatasi in oltre la spedizione meditata da Alboino verso l'Italia, vi concorse un'altra (b) Id. ib. moltitudine di persone di vari paesi. Ed è certo (b) [ son parole сар. 26. del suddetto Paolo Diacono volgarizzate ] che Alboino venendo in Italia, seco condusse molti di diverse Nazioni, che egli, ed altri de i Re barbari aveano presi, come Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Soavi [cioè Svevi] Norici, ed altre simili genti, i nomi de quali tuttavia durano nelle Ville d'Italia, dove essi abitano. La speranza del guadagno mise in moto tutti costoro. E sic-(c) Antiqu. come avvertii nelle mie Antichità Italiche (c), porto io opinione, Ital. Tom. 1. che da i Bavari, anticamente appellati Bajoarii, prendesse il no-Differt. 1. me una Villa del Modenese, chiamata oggidi Bazovara, e ne' Secoli addietro Bajoaria, allorchè essa aveva un sorte Castello. Fors' anche Carpi, Città del Ducato di Modena, da i Popoli Carpi dee riconoscere la sua denominazione. Così nel territorio di Milano, (d) Gualva- per attestato di Gualvano Fiamma (d), su rinomato il Contado di neus de Burgaria, che a mio credere prese la denominazione da i Bulgari Flamma ivi abitanti. E forse la bella Terra di Soave nel Veronese trasse il Manipul. Flor. C. 211. suo nome da i Svevi, Popolo della Germania, molti de' quali cala-Rer. Ital. rono in Italia con Alboino. Da gl' Italiani la Svevia era ne'vecchi T. XI.

> ni Villani, e presso altri Autori. E Suavia si legge ancora ne' testi più antichi di Paolo Diacono.

> ORA l'autorità d'esso Paolo Diacono, Figliuolo di Varnesrido, che con chiare note Cronologiche disegna il presente Anno 568. pel primo dell'entrata de' Longobardi in Italia, avvalorata anche da altre pruove, è seguitata da i più saggi Letterati de' nostri tem-

tempi appellata Soavia, come si può vedere nelle Storie di Giovan-

pi.

. (

101

1.6

\*, \*\*\*\*\* 1

0.1

14000

.....

1557

::15

: 700

.037

....

amen

: 3 Pa

11011

nt an

11:12

. ..... P

\*\*\*\*\*

10.00

1751

77...

\*\*\*\* (

."10

-::1

.1.1

:::[]

100

1:4

100

1.

pi. Che se Mario Aventicense (a), Autore più antico, la mette Era Volg. nell' Anno seguente [ il che bastò ad alcuni per abbandonar quì Anno 568. Paolo Diacono ] non dee già muovere noi altri, da che si vede, (a) Marius che per errore de' Copisti nella sua Storia sono posticipati d'un An-sis in Chron. no gli avvenimenti di questi tempi. Merita bensì ristessione ciò, che troviamo scritto dall' Autore della Miscella (b). Hujus Impe- (b) Histor. ratoris [ dice egli parlando di Giustino II. ] Anno undecimo [ sen-Miscella za fallo qui v'ha sbaglio ] qui est Annus Divina Incarnationis in fine. DLXVIII. Indictione prima, in ipsis Calendis Aprilis egressis sunt Longobardi de Pannonia. Finqui va bene, perchè son parole prese da Paolo Diacono. Seguita a dire: Et secunda Indictione capere prædari. Tertia vero Indictione dominari cæperunt in Italia. Il Sigonio (c) chiarissimo Scrittor Modenese, seguendo questo Autore, (c) Sigon. cha distinta l'Epoca dell'entrata de i Longobardi in Italia da quella Italia l. I. del principio del Regno Italico di Alboino. Fu ripreso per questo da Camillo Pellegrino, e dal Padre Pagi; ma due Letterati di buon polso, cioè il Padre Abbate Don Benedetto Bacchini (d), e il Dot- (d) Bachitor Giuseppe Sassi (e) Bibliotecario dell' Ambrosiana, hanno egre-tis ad Agiamente difesa la sentenza del Sigonio. Nè dal testo suddetto si dee gnellum dedurre, che i Longobardi impiegassero tutto quest' Anno in venir Rev. Italic. dalla Pannonia, nè che si stessero colle mani alla cintola, giunti che (e) Saxius furono in Italia. Fece Alboino molto ben delle conquiste nel pre- Sigonium sente Anno, altre nel susseguente, ma non tali, che credesse di po- de Regno tersi dire Padrone d'Italia. Ciò solamente, siccome vedremo, succedette nell' Anno 570. Venendo adunque alla feroce Nazione de' Longobardi, Paolo Diacono la vuol così nominata, per la lunghezza delle Barbe, che portavano, perchè dice egli (f), Lang nella (f) Paulus loro lingua significa Lungo, e Baert Barba. Vien riprovata que-Diaconus 'sta opinione da alcuni, che li credono chiamati così per le Aste Langobard. lunghe, o pel Paese, dove abitavano; ma il Cluverio, il Grozio, 1. 1. cap. 4. ed altri aderiscono a Paolo. Nelle più antiche memorie portano il nome di Langobardi, come si può vedere presso Strabone, Tacito, Tolomeo, e Procopio. Leggesi parimente così ne' testi più antichi di Paolo Diacono, e ne i Diplomi de i Re Longobardi, e de i primi Imperadori Franchi. Presso i susseguenti Scrittori s' incontrano più spesso col nome di Longobardi. Tuttavia siccome osservai nelle Antichità Italiche, ho io trovato Marmi del Secolo Ottavo, ne' quali chiaramente Longobardi ancora si veggono appellati. Ora il Re Alboino con tutta questa Nazione, uomini, donne, vecchi, e fanciulli, e colle loro supellettili, secondochè scrive il suddetto Pao-000

ERA Volg. lo (a), usci della Pannonia, correndo l'Indizione prima, nell'An-

(a) Paulus no di Cristo 568. nel di dopo la Pasqua, la qual cadde quell' Anno nel di primo d'Aprile; e s'inviò alla volta d'Italia. Non dice, ch' de Gest. Langobard. egli in quel d'i entrasse in Italia, dice, che usci della Pannonia. Celió. 2. c. 7. dette a gli Avari, o sia a gli Unni Tartari, la Pannonia suddetta con patto, se gli fosse occorso il bisogno, di poter ritornare in quelle contrade: patto ben difficile ad attenersi, troppo grande essendo l'incanto di chi possiede per qualsivoglia titolo gli Stati altrui. S' essi abbandonasse anche tutto il Norico, non è pervenuto a nostra notizia. Leggesi presso lo stesso Paolo Diacono (b), che Tasone, e Caccone Duchi del Friuli possederono il paese di Cilia, abitato allora da gli Sclavi; e però sembrano stati possessori anche della c) Idem Carniola. Abbiamo all'incontro dal medefimo Storico (c) più fot-si dovette stendere nella Germania da lì innanzi la signoria de' Longobardi. Giunto Alboino con quel gran seguito a i confini dell' Italia, fall sopra un alto Monte di que' luoghi per vagheggiare fin dove potea il bel paese, ch'egli già contava per suo. Era sama a' tempi di Paolo Diacono, che da li innanzi quel Monte prendesse il nome di Monte del Re, o sia Monreale. Allo strepitoso avvicinamento di questo gran temporale, Paolino Arcivescovo Scismatico di Aquileia si ritirò nell'Isola di Grado con tutto il tesoro della sua Chiefa: Isola, che col tempo giunse a far guerra alla stessa Chiefa d'Aquileia. Non trovando Alboino ostacolo alcuno alla sua entrata in Italia, s'impadroni della Città del Foro di Giulio, capo allora della Provincia, che da essa Città prese dipoi il nome di Friuli, e chiamata oggidì Cividal di Friuli. Pensò tosto a mettere un Governatore col titolo di Duca in quel paese, ed elesse Gisolfo suo Nipote, che gli serviva in grado di Cavallerizzo Maggiore. Eidem Strator erat, dice Paolo, quem Lingua propria Marpahis appellant. Non prima accettò questi il governo, che Alboino gli avesse accordato molte nobili Famiglie di Longobardi, acciocche abitalsero in quel paese. Glidimandò ancora alcune razze di generose Cavalle, e le ottenne. Paolo Diacono, il cui Bisavolo, o Tris-

> ALLORCHE' arrivò l'esercito Longobardo al Fiume Piave, Felice Vescovo di Trivigi coraggiosamente si presentò ad Alboino, con raccomandargli il Popolo della sua Città, e i beni della sua

> avolo venne con Alboino, e piantò casa in essa Città del Friuli, è diligentissimo nel progresso della Storia in raccontare i fatti di que-

sto Ducato, che su il primo ad essere istituito dal Re Alboino.

Chie-

:0

1111

perd

17:50

11.00 No. 11

FAR !

.71

7.7%

:: 1

71 T

1777

1.500

17. 15.

-:: C

... 20

-----

in p

Ratio

- 1 h

1777

. . . .

:00

1.2.3

710

11:00

Chiefa. Ordinò tosto il Re con molta cortesia, che gli fosse spedito ERA Volg. un Diploma di confermazione di tutto quanto possedeva la Chiesa Anno 568. Trivifana. Intanto Longino Patrizio spedito dall' Imperador Giustino, con titolo di Esarco d'Italia, verisimilmente era giunto a Ravenna, dove fissò il suo soggiorno per essere più alla portata di opporsi al torrente, che veniva ad inondare l'Italia. Non si sa, ch'egli conducesse seco rinforzo alcuno di milizie. Quelle poche, ch'egli trovò quì, le compartì nelle Città più forti; e diedesi per quanto si può credere a far di grandi istanze a Giustino Augusto per aver de i soccorsi. Solamente sappiamo da Agnello Ravennate (a), (a) Agnello ch'egli fortifico Cesarea con cignerla di pali: oggidì diciamo Pa- in Vit. Petri lizzare. Era questa Cesarea, secondochè avverti Girolamo Rossi Tom. 2. (b) un Borgo fuori di Ravenna a guisa di Città, posto fra essa Ra-Rer. Italic. (b) Rubeus venna e Classe. Giordano Storico (c) scrive appunto così: Trino Hist. Ra-Urbs ipsa [Ravenna] vocabulo gloriatur, trigeminaque positio-venn. l. 3. ne exultat: idest, prima Ravenna, ultima Classis, media Casa-de Reb.Get. rea. Vennero poscia pacificamente in potere de' Longobardi Vicen- cap. 29. za, Verona, e gli altri Luoghi della Provincia della Venezia, a riserva di Padova e di Monteselice, che guernite di sufficiente presidio si misero alla disesa. Queste fortezze arrestarono i passi di Alboino, e tanto più perchè essendo i suoi scorsi sin sotto Mantova, trovarono che anche quella Città s'era accinta a far testa. Pertanto determinò di non procedere più oltre, e di prendere il quartiere del verno in quella Provincia per vedere, se gli riuscisse con bloccare in quel tempo esse Città resistenti, di forzarle alla resa. Racconta il sopracitato Agnello, che Pietro Seniore Arcivescovo di Ravenna Secunda Indictione consecratus est Roma absque jejunio, XVII. Kalendas Octobris. Soggiugne appresso: Eo Anno occupata Venetia a Langobardis est & invasa, absque bello expulsi sunt: forse potiti sunt. Nell' Anno presente l'Indizione Seconda cominciò a correre nel Settembre; e però non più che la Provincia della Venezia conquistarono in quest' Anno i Longobardi, e senza contrasto. Nota in fine Paolo Diacono, che ne' primi Mesi dell' Anno presente cadde tanta neve nelle pianure d'Italia, quanta ne suol venire ne' più alti luoghi dell'Alpi, e che ciò non ostante s'ebbe poi tanta abbondanza di raccolto, che non v'era memoria d'altra simile.

0000

.....

:::

77.7

. . . . .

3 60

:61

. 212 ..

. 113 00

ieto

tra, i

Jie :

111 5

1 277 /

Till!

: 35.1

:10

Ila.I

:G:83

. 1/1.

210 G

41 745

: (::::

: M

. . . . . .

11111

....

id. Fin

ty in:

Anno di Cristo di XIX. Indizione II. di Giovanni III. Papa 10. di Giustino II. Imperadore 5. di Alboino Re 1.

L'Anno III. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

PPARTIENE all' Anno presente un' Iscrizione scoperta in Capua nel dì 5. di Novembre dell' Anno 1689. nel giardino de' Padri di San Pietro d'Alcantara del Monistero di San Bonaventura.

HIC REQUIESCIT IN SOMNO PACIS
IVSTINA ABBATISSA FUNDATRIX
SANCTI LOCI HUIUS QUÆ VIXIT
PLUS MINUS ANNOS LXXXV. DEPOSITA
SVB DIE KALENDARUM NOVEMBRIUM
IMP. D. N. N. IUSTINO P. P. AUG.
ANN.III. P.C. EIUSDEM INDICTIONE TERTIA.

NEL Settembre di quest' Anno cominciò a correre l'Indizione III. e per conseguenza nel Novembre susseguente su posta questa Ilcrizione. Ora dicendosi ivi, che quest'Anno è il Terzo dopo il Consolato di Giustino Augusto, necessariamente il Consolato stesso secondo l'uso de gli antichi s' ha da mettere nell' Anno 566. come immaginò il Cardinal Baronio, e non già nell' Anno 567, come pretese il Padre Pagi. Di quì ancora impariamo, come già s'erano introdotti in Italia i Monisteri delle sacre Vergini, e che aveano le loro Badesse sotto la Regola di San Benedetto. Di questo Monistero non ebbe notizia il Padre Mabillone. Venendo ora a i fatti d'Italia, dico con dispiacere, che non abbiamo un filo sicuro per ben distinguere i tempi dell'imperio de i Longobardi in Italia, perchè Paolo Diacono nè pur egli l'ebbe, & a lui parimente mancarono molte notizie di questi tempi. Tuttavia benchè il Sigonio differisca fino all'Anno presente la conquista della Provincia Veneta, a me nulladimeno è sembrato più probabile per le ragioni addotte, che s'abbia essa riferire all' Anno precedente. Nel presente attese a mio credere il barbaro Re a tor di mezzo l'impedimento a i suoi passi di Mantova. Non ne parla il suddetto Storico; ma andando innanzi scorgeremo, che quella Città venne in suo potere, e verisimilmente in quest

Anno, al contrario di Cremona, che si sostenne. Trento ancora Era Volg. colla sua Provincia o in questo, o nel precedente, si sottomise all' Anno 569. armi de'Longobardi, e la stessa disavventura provarono le Città di Brescia e di Bergamo, senza apparire, se la forza dell'armi, o il solo timore le inducesse ad aprire le porte. Altrettanto è da dire di Milano. Sappiamo solamente di certo, attestandolo Paolo Diacono (a), che Alboino entrò in questa Città [già rimessa in [a] Paulus piedi per cura di Narsete] nel di 3. di Settembre, Indictione ingre- Diaconus de Gest. diente Tertia, e per conseguente nel presente Anno 569. in cui Langobard. nel di primo di esso Mese cominciava a correre l'Indizione Terza. 1.2. c. 25. Dal conquisto di questa nobil Città vo io conghietturando, che Paolo Diacono cominciasse a numerar gli anni del Regno di Alboino. Ora Onorato Arcivescovo di essa Città, o prima che v'entrassero i Longobardi, o dappoiche vi furono entrati, se ne suggia Genova. Non c'è sufficiente autorità per credere, ch' egli dopo aver consigliata la resa della Città, oppresso dal dolore di vederla saccheggiata contro i patti, se ne partisse, come ha creduto taluno. Landolfo Seniore (b) Storico Milanese del Secolo Undecimo, descrive (b) Landulquesto saccheggio con tanti anacronismi e spropositi, che nè pur phus Senior nella sostanza merita fede. Questa disgrazia di Milano, se sosse Tom. 4. vera, l'avrebbe saputa e notata Paolo Diacono, tanto più antico Rer. Italic. di Landolfo. Quando poi si ammetta ciò, che gli antichi Cataloghi de gli Arcivescovi di Milano, pubblicati da i Padri Papebrochio, e Mabillone, e da me nella Seconda Parte del Tomo Primo Rerum Italicarum, scrivono di esso Onorato, cioè che egli solamente due Anni governasse la Chiesa Milanese: converrà dire, che egli poco dopo la sua andata a Genova mancasse di vita, come offervo il Sassi Bibliotecario dell'Ambrosiana (c). Quello poi, che (c) Sexius spezialmente è degno d'osservazione, e risulta da una Lettera di in Notis ad Sigonium San Gregorio Magno (d), scritta a Costanzo Arcivescovo parimen- de Regno te di Milano, si è, che Lorenzo juniore su eletto Successore di Ono- Italia. rato in Genova dal Clero e da molti Nobili e Cittadini Milanesi, i M.1.4. Equali per timore de Barbari s'erano colà ritirati, come lo stesso pist. 2. Edi-ction. Bene-San Gregorio attesta in un'altra Lettera (e). Dall'antica tradizio-dictin. ne de' Milanesi si ha, che in Milano da gli Scismatici sosse eletto (e) Id. l. 3. nello stesso tempo Arcivescovo un Frontone, intorno al quale abbiamo un favoloso racconto del suddetto Landolso, Storico di quella Città. Ma Lorenzo legittimo Pastore, a fine d'essere approvato dal Papa, fu obbligato ad inviare a Roma una Carta di afficurazione, in cui accettava il Concilio Quinto Generale, e condennava i

ERA Volg. tre Capitoli. Questa Carta su sottoscritta da i più Nobili fra i Ro-Anno 569. mani, inter quos ego quoque (aggiugne il santo Pontefice) tunc Urbanam Praturam (Prafecturam ha un altro testo) gerens, pariter subscripsi: importante notizia, che comincia a farci conoscere questo insigne Pontefice, da cui tanto splendore s'accrebbe dipoi alla santa Chiesa Romana, e che circa questi tempi in abito secolare

esercitava la Pretura, o Prefettura di Roma. DAPPOICHE' Alboino su divenuto Padron di Milano, le soldatesche Longobarde si stesero per tutta la Liguria, e la ridussero quasi tutta alla loro ubbidienza. Secondo l'uso di questi tempi diverso da quel de'Romani, questa Provincia portava il nome di Liguria, ed abbracciava allora Milano, Pavia, Novara, Vercelli, quello, che oggidì chiamiamo Monferrato, il Piemonte, e tutta la riviera di Genova. Ed appunto abbiamo da Paolo Diacono, che le Città maritime, come Genova, Albenga, Savona (se pur questa è delle antiche Città), Monaco, ed altre per allora tennero faldo contra l'empito de' Longobardi. Ma sopra tutto la Città di Ticino, o sia di Pavia, si per le buone sue sortificazioni, come pel numeroso presidio Romano, e pel coraggio de' Cittadini, si mostrò alienissima dall'accettare il giogo de'Longobardi. Però Alboino, a cui sopra ogni altra cosa premeva il conquisto di quella Città, ne intraprese l'assedio, portandosi con parte dell'esercito dal lato Occidentale, dove è ora il Monistero di San Salvatore. L'altra parte passò a saccheggiar vari paesi, con penetrare anche di là dall' Apennino verlo il Genovelato, ma senza poter mettere piede in quelle Città, siccome abbiam detto. A queste calamità della Liguria nel presente Anno s'aggiunse una terribil carestia, succeduta all' abbondanza dell'Anno precedente. Intanto non resta memoria, che Giustino Imperadore, Principe riuscito alla pruova troppo debole per sostenere il peso d'un grande Imperio, soccorresse al bisogno dell'oppressa Italia. Abbiamo bensì da Menandro Protettore [a] Histor. [a] una notizia, che non si dee ommettere. Cioè ch'esso Augusto circa il fine del quarto Anno del suo Imperio ( e però nel presente Anno, perchè il quarto ebbe principio nel dì 14. di Novembre dell' Anno precedente) ne' primi giorni d'Agosto, invid un' Ambasciata a i Turchi, che una volta erano chiamati Saci. Era allora Principe di quella Nazione Disabolo, portante anch'egli il titolo di Cagano, titolo parimenti usato, siccome dicemmo, dal Principe de gli Avari, con intendersi perciò, che questo era nome non proprio,

Byzantin. Tom. I. pag. 151.

> ma di Dignità. Ora i Turchi si contavano anch' essi fra le Nazioni della

.:]

. . . . . .

16:2

: .1

, and the

1115

:12 f

, cat

mer

.....

. 773

mar!

\*3 \* "

13:0

T- (

1, 00

5.15

À

1.30

TEC:

) Pai

\*\*\*

\* 419

7: 35

1. --

1. .

....

1 ...

IS F

11

100

To

della Tartaria. Hunni, quos Turcos nuncupamus, dice Teofane [a], ERA Volg. all'Anno 571. Plinio [b], se pure non è guasta ne' suoi testi quella Anno 569. lezione, mostra, che anche a'suoi d'erano conosciuti i Turchi. E in Chrono. v'ha taluno, che sospetta, avere infino Erodoto avuta notizia di graphia. questo Popolo. Comunque sia, certo è, che nel Secolo, di cui ora [b] Plinius trattiamo, era esso celebre nella Tartaria, e per testimonianza di Menandro, potentissimo. E ciò vien confermato da Evagrio [c], [c] Evagr. là dove scrive, che gli Unni Avari, non potendo resistere alla pos- 2.5. c. 1. 6 sanza e fierezza de' Turchi lor confinanti, surono obbligati a mutar paese; e pure parla di quegli stessi Avari, che abbiam già veduti divenir padroni del Sirmio, della Dacia, e della Pannonia, con giugnere dipoi a tanta possanza, che secero tremar l'Italia tutta. siccome vedremo. Ho voluto sar menzione dell'antichità e della forza e Nazion de' Turchi, perchè costoro in fine son quegli stessi, che dopo il Mille fondarono nell' Asia, e poscia dilatarono per l'Europa, e per l'Affrica quella sterminata Monarchia, nemica del nome Cristiano, che da tanti Secoli si sostiene in piedi, ma pareva, che ne gli anni addierro si andasse accostando, secondo l'uso delle umane cose, alla sua rovina: e pure non è così.

Anno di Cristo di Indizione III.

di Giovanni III.- Papa ii.

di Giustino II. Imperadore 6.

di Alboino Re 2.

L'Anno IV. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

CEGUITO' in quest' Anno il Re Alboino ad assediare la Città di Pavia. Intanto la maggior parte de' suoi si stese a conquistar quanto paese potè, e a saccheggiar quanto loro veniva alle mani. In questi tempi, se non prima, s' impadronirono essi della maggior parte dell'Emilia, cioè di Tortona, Piacenza, Parma, Reggio, Modena. S'avanzarono questi Barbari per la Toscana; presero Spoleti, e tutta, o quasi tutta l'Umbria, e forse alcuna delle Città oggidi costituenti la Marca d'Ancona [d]. Roma con alcune Città [d] Paulus circonvicine si conservo all'ubbidienza dell'Imperadore; e Longi- Diaconus de Gest. no Esarco disese anch'egli Ravenna con alcune o con tutte le Cit- Langubard. à della Flaminia. Tanto avanzamento dell'armi Longobardiche 1.2.6.26. viene attribuito da Paolo Diacono, all' aver que' barbari trovata "Italia in una fomma debolezza a cagion della Peste precedente, Tomo III. Ppp

(b) Du-

Chesne

Scriptor.

Tom. I.

pag. 874.

Era Volg. che avea spogliato di tanti abitatori le Città e campagne, e dell' orribil Carestia, che tuttavia si facea sentire per tutta l'Italia. Perciò non v'era chi potesse resistere, massimamente contra sì gran moltitudine di Barbari; e tanto più perchè da Costantinopoli non veniva soccorso alcuno. Mancò di vita circa questi tempi, per quanto crede il Cardinal Baronio nell' Anno antecedente, come è più probabile, Paolino I. Arcivescovo di Aquileia, cioè quegli, che cominciò lo Scisma della sua Chiesa, e de' Vescovi suoi Suffraganei, contro la Sede Apostolica, opponendosi al sentimento della Chiesa universale, coll'impugnare i Decreti del Concilio quinto Generale. Egli è chiamato Patriarca da Paolo Diacono; ma non sappiam di certo, ch'egli fosse il primo ad arrogarsi questo titolo grandioso. Certo fi truova da i suoi Successori usato un tal distintivo da gli altri Arcivescovi d' Occidente. Ed è ben vero, che siccome osser-(a) Cassiod. vammo nell' Anno 532. (a) Atalarico Re de i Goti col nome di Pa-1.9. Epist. 15 triarchi disegnò i Metropolitani, e si trovava dato questo titolo anche ad altri Arcivescovi; ciò non ostante è sembrato ad alcuni, (b) che gli Arcivescovi Aquileiensi Scismatici assumessero ambiziosa-Rev. Franc. mente questo Titolo, per mostrare un' indipendenza da' Romani Pontefici: Titolo continuato dipoi per connivenza anche ne'Succesfori Cattolici, e non solo ne' Vescovi d' Aquileia oggidì abitanti in Udine, ma in quelli ancora di Grado, che furono una sezione della Chiesa Aquileiense, la Dignità de'quali ultimi su poi nel Secolo Decimoquinto trasferita ne' Vescovi di Venezia. Ma intorno a (c) De Ru- questa disputa è da vedere quanto ha scritto il Padre de Rubeis (c) Monum. dell' Ordine de' Predicatori. Ed ancor qu' può parere, che il Car-Ecclesia A- dinal Baronio suor di tempo faccia da interprete de i giudizi di Dio, quasiche Dio in vendetta di questi Scismatici [ parla di Aquileia, e di Milano] chiamasse in Italia la gente siera de Longobardi, e consumasse e divorasse le loro Diocesi colle spade di que' Barbari crudeli, quando all'incontro Roma restò intatta dal suror di costoro. Ma per disgrazia tutto il contrario avvenne. Non si sa, che i Vescovi e Popoli Scismatici patissero tante calamità, quante ne immagina il Padre de gli Annali Ecclesiastici. Anzi siccome osservò il (d) Noris Cardinal Noris (d), più orgogliosi divennero da lì innanzi, e si de Synodo 5 fortificarono maggiormente nel loro Scisma i Vescovi prevaricatori, fottoposti al dominio Longobardico, perchè non più temevano

Differtat. 6.9. 5.3.

> del braccio secolare di chi comandava in Roma. E per lo contrario furono messi a sacco tanti altri paesi d'Italia, e dissatte tante Città, che erano ubbidientissime al Romano Pontefice. Nè su già pre-

Rom

[13]

1. h. v

100

in St

- APT 1 -

\*\*\* 2:

L'A

:211Te

1650 1

carro. · 'tli

1.0 ..

:50.15

: For

:010

10230

111112

tarai

\* 475

aa I

Lagri

Wille

10 mg

d. . .

3000 707771 sa Roma da i Longobardi, pure patì anch' essa innumerabili insul- ERA Volg. tie danni da que' Barbari, come abbiamo da San Gregorio Magno, Anno 570. e da altre memorie di questi tempi. Oltre di che lo stesso Baronio (a) riconosce gl'Imperadori d'Oriente, allora padroni di Roma, (a) Baron. quibusvis Barbaris adversus Romanos truciores. Or veggasi, come Annal. Ecc. ben cammini il volere con tanta facilità entrare ne'Gabinetti di Dio. segu. 571. Abbiamo poi da Agnello Ravennate (b), che nell'Anno V. di Giu- (b) Agnell. stino Secondo principalmente spettante all' Anno presente, su spa- in Vita Peventosamente afflitta l'Italia tutta dalla Pestilenza de'buoi. Il che Tom.2, Rer. vien confermato da Mario Aventicense (c), con aggiugnere, che stalic. (c) Marius perì anche una gran quantità di persone per disenterie e vaiuoli. Aventicens.

inChronico.

Anno di Cristo di Indizione iv.

di Giovanni III. Papa 12.

di GIUSTINO II. Imperadore 7.

di Alboino Re 3.

L'Anno V. dopo il Consolato di GIUSTINO AUGUSTO.

ONTINUO' ancora nell' Anno presente il Re Alboino l'asse-dio di Pavia. Potrebbe poi essere, che circa questi tempi feguisse ciò, che narra il suddetto Agnello (d) con dire, che dopo (d) Agnell. avere i Longobardi fatte delle scorrerie in Toscana fino a Roma, diedero alle fiamme Pietra Pertusa, fortezza inespugnabile in questi tempi, e nominata più volte da Procopio. Era situata questa presso il Fiume Metauro di sotto da Urbino sopra un sasso scosceso. Aggiugne il medesimo Autore, che impadronitisi i Barbari anche del Foro di Cornelio, Città della Flaminia, la fortificarono a tutto lor potere. Questa dal Castello ivi sabbricato, che per testimonianza di Paolo Diacono fu appellato Imola, prese poi il nome, che ha tuttavia. Ma se è così, par ben difficile a credere, che i Longobardi si lasciassero addietro la Città di Bologna senza impadronirsene. Alcuni Scrittori moderni rapportano la suddetta edificazion d'Imola a i tempi di Clefo successor di Alboino, ma nè pur essi hanno pruove sicure di questo tempo. Non è improbabile [ e pare che Leone Ostiense ce lo additi ] che circa questi medesimi tempi i Longobardi, conquistato Benevento colla maggior parte di quel, che ora si chiama Regno di Napoli, quivi fondassero l'insigne e vasto Ducato di Benevento, con esserne creato primo Duca Zottone. Questa opinione piacque a Scipione Ammirato, e su in-Ppp 2

[a] Peregri-

nius in Dif-

Sertat. de

cat. Bene-

ventani.

ERA Volg. sinuata dal Padre Antonio Caracciolo, fondandola eglino sull'aver detto Paolo Diacono, che questo Zottone tenne quel Ducato per lo spazio di vent'anni, combinando poi tal asserzione colla Cronologia de susseguenti Duchi. Nondimeno il vero è, che nè pure Paolo Diacono ben conobbe il principio del Ducato Beneventano. E però tanto meno è a noi permesso di scoprirlo con certezza, mancandoci tante Storie ed aiuti, che pure restavano a' tempi di Paolo. Che se Camillo Pellegrino [a] credette, e volle sar credere. che i Longobardi, venuti in aiuto di Narsete contra de' Goti, avesorigin. Dusero piantate le fondamenta di questo Ducato, a me non sembra degna una tal opinione di quel cospicuo Letterato, sì occhiuto in tant'altri punti di Storia, quale egli su. Si sa, che Narsete cacciò tosto suori d'Italia gli ausiliari Longobardi, perchè troppo maneschi e rapaci. Godeva in questi tempi una tollerabil pace l'Imperio d' Oriente, benchè governato da Giustino, Principe di poca levatura, e che fembra aver troppo negligentate le cose d'Italia. Per poca avvertenza di lui, o de' Ministri suoi, come s'ha da Evagrio [b] Evagr. [b], e da Teofilatto [c] Istorici, si ruppe la Pace sra i Grecie i [c] Theo. Persiani, con inforgere una guerra funestissima, la quale per venti anni durò, e riuscì un seminario di calamità per le Provincie poste fra i due avversari Imperi.

philaetus lib. 3. 6.8.

Diuconus

1. 2. 6. 27.

de Geft.

Anno di Cristo di Indizione v. di Giovanni III. Papa 13. di Giustino II. Imperadore 8. di Alboino Re 4.

L'Anno VI. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

'ASSEDIATA Città di Pavia si sosteneva tuttavia contro il furore de' Longobardi; ma potrebbe essere, ch'ella si rendesse a i medesimi verso il fine del presente Anno, perchè ignoriamo il tempo, in cui su dato principio a quell'assedio. Paolo Diaco-[d] Paulus no [d] attesta, che esso durò per tre Anni, ed alquanti Mesi. Se nel Settembre dell' Anno 569. avessero cominciato i Longobardi a Langebard. strignerla, verisimil sarebbe la sua caduta nel cadere di quest'Anno. Sia ad altri lecito il differirla a i primi Mesi del seguente. Abbiamo dunque dal suddetto Paolo, che quella Città dopo sì lunga ed ostinata difesa, finalmente per mancanza di viveri aprì le porte ad Alboino. Nel voler egli entrare per la Porta Orientale di San

Gio-

JUV2

r-#10

1,2016

:: no

:,AO.

11; 60

Mila (

Mario.

na ter

Garier

20, 2

DOMES I ine for

to Fy

[1001]

:'dim :5R

ing'

.ludde

7,0,

Giovanni, fotto d'essa gli cadde il cavallo; nè questo si voleva riz- ERA Volzi zare, per quanto il Re adoperasse gli sproni, e il suo Cavallerizzo Anno 572. colla frusta lo percotesse. Allora uno de' suoi Ufiziali, persona timorata di Dio, gli disse: Ab Signore, vi sovvenga, che giuramento abbiate fatto. Guastatelo, ed entrerete nella Città. Questo povero Popolo è Popolo Cristiano. Il giuramento dianzi fatto da Alboino in collera, era di mettere a fil di spada tutti i Pavesi, perchè non s'erano in tanto tempo voluti mai rendere. Ritrattollo Alboino, ben conoscendo, che all'adempimento d'esso non era tenuto; ed allora balzando tosto in piedi da sè il destriero, entrò il Re nella Città, senza far male ad alcuno, e andò a stanziare nel Palazzo già fabbricato dal Re Teoderico. Tornato intanto il cuore in corpo ai Cittadini, concorsero tutti a ringraziarlo, e a riconoscerlo per loro Principe. Ancor qu'i merita d'essere osservata la clemenza d'Alboino, tuttochè barbaro. Se si avesse a prestar fede a Mario Aventicense [a], poco avrebbe goduto il Re Alboino della [a] Marius sua terrena felicità, scrivendo egli, che nell'Anno presente, cor-Aventicens. rendo l'Indizione quinta, seguì la sua morte. Anche l'Abbate Biclariense [b] sembra del medesimo parere. Ma il Cardinal Baro-[b] Abbas nio, anticipando ancora questo tempo, sa terminare la vita di Al-Biclariensis boino nell'Anno precedente 571. fondandosi sulle parole di Paolo, che scrive, essere durato il Regno d'Alboino per tre Anni, e sei Mesi, e deducendo questi tre Anni e mesi sei dall'ingresso de' Longobardi in Italia, cioè dall' Anno 568. Perchè noi tutti ci troviamo qu'i nel buio, ed in ogni sentenza occorrono delle difficultà; però è permesso a ciascuno di seguitar l'opinione, che gli sembra più verisimile. Quanto a me rapporterò all' Anno seguente la morte d'esso Re, che certo non può essere accaduta nell' Anno 571. come si figurò il Baronio, quantunque paia assistere alla di lui opinione il suddetto Mario, che posticipa d'un Anno altri avvenimenti d' allora, e sia per lui Agnello Ravennate, le cui parole riferirò fra poco.



Anno di Cristo dixxiii. Indizione vi. di GIOVANNI III. Papa 14. di GIUSTINO II. Imperadore 9.

1.3

10 mg . ...

1-03

10-1

\*\*\*\* \*

2 PP

----

1127)

12 TA

213 00

Lorg

Qu

: crea

1000

(Sepon

1000

\*\*\*\*

10250 4

1 122 1

2-6000

1 00 fu

mart je i

17705

120.

: Casa. C

172 55.

1 \*\*\*

....[]

Char

**院院**.

di CLEFO Re I.

L'Anno VII. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

ERA Volg. ANNO 573.

Crit. Baron.

METTE il Cardinal Baronio nell'Anno precedente la morte di Papa Giovanni III. per avere anticipato di un Anno le di Papa Giovanni III. per avere anticipato di un Anno la [a] Pagius sua creazione. Pretende il Padre Pagi [a], a cui tengo dietro anch' io, ch'egli compiesse la carriera del suo Pontificato, e della sua vita nell'Anno presente a di 13. di Luglio. Dopo la di lui morte restò vacante gran tempo la Cattedra di San Pietro, nè in quest' Anno su eletto altro Papa; o se su eletto, non venne consecrato: segno, che Roma dovea trovarsi in grandi angustie e consussoni a cagione de' Longobardi, i quali infestavano i suoi contorni, ed arrivavano talvolta fino alle porte d'essa Città. Ma troppo scarse son pervenute a noi le notizie de gli avvenimenti funesti di questi tempi. Paolo Diacono ne seppe poco anch'egli, e pure non abbiam te non lui, che ci abbia conservata qualche memoria d'allora, ma senza distinguere gli Anni, di maniera che per istabilire il tempo preciso di que' pochi fatti, che restano, bisogna camminare a tentone. Ora dico, che verisimilmente nell'Anno presente, o pure nel susseguente succedette la morte del Re Alboino. Non abbiamo altro lume per assegnar questo tempo, se non le poche parole di Paolo Diacono, che scrive aver egli regnato in Italia tre Anni, e sei Mesi. Dopo aver noi veduto, ch'egli solamente nel Settembre dell' Anno 569. entrò in Milano, e spese tre Anni e qualche Mese, per ridurre alla sua ubbidienza Pavia, non resta luogo a credere, ch'egli fosse levato di vita nell'Anno 571. come s'avvisò di dire il Cardinal Baronio, perchè sarebbe morto prima d'aver presa Pavia. Disficilmente ancora per la medesima ragione si può sissar la sua morte nell'Anno 572. Mario Aventicense, e l'Abbate Biclariense, citati dal Padre Pagi per tale opinione, han troppo slogate l'ossa in questi tempi. Di Mario lo confessa lo stesso Pagi. E il Biclariense mettendo la morte di Cunimondo Re de i Gepidi un Anno prima della morte del Re Alboino, fa conoscere, quanto poco sia da sidarsi di lui ne' satti de' Longobardi. Il Sigonio poi la rapporta all' Anno 574. e concorre nel medesimo parere il Padre Pagi, con al-

legare Ermanno Contratto [a], e Sigeberto [b], che appunto ne Era Volg. parlano a quell' Anno. Anzi dice egli, che niuno meglio d'esso Anno 573. Ermanno ha inteso quello, che volle dir Paolo Diacono, notando [a]Hermanall' Anno 571. la resa di Pavia, ed aggiugnendo, che Alboino Se- Gus in dem ibi Regni statuens tres annos & sex menses in Italia regnavit. Chronico. [b] Sigeber-Ma questo non può sussistere, cioè che dalla presa di Pavia comin- tus in Chrociasse l'Epoca del Regno d'Alboino, essendo per le cose dette chia-nico. ro che non potè quella Città venire alle mani de' Longobardi nell' Anno 571. e su tal supposto sarebbe morto Alboino nell'Anno 575. o nel 576. Ermanno ci dà anche la morte di Sigeberto Re de' Franchi in esso Anno 574. e pure il Padre Pagi, e la corrente de' Letterati il fa morto nell' Anno 57 5. Quanto allo Storico Sigeberto, a cui dà tanta autorità il Padre Pagi, che vuole s'abbiano a correggere gli errori di Paolo Diacono con quanto lasciò scritto esso Sigeberto, strana è questa pretensione. Nè Sigeberto nè Ermanno Contratto ebbero davanti a gli occhi in iscrivendo de'Longobardi, se non l' unico Paolo Diacono. E di sopra all' Anno 551. vedemmo rapportata con solenne errore da esso Sigeberto la morte di Audoino Re de' Longobardi all' Anno 543.

QUANTO a me dunque crederei più probabile (come ancora lo credette il Padre Bacchini ) che seguisse la morte violenta del Re Alboino nell' Anno presente 573. Essendo in questi tempi Milano Metropolie Capo della Liguria, da che riuscì ad Alboino di entrarne in possesso, verisimilmente su egli allora acclamato Re. E contando dal di 4. di Settembre dell' Anno 569. in cui succedette la presa di Milano, tre Anni e sei Mesi, ch'egli regnò, viene a cader la sua morte nell'Anno presente 573. correndo tuttavia l'Anno Ouarto del suo Regno. Agnello Ravennate [c] scrive, che Al-[c] Agnell. boino su levato dal Mondo imperante Justino II. Anno VI. jussu u- in Vit. Petri

xoris sua Rosmunda, IV. Kalendas Julias. Secondo i conti nostri Tom.2. Rer. l' Anno Sesto di Giustino II. Imperadore correva nell'Anno 571. Pe- Italic. rò a tenore delle ragioni addotte non si può abbracciare la di lui opinione. Probabilmente quel testo è scorretto, e in vece di Anno VI. Agnello avrà scritto Anno VIII. Notissima è la cagione, e la maniera della morte di Alboino; tuttavia il corso della Storia richiede, che ancor io ne faccia menzione. [d] Trovavasi questo Re [d] Paulus vittorioso in Verona, dove un giorno sece un solenne banchetto a Diaconus de Gest. i suoi Ufiziali. Aveva egli fatto legare in oro il cranio del nimico Langibard.

Cunimondo Re de' Gepidi, da lui ucciso in battaglia, e in quello lib. 2. c. 28. beveva: barbarica galanteria ed invenzione, di cui è buon testi-

monio

ERA Volg. monio Paolo Diacono, che giura d'aver veduto il medefimo teschio. Anno 573. mostratogli dal Re Ratchis. Riscaldato il Re barbaro dal vino, bestialmente invitò Rosmonda sua Moglie a bere allegramente in quella funesta tazza, perchè berebbe in compagnia di suo Padre. Era ella, siccome altrove dicemmo, Figliuola del medesimo estinto Re Cunimondo. Fu questa una stoccata al cuore della misera Principessa, laonde inviperita cominciò tosto a macchinarne la vendetta; e comunicato il suo pensiero ad Elmigiso, Scudiere e Fratello di latte d'Alboino, fu configliata ad adoperar Perideo; uomo di gran forza, per levar di vita il Marito. Ma non bastando le parole ad indurre Perideo a tentare un tal misfatto, la Regina prese un altro spediente. Sapeva ella, qual amicizia passasse fra una sua Cameriera, e Perideo; però concertò con essa di prendere segretamente il di lei luogo, allorchè Perideo venisse a giacere con lei. Credendosi Perideo d'essersi trovato colla solita Amica, restò ben forpreso, quando la Regina gli si scoprì qual'era, con soggiugnere, che dopo un tal delitto, altro non rellava, se non che o egli ammazzasse Alboino, o Alboino avvisato del fatto, levasse lui di vita. Elesse Perideo il primo partito. Or mentre Alboino nel dì 28. di Giugno era dopo il pranzo ito a dormire, Rosmonda, levate prima l'armi dalla camera, e legata ben bene la spada del Marito, acciocche non potesse ne adoperarla ne sguainarla, e chiuse l' altre porte, affinche non si sentisse il rumore: introdusse Perideo nella stanza. Al primo colpo svegliatosi Alboino, corse alla spada; ma ritrovandola sequestrata, prese uno scabello, e sece quanta difesa potè; ma in fine alle tante serite stramazzò privo di vita. Divolgatasi la di lui morte, infiniti surono i lamenti e i pianti de' Longobardi, veggendosi tolto un sì bellicoso Principe, universalmente amato, e riverito dalla sua Nazione. Fu data sepoltura al suo corpo, e racconta Paolo Diacono, che a'suoi dì, cioè circa l' Anno 770. Gifelberto Duca di Verona, fatto aprir quell'avello, ne estrasse la spada, e gli ornamenti Regali, con andarsi poi vanamente vantando d'aver veduto il Re Alboino.

IN ricompensa di così nera azione Rosmonda prese per marito Elmigilo, e tentò anche di farlo Re. Ma insospettiti, o pur chiariti i Longobardi, che dalla mano loro fosse venuto l'assassinio d'Alboino, non solamente si opposero all'innalzamento di costui, ma ancora pensavano di levargli la vita. Allora Rosmonda segretamente mandò a Ravenna a pregare l'Esarco Longino, che le invialse una barca con uomini sedeli; il che egli puntualmente esegui.

ella

- 221 8 ".. 18

3. M

20.00

: tlor!

E19110 .

2. N

ronda tello d

p. A

gruta

10.2 .

יין נייטון Linitos

iostro G

100 col

iti bei

Telion

terado

ade. R

Rave

210 G

2.2000

alto.

tavenr

1/3.

men

2102 11

an de

. Diaco

5 pre

:12 00

7

In essa dunque di notte nel Mese d'Agosto entrata Rosmonda, se ne ERA Volg. fuggi a Ravenna, conducendo feco il nuovo marito Elmigifo, e tut- Anno 573. to il tesoro de i Re Longobardi. Furono essi ben accolti da Longino. Ma non andò molto, che l'astuto Greco invaghitosi di Rosmonda, giovane avvenente, e più delle sue ricchezze, cominciò ad esortarla di voler prendere lui per Marito, con liberarsi da Elmigifo, dandole ad intendere, che così diverrebbe Regina d'Italia. Non isparse in vano le sue parole. Aspettò l'ambiziosa Rosmonda, che Elmigiso un d'i stato al bagno, ne uscisse, e sotto pretesto di ristorarlo gli porse una tazza di vino, ma vino avvelenato. Appena ne ebbe egli tracannata la metà, che s'avvide d'aver bevuta la morte. Però sfoderata la spada, e messale la punta alla gola, l'obbligò anch' essa a bere il resto: con che amendue caddero morti. E'da maravigliarsi, come Gregorio Turonense [a], [a] Gregor. Scrittore di questi tempi, e poco sa eletto Vescovo, scriva, che Turonensis Rosmonda facesse morir di veleno il Re Marito, e che fuggendo lessa con un suo famiglio, amendue surono presi ed uccisi. Merita iquì ben più fede Paolo Diacono, che si servi delle Storie di Secondo Vescovo di Trento. Longino inviò poscia a Costantinopoli all'Imperadore il tesoro de'Longobardi, insieme con Albsuinda Figliuola del Re Alboino, che Rosmonda sua Madre avea menata con seco a Ravenna. Ne ebbe non poco piacere l'Imperadore, e per attestato d'Agnello [b] accrebbe all' Esarco l'autorità e i salarj. Paolo [b] Agnell. Diacono scrive, che quelle ricchezze furono mandate a Tiberio Au- in Vit. Petri gusto. Ma l'ordine de i tempi richiede, che sossero inviate all' Im- Tom. 2. peradore Giustino; e così in fatti lasciò scritto il suddetto Agnello Rer. Italic. Ravennate, che pochi anni dopo la morte di Paolo Diacono compilò le Vite de gli Arcivescovi di Ravenna, e che in questo fatto parla folo di Elmigiso, e nulla dice di Perideo. Raunaronsi poi probabilmente nel Mese d'Agosto i principali capi della Nazion Longobarda in Pavia, e quivi elessero per loro Re Clefo, o sia Clefone, uno de' più nobili fra loro. Non si sa, ch' egli sosse coronato. Paolo Diacono [c] scrive, che nella funzione di creare i Re Longobar- [c] Paulus di si presentava un'asta al Re nuovo, ma senza sar parola di Coro-Diaconus na o di Diadema. Questo Re ebbe per Moglie Massana, e a riserva delle sue crudeltà accennate in due parole dal suddetto Storico, niun'altra impresa di lui è giunta a nostra notizia.

Anno di Cristo dixxiv. Indizione vii.

di BENEDETTO I. Papa I.

di GIUSTINO II. Imperadore 10.

di TIBERIO Costantino Cesare I.

di CLEFO Re 2.

L'Anno VIII. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

ERA Volg. Anno 574.

Bibliothec. in Benedi-Elo I.

Opo essere stato per dieci Mesi e tre giorni vacante il Pontificato Romano, per quanto ne scrive Anastasio Biblioteca-[a] Anastas. rio [a], su finalmente consecrato Papa Benedetto I. di questo nome, cognominato da i Greci Bonoso. Crede il Padre Pagi, che ciò seguisse nel dì 3. di Giugno. Dal Cardinal Baronio è riferito all' Anno precedente l'ingresso di questo Papa nella Sedia di San Pietro. Ad altro poi non si può attribuire sì gran dilazione in dare a Roma un nuovo Pontefice, se non alle fiere turbolenze di questi tempi per l'invasione de' Longobardi, e all'abuso introdotto di non poter con-

drinum.

fecrare il Papa eletto fenza l'approvazione de gl'Imperadori, dimoranti allora in Costantinopoli. In quest' Anno appunto per at-[b] Evagr. testato di Evagrio [b], di Teofane [c], e della Cronica Alessan-1.5. c. 13. drina [d], Giustino Augusto talmente si conturbò all'udire i proin Chronog. gressi de' Persiani, che gli aveano prese le Città di Apamea, e Da-[d] Chroni-ras, che gli diede alquanto volta il cervello. Riavutosi dopo qualche tempo, e trovandosi malconcio di sanità, così persuaso da Sofìa Augusta sua Moglie, volle provvedersi di chi l'aiutasse nel governo. E su questi Tiberio nato nella Tracia, uomo di bellissimo aspetto, di alta statura, ma quel, che più importa, dotato di rare Virtù. Giustino gli diede il titolo di Cesare, e in una maniera (dice Evagrio) che si tirò dietro l'ammirazione d'ognuno. Congregati tutti i Magistrati, e le persone di Corte davanti al Palazzo Imperiale, dove intervenne ancora Giovanni Patriarca col suo Clero, Giustino, dappoiche ebbe vestito Tiberio colla tonaca Cefarea, e col manto di porpora, ad alta voce gli disse: Guarda, Tiberio, di non lasciarti ingannare dalla magnificenza di questa veste, nè dalla pompa delle cose visibili. Io scioccamente incantato da questo splendore, mi son renduto degno dell'ultimo supplicio. Tocca a te a correggere i miei falli, servendoti spezialmente della mansuetudine e benignità nel governo de'Popoli. Poi mostrandogli col dito i Magistrati soggiunse: Guardati dal creder lo1, 2

100

1

J.

1 1 1 1

. ....

1,000

Ten

13 2

1 de

1714

:. Se

1. 18.

----

1 20

.....

1...

.000

10 DE

130

11000

1110

ro, perch' effi m' hanno condotto nello stato, che vedi. Aggiunse Era Volg. altre simili parole, che trassero le lagrime da gli occhi di tutti. Anno 574. Teofane scrive, aver Giustino dati questi documenti a Tiberio, non allorchè il dichiarò Cesare (il che si crede fatto nell' Anno presente) ma si bene allorchè il creò Augusto e Collega nell'Imperio. E forse che Evagrio non è discorde da Teofane. Intanto il Re Clefo regnava sopra i Longobardi. Abbiamo da Paolo Diacono, che costui spezialmente se la prese contro i Romani potenti, cioè contra gli antichi abitatori dell'Italia, sudditi del Romano Imperio, con ucciderne molti, e mandarne molt'altri in esilio suori d'Italia. Non ispiega lo Storico, s'egli esercitasse questa crudeltà solamente verso i Potenti delle Città, che andava conquistando, o pur se anco verso gli altri Nobili delle Città già conquistate da Alboino. Sappiamo da Gregorio Turonense, Storico allora vivente, che i Longobardi entrati in Italia, spezialmente ne' primi sette Anni scorrendola, con ispogliar le Chiese, ed uccidere i Sacerdoti, la ridussero in loro potere. Paolo Diacono [a], che tessendo la Sto-[a] Paulus ria de' Longobardi, chiaramente si protesta d'essersi servito di quel-Diaconus de Gest. la de'Franchi, scritta da esso Turonense, credette, che questa Langobard. crudeltà, e la conquista della maggior parte d' Italia seguissero 1.2. c. 32. nel Settimo Anno dalla venuta d' Alboino in Italia. E ciò notando egli dopo aver narrata la morte del Re Clefo, v' ha alcuno, che si è servito di quel passo di Paolo, per istabilire la Cronologia delle azioni de' Longobardi. Ma per vero dire sono assai chiare le parole di Gregorio Turonense: o pur Paolo non ne intese bene il senso; laonde indarno si può sar qui sondamento, per dare un buon ordine alle azioni de'Longobardi. Possiamo bensì dedurne, che nello spazio de' primi sette Anni riuscisse a i Longobardi di occupare la maggior parte dell' Italia, e che per conseguente stendessero le lor conquiste in quelle contrade ancora, che oggidì formano il Regno di Napoli.

Anno di Cristo plxxv. Indizione viii.

di Benedetto I. Papa 2.

di GIUSTINO II. Imperadore II.

di TIBERIO Costantino Cesare 2.

L'Anno IX. dopo il Consolato di GIUSTINO AUGUSTO.

CECONDOCHE' scrive Paolo Diacono, non più che un Anno e sei Mesi regnò Cleso Re de'Longobardi; e però o sul fine Qqq

. 19

1:26

1,4

11311

1.13

pih

,000,

3,000

Anno

::mar Ho

ard)

1/2

.1010

nice

Z.id

Ith |

1110

121, 1

1,100

rail.

', jett

.anti

chi.

(10 il

""] []

1221

-3 (

1:01

-47

: C:"

-----

Diaconus de Geft.

O sequ.

ERA Volg. del precedente, o pure sul principio del presente è da credere, ch' Anno 575. egli fosse tolto dal Mondo. Principe a noi solamente noto per la (a) Paulus sua crudeltà, e non indegno della morte, che gli toccò. (a) Fu egli uccifo da un suo Paggio o Famiglio, senza che a nostra notizia sia Langobard. giunta la cagione, o la maniera di quest'altro Regicidio. Per dielib. 2. c. 31. ci Anni dipoi restò senza Re il Regno de'Longobardi, non so se perchè discordassero nell'elezione i Primati, ovvero perchè per allora amassero di non avere un Capo, che regolasse il Corpo loro, o pure perchè Autari Figliuolo del Re Clefo paresse loro a cagion della sua età non peranche atto al governo de' Popoli, siccome poi fu creduto da li a dieci Anni. Sappiamo bensi da Paolo Diacono, che in questo decennio la Nazion Longobarda su governata da trentasei Duchi, formando essi una Repubblica, concordemente regolata da tante teste, ma comandando cadaun d'essi, come Sovrano, a quella Città, che gli era stata data in governo, e coll'independenza da gli altri. Zabano fignoreggiava in Pavia, Alboino in Milano, Vallari in Bergamo, Alachiso in Brescia, Evino in Trento, Gisolfo in Cividale di Friuli, e così trenta altri in altre Città. Non si può ben decidere, se i Ducati del Friuli, e di Spolezi fossero allora formati con quell'ampiezza, che certamente ebbero dipoi; nè se fosse per anche nato il Ducato insigne di Benevento. Contuttociò fondatamente si può credere, che si fossero già introdotti alcuni Duchi, i quali comandassero a più d'una Città. Parleremo fra poco di Faroaldo Primo Duca di Spoleti. Per altro in somma consussione era per questi tempi lo stato dell'Italia. Restavano tuttavia in potere dell'Imperadore Ravenna con alcune Città circonvicine; Roma col suo Ducato, che abbracciava altre Città; Padova, Monselice, e Cremona; e nella Liguria Genova con altri Luoghi maritimi. Ritenevano ancora gli Ufiziali Cefarei alcuni Luoghi nell' Alpi Cozzie, come Susa, ed altri siti. Ed è suor di dubbio, che Napoli con altre Città maritime seguitava ad esses fedele all'Imperadore - Possedevano all' incontro i Longobardi le Provincie del Friuli, e della Venezia, la Liguria quasi tutta, la Toscana, e l'Umbria di quà e di là dall'Apennino, e penetravano nella Puglia e Campania. Sicchè la misera Italia era divisa e lacerata in varie parti, e per le offese e disese piena di guai. Atte-(b) Idem sta ancora Paolo Diacono (b), che sotto questi Duchi per la loro ingordigia di roba furono uccifi molti Nobili Romani, cioè Italiani, e che i Popoli furono tassati a pagar ogni anno per tributo la terza parte delle rendite delle lor terre a i Longobardi. Io so, che v'ha

v'ha taluno, a cui per cagion di questo tributo è sembrata ben de- ERA Volg. plorabile la condizion dell'Italia dopo la venuta de' Longobardi. Anno 575. Quasi che non v'abbia de' Popoli anche oggidi in Italia, che computati gli aggravi tutti pagano al Principe loro eguali, anzi più gravi tributi. Oltre di che chi esalta cotanto il governo de' Romani antichi in paragone di questi Barbari, dovrebbe ricordarsi, quanti terreni si contribuissero una volta per sondar le Colonie Romane, e quanto maggior copia parimente di terreni si sia in que'tempi tolta alle Città per premiare i foldati, e a quanti aggravi fossero anche sotto i Romani sottoposti i Popoli. Ora scrivendo Paolo Diacono, che per hos Langobardorum Duces Septimo Anno ab adventu Alboini Italia in maxima parte capta est; e venendo a cadere nell' Anno presente il Settimo dopo la venuta d'Alboino: pare che il comando sovrano d'essi Duchi avesse principio di qu'.

Ho diferito finquì di parlare delle irruzioni fatte da i Longobardi nelle Gallie, perchè Gregorio Turonense, che ce ne conservò le notizie, e da cui le prese anche Paolo Diacono, secondo il suo solito non ne indica gli Anni. Mario Aventicense (a) ne rife- (a) Marius risce una all'Anno 568. cioè a quel medesimo, in cui Alboino entrò sin Chron. colla sua Nazione in Italia: il che difficilmente si può credere. Almen pare, che le medesime succedessero parte sotto Alboino, e parte sotto il Regno di Cleso, vivente ancora Sigeberto Re de'Franchi, il quale nell' Anno presente tolto su dal Mondo. Raccogliesi dunque da esso Turonense [copiato dipoi da Paolo Diacono] che (b) Santo Ospizio, Romito chiuso appresso Nizza di Provenza, (b) Gregor. predisse la venuta de'Longobardi nelle Gallie, e che devasterebbo- Turonensis no sette Città. Giunsero questi Barbari in quelle parti, e veduto il fanto Romito al fenestrino della Torre, dove era chiuso, nè tro- Piaconus vando porta alcuna, falirono sul tetto, e tolte via le tegole, videro il Servo di Dio cinto di catene, e vestito di ciliccio. Il riputarono un malfattore, ed egli per mezzo d'un Interprete interrogato rispose d'esser tale. Allora uno di que' Longobardi ssoderata la spada volle ucciderlo, ma se gl'intirizzì il braccio: dal che intesero, ch'egliera un Santo penitente. Entrarono dunque, non so se questi, o pur altri nelle Gallie (c), e si diedero a saccheggiare (c) Gregor. il paese della Borgogna, che allora si stendeva pel Delfinato e per Turonensis

la Savoia. Arnato Patrizio de' Franchi, cioè ornato della più illustre Dignità, che allora conferissero gl'Imperadori e i Re, accorse contra di costoro con quante sorze potè; ma venuto a battaglia con essi, vi lasciò la vita, e la sua Armata prese la suga. Tanta

. 00

100

.ne l

: 00

, .P

7011

1 c.;

:, d

.fpa

10 C

in

: arti

1994

in its

2-1-4

1300

mint.

101.

: 16:

125120

Era Vols. fu la strage fatta de' Borgognoni in quella infelice giornata, che Anno 575. non si potè ben raccogliere il numero de' morti. Se ne tornarono appresso in Italia i Longobardi tutti carichi di bottino. Era tuttavia vivo il Re Alboino. Vollero poi nell' Anno appresso visitar di nuovo le Gallie, credendo di avere si buon mercato, come era avvenuto la prima volta; e pervennero fin verso la Città d'Ambrun. Ma ebbero all' incontro Eunio sopranominato Mummolo Patrizio, Generale del Re Guntranno, uomo di gran valore, e di rara accortezza militare. Lasciò egli inoltrare i Longobardi per quelle montagne, e fatte tagliar le strade, e baricare i passi, gl'imbrogliò in maniera, che molti ne uccife, e fece gli altri prigioni, a riserva di pochi, che falvatifi colla fuga poterono portarne la nuova in Italia. Come cosa scandalosa osservò il Turonense, che intervennero a questa impresa contra de' Longobardi Salonio Vescovo d' Ambrun, e Segittario Vescovo di Gap, amendue Fratelli guerniti ditutt'armi, e quel che è peggio di lor mano ancora uccifero alcuni di que'Barbari. Furono questi Vescovi condennati dipoi nel Concilio di Lione, e finalmente deposti in quello di Scialon; ma pur troppo servirono d'esempio ad altri Vescovi nell'avvenire per comparir nelle Armate vestiti di celata e di usbergo, e per sar da bravi nelle battaglie senza rispettare i sacri Canoni, da'quali son detestati e puniti somiglianti eccessi.

> VENNE ancor voglia a i Saffoni, già calati in Italia con Alboino, di cercare la lor buona ventura nelle Gallie, ed entrati nella Provenza, si piantarono nel territorio di Riez, e di la facendo scorrerie, mettevano a facco tutte le Ville delle Città circonvicine. Non fu lento a farsene rendere conto il Generale de' Franchi Mummolo, che trovandoli sbandati, ne uccife alcune migliaia, e più ne avrebbe tagliato a pezzi, se non sopragiugneva la notte. La mattina leguente raggruppatisi i restanti Sassoni, si disposero ad un nuovo cimento; ma andando innanzi e indietro de i messi, si venne ad un aggiustamento, per cui essi regalarono Mummolo, rilasciarono tutta la preda co i prigioni, e promifero di tornare all'ubbidienza del Re Sigeberto. Ed in fatti venuti che furono in Italia, raccolfero le lor Mogli e Figliuoli, e se ne ritornarono nella Gallia, e poscia in Sassonia, dove ebbero di male percosse da i Svevi, che s'erano annidati nella patria d'essi Sassoni, nè se ne voleano partire. Voce costante su, che costoro abbandonassero l'Italia, perchè non piacea loro di star sotto i Longobardi, che li trattavano da sudditi. Racconta parimente Marco Aventicense, che dopo

essere stato ucciso il Re Cleso, nel medesimo Anno [e però nel Era Volg. presente ] i Longobardi di nuovo tornarono nella Valle de' Vallesi, Anno 575. presero le Chiuse, e abitarono molti giorni nel celebre Monistero di Agauno. Aggiugne, che vennero ad un conflitto co i Franchi, e quasi tutti rimasero morti sul campo. Ma se in questi Anni era l'Italia immersa nelle miserie per cagione de' Longobardi, non godea già maggior felicità la Gallia stessa. (a) Le guerre civili insor- (a) Gregor. te fra i due Re Chilperico, e Sigeberto, si riaccesero più volte. lib. 4. c. 44. Seguirono battaglie, stragi, saccheggi e incendi, colla desolazion delle campagne, delle Chiese, e de' Monisterj, in guisa che Gregorio Turonense ebbe a chiamar più terribile quella persecuzione, che le sofferte ai tempi di Diocleziano. Sigeberto in fine più potente dell'altro, dopo avergli prese varie Città, era alla vigilia di spogliarlo di tutto, quando da Fredegonda Moglie del Re Chilperico, Donna, a cui nulla costavano le iniquità, surono inviati due animosi Sicarj, che trovata maniera d'essere introdotti all'udienza di esso Re Sigeberto, gli cacciarono ne' fianchi due coltelli avvelenati, de'quali colpi egli fra poco morì. Credesi, che a quest' Anno appartenga il prospero successo dell'armi Cesaree in Oriente contro Cosroe Re di Persia. Costui avendo che fare con Giustino debolissimo Imperadore, sempre più insuperbiva, e saceva de' nuovi acquisti. Ma da che Tiberio su creato Cesare, mutarono faccia gli affari. (b) Sapendo egli usar meglio del danaro, che dianzi si (b) Evagr. gittava in ispese vanissime, mise in piedi una poderosa Armata di lib. 5. c. 14. circa cento cinquanta mila foldati scelti, e ne diede il comando a Giustiniano pronipote di Giustiniano Augusto, e Figliuolo di Germano Patrizio. Questi valorosamente ito a fronte di Cosroe, gli diede di molte busse, il costrinse a ritirarsi in Persia, e nella Persia entrò anch'egli, da dove riportò un ricco bottino, e una gran moltitudine di prigioni. Circa questi tempi ancora, se si vuol credere al Padre Mabillon (c), San Gregorio il Grande, abbando (c) Mabillon (c), San Gregorio il Grande, abbando (c) Mabillon (d) Annal. nato il Secolo, e la Pretura di Roma, abbracciò la vita Monastica Benedictin. nel Monistero Romano di Sant' Andrea sotto la Regola di San Benedetto.

ERA Volg. ANNO 576.

Anno di Cristo dixxvi. Indizione ix. di BENEDETTO I. Papa 3. di GIUSTINO II. Imperadore 12. di TIBERIO Costantino Cesare 3.

L'Anno X. dopo il Consolato di GIUSTINO AUGUSTO.

100

. . . . . 

i.il.

: 101

. . 93

T W

......

::Lo

100:18

(to di

· Caro

-Da

1010

Mine .

-21:11

Hedr

1010

7

[a] Greger. . de Gestis Langobard. 1. 3. 6. 8.

DUO' non inverisimilmente riferirsi all' Anno presente ciò, che vien raccontato da Gregorio Turonense [a], e da Paolo Dia-Turonensis cono [b]. Cioè che tre Duchi de' Longobardi, Amone, Zabano, e lib. 4. c. 45. Rodano, il secondo de' quali era Duca di Pavia, trovando gusto nel mestiere del bottinare, s'avvisarono di sar buon colpo con passare anch' effi nella Gallia. Amone per la via di Ambrun arrivò fino a Macovilla, Luogo donato dal Re Guntranno a Mummolo Patrizio suo Generale, e quivi mise il campo. Diede il sacco a tutta la Provincia d'Arles, e alle Città circonvicine. Arrivato anche in vicinanza di Marsilia condusse via quanti armenti e persone potè, e minacciò di mettere l'assedio alla Città d'Aix, che con un regalo di danari se ne liberò. Zabano tenuta la via della Città di Die, si portò sotto Valenza, ed assediolla. Rodano anch' egli sece altrettanto a quella di Granoble. A questo avviso il valoroso Generale de'Franchi Mummolo, usci in campagna coll'esercito suo, e passato quasi miracolosamente il Fiume Isere, perchè un animale in passandolo insegnò alla sua gente il guado, arrivò addosso a Rodano, che assediava Granoble. Messisi in battaglia i Longobardi, combatterono bensì con tutto coraggio, ma in fine restarono sconfitti, e Rodano ferito da un colpo di lancia, appena con cinquecento de' suoi salvatosi portò la nuova delle sue disgrazie a Zabane, che assediava Valenza. Allora amendue dato un faccheggio al paese, sen vennero ad Ambrun, dove di nuovo si presentò loro all'incontro Mummolo con uno innumerabil esercito, e diede loro un'altra rotta, di maniera che questi due Duchi con poca gente presero la via d'Italia. Arrivati a Susa, surono aspramente accolti da gli abitanti del paese; perchè quella Città si teneva tuttavia alla divozion dell'Imperadore, e v'era dentro Sisinnio, Generale di Giustino Augusto. Dal che s'intende la balordaggine de' Longobardi, i quali in vece di attendere a sbrigarsi de'nemici, che restavano loro in Italia, e confinavan con gli Stati da loro presi, più tosto vollero tentar più d'una volta di far delle conquiste nella Gallia. Balordi ancora, per-

chè con dividersi in tre corpi, facilitarono a i Borgognoni la manie- ERA Volg. ra di vincerli tutti. Ora Sisinnio accortamente sece cader nelle ma. Anno 576. ni di Zabane una Lettera, ch'egli finse scritta a sè da Mummolo, in cui gli dicea, che fra poco verrebbe a trovarlo. Altro non vi volle, perchè Zabane s'affrettasse a levarsi da quelle contrade. Amone dall'altro canto avendo inteso le male giornate de'suoi compagni, raccolto tutto il suo bottino, s'incamminò anch'egli alla volta d'Italia. Ma ritrovata grossa neve nell'Alpi, bisognò lasciar quivi la preda, e aver per grazia di poter mettere in salvo le persone. Questi fatti de'Longobardi son da me riferiti al presente Anno, non già con sicura cronologia, perchè sì Gregorio Turonense, come Paolo Diacono, che qui il seguita, raccontano gli avvenimenti di questi tempi senza ordine, ora anticipando, ora posponendo le cose . Ma poco in fine importa in fatti tali lo stabilir l'Anno preciso, in cui accaddero. Certo non si può aderire a Sigeberto [a], [a] Sigeberche riferisce a gli Anni 581. e 582. le incursioni de' Longobardi, tus in Chroe il passaggio de' Sassoni nella Gallia, benchè il Padre Pagi il tenga per uno Scrittore esatto in distinguere i tempi delle imprese de' Longobardi. Ne si dee tacere, avere scritto Fredegario [b], che i Du- [b]Fredegachi Longobardi venuti ad un aggiustamento con Guntranno Re del- cap. 45. la Borgogna, in emendazione delle insolenze da lor fatte nel Regno di lui, gli cederono le due Città d' Aosta e Susa nell' Alpi del Piemonte, che da l'innanzi furono incorporate nel Regno stesso della Borgogna. Come si accordi questo racconto con ciò, che poco fa abbiam detto di Susa, ionol so dire. Aggiugne in oltre, ch' essi Duchi inviarono de gli Ambasciatori a i Re Guntranno, e Childeberto, per ottenere il lor patrocinio, e si obbligarono di pagar loro da li innanzi dodici mila foldi d'oro ogni anno, e che cederono anche la Valle di Ametegi ad esso Re Guntranno. Noi non possiam chiarire, se tutte queste notizie contengano verità. Bensì fra poco vedremo, se i Re Franchi avessero sì o nò la protezione de'Longobardi.



ERA Volg. ANNO 577. Anno di Cristo dixxvii. Indizione x.

di BENEDETTO I. Papa 4.

di Giustino II. Imperadore 13.

di TIBERIO Costantino Cesare 4.

L'Anno XI. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

[a] Paulus Diaconus 116.3.6.9. lib. 1. c. 15.

OTREBBE essere, che in quest' Anno fosse succeduto un fatto, di cui ci conservò la memoria Paolo Diacono [a]. Calarono i Franchi nel territorio di Trento, posseduto allora da i Lon-[b Cluve gobardi, e presero il Castello d'Anagni. Crede il Cluverio [b]. rius Ital. che questo oggidi sia il Castello appellato Nan nella Valle di Non, presso il Fiume Noce, che va a scaricarsi nell'Adige. Ciò udito, accorse per ricuperarlo Ragilone Conte de' Longobardi di Lagare; ma non essendogli riuscito, ssogò la sua collera contro il paese con faccheggiarlo. Tornandosene poi indietro col bottino, su sorpreso nel cammino da Crannichi Capitano de' Franchi, e tagliato a pezzi con molti de' suoi. Se vogliam credere al suddetto Cluverio, quel Conte di Lagare comandava nella Città di Garda nel Lago Benaco, oggidi Lago di Garda; e il Padre Don Gasparo Beretti Benedettino [c] pretende, che Paolo scrivesse Comes Langobardorum de Lacu Gardæ, e non già de Lagare. E' lodevole la conghiettura, restando solemente da cercare, perchè non il Duca di Trento, a cui pare che fosse sottoposto quel Castello, ma il Conte di Garda, territorio diverso, si sbracciasse per ritorlo dalle mani de' Franchi. Come poi i Franchi sì lontani dal Trentino venissero ad impadronirsi di quel sito, s'intenderà tosto al ricordarsi, che allora il dominio de' Franchi per conto del Regno d'Austrasia, abbracciava le Rezie, cioè i Grigioni, l'Alamagna, o sia la Svevia, e l'Elvezia, cioè gli Svizzeri; e però probabilmente anche il Tirolo. Per essere questi diversi Popoli allora sudditi de i Re Franchi, perciò talvolta da gli Scrittori sono appellati Franchi. Non andò poi molto, che quel Crannichi Capitano Franzese, di cui pur'ora parlammo, venne a dare il guasto al Trentino. Ma nel tornarsene addietro, raggiunto da Evino Duca di Trento in un Luogo, tuttavia appellato Salorno sulla riva dell' Adige, quivi lasciò la vita co' suoi seguaci, ed insieme tutto il bottino. In tal congiuntura Evino

cacciò i Franchi da tutto il suo territorio. Questo Evino Duca di

Trento (seguita poi a scrivere Paolo Diacono) prese per Moglie

[c] Berett. Differtat. Chronogr. Tom. X. Rev. Italic.

: [

1 10

is.b.

: [0]

27100

"inan

2:112

17. 00

: ella

avan

12 CU:

ton do

"ht at

:20 pro

", Id

o d'e

Lide f

":020

10,0

7.8COM

011.114

L'A

·aC

15115

13.155

11:3

115:0

C 135

una Figliuola di Garibaldo, Duca, o pure, come egli il chiama, ERA Volgi Re della Baviera. Fu, siccome accennai all' Anno 558. questo Anno 577. Garibaldo il primo Duca d'essa Baviera, il quale fondatamente sia da noi conosciuto. L'Aventino [a] si figura, ch'egli fosse anche [a] Aventiil primo a non voler riconoscere la sovranità del Re de Franchi, nus Annah regnante nell'Austrasia, e prendesse il titolo di Re. Di ciò non abbiamo sicure memorie. Sappiamo bensì, che i Duchi della Baviera (Provincia allora affai più vasta, che ne gli ultimi Secoli) affettarono il nome di Re, come eziandio fecero nelle Gallie i Duchi della minor Bretagna. Intanto Paolo Diacono tenne conto di queste picciole notizie riguardanti il Ducato di Trento, perchè avea davanti a gli occhi la Storia di Secondo Vescovo di Trento, vivuto in questi tempi, che ne dovette far menzione. Ma a notizia di lui non dovettero pervenire tante altre azioni più importanti e strepitose de'Longobardi, e di questi medesimi tempi, che restano seppellite nell'obblio. Giovanni Abbate Biclariense [b] all'Anno, [b] Biclache precedette la morte di Giustino Imperadore, cioè nel presen-riensis in te, racconta, che Bandario, o sia Baudario, o Baduario, Gene- apud Caniro d'esso Augusto, su sconsitto in una battaglia da i Longobardi, sium. e non molto dappoi o per qualche ferita, o per passione d'animo, diede fine a i suoi giorni. Di questa vittoria de' Longobardi, che probabilmente su ben considerabile, stante il personaggio cospicuo, che comandava l' Armata de' Greci, nulla ne seppe Paolo Diacono, e niun' altra circostanza d'essa ci rimane presso gli altri Scrittori.

Anno di Cristo dexxviii. Indizione xi. di PELAGIO II. Papa 1.

di Tiberio Costantino Imperadore 5. e 1.

L'Anno XII. dopo il Confolato di GIUSTINO AUGUSTO.

ERMINO' in quest' Anno la carriera de' suoi giorni Giustino II. Imperadore nel dì 5. d'Ottobre, per quanto abbiamo dalla Cronica Alessandrina [c]. Stranoè, che il Cardinal Baronio [e] Chron. diferisca la di lui morte sino all' Anno 582. Il Sigonio il suppone Alexandr. mancato di vita due Anni prima di questo, cioè nell'Anno 576. E v'ha delle contradizioni intorno a questo punto di Storia infino fra gli Storici antichi. Il più ficuro è attenersi qui alla sentenza, e al- s. 3.

le ragioni del Cardinal Noris [d], e del Padre Pagi [e], che al [e] Pagius Rrr

::5:5:

10.5

----

...

.38.0 

E

11 32

ije v

: E

127 11 .

1362

10 1 Tu

i heri

: 16 (3

1 10

Ja Ga

:4.12

11.110 1236

10 lo.

1 7073

J2 10

:1. 6

::22:

10.12

\*\*\* \*\*

i ai P

allate

:::27

10073

."Ed

:2,

.112 2

---

1771

1 :

Tur.

Era Volg. presente Anno riferiscono la sua morte. Era egli oramai da gl'in-Anno 578.

Chronogr.

veterati suoi mali condotto ad un pessimo stato di salute, e sentendosi già vicino a sloggiare da questo Mondo, nel di 26. di Settembre avea dichiarato, e fatto coronare Imperadore Tiberio, a cui, come dicemmo, avea conferito ne gli Anni avanti il titolo e l'auto-(a) Theo- rità di Cesare. Teosane (a) scrive, che in tal occasione Giustino diede de i bellissimi avvertimenti a Tiberio per ben governare se stesso e gli altri; e son gli stessi, ma più diffusi, che Evagrio ci narrò di fopra, allorchè Giustino il proclamò Cesare. Vedi, gli disse, quest' abito Imperiale, e questa Dignità? Non io, ma Dio te gli ha donati. Onora tua Madre [cioè Sofia Augusta], che finora è stata tua Padrona. Ricordati, che prima le eri Servo, ora le sei Figlio. Non rallegrarti mai d'avere sparso il sangue altrui. nè rendi male per male. Guardati dall' imitar me in prendere delle nimicizie. Come uomo in ciò io ho peccato, e come peccatore bo portata la pena de miei trascorsi. Coloro però, che mi ban fatto commettere questi mali, meco compariranno davanti al Tribunale di Dio. Non t'insuperbire, come io una volta faceva, di questo abito. Abbitanta cura de'tuoi Sudditi, quanta n'hai dite stesso. E ricordati bene, chi tu fosti prima, e chi sei di presente. Tutti questi [accennando l'assemblea] ti sono ben Servi, ma trattali da Figliuoli. Ti sieno a cuore le milizie, ma non le amar troppo: so per pruova quel, che dico. Lascia, che ognun goda de' propri beni, e verso i Poveri fatti conoscere liberale. Sarebbe desiderabile, che a lettere maiuscole stessero scritti questi Documenti ne'Gabinetti di tutti i Regnanti. Dappoichè il Patriarca ebbe recitate le Orazioni, e tutti ebbero intonato l' Amen, Tiberio nuovo Augusto s'inginocchiò a' suoi piedi; ed allora Giustino gli disse queste pesantissime parole: Io seguiterd a vivere, se tu vorrai; ed anche, se vorrai, son morto. Dio ti metta in mente ciò, ch'io bo tralasciato di dirti. Tiberio dipoi sparse danari nel Popolo, e scce l'altre folennità usate nella creazion de gl'Imperadori. E mentre si celebravano i Giuochi Circensi, le Fazioni gridarono di voler vedere la nuova Imperadrice, e proclamarono Anastasia, che si scopri Moglie d'esso Tiberio con alto dispiacere di Sosia, la quale si pensava di sposarlo dopo la morte di Giustino. Per altro Teofane imbroglia non poco la serie de' fatti di Tiberio. Fu di parere il Cardinal Baronio, che nell' Anno precedente accadesse la morte di Papa Benedetto I. di questo nome, perchè anticipò d' un Anno la creazione di lui. L'Abbate Biclariense anch' egli la mette un

Anno prima di quella di Giustino Augusto. Ma è senza fallo da Era Volg. preferire la sentenza del Cardinal Noris, del Padre Pagi, e di Mon- Anno 578. fignor Francesco Bianchini (a), che per varie ragioni uniscono coll' (a) Blananno presente la morte d'esso Papa, e la creazione di Papa Pela-chinius ad Vit. Anass. gio II. Quegli mancò di vita nel di 30. di Luglio . E questi su or- Biblioth. dinato Papa nel d'i 30. di Novembre, se crediamo ad esso Padre Pagi, che in ciò discorda da Anastasio.

E' degno di considerazione, che esso Papa Pelagio, per attestato del medesimo Anastasio (b) su consecrato senza il comandamen- (b) Anastas. to del Principe. Vuol dire, che non s'aspettò a consecrarlo, che in Vita Per fosse venuto de Costantinonali l'assensa a la license del l'agii II. fosse venuto da Costantinopoli l'assenso e la licenza dell'Imperadore. E questo perchè in quel tempo Roma era assediata da i Longobardi, ed essi sacevano un gran guasto per tutta l'Italia. Avea dianzi detto lo stesso Anastasio, che vivente ancora Papa Benedetto i suddetti Longobardi scorreano per tutta l'Italia; e che a questi fieri malanni portati dalla Guerra si aggiunse anche una terribile Carestia, a cagion della quale molte Fortezze si renderono ad essi Longobardi, per poter'avere di che cibarsi. Però conosciuto da Giustino Augusto il pericolo, in cui si trovava Roma per cagion della Fame e della Mortalità, che l'affliggeva, spedì ordini in Egitto, affinchè conducessero colà molte navi cariche di grani, che bastarono appunto a rincorare i Cittadini, e a renderli animosi per sostenere gl'insulti de' Longobardi. Nell'edizione d'Ermanno Contratto fatta dal Canisso, questo fatto vien riferito all'Anno 581. Ora in mezzo a queste assizioni terminò la sua vita Papa Benedetto I. e troppo importando alla falute di Roma l'avere un Papa in mezzo a tante turbolenze, il Clero e il Popolo si credettero per questa volta dispensati dall'aspettare gli oracoli della Corte Imperiale per consecrar Papa il nuovo eletto, cioè Pelagio II. Romano di Patria. Siccome offervò il Cardinal Baronio (c), le crudel- (c) Baron. tà usate verso i Popoli d'Italia da i Longobardi, non solamente pro- Annal. Ecc. cederono dall'effer eglino Barbari di Nazione, e gente feroce, ma 573. ancora dalla diversità della Religione. Certo è, che la maggior parte d'essi professava la Religione Cristiana, ma non già la Cattolica, feguendo essi al pari de'Goti, de'Vandali, e de'Svevi la Setta d'Ario. Oltre a ciò alcuni fra essi, e molti de gli ausiliari, che con esso loro erano calati in Italia, tenevano tuttavia la credenza e i riti de' Gentili. Perciò non è da stupire, se costoro infierissero anche contra delle Chiese e de'Sacerdoti Cattolici. Nondimeno le principali calamità dell'Italia in questi tempi provennero

Magnus

ERA Volg. dalla Guerra, madre d'incredibili guai, massimamente ne' Secoli d'allora, e dalla resistenza, che secero le Città e i Luoghi forti de gl'Italiani, i quali non amavano di passar sotto la signoria di questi barbari forestieri. E in cotali disavventure pricipalmente restò immersa Roma colle Città e paesi circonvicini, i quali per quanto poterono, stettero costanti nella divozione del Romano Imperio. (a) Gregor. Descrive San Gregorio Magno (a) Papa, parlando di cose de' suoi d', lo stato miserabile di quelle contrade, con dire: che dopo eslib. 3. c. 38. fersi veduti varj segni, che predicevano le sventure d'Italia, vennero i Longobardi, i quali fecero man bassa sopra il genere umano, già cresciuto in Questa Terra a guisa di campi ricchi di

spesse spiche. Già si veggono spopolate Città, fortezze abbattute, Chiese incendiate, Monasterj d'Uomini e di Donne abbattuti, intere campagne abbandonate da gli agricoltori, di maniera che la terra resta in solitudine, nè v'ha chi l'abiti, ed ora offerviamo occupati dalle fiere tanti luoghi, che prima contenevano una copiosa moltitudine di persone. Questa è la pittura, che sa de' fuoi tempi, e massimamente de' contorni di Roma, il Santo Ponte-(b) Paulus fice. La medesima si mira ricopiata e ripetuta da Paolo Diacono (b),

Diuconus il quale ciò non ostante osserva, che da i paesi involti in tante mi-6. 2. C. 32. serie, convien eccettuar quelli, che Alboino avea preso, come la Venezia, la Liguria, la Toscana, l'Umbria, ed altre simili Provincie. In queite siccome ubbidienti, e divenute sue proprie, non esercitavano i Longobardi le poco sa narrate crudeltà, ma sì ben sopra l'altre, che faceano contrasto alla lor potenza e voglia di

> dominare: il che sempre più sa conoscere, se il Cardinal Baronio fosse buon interprete de' giudizi di Dio all' Anno 570.

> BENCHE' gli estratti di Menandro Protettore sieno squarci senz'

ordine di Anni, l'un dietro l'altro infilzati, pure sembta, che a (c) Menan. questi tempi possa appartenere un fatto da lui raccontato. (c) Cioè. che nell' Anno quarto dell' Imperio di Tiberio Costantino [ verisi-Histor. Byz. milmente vuol dire del suo Imperio Cesareo, cominciato sul fine dell' Anno 574. I circa cento mila Sclavi fecero un'irruzione nella Tracia. Dopo le quali parole seguita a darci una notizia, che nondimeno è staccata dalla precedente. Cioè che Tiberio Costantino Cesare mandò in Italia molto oro usque ad centum triginta pondo, come tradusse il Cantoclaro, il che se per avventura significasse solamente cento trenta libre, sarebbe una bagattella. Secondo me il testo Greco ha fino a trenta centinaia, cioè tre mila Libre d'oro, che Panfronio Patrizio avea portato da Roma all'Im-

Stor Tom. I. Pag. 124.

1.730

-----

1.11 . 6

. ...

\*\*35.00

111 1

יות פיי

6 4621

:::2 1

on mag

1.72

1 11611

1.3.51

1) (0:

6. Im

(

...

. . . . .

: 0: 10:

1.2001

11.2

L. Aprila

127 A M A 175 1 6 6 0

::::::

1201 3

"Petadi

x. C !

List,

nesis

The Date

peradore. Costui era ito alla Corte di Costantinopoli, per trovar ERA Volg. maniera da poter liberare l'Italia oppressa dalle incursioni de'Lon-Anno 578. gobardi. Ma Tiberio Cefare, a cui più che ogni altra cofa stava fulle spalle la guerra co i Persiani, e dietro a quella impiegava tutte le sue sorze e pensieri, non potè mandar gente in Italia, nè prendere a far guerra in Oriente, e in Occidente. Il perchè diede quel danaro a Panfronio, acciocchè si studiasse di ben impiegarlo con proccurar di guadagnare alcuni Capitani de' Longobardi, che andassero a militare in Oriente per l'Imperadore, e lasciassero in pace l'Italia. E qualora ciò non gli venisse fatto, si studiasse di comperar da i Re Franchi un buon corpo di gente, capace di rompere la potenza de' Longobardi. Di più non s' ha da Menandro Protettore, che salta appresso alle cose de' Persiani, contra de' quali era in campagna Maurizio Generale della Greca Armata, il quale, secondochè abbiamo da Evagrio (a), su assunto da Tibe- (a) Evagre rio Costantino Augusto a quella Dignità solamente dopo la morte 1.5. c. 19. dell' Imperador Giustino.

Anno di Cristo dixxix. Indizione xii. di PELAGIO II. Papa 2. di Tiberio Costantino Imperadore 6. e 2. Confole & TIBERIO AUGUSTO.

F U splendido il primo giorno del presente Anno, perchè Ti-berio Augusto procedette Console, e celebrò questa solennità colla magnificenza usata. Intanto gli affari d'Italia andavano di male in peggio; e forse parlò di questi tempi in uno de' suoi squarci Menandro Protettore, (b) la dove scrive: che quasi tutta (b) Menanl'Italia fu devastata e rovinata da i Longobardi. Anche l'Abbate der Protect. Biclariense (c) all' Anno secondo di Tiberio nota, che i Romani stor. Byz. facevano in Italia una lagrimevol guerra contra de' Longobardi. E pag. 126. vuol dire, che andava lor male per tutti i versi. Per questo com- Biclariensis parvero di nuovo a Costantinopoli non so quanti Senatori Romani, in Chronic. inviati dal Papa con alcuni Sacerdoti per implorar foccorfo dall' Imperadore. Ma era troppo grande l'impegno, in cui si trovava Tiberio Augusto per la guerra, che più che mai bolliva in Armenia e in Oriente fra l'Imperio e i Persiani. Venne bensì a morte in quest' Anno Cosdroe Re della Persia, ma Ormisda suo Figliuolo, più fiero ancora e superbo del Padre, continuò le ostilità contra de'

Era Volg. Greci, nè volle intendere proposizioni di pace. Tiberio non avea Anno 579. soldatesche da spedire in Italia: contuttociò fatto uno sforzo, ordinò, che si arrolasse un corpo di gente, e l'inviò a questa volta. Ma il suo maggiore studio consistè in adoperar regali, come di sopra su detto, co i Capitani de'Longobardi, e prometterne assai più, di maniera che molti d'essi presero partito nelle truppe Romane. Così Menandro Protettore. Tuttavia a poco dovette ridursi questo vantaggio, perchè non apparisce, che punto migliorassero le cose d'Italia, se per avventura non su, che a sorza di doni i Longobardi s'indussero a levare l'assedio da Roma. Ora la menzione fatta da Menandro de' Sacerdoti inviati dal Romano Pontefice a Costantinopoli, a me sa credere, che sia da riferire a questi tempi l' andata di San Gregorio Magno a rissedere in Costantinopoli col titolo ed impiego di Apocrifario Pontificio. Oggidi chiamiamo Nunzi Apostolici questi riguardevoli Ministri della santa Sede. Soleano allora i Papi tenerne sempre uno presso dell'Imperadore in Costantinopoli, e un altro ancora in Ravenna presso dell'Esarco, affinche nell'una e nell'altra Corte accudissero a gl'interessi e bisogni della Chiesa Romana. Certo è, che Pelagio II. Papa quegli su, che avuta considerazione alla nobiltà della nascita, alla prudenza e sperienza ne gli affari, e al sapere e alla rara pietà di San Gregorio, conobbe di non poter scegliere miglior mobile di lui, per valersene in quell'ufizio. Cavatolo dunque suori del Monistero, come fu di opinione il Cardinal Baronio, e creatolo uno de' sette Diaconi della santa Chiesa Romana, l'inviò Apocrisario alla Corte Imperiale. Giovanni Diacono nondimeno nella Vita di questo gran [a] Johan- Pontefice scrive [a], che Benedetto Papa il sece Diacono, poscia nes Diacon. Pelagio II. suo Successore non molto dopo lo spedì a Costantinopoli. gorii M.l.I. Questa opinione vien creduta più fondata da i Padri Benedettini di San Mauro nella Vita del medesimo Papa; ma in un'altra antichissima Vita di San Gregorio, pubblicata dal Padre Bollando, abbiamo un forte fondamento per la sentenza del Baronio.

IN quest' Anno Imperante Serenissimo Tiberio Constantino Augusto, Anno Imperii ejus quinto, eodem Consule, sub die III. Nonarum Novembrium, Indictione XIII. che aveva avuto il suo principio nel Settembre, fu celebrato un Concilio nell'Isola di Grado da Elia Arcivescovo, o sia Patriarca d'Aquileia, e da i Vescovi suoi Suffraganei, nel quale su determinato, che la Sedia Metropolitana d'Aquileia da l'i innanzi fosse fermata nella stessa Isola di Grado, giacchè i Longobardi occupavano la Città di Aquileia. Ubbidiva...

.

de-...

111

.: . ١

1. ..

. .

1 27

\* . "

4 - -

1 5 ...(

11.

...

....

100

. . .

. .

- 1 -

200 mg

. . . . .

\*\*\*

. ....

...

2000

.: =

. . .

1.4

. .

13

...

1 ....

170

101

no \* tuttavia all'Imperadore le Isole della Venezia, e l'Istria; e pe- ERA Volg. rò parte de' Suffraganei della Chiefa di Aquileia era fotto il domi- Anno 579. nio Imperiale, e parte sotto quello de' Longobardi. Elesse piuttosto il Patriarca d'essere sotto gl'Imperadori, che sotto i Barbari, e trasferì per questo la Cattedra Metropolitana in Grado. Nella Cronica del Dandolo [a] è stampato il suddetto Concilio, e quivi [a] Dandu-lus Chronica. non solamente si legge un Breve di Papa Pelagio II. che appruova Venet. T. 12 quella Traslazione, ma vi si mira anche intervenuto Lorenzo Pre- Rer. Italic. te, Legato della Sede Apostolica. Ne ha parlato a lungo il Cardinal Noris [b]. E'da maravigliarsene non poco, perchè que' Ve- [b] Noris scovi erano Scismatici, non volevano ammettere il Concilio quin- Dissertat. to Generale, e nel medesimo loro Sinodo confermarono talmente cap. 9. S. 4. il Concilio quarto Calcedonese, che secero ben conoscere, ch'escludevano e riprovavano il Quinto. Nè il Legato del Papa vi dice una parola in contrario; e il Papa, benchè uomo di petto, nulla scrive in quel suo Breve, per esortare Elia alla pace e all'unità della Chiesa. Certo io ho talvolta dubitato, se mai quella Lettera di Papa Pelagio, e quel Legato potessero a noi essere venuti da qualche giunta fatta col tempo a quel Sinodo, per autenticare la Traslazion della Sedia di Aquileia. Ma ultimamente non folo ha dubitato di questo il Padre Bernardo de Rubeis [c] dell' Ordine de' [c] De Ru-Predicatori, ma ha anche sostenuto, che da capo a piedi sia stato beis Dissert. finto quel Concilio, per legittimare la Traslazione suddetta. Ta- te Aquileli son le ragioni da lui addotte, che non si potrà far capitale di un jens. tal Sinodo in avvenire. Credesi, che San Gregorio il Grande nell' Anno 593. si applicasse a scrivere i suoi Dialoghi. In essi egli racconta [d], che quindici Anni prima (e per conseguente sotto quest' [d] Gregor. Anno) alcuni Longobardi avendo immolato al Diavolo un Capo M. Dialog. i di Capra, e adorandolo, vollero costrignere a sar lo stesso quaran- 6528. ta prigioni Italiani. Ricufando questi di aderire al rito sacrilego, furono tagliati a pezzi da que Barbari Infedeli. E una simil gloriosa morte secero altri quaranta Contadini, presi da altri Longobardi, perchè non vollero mangiar carni sagrificate a i loro falsi Dii. Ma siccome su avvertito di sopra, i più de' Longobardi, benchè Ariani, tenevano per sua la Religione di Cristo; e però i suddetti eccessi son da attribuire a que' pochi o molti Gentili, ch' erano mifchiati con loro. Lo stesso San Gregorio in una Lettera [e] scritta a Brunechilde Regina de' Franchi, è a noi testimonio, che tra i 1.7. Epist.7. Franchi (la maggior parte Cristiani e Cattolici) si trovavano tut- nunc lib. 9. Epist. 11. Tomo III.

<sup>\*</sup> Non intende il dottiffimo Autore, in questo ed in altri simili luoghi, delle Isole di Rialto, poiche la nascente Repubblica godeva della sua libertà.

ERA Volg. tavia di quelli, che immolavano a gl'Idoli, adoravano gli Albe-Anno 579. ri, e faceano sagrifizja i Capi de gli Animali. Per altro confessa il medesimo santo Pontesice nel sopra citato Dialogo, aver Iddio così temperata la crudeltà de' Sacerdoti Longobardi Ariani, che non perseguitavano punto la Religione Cattolica.

Anno di Cristo dexxx. Indizione xiii.

di PELAGIO II. Papa 3.

di Tiberio Costantino Imperadore 7. e 3. L'Anno I. dopo il Confolato di TIBERIO AUGUSTO.

Diaconus 1.3.6.13.

TON ci somministra Paolo Diacono ordine sicuro di tempi nel riferire i fatti d' Italia, e però indarno si vuol adoperare la di lui autorità, per istabilir gli Anni precisi dell' avventure, ch'egli racconta. Chieggo io licenza di poter rapportare fotto il (2) Paulus presente un fatto di Faroaldo, Primo Duca di Spoleti. (a) Questi con un buon esercito di Longobardi portatosi a Classe, s' impadronì di quella ricca Città, con ispogliarla di tutte le sue ricchezze. Era Classe, come di sopra accennai, una picciola Città, come Borgo di Ravenna, da cui era lontana tre miglia. Così fu appellata, perchè quivi i saggi Romani teneano continuamente una Classe, cioè un' Armata navale per difesa e sicurezza del Mare Adriatico. La sua situazione anche oggidì si vede fra il Mezzogiorno e Levante rispetto alla Città di Ravenna. Colà faceano scala i Legni mercantili, e però abbondava di ricchezze. Girolamo Ros-(b) Rubeus si (b) pretende, che Faroaldo mettesse l'assedio a Classe nell' Anno 576. e che finalmente nell'Anno 578. ne divenisse padrone. Di questo lungo assedio non apparisce pruova alcuna presso gli antichi. Ben si ricava da i susseguenti racconti di Paolo Diacono, che Faroaldo lasciò quivi un buon presidio, perchè solamente sotto l'Esarco Smaragdo i Greci ricuperarono quella Città. Siam poscia condotti da questa azione del Duca Faroaldo ad intendere, che già era formato il riguardevol Ducato di Spoleti, di cui primo Duca fu egli stesso. In questo Ducato si compresero dipoi la capitale Spoleti, Norcia, Rieti, Ameria, Città di Castello, Gubbio, Nocera, Fuligno, Assis, Terni, Todi, Narni. Mi so io a credere, che passasse anche allora il dominio d'esso Faroaldo di quà dall' Apennino; e certo da lí a qualche tempo tutta l'Umbria Settentrionale con Camerino capo della medesima, si truova unita al Ducato di Spoleti, e signoreggiata da i Longobardi. Ed appunto circa quelti

۵,

5

[0]

200

10 65

na .0 [

del

1.1.

"A

:120

. 710

107

In 40

Inn

tempi è d'avviso il Sigonio (a) che venissero in potere d'essi Lon- ERA Volg. gobardi varie Città e Castella di que'contorni, cioè Sutri, Polimar- Anno 580. zo, oggid) Bomarzo, Orta, Todi, Ameria, Perugia, Luciuolo de Regn. [ vien creduto oggidi Ponte Ricciolo ] ed altri Luoghi, perchè man- Italia I. I. cavano le forze all'Esarco Longino da disendere que'paesi, quando egli stesso penava a sostenersi in Ravenna. Non da altro m'immagino io, che il Sigonio deducesse un tal fatto, se non dall'aver trovato presso Paolo Diacono (b), che da lì ad alcuni anni, regnan- (b) Paulus do il Re Agilulfo, Romano Esarco ricuperò questi medesimi Luo-Diaconus de Gest. ghi con ritorli dalle mani de' Longobardi. Ma da ciò non apparisce, Laugobard. che tali conquiste sossero fatte dalla Nazion Longobardica in que- 1.4.6.8. stitempi. Molto era già, ch'essi scorreano a man salva per l'Italia, sottomettendo tutti que' Luoghi, che si trovavano inistato di non poter fare resistenza. Può parimente accennarsi come seguitò verso questi tempi l'acquisto del Sirmio, fatto da gli Avari o sia da gli Unni dominanti nella Pannonia dopo un lungo assedio. (c) (c) Menan-Tiberio Costantino Augusto, non avendo potere di soccorrerlo, der Protest. ne ordinò la resa, e gli convenne pagare per giunta una gran som- flor. Byz. ma d'oro a costoro, perchè deponessero l'armi, e lasciassero in pa- pag. 175. ce l'Imperio, maltrattato da i Persiani in Oriente, e peggio in Italia da i Longobardi.

Anno di Cristo dixxxi. Indizione xiv.

di Pelagio II. Papa 4.

di TIBERIO Costantino Imperadore 8. e 4.

L'Anno II. dopo il Consolato di TIBERIO AUGUSTO.

SCRIVO io la Nota Consolare secondo il rito usato ne' Secoli precedenti, qualora veniva notato l'Anno col Post Consulatum. Per altro si osserva in alcuni de gli Autori antichi una strana maniera di disegnar gli Anni dopo la morte di Giustiniano Augusto, avvertita più volte dal Padre Pagi; cioè in vece di dire il primo Anno dopo il Consolato, preso nell' Anno precedente dall' Imperadore, diceano l'Anno secondo dopo il Consolato. Altrove ho io rapportato un Marmo Ravennate, buon testimonio di questa usanza, leggendosi ivi seppellito Giorgio Uomo Chiarissimo Banchiere (d) sub die Pridie Nonarum Augustarum, Indictione XIIII. (d) Thesaur. Imperante Domino nostro Tiberio Constantino Perpetuo Augusto scription. Anno VIII. O Post Consulatum ejusdem Anno III. Queste note pag. 430.

Anno 581.

ERA Volg. Cronologiche, se pur non v'ha error ne' Copisti, indicano l'Anno presente, e ci consermano l'elezione di Tiberio Costa ntino Cesare seguita dopo il di 6. di Agosto dell' Anno 574. E pure quest'Anno,

con Alexandrinum.

che era il Secondo dopo il Consolato, vien qui chiamato il Terzo. Nella Cronica Alessandrina [a] a tenore di quanto anch' io ho scritto, è segnato il presente Anno coll' Anno II. Post Consulatum. E però potrebbe nascer sospetto di qualche sbaglio, e che si avesse da anticipare il Consolato di Tiberio Costantino. Certo non si sa intendere il perchè d'una formola tanto diversa dal cottume de gli antichi, al quale ho io creduto di dovermi attenere. Ho io poi detto più d'una volta, che Paolo Diacono scrisse quel, che potè sapere delle imprese de' Longobardi, ma che gli mancarono troppe memorie per tessere una Storia compiuta di questi tempi. Ecco che non da lui, ma da una Annotazione trovata dal Padre Mabil-[b] Mabil- lon [b] in fondo ad un Codice manuscritto del Tesoro di Santo A-

šečt. p. 67.

gostino, compilato da Eugipio Abbate. Ivi si legge emendato il edit. niviss. Libro da Pietro Notaio della santa Cattolica Chiesa Napoletana d' ordine di Reduce Vescovo di quella Città sub die Iduum Decembrium, Imperatore Domino nostro Tiberio Costantinopolis ( ha da dire Costantino ) Augusti (vuol dire Augusto) Anno Septimo, Post Consulatum ejusdem Augusti Anno Tertio, Indictione Quintadecima, obsidentibus Langobardis Neapolitanam Civitatem. Credette il Padre Mabillon, che tal Nota ci desse a conoscere l'Anno

582. Ma siccome avvertì il Padre Pagi, quì è disegnato l'Anno presente 581. perché l'Indizione XV. ebbe principio nel Settembre di questo medesimo Anno. Da altre parole d'essa Annotazione apparisce, che Eugipio Abbate sior'i molto prima di questi tempi, [c] Rer. siccome ancor io [c] osservai nelle Annotazioni alle Vite de' Vescovi di Napoli, scritte da Giovanni Diacono. Ricavasi in oltre dal-

la stessa Nota, che Reduce su ordinato Vescovo da Papa Pelagio II. e però fioriva in questi tempi. In quelle Annotazioni non avvertii io, che Sigeberto s' era ingannato in rappresentarci il Vescovo Reduce contemporaneo dell' Abbate Eugipio: il che fu cagione, che il riputassi Vescovo molto prima de'tempi di Pelagio II. Papa. Quel che più importa, impariamo di quì, che nell' Anno presente la Città di Napoli su assediata da i Longobardi, senza che si sappia-

no altre particolarità di questo satto. Certo è nondimeno, che quella Città nè allora nè poi non venne in potere de' Longobardi. E possiam solo comprendere di quì, che la maggior parte della

Campania dovea già essere stata presa da loro con altri paesi, e

Part. II. I am. I.

Isalicar.

Scriptor.

4.

perciò formato in qualche maniera l'infigne Ducato Beneventano, ERA Volg. di cui fu primo Duca Zottone. Credette il Cardinal Baronio, che Annos81. in quest' Anno fosse creato Arcivescovo di Milano Lorenzo juniore dopo la morte di Frontone Scismatico. Ma siccome su di sopra avvertito all' Anno 569. molti anni prima egli succedette ad Onorato Arcivescovo, eletto in Genova dal Clero Cattolico, e da i Nobili Milanesi colà rifugiati, siccome Frontone su eletto in Milano da quei, che non accettavano il Concilio Quinto Generale. Nel Catalogo de gli Arcivescovi di Milano, pubblicato dal Padre Mabillon [a], e poi dal Padre Papebrochio [b], si legge: Frontus sedit [a] Mabill. Annos XI. depositus in Genua ad S..... Perciò dal Padre Pagi [c] Mus. Italic. [b] Papebrofu creduto, ch'egli non meno di Lorenzo sosse eletto in Genova, e chius T.7. quivi ancora avesse la selpoltura. Ma nel Catalogo più antico d'es- Maii in AE. San Et. si Arcivescovi, da me dato alla luce fra gli Scritori delle cose d'Ita-[c] Pagius lia [d] non si legge, che Frontone sosse seppellito in Genova. Ne Critic. Bar. Genova era peranche venuta in poter de' Longobardi. Anzi per Italic. Soripaura di questi s'era colà rifugiato l'Arcivescovo Onorato con assai ptor. Part. altri Nobili. E però questa, ed altre ragioni concorrono ad indicare, che seguisse in Milano l'elezione e la morte di questo Arcivescovo Scismatico. Leggonsi presso gli Scrittori Milanesi varie semplicità intorno al fine del Simoniaco, o Scismatico Frontone, derise dal Dottore Giuseppe Antonio Sassi Bibliotecario dell' Ambrofiana di Milano nelle fue erudite Annotazioni al Regno d' Italia del Sigonio [e]. Mario Vescovo Aventicense finì in quest' Anno sel sigonii di scrivere la sua Storia, di cui sarebbe da desiderare, che sosse Edir. Merestata qualche copia men disettosa di quelle, che han servito al- diolanens. la fua edizione.

Anno di Cristo dixxxii. Indizione xv. di Pelagio II. Papa 5. di MAURIZIO Imperadore 1.

L'Anno III. dopo il Confolato di TIBERIO AUGUSTO.

PASSO' in quest' Anno a miglior vita Santo Eutichio Patriarca di Costantinopoli, che prime l' di Costantinopoli, che prima di morire predisse a Tiberio [si Eusta-Costantino Augusto il viaggio istesso. Venne in fatti a morte nel ta Sancti d'i 14. d'Agosto questo Imperadore, siccome abbiamo da Eustatio Eutychii. [f], dalla Cronica Alessandrina [g], da Teosane [b], e da altri. Alexandr. E ben s'accordano tutti gli Scrittori in esaltar le di lui Virtù. Era [h] I heoph. in Chronog.

philactus.

lib. I. G. I.

ERA Volg. per attestato di Evagrio (a), che fioriva in questi tempi, Principe Anno 582. di dolci costumi, di rara clemenza, di somma affabilità. Amava 1.5. c. 13. tutti, e però era amato da tutti. Stimava se stesso ricco, allorchè potea donare, e spezialmente per sollevare le indigenze altrui, di maniera che niuno de gli Augusti gli andò innanzi nella gloria d'esfere Limosiniere. In questo proposito racconta Gregorio Turonen-(b) Gregor. se (b) allora vivente, molte cose, che allora si dicevano, cioè d' lib. 5. c. 20. aver egli trovato più d'un tesoro in premio dell'insigne sua Carità. Ripurava questo buon Principe oro falso quello, che si fosse raccolto colle lagrime de' Sudditi. Abolì ancora il perverso abuso di comperare i posti de' Magistrati nelle Provincie, conoscendo, che questo era un vendere i sudditi ad essi Magistrati. Nel di quinto d'Agosto aveva egli dichiarato Cesare, secondochè s'ha da Teosi-(c) Theo- latto Simocatta (c), e da altri Autori, Maurizio Generale dell' Armi in Oriente, che già s'era segnalato in varie battaglie con riportarne vittoria: nella qual'occasione Giovanni Questore a nome d'esso Tiberio Augusto infermo sece una bella parlata a gli astanti. Leggesi fra le Novelle aggiunte al Codice, secondo l'edizion del Gotofredo, una Costituzion d'esso Tiberio, rapportata da Giuliano Antecessore colle seguenti Note: Data III. Idus Augusti Constantinopoli, Imperii Domini nostri Tiberii P. P. Augusti Anno octavo, O post Consulatum ejus Annotertio, O Tiberii Mau-

di scrivere. Non passò il medesimo di 13. d'Agosto, che Tiberio Augusto proclamò Imperadore il suddetto Maurizio, con sar seguire gli sponfali fra lui, e Costantina sua Figlia; e nel giorno appresso cessando di vivere, lasciò libero il Trono al suo Successore. Era Maurizio allora in età di quarantatre anni, nato in Arabisso Città della Cappadocia, ed avea tuttavia vivo Paolo suo Padre, e parimente la Madre, che chiamati a Costantinopoli, surono sempre in grande onore presso di lui. La sua temperanza, la sua prudenza, ed altre Virtù, hanno la testimonianza di Evagrio, di Teofilatto, e d' (d) Menan altri; confessando anche Menandro Protettore (d) d'essersi mosso a der Protect. scrivere la sua Storia, perchè Maurizio si dilettava assaissimo della Byzane. in Poesia, e delle Storie, e regalava generosamente i begl' Ingegni, che certo non saranno stati pigri in dire assai bene di lui. Il Car-

ricii felicissimi Casaris Anno primo. Cioè nel presente Anno nel di 13. d'Agosto, nel quale è da osservar l'Anno III. dopo il Confolato, conforme a quanto anch'io ho scritto, e come esigeva il costume de gli antichi, e non già il Quarto, come altri amarono

excerptis Suida.

dinal

16.

111

2:

204

101

0.2

Par .

dinal Baronio in questi tempi imbroglia forte la sua Cronologia, ERA Volg. ingannato da un testo guasto d' Evagrio, con aver differito il prin- Anno 582. cipio dell' Imperio di Maurizio fino all'Anno 586. Ma nell'Appendice del Tomo XII. corresse un sì gran salto, riferendo l'elezion d'esso Maurizio all' Anno 583. Ma è suor di dubbio, che nell'Agosto del presente Anno Maurizio Tiberio succedette nell'Imperio a Tiberio Costantino suo Suocero, siccome anche il Sigonio diligentemente avea avvertito prima del Cardinal Baronio, e prima ancora notarono Mariano Scoto, ed Ermanno Contratto. Pensa il Padre Mabillon (a), che circa questi tempi s'abbia da riferire la (a) Mabill. distruzione dell'insigne Monistero di Monte Casino, quantunque in Annal. Benedict. Paolo Diacono la rapporti molto più tardi. Sopra ciò hanno dispu- ad Ann. tato varj Eruditi. La verità si è, che i Longobardi arrivati al sacro 580. Luogo lo presero, ma senza poter mettere le mani addosso ad alcuno di que' Monaci, che tutti fuggendo ebbero la maniera di falvarsi, verificandosi la predizione fatta da San Benedetto, e registrata da San Gregorio Papa ne' suoi Dialoghi (b). Se n'andarono (b) Gregor. i fugitivi Monaci a Roma, feco portando l'originale della Regola M. Dialog. lasciata loro dal Santo Patriarca, e la misura del vino, e il peso del pane, che giornalmente si dispensava ai Monaci, secondo il prescritto da esso San Benedetto. Benignamente accolti dal Pontefice Pelagio, ottennero da lui un luogo presso la Basilica Lateranense per fabbricar ivi un Monistero. Moltissimi anni dipoi restò disabitato e deserto quello di Monte Casino, e senza che mai i Monaci si prendessero pensiero alcuno di trasportare di là i Corpi di San Benedetto e di Santa Scolastica, lasciati ivi in abbandono. E' di parere il medesimo Padre Mabillon (c), che poco dopo la morte di Ti- (c) Mabill. berio Augusto, San Gregorio, Apocrisario Pontificio allora in Co- ib. ad Ann. stantinopoli, fosse richiamato a Roma da Papa Pelagio, al quale il novello Imperadore mandò un nuovo suo Apocrisario, cioè Lorenzo Diacono. Ma se non son fallate le Note di una Lettera scritta da esso Papa al medesimo San Gregorio, mentre era alla Corte Imperiale, convien credere, che molto più tardi egli se ne tornasse in Italia. Essa Lettera, rapportata da Giovanni Diacono (d) nella Vita del San- (d) Johann. to Pontefice, e dal Cardinal Baronio, si vede Data Quarto Nona-Diacon. in rum Octobrium, Indictione Tertia. Cominciò ad aver corso nel Set- gor. lib.1. c. tembre dell' Anno 584. l' Indizione Terza, e però almen fino all' 32. Anno 585. convien differire il ritorno di San Gregorio in Italia.

Anno di Cristo dixxxiii. Indizione 1. di Pelagio II. Papa 6. di MAURIZIO Imperadore 2. Confole & MAURIZIO AUGUSTO.

. .

:.!

1.0

.1,1

,10

-01

\*\* ,

11

2000

. C.

Anno 583.

TONDATO il Padre Pagi sulla fede della Cronica Alessandrina, di Cedreno, e spezialmente di Teofilatto, crede, che Maurizio Augusto prendesse il Consolato solamente nell' Anno seguente, e non già nel presente, come erano una volta soliti i novelli Imperadori. Perchè io il rapporti all'Anno presente, ne addurrò i motivi nel susseguente. Furono, secondochè abbiamo da Teofa-[a] Theoph. ne [a], funestati i principi del governo di Maurizio Augusto da un Tremuoto spaventoso, che a di 10. di Maggio si sece sentire graphia. un l'iemuoto spaventos, one a l'appendir in Costantinopoli, per cui tutto il Popolo ricorse alle Chiese. Gli Elus l.1.0.3. Unni, o vogliam dire gli Avari, cioè i Tartari, che signoreggiavano nella Pannonia, oggidi Ungheria, ed erano divenuti padroni del Sirmio, sempre inquieti, ed avarissimi, e però sempre anfanti dietro a nuovi guadagni, ben veggendo la debolezza dell'Imperio d'Oriente, spedirono circa questi tempi Ambasciatori a Maurizio Augusto con dimandargli la somma di ottanta mila scudi d'oro, che pretendevano dovuti loro pel regalo annuo, che l'Imperadore secondo i patti precedenti era tenuto a pagare. E ne dimandarono anche venti mila di più. Lasciossi indurre Maurizio Augusto per aver la pace, e su sorzato a sar tale sborso, e loro mandò ancora in dono un Elefante, e un letto d'oro, che richiedevano. Ma nè pur questo bastò a quetarli. Tornarono a chiedere sotto vari altri pretesti venti mila scudi; e perchè l'Imperadore non si senti voglia di pagarli, questa insaziabil gente prese l'armi, s'impadron) delle Città di Singidone, d'Augusta, e di Viminacio nella Mesia, allora sottoposte alla Presettura dell'Illirico. Assediarono dipoi la Città d'Anchialo, fecero altre conquiste, e giunse il Principe loro, appellato come gli altri Cagano, infino a strapazzare i Legati a lui inviati da Maurizio. Queste dure lezioni davano i Barbari allora all'Imperio d'Oriente, il quale nel medesimo tempo era involto nella guerra de' Persiani, infelicemente sostenuta da Giovanni, chiamato Mustacchione per gli lunghi mustacchi, che portava, Generale dell'armi in Oriente. Però non è da maravigliarsi, se gli affari d'Italia passavano male, non potendo Maurizio accudire con for-

forza a tante parti, e a tanti nemici. Pensò nulladimeno Girolamo Era Volg. Rossi [a], che informato esso Augusto intorno a questi tempi del Anno 583. sommo bisogno, che avea l'Italia d'un buon Generale d'Armata, Histor. Rarichiamasse a Costantinopoli l'Esarco Longino, e mandasse in suo venn. lib.4. luogo Smaragdo, o sia Smeraldo a Ravenna. Ma non resta nell'antica Storia vestigio alcuno, per determinare, quando Longino desse luogo a Smaragdo. Ne la Lettera di Papa Pelagio, da cui il Rossi prese motivo d'immaginar questo cambiamento, serve al proposito, per nulla dire, ch'essa anche appartiene all' Anno 584. seguente:

Anno di Cristo dixxxiv. Indizione II.

di PELAGIO II. Papa 7.

di Maurizio Imperadore 3.

di Autari Re 1.

L'Anno I. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

TERAMENTE non mancano ragioni al Padre Pagi per pretendere, che solamente in quest' Anno Maurizio Augusto prendesse il Consolato. Teofilatto Autore contemporaneo, Teofane, Cedreno, e l'Autore della Miscella, asseriscono, ch'egli entrò Console nell' Anno Secondo del suo Imperio, il quale cominciato nel precedente Agosto correva nel Gennaio dell' Anno presente, con sare de i gran regali al Popolo. I satti narrati da gli Autori fuddetti prima di questo Consolato pare, che esigano un' Anno intero, dappoiche Maurizio sali sul Trono Imperiale sino al Consolato. Ma non lascia questa dilazione d'essere contraria al costume de gli altri Imperadori. La Cronica Alessandrina è qu'imbrogliata, notando l'Anno presente con queste parole : Post Consulatum Mauricii Tiberii Augusti I. solius. Vuole il Padre Pagi, che quel Post sia stato aggiunto da i Copisti. Ma procedendo col medesimo ordine i seguenti Anni col Secondo, Terzo, e Quarto Anno dopo il Consolato, non credo io già questo un'errore. Rapporta lo stesso Padre Pagi [b] un' Iscrizione posta a Candida Chiarissima Donna, seppel- [b] Pagius Crit. Baron. lita IV. Id. Septembr. Imper. D. N. Mauritio P. P. Aug. Anno IV. ad Ann. Post Conf. ejusdem Anno II. Indic. Quarta. L'Indizione Quarta 585. ebbe principio nel Settembre dell' Anno seguente 585. e però nel di 10. d'esso Mese nel medesimo Anno correva l'Anno Secondo dopo il Consolato di Maurizio Augusto. Però mi son io fatto lecito di ri-Tomo III. Ttt

C

:1

100

. 12

-,53

10

. . . .

11.5

3= (

1111

1911

1211

10 0

ii ê

...

100

\*1.10

: 61

\*\*\*\*

\*400

je:

no:

16

:L

200

1010

173

107

dag

ERA Volg. ferire il di lui Confolato al precedente, e non già al presente Anno. Anno 584. Vedrassi confermata la mia conghiettura da un altro Documento, di

Biclariensis

cui farò menzione all' Anno 596. In quest' Anno, secondo i miei conti, dovette seguire l'elezione di Autari in Re de'Longobardi. Già mettemmo sul fine dell' Anno 574. o sul principio del 575. la (a) Paulus morte del Re Clefo. Paolo Diacono (a) scrive, che dopo essere stati lib. 3. c. 16. i Longobardi per dieci Anni senza Re, e sotto il governo de i Duchi, finalmente di comun consenso elessero Re il suddetto Autari Figliuolo del medesimo Re Cleso. Ma a costituir qu'il principio del Regno di Autari, si oppone l'autorità di Giovanni Abbate Biclariense, Autore, che in questi tempi sioriva in Ispagna. Scrive egli (b), che nell' Anno Quinto di Tiberio, che è il Tredicesimo di in Chroni- Leowigildo Re de' Goti in Ilpagna, i Longobardi in Italia si elessero un Re della loro Nazione per nome Antarich [s'ha da scrivere Autarich ] nel cui tempo i soldati Romani surono affatto tagliati a pezzi, ed occupati da i Longobardi i paesi d'Italia. L'Anno Quinto di Tiberio Augusto caderebbe nell' Anno di Cristo 582. e però tembra, che due Anni prima di quel, ch' io stimo, s'avesse a mettere l'elezion d' Autari. Ma non possiam fidarsi in conto alcuno della Cronologia dell' Abbate Biclariense per gli fatti d'Italia, perchè o i Copisti avran confusi i tempi, o qualche giunta vi sarà stata fatta da i posteriori poco attenti. Fa egli, che Tiberio Costantino Augusto giugnesse all' Anno VI. del suo Imperio, cosa che non sussiste. Mette all' Anno V. di Maurizio, cioè nel 586. e nel 587. la morte di Papa Pelagio, e l'elezione di San Gregorio il Grande: e pure sappiamo, che questi due fatti accaddero nell' Anno 590. siccome vedremo. Però non può quì aver forza l'afferzione del Biclariense; e quando pur si volesse sar valere, converrebbe allora abbandonar Paolo Diacono in questo particolare: il che non è si facilmente da ammettere. E tanto meno possiam qu'i seguitare il Biclariense, perch'egli riferisce all' Anno VI. di Giustino II. Augusto la morte di Cunimondo Re de' Gepidi, e nel VII. susseguente quella d'Alboino: che sono errori insoffribili; con aggiugnere ancora, che i Longobardi dopo la morte d'Alboino sine Rege O thesauro remansere: il che vuol dire, ch'egli non conobbe il Re Clefo, succeduto ad esso Alboino. Per altro sembra, che lo stesso Storico possa convenire nell'opinione mia; perchè dopo aver narrata l'assunzione al Trono di Autari, soggiugne, che gli Sclavi, oggidi Schiavoni, diedero il guasto all' Illirico, e alla Tracia: il che appunto per testimonianza di Teofane accade nell' Anno presente. ORA

OR A giacchè i Duchi s'erano avvezzati ad afforbire tutti i tributi ERA Volg. de' Popoli, sarebbe rimasto il novello Re Autari un Re da Scena, Anno 584. fe non si fosse provveduto al decoroso sostenimento suo, e della Corte convenevole al suo grado. Però su conchiuso nella Dieta de' Longobardi, che i Duchi contribuissero pel mantenimento del Re la metà delle loro sostanze. Non è poi chiaro ciò, che Paolo Diacono fignifichi appresso con dire: Populitamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur. Pare che accenni, che a i Popoli Italiani su addossato il peso di mantenere i soldati Longobardi, e però li compartirono fra di loro. Cominciò Autari ad usare il Prenome di Flavio, che era venuto alla moda fin da i tempi di Costantino il Grande, e questo passò dipoi ne i Resuoi Successori. L'usarono anche i Re Goti in Ispagna. Per altro aggiugne Paolo Diacono, che i Longobardi offervavano una fingolar disciplina, e che nel Regno loro vera questo di mirabile, che non succedevano violenze, ne alcuno tendeva in sidie all'altro; niuno ingiustamente angariava o spogliava il compagno; non v'erano latrocinj, nè assassinj; ognuno andava alla lunga e alla larga dovunque voleva, senza timore d' essere insultato da alcuno. Rapporta queste parole di Paolo il Cardinal Baronio, e le reputa un' adulazione, cioè una falsa lode data da questo Storico a i Longobardi, siccome discendente anch'esso dalla stessa Nazione. Imperocchè gli Scrittori, che vissero in questi tempi, e massimamente San Gregorio Papa, raccontano tante iniquità commesse da i Longobardi, e parlano un linguaggio tutto diverso da quello di Paolo Diacono. Ma non avvertì il Baronio, che Paolo mette questa invidiabil tranquillità in Regno Langobardorum, cioè in casa propria de' Longobardi. Poichè per altro so ancor io, che fuori di là, cioè contra de' Greci lor nemici, e contra chiunque teneva il loro partito, come fecero Roma, Ravenna, ed altre Città, esercitarono la rabbia loro con uccisioni e saccheggi. Ma queste son misere pensioni della guerra, che in tutti i Secoli, anche fra' Cattolici, si son provate e si pruovano. Però non è maraviglia, se San Gregorio presente a i danni, che ne pativa il territorio Romano, e i Greci, ed altri fimili Scrittori nemici de'Longobardi, ne sparlavano, ogniqualvolta gli aveano da nominare. E tanto più perchè i Longobardi erano allora di credenza Ariani. Se i Franchi, i quali pur seguitavano la Religion Cattolica, fossero migliori de' Longobardi in questi tempi, si può cercare nelle Storie di Gregorio Turonense. Intanto è quì tempo d'indagare il motivo, per cui i Longobardi rimisero in piedi l'elezio-Ttt

(a) Labbe Concilior. Tom. 5. pag. 939.

Era Volg. ne d'un Re. Dopo la morte del Re Clefo si studiarono essi di mantenere una buona pace ed armonia co i Re Franchi; e ne abbiamo una chiara testimonianza nella Lettera scritta da Papa Pelagio II. ad Aunacario, o sia Aunario Vescovo di Auxerres (a), III. Nonas Octobris Imperante Domno Tiberio Constantinopoli [ si dee scrivere Constantino ] Augusto VII. cioè nell' Anno 581. in cui il prega di rimuovere i Re della Francia dall'amicizia ed unione de' nefandifsimi Longobardi, nemici de' Romani, affinchè venendo il tempo della vendetta, che si aspettava in breve dalla divina misericordia, non ne tocchi anche a quei Re la loro parte. Ma creato Imperadore Maurizio nel di 13. d'Agosto dell' Anno 582. egli cominciò da li innanzi a meditar le maniere di provvedere a i bisogni dell'Italia, oppressa da i Longobardi. Mandar qua Armate non gli era permesso: ne aveva egli necessità in Oriente per difesa di quell'Imperio. Altro ripiego non ebbe, che di muovere Childeberto Re de Franchi contra de' Longobardi, sperando col di lui braccio di cacciarli d' (b) Paulus Italia. Gli spedia quest'effetto de gli Ambasciatori (b); e perchè le lor parole riuscissero più essicaci, volle che portassero seco cinquanta mila Scudi d'oro, quasi equivalenti a gli Scudi de gli ultimi Secoli. Questa aurea eloquenza sece il desiderato colpo.

Diaconus 1. 3. c. 17.

(c) Gregor. Tuonensis 1.6.02F.42.

PERTANTO, secondochè s' ha da Gregorio Turonense (c), correndo l'Anno Nono di Childeberto, cioè nell'Anno presente di Cristo 584. lo stesso Re in persona calò con un potente esercito in Italia. Non si vollero arrischiare i Longobardi a battaglia alcuna campale, e credettero più sicuro ripiego il lavorar sotto mano con de i grossi regali. In fatti per mezzo di questi placarono si sorte il Re Childeberto, che l'indussero a tornarsene indietro. Il Turonense scrive, che i Longobardi allora si sottoposero alla signoria di lui, con promettere d'essergli fedeli e sudditi. Chi ne dubitasse, non avrebbe con che convincere Gregorio Turonense d'aver narrata una particolarità sì importante di quella guerra. Paolo Diacono, che copiò qui il Turonense, non parla di questa suggezione. Arrivato poi a gli orecchi di Maurizio Augusto, che Childeberto con far la pace co' Longobardi, l'avevaburlato, pretese, che gli tornassero indietro i cinquanta mila soldi o scudi d'oro, e scrivendo a Childeberto, ne fece doglianza. Childeberto se ne rise, e nè pure il degnò di risposta. Si può credere scorretto il testo del Turonense là, dove: Ab Imperatore autem Mauricio ante hos annos quinquazinta millia Solidorum acceperat, ut Langobardos de Italia extruderet; perchè non era molto, che Maurizio era giunto al Trono,

1

me

13

# 11 bivi

249.

APP.

11

Par 1

in

...

...

1.

F:

nè potea essere preceduto lo sborso. Lo stesso Storico (a) narrando ERA Volg. dipoi i fatti dell' Anno seguente 583. con iscrivere, che l'Impera- Anno 584. dore per mezzo de' suoi Legati faceva istanza presso Childeberto di (a) Gregor. riavere aurum, quod Anno superiore datum fuerat, fa abbastanza 1.8. c. 18. intendere, che lo sborso seguì nell'Anno presente, e non già qualche anno prima. Leggesi presso il Du-Chesne (b) una Lettera scritta da non so chi a nome di Childeberto Re de' Franchi a Lorenzo Chesne Patriarca, cioè Metropolitano non so di quale Città. Mi si rende Rer. Franc. però probabile, che a Lorenzo Arcivescovo di Milano, il quale ri- T. 1. p. 874. sedeva allora in Genova, Città tuttavia ubbidiente all'Imperadore. Gli sa sapere d'essere già in marcia l'esercito Franzese contra de'Longobardi, con raccomandargli di far sapere tale spedizione a Smaragdo Esarco in Ravenna, acciocchè anch'egli accorra dal canto suo a far guerra ad essi Longobardi. Dovrebbe essa Lettera appartenere all' Anno presente. Ora questa irruzione de i Franchi in Italia, preveduta da i Longobardi, ci porge un giusto fondamento per intendere i motivi, che gl'indussero ad eleggere un nuovo Re, cioè Flavio Autari. Essendo allora spartito il Regno de' Longobardi in tanti Duchi e Governi, cadauno indipendente dall' altro, e perciò divisi gl'interessi e le forze, conobbe quella Nazione la necessità di avere un Capo, dal quale si regolasse tutto il corpo; e per conseguente crearono un Re nuovo. Se poi questa elezione seguisse, allorchè s'udì, che Childeberto Re de' Franchi moveva l'armi verso l'Italia, per potergli resistere, o pure se dappoichè egli si su ritirato, con aver appreso i Longobardi il pericolo, in cui s'erano trovati per la lor divisione, non si può decidere. Il Sigonio, e il Cardinal Baronio credono creato Re Autari nell' Anno 585. Il Padre Pagi, seguendo Sigeberto, ed Ermanno Contratto, differisce la creazione di lui fino all'Anno 586. Secondo i conti finora fatti si può credere eletto nel presente; e tanto più perchè Paolo Diacono registrò prima l'elezione del Re Autari, e poscia la calata in Italia del Re Childeberto, succeduta senza fallo in quest' Anno. So, che a Paolo furono ignote molte azioni de' Longobardi, e ch'egli non è Autore esatto, e molto meno irrefragabile nella serie de tempi. Contuttociò par giusto il non dipartirsi da lui, se non quando cel persuadono delle chiare ragioni, prese da altri più vecchi Scrittori. Parimente l'Abbate Biclariense (c) scrive all' Anno Secondo di Maurizio Augusto, che durò fi- (c) Abbas no alla metà d'Agosto dell' Anno presente, avere esso Imperadore Biclariensis per danari commossa la Nazion de' Franchi contra de'Longobardi: apud Cani-

Era Volg. il che, dice egli, riuscì di gran danno all'una, e all'altra Nazione. Ora abbiam veduto, ch'esso Storico molto prima di questa spedizione de' Franchi pose l'esaltazione d'Autari in Re de' Longobardi, e però non pare essa da differire oltre all' Anno presente. Sul principio d' Ottobre di questo medesimo Anno Pelagio II. Papa scrisse una Lettera a San Gregorio, allora suo Nunzio alla Corte Im-(a) Labbe periale, (a) incaricandolo di rappresentare a Maurizio Augusto le Concilior. grandi angustie di Roma per cagione de' Longobardi, i pericoli di Tom. 5. peggio, e il bisogno di truppe, di un Duca, o di un Generale d'Armata, perchè Roma si trovava sprovveduta di tutto. Maè probabile, che non finisse l'Anno, senza che seguisse fra il Re Autari, e Smaragdo Etarco quella Tregua di tre Anni, di cui parla Paolo

(b) Paulus Diacono (b), e di cui tratterò anch' io all' Anno 586.

Diaconus 116.3.6.18.

Anno di Cristo dixxxv. Indizione III.

di Pelagio II. Papa 8.

di Maurizio Imperadore 4.

di Autari Re 2.

L'Anno II. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

de

cur

io I

Mal

6.00

502

100

. G:

erms cases

---

: 10

1000

10 [

\*\*\*\*

211

Di

Car

ON gli affari d'Italia va congiunto in quest' Anno un fatto fpettante alla Spagna. Erano Ariani i Goti, o sieno i Visigoti, che nella maggior parte di quel Regno signoreggiavano. Ermenegildo Figliuolo maggiore di Leovigildo Re di quella Nazione, dappoiche ebbe presa per Moglie Ingonda Figliuola di Sigeberto Re de' Franchi, a persuasione di lei abbracciò la Religion Cattolica. Perciò nacquero dissensioni fra lui, e il Padre Ariano; ed egli in fine si ribellò, e ne seguì fra loro guerra. Per attestato di Gregorio Turonense (c), Ermenegildo stando in Siviglia, ricorse per aiuto al Turonensis Generale dell' Imperadore, che allora facea guerra in Ispagna, mandò anche San Leandro Vescovo di quella Città a Tiberio Costantino Imperadore per avere il suo patrocinio. Ma il Re Leovigildo suo Padre con un regalo di trenta mila Soldi d'oro sece in maniera, che il Generale dell' Imperadore abbandonò quel povero Principe, astretto dipoi a mettersi nelle mani del Padre. Fu man-(d) Abbas dato in esilio, e finalmente messo in prigione, dove perchè non volle Biclariensis mai acconsentire di abbandonar la Religion Cattolica, d'ordine del in Chronico. Re suo Padre tolto su di vita nell'Anno presente. Quantunque l'Abin Chronico bate Biclariense (d), e Sant' Isidoro (e) non abbiano avuta diffi-

(c) Gregor. 1.5.6.39.

Gostor.

coltà di chiamarlo Tiranno, perchè si rivoltò contro il Padre: tut- ERA Volg. tavia essendo certo, ch'egli più tosto che abiurar la vera Fede, ri- Anno 585. nunziò alla speranza del Regno, e sostenne la morte, perciò è onorato come Martire dalla Chiefa di Dio: intorno a che si può vedere il bel racconto, che ne sa San Gregorio il Grande (a), suo con- (a) Gregor.

Magnus

Magnus temporaneo. Ingonda sua Moglie da gli Ufiziali Greci su inviata Dialogor. a Costantinopoli, ma nel viaggio avendo fatta scala nell' Affrica, quivi diede fine a i suoi giorni. Dal che vegniamo a conoscere, che tuttavia restava in Ispagna qualche Città di dominio de gl'Imperadori, dove tenevano Governatori e milizie di qualche polfo: se pur non si volesse dire, che dalle Isole Baleari, o dalla vicina Affrica, posseduta allora da gl'Imperadori, passassero le soldatesche Cesaree in aiuto di Ermenegildo. Ora accadde, secondochè abbiam dal suddetto Turonense (b), e da Paolo Diacono (c), che (b) Gregor. furono inviati in quest'anno medesimo de i Legati da Maurizio Imlib. 8. c. 18. peradore al Re Childeberto, per ripetere da lui l'oro, che gliera (c) Paulus itato pagato, per far la guerra a i Longobardi. Questo Re, per- Diaconus chè correa voce, che la suddetta Ingonda sua Sorella sosse stata trasportata a Costantinopoli, e gli premeva o di riaverla, o di vederla ben trattata: s'indusse di nuovo a spedire l'esercito suo in Italia a i danni de' Longobardi. Ma o sia che trovassero qu'i più duro il terreno di quel che si pensavano, o pure, come vuole esfo Turonense, che nascesse discordia fra i Capitani Franchi ed Alamanni di quell'Armata, se ne tornarono tutti indietro senza aver fatto un menomo guadagno. Non ben apparisce, a quali Anni s' abbiano da riferire le imprese di un certo Drottulfo, di cui tenne conto il suddetto Paolo Diacono. Mi sia permesso il farne qui menzione, ancorchè io supponga, che in questi tempi sosse tregua fra i Greci e Longobardi. Costui era di nazione Svevo, o sia Alamanno. Fu fatto prigione da i Longobardi; ma pel suo valore andò tanto innanzi, che da' medesimi su alzato al grado di Duca, o pure di Capitano. Ribellatofi poi da i medesimi, passò a Ravenna, e in servigio de' Greci sece molte prodezze. La prima su di prendere la Città di Brescello, posta alla riva del Pò tra Parma e Reggio, dove stando con un buon presidio infestava forte le vicine Città de'Longobardi. E perciocchè Faroaldo Duca di Spoleti, siccome dicemmo, avea presa la Città di Classe, con lasciarvi una buona guarnigione, che formava come un blocco alla Città di Ravenna: Drottulfo, o Drottolfo, messa insieme una slotta di picciole bar- (d) Baudr. che nel fiume Badrino [ creduto dal Baudrand (d) per errore il Geograph. San-

ERA Volg. Santerno ] e riempiutala di valorosi fanti, con quella assalì il pre-Anno 585. sidio Longobardo di Classe, el'astrinse alla resa. Mail Re Autari, a cui pareva una spina sul cuore la Città di Brescello, perchè posta in mezzo alle sue Città, ne intraprese l'assedio: è ignoto in qual Anno. V'era dentro il suddetto Drottolfo, che sece una gagliarda difesa. Veggendo egli finalmente di non poter più sostenerla, o in vigore di una capitolazione, o pure per via del Pò, si ritirò a Ravenna, lasciando quella Città in poter d'Autari, che ne sece spianar tutte le mura. Da l'i innanzi Brescello, già Città Episcopale, andò perdendo la sua Dignità, ritenendo nondimeno anche oggidì il credito di una riguardevol Terra, fotto il dominio degli Estensi Duchi di Modena. Venne poi a morte Drottolfo in Ravenna, e su seppellito presso la Chiesa di San Vitale con un Iscrizione in versi, rapportata da Paolo Diacono, da Girolamo Rossi, e da altri. In quest' Anno ragionevolmente si può credere richiamato San Gregorio da Pelagio Papa a Roma, dove benche si ritirasse di nuovo a vivere nel Monistero di Sant' Andrea, pure era molto adoperato nel sacro ministero dal medesimo Pontesice. In vece di lui su inviato a Costantinopoli per Apocrisario Lorenzo Arcidiacono della fanta Romana Chiefa.

Anno di Cristo dixxxvi. Indizione iv.

di Pelagio II. Papa 9.

di Maurizio Imperadore 5.

di Autari Re 3.

L'Anno III. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

Diaconus 1.3. c. 18.

(a) Paulus ACCONTA Paolo Diacono (a), che dopo la presa di Brescello il Re Autari conchiuse una Tregua di tre Anni coll' Esarco di Ravenna Smaragdo. Io per me inclino a credere, che nell'Anno 584. questa Tregua possa essere succeduta. La crede (b) Noris fatta il Cardinal Noris (b) nell'Anno presente, e però stima parimente scritta nel medesimo una Lettera di Papa Pelagio ad Elia

Concilior. Tom. 5.

de Synod.5.

E. 9. S. 4.

Arcivescovo d'Aquileia, e a i Vescovi suoi Suffraganei, per rimuo-(c) Labbe verli dallo Scisma. (c) Comincia essa Lettera con queste parole: Quod ad dilectionem vestram &c. e fra l'altre cose dice il Papa di non aver loro scritto prima per cagion delle guerre. Postea ergo quam Deus omnipotens pro felicitate Christianorum Principum per labores atque solicitudinem Filii nostri excellentissimi Smaragdi

te 8

fer

ler.

ma

2006

lotti

Con

010

Exarchi, & Chartularii sacri Palatii, pacem nobis interim, vel Era Volg. quietem donare dignatus est, cum omni solicitudine festinamus præ- Anno 586. sentia ad Vos scripta dirigere. Ma se noi non sappiam di certo l'Anno della Tregua, nè pure possiam francamente asserir quello della Lettera di Papa Pelagio. Il Padre Pagi mettendo nel presente Anno la Lettera suddetta, dubita poi, se la stessa Tregua sosse stabilita nell' Anno 584. o pure in quest' Anno, senza por mente, ch' egli pretende eletto Re solamente nell' Anno presente Autari, ed attribuendo Paolo Diacono essa Tregua al medesimo Autari, conseguentemente secondo i conti del Padre Pagi non potè essa succedere nell' Anno 584. ma può ben essere succeduta secondo i miei conti, perchè in esso Anno 584. a mio parere Autari cominciò a regnare. Quello che è certo, nulla profittò con questa Lettera il Pontefice Pelagio. Elia Arcivescovo co i suoi Suffraganei dell'Istria, al vedere, che il Papa s'addirizzava a lui con preghiere, maggiormente alzò la testa; e a Roma bensì mandò la risposta per alcuni suoi Messi, ma con ordine di nulla aggiugnere in voce a quanto si conteneva nella Lettera di risposta. Tornò di nuovo Papa Pelagio, fenza perdersi d'animo, a scrivere delle Lettere a que' Vescovi Scismatici, ma con trovarli sempre più indurati nella loro opinione. Allorche Paolo Diacono scrisse (a): Hic Pelagius Helia Aquilejensi (a) Paulus Episcopo, nolenti tria Capitula Chalcedonensis Synodi suscipere, Diaconus Epistolam satis utilem misit, quam Beatus Gregorius, quum esset adbuc Diaconus, conscripsit: ci sa intendere, che Elia non volle accettare i tre Capitoli del Concilio Calcedonense, come condennati nel Quinto Concilio. Ed in fatti esso Autore (b) riconosce di (b) Id.c.26, fotto, che gli Arcivescovi di Aquileia non voleano comunicare co i Condennatori de i tre Capitoli.

Anno di Cristo dixxxvii. Indizione v.

di PELAGIO II. Papa 10.

di Maurizio Imperadore 6.

di Autari Re 4.

L'Anno IV. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

FU anche mosso da Papa Pelagio l'Esarco di Ravenna Smaragdo per mettere in dovere Elia Arcivescovo d'Aquileia capo de gli Scismatici in Italia. Da un Memoriale, presentato alcuni Anni dopo da i Vescovi d'Istria all'Imperadore Maurizio, apparisce, Tomo III.

ERA Volg. che Smaragdo diede ad esso ostinato Arcivescovo per questa cagio-Anno 587. ne molti disgusti, e il minacciò di peggio. Ma ricorse egli all'Im-[a] Libell. peradore [a] con supplicarlo di aspettare, che ritolte a i Longobarapud Baro-nium in Ap- di le Città, dove erano alcuni de' suoi Suffraganei, come Trivigi, pendic. ad Vicenza, e simili, andrebbono poi tutti a Costantinopoli, per met-T.9. Annal. ter sine alla divisione, secondo il giudizio di sua Maestà: quasi che toccasse al Tribunale Secolaresco il decidere le cause della Religione. Maurizio Augusto mandò allora ordine a Smaragdo di non inquietare alcun di que' Vescovi per questo motivo, perchè quello non gli pareva tempo di disgustare i Popoli, che avrebbono potuto gittarsi in braccio ai Longobardi nemici. In tale stato era l'affare dello Scisma d'Aquileia, quando venne a morte l'Arcivescovo, o [b] De Ru- sia Patriarca Elia. Dal Padre de Rubeis [b] si sa mancato di vita beis Monu-ment. Escl. nell' Anno precedente. Ebbe egli per Successore Severo, il quale Aquilejens. al pari dell'Antecessore mise la sua Sedia nell'Isola di Grado. O fia che il Papa avesse rimosso l'Imperadore dal proteggere que' Vescovi pertinaci nello Scisma, o che essendo contro la mente dell' Esarco stato eletto Severo, esso Smaragdo si credette d'aver le mani slegate, un d'egli arrivò improvvisamente da Ravenna a Gra-[c] Paulus do con molta gente armata, prese il novello Patriarca [c], e con Diaconus lib. 3. c. 26. esso lui Severo Vescovo di Trieste, Giovanni Vescovo di Parenzo, e Vindemio Vescovo di Ceneda, e violentemente li condusse a Ravenna, dove li tenne sequestrati per un Anno. Nel Memoriale suddetto dicono i Vescovi, che l'Esarco adoperò ingiurie e bastonate, allorchè per forza levò da Grado que' Vescovi. Abbiamo da Teo-[d] Theo fane [d], che nell' Anno sesto di Maurizio Imperadore, nel Mese di Settembre, correndo l'Indizione sesta (tutti indizi dell' Anno presente, perchè appunto nel Mese di Settembre cominciò a correre l'Indizione sesta) i Longobardi mossero guerra a i Romani. Adunque ragion vuole, che la Tregua accennata da Paolo Diacono fra i Longobardi, e Smaragdo Esarco, avesse principio, come io conietturai, nell' Anno 584. e terminasse nel presente. E dicendo esso Storico, che di quella Tregua su autore il Re Autari, si vien'

> anche ad intendere, che l'elezione di questo Re non si può differire con Sigeberto e col Padre Pagi all' Anno 586. Certo è da stupire, come esso Pagi pretendesse così accurato nelle cose d'Italia esso Sigeberto Istorico, quando in questi medesimi tempi si scuopre sì abbondante di anacronismi la di lui Istoria. Ma qual fatto degno di

> memoria operassero i Longobardi, dopo avere ripigliata la guerra

phanes in Chronogr.

co i Romani, non ne ebbe notizia Paolo Diacono, e molto meno ne

pill

6:3

Sio

Val

le E

tar

nel

(1)

10

possiam noi rendere conto. Mi sia lecito avvertire, che fra gli al- ERA Volge tri malanni recati all' Italia dalla venuta de' Longobardi, non fu Anno 587. già il picciolo quello d'effersi introdotta una fiera ignoranza fra i Popoli, e l'essere andato in disuso lo studio delle Lettere, perchè oltre all'aver que' Barbari prezzate solamente l'armi, le genti Italiane fra i rumori e guai delle continuate guerre altra voglia aveano, che di applicarsi a gli studi, oltre all'essere loro ancora mancati i buoni Maestri. Però o niuno s'applicò allora a scrivere la Storia de'suoi tempi; o se pur vi su qualche Storico, le sue fatiche si sono perdute. Paolo Diacono non sa menzione, se non di Secondo Vescovo di Trento, che in questi tempi fioriva, & aliqua de Langobardorum gestis scripsit: il che vuol dire, che nè pur egli scrisse se non poche cose de i fatti de' Longobardi. Tuttavia potrebbe essere, che appartenesse a quest' Anno lo scriversi da Giovanni Abbate Biclariense [a], che correndo l'Anno IV. di Mauri- [a] Abbat zio, Antane (vuol dire Autari) Re de' Longobardi, venuto al- Biclariensis le mani co i Romani, diede loro una rotta, e molti n'uccife, con occupar dipoi i confini dell'Italia. L'Anno Quarto di Maurizio durò sino all' Agosto dell' Anno precedente 586. e però a que' tempi dovrebbe appartener questo satto. Ma non è ben sicura per gli affari d'Italia la Cronologia del Biclariense. Egli mette nell'Anno appresso l'elezion di Papa Gregorio, cioè il Grande, che pur cadde nel 590. Perciò potrebbe essere, che quel fatto d'Autari contra i Romani anch' esso succedesse più tardi. E quando sussista la Tregua già accennata, non potè certo accadere nell' Anno 586.

Anno di Cristo planaviii. Indizione vi.

di Pelagio II. Papa II.

di Maurizio Imperadore 7.

di Autari Re 5.

L'Anno V. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

TETTE l'Arcivescovo d'Aquileia Severo co' due suoi Suffraganei in Ravenna per un Anno, detenuto sotto buone guardie, e con molti disagi. Tante minaccie d'esilio, e d'altri incomodi furono adoperate [b], che finalmente s'indusfero que'pri-[b] Paulus gionieri ad accettare il Concilio Quinto Generale, e a comunicar Diaconus de Gest. con Giovanni Arcivescovo Cattolico di Ravenna. Dopo di che su- Langubard. rono rimessi in libertà. Tornarono questi a Grado; ma nè il Popo- 1.3. c. 26.

Vvu

Re

Ar

161

136

001

jar

que

010

qu.

210

era

fine

non

135

Cir.

m.

mor

proj

Pot

A

.97

!! ~

Ro

12 /

: 40

. .

Fiz.

ERA Volg. lo, nè gli altri Vescovi vollero riceverli. Perciò Severo, pentito di quanto aveva operato in Ravenna, fece raunare un Conciliabolo nella Terra di Marano, dove esibì la confessione e la detestazione dell'errore da sè commesso: così chiamava egli l'aver avuta comunione in Ravenna co i Condennatori de i tre Capitoli. Queste parole di Paolo indicano, ch'egli assai conosceva, sopra che sosse sondato lo Scisma della Provincia d'Aquileia, nè effere certo, ch'egli ignorasse lo stato di quella lite, come talun suppone. Mal'altre parole di Paolo non lasciano ben intendere, se si accordarono i Vescovi di quel Concilio. Pare che abiurassero lo Scisma i seguenti, cioè Pietro Vescovo d'Altino, Chiarissimo di Concordia, Ingenuino di Sabione, Agnello di Trento, Juniore di Verona, Oronzio di Vicenza, Rustico di Trivigi, Fonteio di Feltri, Agnello di Asolo, e Lorenzo di Belluno. E che con Severo Patriarca, il quale difendeva i tre Capitoli del Concilio Calcedonense, avessero comunione Severo Vescovo di Trieste, Giovanni di Parenzo, e Vindemio di Ceneda. Ma ciò non sussiste, perchè miriamo poi nel Memoriale di sopra accennato più che mai pertinaci nello Scisma i Vescovi di Sabione, Belluno, Concordia, Trento, Verona, Vicenza, e Trivigi. Fu sparsa voce fra la Plebe, che Smaragdo Patrizio ed Esarco di Ravenna per la violenza usata contra di que' Ve-Icovi era stato invasato dal Demonio; e Paolo Diacono prese una tal diceria per buoni danari contanti, con aggiugnere ciò giustamente accaduto, perch' egli dovea considerare come un eccesso lo strapazzo fatto a que' Vescovi, tuttochè Scismatici. Credesi appunto, che circa questi tempi, cioèo nell'Anno precedente o nel presente esso Smaragdo sosse richiamato da Maurizio Augusto a Coitantinopoli, con esfere succeduto nel suo posto Romano Patrizio, Terzo fra gli Efarchi di Ravenna. Abbiamo poi da Gregorio Tu-[a] Gregor. ronense [a], che in quest' Anno il Re Autari spedi de gli Ambalib. 9. c. 25. sciatori a Childeberto Re de'Franchi, per chiedere in Moglie Clorsuinda sua Sorella. Non dispiacque al Re d'Austrasia questa proposizione, edaccettò i ricchi regali inviatia tal fine, con promettere ad Autari quella Principessa. Ma arrivati alla Corte di Childeberto qualche tempo dopo gli Ambasciatori di Recaredo Re de i Visigoti, distrussero tutto ciò, che aveano satto i Longobardi. Era il Re Recaredo Principe di gran possanza, perchè dopo avere il Re Leovigildo suo Padre defunto acquistata la Gallizia con estinguere il Regno de' Svevi, egli signoreggiava oramai quasi tutta la Spagna, e stendeva anche il suo dominio nella Gallia col possesso

della Provincia Narbonense, oggidi appellata la Linguadoca.

AVEVA egli in oltre il merito e la gloria d'avere il primo fra i Anno 583. Re Goti abbandonato l'Arianismo per le persuasioni di San Leandro Arcivescovo di Siviglia, e condotta già col suo esempio se non l'intera Nazione de' suoi, certo la maggior parte ad abbracciare la Religione Cattolica. Ora o fosse che i Ministri del Papa e dell'Imperadore, a'quali non potea piacere questa alleanza de i Longobardi coi Franchi, disturbassero l'assare, o pure che sosse creduto più proprio di dar quella Principessa ad un Re Cattolico, come era Recaredo, che ad Autari Principe Ariano: certo è, che il trattato di quel Matrimonio per Autari andò per terra, senza che apparisca dipoi, s'esso veramente s'essettuasse col Re Recaredo: intorno a che disputano tuttavia gli Scrittori Franzesi. Forse di quì sorse qualche amarezza fra i Longobardi e i Franchi. In fatti seguita poi a scrivere il Turonense, copiato ancor qui da Paolo Diacono [a], [a] Paulus aver fatto intendere Childeberto a Maurizio Imperadore, come egli Diaconus era pronto a far querra a il concebardi per accioni l'Iraliano de gli 1.3. c. 28. era pronto a far guerra a i Longobardi per cacciarli d'Italia: al qual fine spedì appresso un poderoso esercito in Italia. Il prode Re Autari non ispaventato da sì gran temporale, unite le sue sorze andò ad incontrare l'Armata Franco-Alamanna. Fu ivi fatto un tal macello de Franchi, che non v'era memoria d'altro simile. Molti surono i prigioni, e gli altri fuggendo pervennero con fatica al loro paese. Queste son parole di Gregorio Turonense, Autore contemporaneo e Franzese, da cui Paolo Diacono imparò questo avvenimento, giacchè egli troppo scarseggiava di notizie intorno a i satti d'Italia d'allora. Nè altra particolarità a noi resta di questo sì memorabil fatto. Sicche andiam sempre più scorgendo, qual fosse la protezione de i Re Franchi, che pure Fredegario ci fa credere comperata da i Longobardi coll' annuo tributo di dodici mila Soldi d'oro. A quest' Anno ancora crede il Padre Pagi, che s'abbiano da riferir le parole di Tecfilatto [b], là dove scrive: che Roma vecchia (co-[b] Theosì chiamata a distinzione di Costantinopoli, che portava il nome di Philastus Roma nuova) rintuzzò gli empiti de' Longobardi. In qual maniera non si sa; siccome nè pur sappiamo, a qual Anno precisamente s'abbiano da rapportar due imprese d'Autari, raccontate da Paolo Diacono [c]. Mi si permetta il farne qu'i menzione. Fin circa que- [c] Paulus sti tempi s'era mantenuta alla divozione de gl'Imperadori l'Isola Diac. lib.3. Comacina, cioè un'Isola posta nel Lago di Como, appellato il Lario, Luogo affai forte, e che fece anche nel Secolo duodecimo gran figura nelle guerre tra i Milanesi e Comaschi. Quivi dimorava per Gover-

4:0

107

inm

112 , alli

Tai

1000 1:2 €

C.17:

- pro

:oi{

. Pri

Po

TRACE

'.de

is do

(12:15)

FO 2.

frei!

i fat

Anno 588.

ERA Volg. Governatore Francione, Generale Cesareo d'armi, e vis'era mantenuto per ben vent' Anni contro le forze de' Longobardi. Questo numero d' Anni, preso dall'arrivo de' Longobardi in quelle parti. viene a cadere ne' tempi presenti. Un buon corpo di Longobardi formò l'affedio di quell'Ifola, e dopo sei mesi ne costrinse alla resa Francione, a cui nelle capitolazioni fu accordato di potersene andate colla Moglie e col suo equipaggio a Ravenna; e la parola gli fu mantenuta. Di grandi ricchezze furono trovate in quell'Isola. colà ricoverate, come in luogo sicuro da gli abitanti di varie Città. Si dimenticarono probabilmente gl'ingordi Longobardi difarne la restituzione a i legittimi Padroni. Similmente spedì Autari un altro corpo d'armata, di cui fu Generale Evino Duca di Trento, contra dell' Istria, Provincia sempre fedele all'Imperadore. Fecero costoro un gran bottino, incendiarono molte case e Terre con tal terrore de gl'Istriani, che furono obbligati, per liberarsi da questo flagello, di cacciarlo via a forza d'oro. E però i Longobardi, accordata loro la pace, o sia una tregua d'un Anno, si ritirarono con portare al Re una riguardevol somma di danaro.

Anno di Cristo DLXXXIX. Indizione VII.

di PELAGIO II. Papa 12.

di Maurizio Imperadore 8.

di Autari Re 6.

L'Anno VI. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

IACCHE' non era riuscito al Re Autari di ottenere in Mo-glie la Principessa del sangue Reale di Francia, rivolse egli le sue mire ad avere Teodelinda, Figliuola di Garibaldo Duca di Baviera, a cui Paolo Diacono dà il titolo di Re secondo il costume d' [a] Fredega- altri Scrittori. Abbiamo da Fredegario [a], che tra questa Principessa e Childeberto Re de' Franchi erano seguiti gli sponsali di suturo Matrimonio. Ma la Regina Brunichilde, Madre d'esso Re, una delle grandi faccendiere, e sconvolgitrici delle Corti de' Re Franchi, disturbo quelle nozze. Rotto questo trattato, Autari invid [b] Paulus cola un' Ambasceria a sar la dimanda di Teodelinda [b], e Gari-1.3. cap.29. baldo molto volentieri vi acconsentì. Ricevuta questa risposta, e desiderando egli di veder co'suoi occhi la novella sua Sposa, prese occasione di mandar de i nuovi Ambasciatori colà, e singendo d'esser anch'egli uno d'essi, travestito s'accompagnò con loro. Il Capo

rius in Chr. cap. 34.

dell' Ambasceria era un Vecchio, che ammesso con gli altri all'u- Era Volg. dienza del Duca Garibaldo, espose quanto gli occorreva per parte Anno 589. del suo Signore. Dopo di lui si sece avanti l'incognito Autari, e disse, che a lui in particolare era stata data dal suo Re l'incumbenza di vedere la Principessa Teodelinda, per potergli riserire le di lei belle qualità, già intese per sama. Fece Garibaldo venir la Figliuola; ed Autari ben guatatala da capo a piedi, se ne compiacque forte, e disse, che certamente il Re de'Longobardi sarebbe ben contento d'avere una tale Sposa, e il Popolo una tal Regina. Poscia il pregò, che sosse loro permesso di riconoscerla per tale con ricevere da lei il vino, secondo l'uso della Nazion Longobarda. Fece Garibaldo portar da bere, e dappoiche Teodelinda ebbe data la coppa al Capo de gli Ambasciatori, la porse all'ignoto Autari; ma questi in renderla alla Principessa, senza che alcun vi facesse mente, le toccò gentilmente la mano, e nel baciare il bicchiere, fece in maniera, ch' essa mano della Principessa gli toccò la fronte, il nafo, e la faccia. Raccontò poi Teodelinda questo fatto alla sua Balia, e non senza rossore. Rispose la Donna accorta: Signora niun altro avrebbe ofato toccarvi, se non chi hada essere vostro Marito. Ma zitto, che il Duca vostro Padre nol sappia. Soggiunse dipoi: Voi siete ben fortunata di aver per Isposo un Principe sì degno, e cotanto leggiadro. Era in fatti allora il Re Autari nel fiore della sua età, di bella statura, con chioma bionda, e di grazioso aspetto. Se n'andarono gli Ambasciatori, ed Autari nell'uscir de'confini della Baviera, appena fatti i complimenti a que' Bavaresi, che l'aveano accompagnato, s'alzò sulle staffe quanto potè, e scagliò con tutta forza una picciola scure, ch'egli teneva in mano, verso dell'albero più vicino; ed essendo questa andata a conficcarsi prosondamente in esso, allora disse: Autari sa fare di queste ferite; e ciò detto, spronò il cavallo, e se n'andò con Dio, lasciando i Bavaresi assai persuasi, che questo galante Ambasciatore era il Principe stesso.

POTREBBE essere, che queste Ambasciate sossero andate nel precedente Anno. Egli è ben da credere, che nel presente si effettuasse il Matrimonio suddetto. Racconta lo Storico Longobardo, che dopo qualche tempo arrivarono de i torbidi in Baviera al Duca Garibaldo a cagione dell'arrivo de' Franchi: il che ha dato motivo a i moderni Scrittori Franzesi [a] di credere, che il Re d'Au-[a] Daniel strasia Childeberto mirando di mal occhio l'amistà e congiunzione Histoire de France T. 1. di sangue e d'interessi, che s'andava a stabilire fra il Duca Ga-

ANNO 589.

ERA Volg. ribaldo suo Vassallo, e il Re de'Longobardi, all'improvviso facesse marciare un'Armata in Baviera, che vi recò de i gravi danni, e tentò di sorprendere Teodelinda. Paolo Diacono altro non racconta se non quel poco, che ho riferito di sopra, con aggiugnere appresso, che quetta Principessa se ne suggi verso l'Italia, con Gundoaldo suo Fratello, e sece sapere al Re Autari la sua venuta. E' ignoto ciò, che accadesse al Duca Garibaldo suo Padre, e nulla di più se n'ha da Gregorio Turonense, e da Fredegario. Vedremo bensi fra qualche tempo, che a lui succedette Tassilone nel Ducato della Baviera. Andò il Re Autari incontro a Teodelinda con un grande apparato, e celebrò dipoi con universale allegrezza le Nozze nella campagna di Sardi di sopra a Verona nel di 15. di Maggio. In quella occasione scrive Paolo, che un fulmine cadde sopra un legno nel recinto, dove era la Corte, e che uno de gl'Indovini Gentili, che Agilulfo Duca di Torino avea seco condotto, gli predisse non dover passare gran tempo, che la Donna poco sa ipolata dal Re Autari diverrebbe moglie d'esso Agilulfo. A costui minacciò Agilulfo di tagliargli la testa, se mai più gli scappava detta parola di questo; ma l'Indovino insistè, che si avvererebbe la sua predizione, siccome in satti seguì. Ma non è se non bene l'andare adagio in prestar fede a cotali dicerie, che non rade volte nascono dopo il fatto. Fu ucciso in Verona nel tempo d'esse Nozze Ansullo Parente del Re Autari, e Paolo Diacono non potè penetrarne la ca-[a] Paulus gione. A' tempi ancora d'esso Paolo correa voce [a], che circa questi tempi il Re Autari passando pel Ducato di Spoleti, arrivasse si-Langubard. no a Benevento, con impadronirsi di quel paese; e poscia arrivaslib. 3. c. 31. se fino a Reggio di Calabria, dove avendo osservata una Colonna posta alquanto nel Mare, spinto innanzi il Cavallo, la toccò colla punta della spada con dire: Fin qua arrivera il confine de' Longobardi. Ed era sama, che tuttavia quella Colonna sosse in piedi, e fosse chiamata la Colonna d' Autari. Ma di questi satti Paolo altro malevadore non ebbe se non la tradizione del volgo, sondamento molte volte fallace, per farci conoscere il vero. Però vari Letterati hanno disputato intorno all'origine dell'insigne Ducato di Benevento, il quale non si può credere, che avesse principio in quest' [b] Id. ib. Anno, quando si ammetta col medesimo Paolo, [b] che Zottone primo Duca governasse quel Ducato per Anni venti. Nè pur sembra verisimile ciò, che Camillo Pellegrino immaginò, cioè che il Ducato suddetto nascesse anche prima della venuta del Re Alboino in Italia. Probabilmente ne' primi sette Anni dopo la lor cala-

3ap. 32.

de Geflis

[...

Di

mo

Ra

But

1. 1

103

Link

me

ta i Longobardi s' impadronirono di buona parte della Campania e ERA Volg. della Puglia, e vi fondarono un Ducato, di cui fu Capo Benevento, Anno 589. e che s'andò a poco a poco dilatando, fino ad abbracciar il Regno, appellato ora di Napoli, a riserva della Città medesima di Napoli, e di alquante altre maritime, che si tennero forti nella divozion dell'Imperio. Reggio di Calabria era di queste; e però quantunque Autari fuori d'essa Città potesse veder quella Colonna, pure è più probabile, ch'egli mai non arrivasse fin là. Fu quest'Anno sunesto all'Italia per un terribil diluvio d'acque, a cui un simile da più Secoli non s'era veduto. Il Tevere crebbe nel Mese di Novembre ad una sterminata altezza in Roma, vi diroccò molte case, empiè i magazzini de' grani con perdita di molte migliaia di moggia d'essi, e sece altri malanni. Ne abbiamo per testimonji due santi Gregori [a], allora viventi, cioè il Grande, e il Turonense. [a] Gregor. Dal primo de'quali, ficcome ancora da Paolo Diacono [b] sappia- M. Dialog. mo, che per le Provincie della Venezia e Liguria, anzi per tutte l'altre d' Italia si provò questo slagello. Portò esso con seco le la-Turonensis lib. 10. c. 1. vine d'assaissimi poderi, e Ville intere nelle montagne, una gran [b] Paulus mortalità d'uomini, e di bestie, e ne rimasero dissatte le strade. Diaconus Racconta San Gregorio Magno un miracolo fucceduto in Verona, dove il Fiume Adige tanto si gonfiò, che l'acque sue giunsero sino alle finestre superiori della Basilica di San Zenone Martire, la quale era allora fuori di quella Città. Ma quantunque fossero aperte le porte d'essa Basilica, le acque non entrarono dentro, e servirono come di muro alla stessa Basilica. Si trovava allora in quella Città il Re Autari, e questa inondazione si tirò dietro in qualche parte la rovina delle mura di Verona, la qual Città da l'i a due Mesi restò per la maggior parte disfatta da un furioso incendio. Alle inondazioni suddette, venne poi dietro la Peste, di cui si parlerà nell' Anno seguente.

Anno di Cristo dec. Indizione viii. di Gregorio I. Papa 1. di Maurizio Imperadore 9.

L'Anno VII. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

REBBERO dunque nell'Anno presente le calamità dell'Italia per una fierissima Pestilenza, che privò di vita una innumerabil moltitudine di gente. Spezialmente infierì essa nella Cit-Tomo III.  $X \times x$ 

il,

rai

a

cer

18

10.

ial

fp2

111

100

fur

810

pe.

gal

tori

bar

33

102

VIC

cod

FOVE

10 1

: fe

21/61

307

522

ê à

gor

la ;

Era Volg. tà di Roma (a), e colto da questo medesimo malore Papa Pelagio II. 1. 10. 6. 1. Diaconus

Anno 590. passò a miglior vita nel di 8. di Febbraio. Si venne all'elezione del Turonensis Successore, e i voti concordi del Clero, Senato, e Popolo concorfero a voler Papa Gregorio, Diacono della Chiefa Romana, che fantamente vivea nel Monistero di Santo Andrea, dappoichè su richialib. 3. c. 23. mato da Costantinopoli. Piacque sommamente a tutti una tale elezione, fuorchè ad un solo; e questi su lo stesso Gregorio, il quale per ischivar questo peso ed onore, secondo che attestano il suddet-(b) Johann. to Turonense, e Giovanni Diacono (b), spedi segretamente delle Diacon. in Vit. S. Gre. Lettere a Maurizio Imperadore, supplicandolo con quante ragioni gor. lib. 1. c. potè, di non confermare la sua elezione. Era già passato in uso l'abuso, come altrove s'è detto, che restasse libera al Clero, Senato, e Popolo Romano l'elezione del Papa; ma non si potea venire alla di lui confecrazione fenza il confenfo e l'approvazione de gl'Imperadori. Crede il Cardinal Baronio, che San Gregorio altamente detestasse, come un' Eresia, l'introduzion di questo legame, perchè suppone Opera d'esso Pontesice una Sposizione de' Salmi Penitenziali, che è alle stampe. Ma gli Eruditi oggidì pretendono, che quell'Opera uscisse della penna di San Gregorio VII. Papa, a cui certamente convien quel linguaggio; nè avrebbe San Gregorio Magno voluto valersi di questo ripiego per sottrarsi al Pontificato, se l'avesse creduto un tirannico sacrilegio, ed avesse tenuto Maurizio Augusto uguale a Nerone, e a Diocleziano, come tenne l'Autore della Sposizione suddetta. Ma scoperto il disegno dell'umile Servo di Dio Gregorio, il Prefetto di Roma, suo Fratello, o pure Germano di nome, sece prendere per istrada le di lui Lettere, e ne scrisse egli dell'altre all'Imperadore, con addurre tutte le ragioni di dover confermare in tempi sì scabrosi il Pontificato nella persona di Gregorio, Nobile, perchè di fangue Senatorio, e tale per la Pietà, per lo Sapere, e per altre sue rare Doti, che pari a lui non si trovava in questi tempi. Mentre si aspettavano le risposte della Corte, il santo Pontefice si applicò tutto a placar l'ira di Dio in mezzo al gran flagello della Pestilenza. A tal fine istituì una general Litania, o sia Processione di Penitenza, con dividere in varie schiere il Popolo, che vi dovea intervenire, cioè il Clero Secolare, gli Uomini, i Monaci, le sacre Vergini, le Maritate, le Vedove, i Poveri, e i Fanciulli. Venne dipoi l'assenso dell' Imperadore, e cercò ben Gregorio di fuggire, ma preso, su per sorza condotto alla Chiesa, e quivi consecrato nel di 3. di Settembre. Così la Chiesa di Dio venne ad aver un Pontefice, esemplare d'ogni Vir-

Virtù, le cui gloriose azioni, la vita santissima, i Libri eccellen- ERA Volg. ti, son tuttavia, e saranno sempre oggetto de' nostri encomi.

INTANTO non rallentava l'Augusto Maurizio i suoi maneggi presso Childeberto Re d'Austrasia, il più potente de i Re Franchi, per esterminare i Longobardi dall' Italia. Era succeduto dianzi un affare, che poteva intorbidar la buona intelligenza fra questi Monarchi, se la prudenza di Maurizio non vi avesse trovato rimedio. (a) Spediti da Childeberto tre Ambasciatori a Costantinopoli, se- (a) Gregor. cero scala in Assrica a Cartagine. Uno de' lor samigli avendo pre- Turonensis lib. 10.6.2. sa non so qual roba ad una bottega, e differendo di restituirla, su colto un di nella piazza dal Mercatante, e preso; nè questi voleva lasciarlo, se non restituiva il mal tolto. Il Franco messa mano alla spada, pagò il povero Mercatante con levargli la vita. Ciò udito, il Governatore della Città con una truppa d'armati, e col Popolo tumultuante andò all'abitazion de i Legati. Usciti fuori due d'essi, furono trucidati dall'infuriata gente. Grippone Capo dell'Ambasceria ne sece di gravi doglianze, e andato a Costantinopoli, maggiormente quivi espose le sue querele. Maurizio Augusto irritato per l'insolenza de'suoi, ne promise una strepitosa vendetta; e regalato ben bene Grippone, il rimandò a casa assai contento, e con forti istanze, perchè Childeberto movesse l'armi contra de' Longobardi. Premeva a quel Regnante di riaver dalle mani dell'Imperadore il suo Nipote Atanagildo, Figliuolo d'Ingonda sua Sorella, morta in Affrica, e di Santo Ermenegildo, che era stato condotto a Costantinopoli; perciò mise insieme una grande Armata, composta di venti Duchi, ciascuno de' quali conduceva la gente della sua Provincia. Racconta il Vescovo Turonense, che Audoaldo Duca, venendo alla testa del Popolo di Sciampagna, arrivato a Metz, vi commise tanti saccheggi ed omicidj, come se sosse stato un nemico della propria terra; e che altrettanto fecero gli altri Duchi, con rovinare il proprio paese, prima di riportare vittoria alcuna de' loro nemici. Questo era uno de'brutti costumi de' Franchi d'allora, e se ne lamentò anche il buon Re della Borgogna Guntranno, con avere attribuito a tanta iniquità delle sue genti le rotte, ch'egli ebbe da i Goti nella Linguadoca. Ne fo io menzione anche per ricordare, che de'Longobardi lontani dal commettere tali eccessi co i Sudditi propri, pure dicono tanto male gli Scrittori loro nemici, e all'incontro i Franchi, non certo migliori de' Longobardi, si veggono cotanto esaltati da alcuni Scrittori. Calò dunque in Italia dalla parte della Rezia, o sia de' Grigioni, e da quella di Trento,

ERA Volg. lo sterminato esercito de' Franchi, e de' varj Popoli della Germa-Anno 590. nia, sudditi del Re Childeberto, divisi in varie colonne. Audoaldo con sei altri Duchi passò a dirittura verso Milano, e in quelle vicinanze si accampò. Olone Duca arrivato a Bellinzona, Terra del distretto di Milano, dove comincia il Lago Verbano, o sia Maggiore, quivi lasciò la vita, colpito da un dardo nemico. Ed essendosi queste genti sbandate per andare a cercar di che vivere, dovunque arrivavano, aveano addosso i Longobardi, che gli accoppavano senza remissione. Fecero nondimeno i Franchi una prodezza nel territorio di Milano. Eransi portati i Longobardi lungo le sponde di un Laghetto, da cui esce un Fiumicello, a noi ignoto. Giunti colà i Franchi videro un Longobardo sulla riva opposta armato ditutto punto, che disse loro: E'venuto il di, in cui si vedrà a chi Dio voglia più bene. Passarono di quà dal Finme alcuni pochi Franchi, e mestisti addosso a costui, tante gliene diedero, che lo stesero morto a terra. Allora i Longobardi, raccolte le lor bagaglie si ritirarono tutti, di modo che i Franchi non trovarono in quel sito se non i segni, che v'erano stati i nemici. Tornarono poscia al loro accampamento, e colà giunsero i Legati dell'Imperadore, per avvisarli, che era in marcia per venire ad unirsi con loro l'esercito Cesareo fra tre giorni, e se ne accorgerebbono, allorchè vedessero data alle siamme una Villa, ch' era sul monte. Aspettarono i Franchi per sei giorni, e mai non videro comparire alcuno. Cedino, o sia Ghedino Duca con tredici altri Duchi entrato dalla parte di Trento in Italia, prese cinque Castella, e si tece giurare ubbidienza da que' Popoli.

IL Re Autari da due parti assalito con tante sorze, prese in questa congiuntura il saggio partito di tener ben guardati i Luoghi sorti e le Città, dove s'erano risugiate le genti col loro meglio, lasciando la campagna alla discrezione, o sia indiscrezion de'nemici. S'era spezialmente ben sortificato egli, e provveduto in Pavia. Ma ciò, che non poterono sar le spade, lo sece l'aria della State, a cui non erano usati i Franchi e gli Alamanni. Cioè s'introdusse la disenteria in quelle Armate, e ne sece una grande strage. Vi si aggiunse anche la same per la mancanza de'viveri, in guisa che essendo oramai troppo sminuito l'esercito, determinarono que' Capitani dopo tre mesi di scorrerie satte per la Liguria, e per gli contorni, di tornarsene al loro paese. Ma nel ritorno la same li maltrattò cotanto, che surono obbligati a vendere infin l'armi e il vestito per aver da mangiare, e per poter giugnere vivi

()

6.4

1

10 m

\* .

1 .

1.

a casa. Nel passare ancora per alcuni paesi [ forse de' Grigioni o Era Volz. del Trentino ] che erano stati una volta sotto il dominio del Re Si- Anno 190. geberto, Padre del Re Childeberto, diedervi il sacco, e secero schiavi quanti caddero nelle loro mani. Con tali particolarità racconta Gregorio Turonense questa guerra de'Franchi, i quali o non vollero per politica far danno maggiore ai Longobardi, o non poterono per debolezza; perchè allora non si facea la guerra, come oggidì si pratica contanti atrecci, provvisioni di buoni magazzini, e maniere di forzar anche le Città più forti. Son di parere alcuni Scrittori Pavesi, che in questa occasione la Città di Ticino soffe prela da Papio uno de'Duchi Franchi, e cominciasse da l'innanzi a chiamarsi Papia, oggidì Pavia. Son queste savole prive d'apparenza, non che di fondamento di verità. Era anticamente quella Città ascritta alla Tribù Papia. Di là conghietturo io, che possa essere venuta la mutazion del suo nome.

PAOLO Diacono (a) secondo il solito copiò qui sedelmente il (a) Paulus racconto di Gregorio Turonense, con solamente aggiugnere, che Diacontes 1.3. 6.30. l'esercito Franzese giunse nel territorio di Piacenza, e di la arrivò fino a Verona, con ispianar molte Castella, non ostante i giuramenti di salvar que'luoghi, allorchè spontaneamente loro si renderono gli abitanti, credendo i Franchi gente da mantener parola. Nel territorio di Trento spezialmente diroccarono Tesana, Maleto, Semiana, Appiano, Fagitana, Cimbra, Vizzano, Brentonico, Volene, Ennemase, e due altre Castella in Alsuca, ed uno nel Veronese. Tutti gli abitanti d'esse Castella surono condotti in ischiavitu. Quei soli del Castello della Verruca, in numero di fecento, per l'interposizione d'Ingenuino Vescovo di Sabione [il cui Vescovato su poi trasserito a Brixen], e di Agnello Vescovo di Trento, ebbero la fortuna di poterfi riscattare con pagare un Soldo d'oro per cadauno. Ma questa guerra su di maggior conseguenza di quel, che apparisca dal racconto del Turonense, e di Paolo Diacono, il quale si accinse a scrivere la Storia de' Longobardi con poche notizie. Noi abbiam delle Lettere pubblicate dal Freero, e dal Du-Chesne (b) e scritte parte dal Re Childeberto a (b) Du-Maurizio Augusto, a Giovanni Petriarca di Costantinopoli, ad O-Scriptor. norato Apocrisario del Papa, a Domiziano Vescovo di Melitina, e Rer. France Configliere Cesareo, a Paolo Padre dell'Imperadore, e ad altri U-T. I. fiziali della Corte Imperiale, dove si sa menzione de i Legati inviavia Costantinopoli, e della Lega, che si manipolava fra questi Principi contra de' Longobardi. Ve n'ha dell'altre della Regina Bruni-

cha!-

10

Û

18

Ii.

EM

---

120

Re.

100

300

10

10.0

201

10

---

3

Fo

no

175

ANNO 590.

Era Volg. childe a Costantina Augusta Moglie dell' Imperador Maurizio, in cui le raccomanda forte Atanagildo suo Nipote, e ad Anastasia Augusta Vedova di Tiberio Costantino Imperadore, al suddetto Atanagildo, e allo stesso Maurizio Augusto. Ma spezialmente son degne di attenzione due Lettere, la prima delle quali è scritta al Re Childeberto da esso Imperadore, in cui gli sa sapere, che prima ancora dell' arrivo in Italia de i Duchi Franzesi, era riuscito all' Armata Cesarea di prendere per battaglia le Città di Modena, d' Altino, e di Mantova, venendo in questa maniera ad impedir l' unione delle soldatesche Longobarde. Essersi poi inteso, che uno de i Duchi Franzesi, per nome Cheno, avea trattato di pace con Autari, il quale s'era chiuso in Pavia, essendosi anche gli altri suoi Capitani colle lor milizie ritirati in diverse Castella. Che trovandosi il suddetto Cheno Duca presso Verona con venti mila combattenti, erano andati a trovarlo i Messi Cesarei, per concertar seco l'assedio di Pavia, la presa della qual Città avrebbe dato l'ulti mo tracollo alla Nazion Longobarda. Ma che i Duchi Franchi, dopo aver fatta una tregua di dieci Mesi co i Longobardi, se n'erano iti con Dio, senza farne parola con gli Ufiziali di Cesare: il che era da credere, che sarebbe dispiaciuto non poco ad esso Childeberto, perchè se si fosse ito d'accordo, si era sull' orlo di veder libera l' Italia da i Longobardi. Il perchè vivamente il prega di spedire per tempo nel prossimo Anno le sue Armate in Italia, prima che i Longobardi possano sare la raccolta de grani, giacchè l'Armata Cesarea non solamente s'era impadronita delle Città suddette, ma erano anche tornate alla divozion dell' Imperio quelle di Reggio, Parma, e Piacenza co i loro Duchi, e con affaissimi Longobardi. Finalmente egli raccomanda di ordinare, che sieno messi in libertà i poveri Italiani, menati schiavi di là da i monti, perchè questa obbligazione era espressa ne i patti della Lega. L'altra Lettera è di Romano Patrizio ed Esarco di Ravenna, scritta al medesimo Re Childeberto, con significargli la presa delle suddette Città di Modena, Altino, e Mantova. E che mentre egli era in procinto di portarsi all'assedio di Parma, Reggio, e Piacenza, i Duchi Longobardi di quelle Città erano venuti in fretta a trovar esso Esarco in Mantova, e s'erano messi all'ubbidienza della Santa Repubblica [ nome usato molto in que' tempi per significare ciò, che oggi chiamiamo Sacro Romano Imperio ] con dargli per ostaggi i loro Figliuoli. Tornato esso Esarco a Ravenna, s'era dipoi portato in Istria, per far guerra a Grasolso nemico. Giunto colà, se gli era

presentato Gisolfo magnifico Duca Figliuolo di Grasolfo, che nel- ERA Volg. la sua giovanile età avea ciera di voler essere migliore del Padre, Anno 590. con offerirgli di sottomettere se stesso con tutto il suo esercito alla santa Repubblica. E che era arrivato in Italia Nordolfo Patrizio col suo esercito in servigio dell'Imperadore, il quale in compagnia di Ossone, uomo glorioso, avea ricuperate varie Città. Il perchè esso Romano, persuaso, che il Re stia saldissimo nel pensiero di eseguire i patti della Lega, e massimamente sapendo, ch' egli è in collera contra de' suoi Duchi, perchè erano tornati indietro senza aver soddisfatto a gli ordini di Sua Maestà, vorrà ben rispedire l' Armata al primo tempo, ed avanti che si faccia il raccolto de'grani, con de i Capitani meglio intenzionati: raccomandandosi sopra tutto, che gli faccia opportunamente sapere qual via terranno in venendo, e a qual preciso tempo si moveranno. In fine il supplica di dar buon ordine alle sue genti, acciocchè non mettano a sacco, nè incendino le case de gl'Italiani, in savore e disesa de quali sono inviate, e niuno d'essi menino in ischiavitù, e all'incontro rilascino i già fatti schiavi.

guerra mossa in quest' Anno dall' Imperadore e dal Re Childeberto contra de'Longobardi, più di quel, che ne seppero i due sovralodati Storici, portò de i vantaggi all'armi Cefaree, e di pericolo al Regno de' Longobardi. E se i Franchi avessero operato di concerto, e più daddovero, forse si dava l'ultimo crollo alla Signoria d' essi Longobardi in Italia. Anzi mi nasce qu'i sospetto di qualche abbaglio in Paolo Diacono (a), il quale, siccome accennai, ci rap- (a) Paulus presentò per primo Duca del Friuli Gisolso, e tale creato nell' An- Diaconus no 568. dal Re Alboino. Ora dalla Lettera apparisce, che Romano Esarco era andato in Istria per sar guerra a Grasolfo Padre di Gisolfo. Forse questo Grasolfo su egli il primo Duca in quelle contrade, e venuto a morte in que' tempi, ebbe per successore nel Ducato Gisolfo suo Figlinolo, il quale andò in questi tempi a sottomettersi all' Esarco. Se nell' Anno 568. Gisolso avesse avuto il Ducato del Friuli, bisognerebbe supporlo fin d'allora capace di governar

Popoli. Anzi Paolo dice, che il Re Alboino Gisulfum, UT FER-TUR, suum Nepotem, VIRUM per omnia idoneum, qui eidem [ Regi ] Strator erat, quem Lingua propria Marpabis appellant, Forojuliana Civitati, O toti regioni illi praficere statuit. Ma ciò non può sussistere, perchè per attestato di Romano Esarco, che l'

QUESTE particolarità fanno abbastanza intendere, che la

Era Volg. Anno 590. in juvenili atate. Adunque giusto sospetto ci è, che

Anno 590. Paolo non avesse in questo racconto altro fondamento, che la tradizion popolare, e sinceramente lo confessa egli stesso con dire Ut fertur ; e che il primo Duca del Friuli fosse Grasolfo, e successivamente lo stesso Gisolfo in quest' Anno 590. Dappoiche si furono ritirate dall' Italia le genti del Re Childeberto, sapendo il Re Auta-[a] Gregor. ri [a], quanta autorità avesse in tutto l'Imperio Franzese, e spezialmente sopra il cuore d'esso Childeberto suo Nipote, Guntranno Re della Borgogna, uno de i tre Re della Francia, allora regnanti, 1.3. cap.34. Principe pacifico, e di tutta bontà; glispedì de gli Ambasciatori, per pregarlo della sua mediazione ad ottener la pace. Gli rappresentarono questi la divozione professata in addietro dalla Nazion Longobarda ai Re Franchi, co'quali aveano mantenuta sempre una buona intelligenza, senza aver meritato d'essere perseguitati da loro: però pregavano, che si rimettesse buona amicizia e concordia fra le due Nazioni, esibendosi pronti in qualunque tempo alla difesa de' Franchi, e che desistessero dall'aiutare un comune nemico, il quale atterrata l'una Nazione, si sarebbe aperto il passo a minacciare e distruggere ancor l'altra. Furono benignamente ascoltati dal Re Guntranno, e poscia inviati con qualche sua commendatizia al Re Childeberto, al quale con tutta sommessione secero la medesima rappresentanza. Passò qualche giorno, senza che i Legati avessero concludenti risposte, quando eccoti arrivarne de gli altri, spediti dalla Regina Teodelinda colla nuova, che il Re Autari era morto; i quali pregarono fimilmente Childeberto di voler concedere la pace a i Longobardi. Childeberto li congedò tutti con delle buone parole e speranze. Fu poi da lì a non molto conchiusa questa pace col Successore d'Autari, e da l'innanzi non ebbero molestia alcuna i Longobardi dalla parte de' Franchi: il che servì a renderli animofi, con ridersi eglino dipoi della potenza de' Greci Impe-

1.1. Epiftol. 17.

radori.

In fatti diede fine in quest' Anno alla sua vita il Re Autari, mentre era in Pavia, nel d'i 5. di Settembre, per attestato di Paolo Diacono, e corse voce, ch'egli morisse di veleno. Ebbe principio in esso Mese di Settembre l'Indizione Nona, ed appunto s'ha una Let-[b] Gregor. tera scritta da San Gregorio Papa [b] sotto la medesima Indizione, e indirizzata a tutti i Vescovi d'Italia, con sar loro sapere, che il nefandissimo Autarit (questo è il titolo, di cui sono frequentemente ornati i Re Longobardi, e la lor Nazione, da i Romani, perchè troppe offese ne aveano ricevuto, e tuttavia ne ricevevano. An-

che

0.1

pe

COL

In.

22,

Cacil 1.110

c. fa

ised.

£ 4.

DON &

Turo

Gicke

तेवा

che i Goti erano Ariani, ma di loro parlavano in altra maniera i Era Volg. Romani, perchè erano Sudditi d'essi), che Autari, dissi, avea nel- Anno 590. la prossima passata Pasqua vietato il battezzar nella Fede Cattolica i Figliuoli de' Longobardi (Ariani), per la qual colpa Iddio l'avea tolto dal Mondo. Paolo Diacono scrive, che Autari regnò sei Anni, ed essendo egli morto nel principio di Settembre di quest' Anno: adunque dovette egli essere eletto Re verso il fine dell' Anno 584. come già dicemmo, e non già nell' Anno 586. come pretese il Padre Pagi, che volle seguitar Sigeberto, certamente ingannato sì nel principio, che nel fine del governo di Autari. Lo stesso Pagi accordò, che in quest' Anno esso Autari lasciasse di vivere, nè poi s'avvide, che i suoi conti non batteano intorno all' Epoca di questo Re. Ora bisogna ben, che sossero rare le doti e le virtù della Regina Teodelinda, benchè di nazion Bavarese, perchè non solamente seguitarono i Primati Longobardi a venerarla ed ubbidirla qual Padrona, ma anche le permisero di eleggersi un nuovo Marito, che sosse degno di reggere il loro Regno. Nè diede loro fastidio, che Teodelinda professasse la Religione Cattolica: tanta dovea essere la saviezza, la Pietà, e la Prudenza di questa Principessa. Avrebbe ella, credo io, scelto volentieri un Principe Longobardo Cattolico di credenza, se l'avesse trovato, maniun ve n' era. Però seguendo il consiglio de'più assennati, mise gli occhi sopra Agilolfo Duca di Torino, Principe bellicoso, parente del defunto Re Autari, di bell'aspetto, di mente attissima a ben governar de i Popoli. Fattolo chiamare alla Corte, gli andò incontro fino alla Terra di Lomello, onde prese il nome il paese della Lomellina, alcune miglia lungi da Pavia. Colà giunto Agilolfo, fece Teodelinda portar da bere, e dopo aver'essa bevuta la metà d' una tazza, porse il resto ad Agilosfo, il quale nel restituirle la tazza, riverentemente le baciò la mano. Allora la Regina sorridendo, ma con onesto rossore, gli disse, non essere di dovere, ch'egli baciasse la mano, a chi dovea baciare la bocca. Ed ammessolo all' altro bacio, gli fignificò l'intenzione sua d'averlo per Marito, e di farlo Re. Che più? Le Nozze si celebrarono con gran solennità ed allegria sul principio di Novembre, ed Agilolfo cominciò bene ad aiutar la Regina conforte nel governo del Regno, ma per allora non assunse il titolo di Re. Non si sa intendere, come Gregorio Turonense [a] scrivesse, che mentre stavano presso del Re Chil- [a] Gregov. deberto i Legati del Re Autari, arrivò la nuova della morte d'esso /. 10. e. 34. Autari, e che in suo luogo era succeduto Paolo. Di questo Paolo

M.l.1.6.40.

ERA Volg. non v'ha memoria alcuna; nè esso è nome Longobardico. Molto Anno 590.

meno può esso convenire ad Agilosso, che solamente due Mess, dappoiche era morto Autari, sposò Teodelinda, in guisache non pote mai coll'avviso della morte d'Autari giugnere alla Corte di Childeberto la nuova del Successore eletto. Meglio informato de gli (a) Fredega- affari de'Longobardi non su Fredegario (a) colà, dove scrive, che vius in Chr. Agone Re de' Longobardi, Figliuolo del Re Autari, prese per Moglie Teodelinda di Nazione Franzese. Cioè non seppe, che questa Principessa in prime Nozze era stata Moglie del Re Autari, e fallò in credere Agone Figliuolo d'Autari. Per altro Agilosso su anche nomato per testimonianza di Paolo Diacono Ago, o Agone: il che si vede praticato in questi tempi per altri nomi. In quest' Anno Maurizio Imperadore dichiarò Augusto e Collega nell'Imperio Teo-

Maurizio Imperadore dichiaro Augusto e Collega nell'Imperio Teodo sio suo Primogenito, nato nell' Anno 585. Ciò apparisce dal racnes Diacon. conto, che sa de gli Atti di San Gregorio il Grande, Giovanni Vii. Gregor. Diacono (b).

Anno di Cristo dxci. Indizione ix.

di GREGORIO I. Papa 2.

di MAURIZIO Imperadore 10.

di AGILOLFO Re I.

L'Anno VIII. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

211

Gi

ne

de

fo.

ef

GREGIAMENTE serve a comprovare, che non come s'ha ne' testi della Cronica Alessandrina, s'hanno a notare gli Anni del Confolato di Maurizio Augusto, uno Strumento pubblicato (c) Maffei dal Chiarissimo Marchese Scipione Massei (c), ed esistente presso Ist. Diplom. di lui. Esso su scritto in Classe Ravennate Imp. DN. N. Mauricio pag. 165. Tiberio P. P. Aug. Anno Nono post Consulatum ejusdem Anno Octavo, sub die sexto Nonarum Martiarum, Indictione Nona: cioè nell' Anno presente. Benchè poi fossero seguite le Nozze tra la Regina Teodelinda, e il Duca Agilolfo nel Novembre dell'Anno precedente, pure la Dignità Regale non su conferita ad esso Agilolso, se non nel Maggio di quest' Anno dalla Dieta Generale de' Longobardi, che si raunò in Milano. Chi scrive, ch'egli su coronato in Milano colla Corona Ferrea, non è assistito da Documento, o testimonianza alcuna dell'antichità. Però da questo tempo io comincio a (d) Fredeg. numerar gli Anni del suo Regno. Fredegario (d) anch' egli metin Chronic. te sotto il presente Anno l'assunzione al Trono di Agilolfo. La pri-€ap. 13.

ma applicazione di questo novello Re, (a) su quella di spedire A- ERA Volg. gnello Vescovo di Trento in Francia, o sia in Germania, al Re Anno 591. Childeberto, per liberare gl'Italiani, condotti colà schiavi da i Diaconus Franchi: pensiero degno di un Re, che dee essere Padre del suo 1.4. 6.1. Popolo. Trovò il Vescovo, che la Regina Brunechilde, Madre d'esso Re, Principessa famosa non meno per gli suoi Vizi, che per le sue Virtù, avea riscattato col proprio danaro molti di quegli sventurati; e molti altri col danaro del Re Agilolfo ne riscattò il Vescovo, e tutti li ricondusse in Italia. Fu eziandio mandato dal Re Agilolfo per suo Ambasciatore alle Gallie Evino Duca di Trento, cioè, come si può credere, a Guntranno, Re della Borgogna, e a Clorario II. suo Nipote, Re della Naustria, o sia della Francia Occidentale, affinché unitamente s'interponessero per condurre alla pace Childeberto Re della Francia Orientale, o fia dell' Austrasia, che comandava ad una parte delle Gallie, e a buona parte ancora della Germania. Probabilmente venne in questi tempi a morte Atanagildo Nipote d'esso Childeberto, già condotto a Costantinopoli, in riguardo del quale, cioè per riaverlo dalle mani de' Greci, avea Childeberto fatta guerra a i Longobardi. Certo non si truova più da l'i innanzi memoria di lui nelle Istorie. Questo impegno dunque cessato, e ristettendosi da Childeberto, che non gli tornava il conto ad ingrandire colla rovina de' Longobardi l'Imperadore, la cui potenza avrebbe potuto un d'i nuocere a i Franchi stessi, con isvegliar le antiche pretensioni, non su difficile lo stabilir finalmente la Pace tra i Franchi e i Longobardi: il che servì a maggiormente stabilire il Regno Longobardico in Italia. Nell' Anno addietro, allorchè i Franchi calati in Italia fecero sì aspra guerra, non dirò a i Longobardi, ma alle campagne de gl'Italiani, Minolfo Duca (b), cicè Governatore dell' Isola di San Giulia- (b) Id. ib. no, s' era gittato in braccio a questi nuovi venuti. In vece di San cap. 3. Giuliano, si ha da leggere San Giulio, la cui Isola tuttavia ritien questo nome nella Diocesi di Novara, e nel Lago d'Omegna. Perchè quel sito era inespugnabile, qualora si sossero ritirate tutte le barche del Lago; laonde parve al Re Agilolfo, che Minolfo non per necessità, ma per codardia, o per tradimento si sosse gittato nel partito de' Franchi: perciò gli fece tagliar la testa ad esempio de gli altri. O sia poi, che a Gaidolfo, appellato da altri Gandolfo, Duca di Bergamo, non fosse piaciuta l'elezione del Re Agilolfo, o ch' egli non volesse ubbidirlo, costui si ribellò contra di lui, e sortificossi gagliardamente in essa Città. Accorse colà il Re, e gli Yyy mile

1. 2. Ep. 2.

Era Volg. mise tal paura, che s'indusse a chiedere misericordia. Nè la chiese Anno 591. indarno; gli perdonò Agilolfo, ma per sicurezza della di lui sedeltà, volle avere, e condur seco de gli ostaggi. Bisogna poi, che costui fosse un cervello ben inquieto, perchè tornò poscia a ribellarsi, e si fortificò nell'Isola, postanel Lago di Como. Non tardò il Re Agilolfo a cavalcare di nuovo per reprimere costui, ed ebbe la fortuna di cacciarlo di colà. Gli furono pagate le spese del viaggio, perchè avendo ivi trovate molte ricchezze, rifugiate da gl'Italiani in quel forte sito, vi mise le mani addosso, e se le portò senza farsene scrupolo a Pavia. Ma avendo noi veduto di sopra un fimil racconto dell'Isola Comacina, che è la stessa: può nascere dubbio intorno alle ricchezze ivi trovate o in quella, o pure in questa volta. Seguitò ciò non ostante Gaidolfo ad alzare le corna contra del Re, confidato nella fortezza di Bergamo; ma Agilolfo il costrinse di nuovo ad umiliarsi: con che tornò mercè della sua clemenza a rimetterlo in sua grazia. Anche Ulfari Duca di Trivigi uno su di quelli, che si ribellarono al Re Agilolfo; ma assediato in quella Città, su forzato a rendersi prigione. Racconta Paolo, che in quest' Anno non piovve nel Mese di Gennaio fino al Settembre, e però si sece una misera raccolta. Diedero ancora un gran guasto al territorio di Trento le locuste, cioè le Cavallette più grosse delle ordinarie, con divorar le foglie de gli alberi, e l'erbe de prati. Ma non toccarono i grani, e nell'Anno seguente si provò questo medesimo slagello. A questi mali s'aggiunse una terribil Peste, che afflisse spezialmente Ravenna, e l'Istria; e da una Lettera di San (a) Gregor. Gregorio Magno (a) apparisce, che questo malore infestava anche la Città di Narni.

> Anno di Cristo de Indizione x. di GREGORIO I. Papa 3.

di Maurizio Imperadore ii.

di AGILOLFO Re 2.

L'Anno IX. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

SSICURATO il suo Regno dalla parte de' Franchi colla Pa-1 ce con esso loro stabilita, e depressi gl'interni nemici, volle ancora il Re Agilolfo provvedere alla sicurezza sua dalla parte de gli Avari, o sia de gli Unni, o Tartari, che dominavano nella Pannonia, e stendevano la lor signoria sopra gli Sclavi, che diedero il

Pi

nome alla Schiavonia. Era formidabile anche la potenza di quella Era Volg. Nazione, e non andrà molto, che cominceremo a vederne le fune- Anno 592. ste pruove in Italia. Con costoro su conchiuso un trattato di pace e di amistà. Ma non erano terminati i mali umori interni. Roma-200 Esarco lavorava sott'acqua, e tanto seppe sare, che con promesse e danari guadagnò Maurizio, o sia Mauricione, o Mauritione Duca di Perugia (a), che accettò presidio Greco in quella Città. Si (a) Id. ib. trovava allora l'Esarco in Roma, ed ansioso di mettere il piede in cap. 8. sì riguardevol Città, che poteva servirgli di frontiera contra de' Longobardi, si mosse di colà, conducendo seco quanti armati potè; e nel viaggio non solamente se gli diede Perugia, ma egli prese in oltre alcune delle Città frapposte, cioè Sutri, Polimarzo, oggidi Bomarzo, Orta, Todi, Ameria, Luceolo, ed altre, di cui lo Storico non seppe il nome. Giunsero queste disgustose nuove ad Agilolfo dimorante in Pavia, che ne dovette prontamente scrivere al Duca di Spoleti, intanto che egli preparava l'esercito per accorrere in persona a quelle parti. A Faroaldo Primo Duca di Spoleti, morto non si sa in qual Anno, era succeduto Ariolfo, uomo di gran valore. Io non so come, a chi compilò la Vita di San Gregorio Magno, scappò detto, che questo Ariolfo fu Duca di Benevento. Dal Baronio poi fu creduto Duca de' Longobardi nella Toscana. Certo è, ch'egli era Duca di Spoleti, e lo attestano Paolo Diacono, e l'Autore della Cronica Farfense. In questi tempi l'Umbria da alcuni su riguardata come parte della Toscana. Ora trovandosi egli il più vicino a i paesi caduti in mano del nemico Esarco, si mise tosto in armi, ed entrò in campagna. Fu preveduto questo colpo dal Santo Papa Gregorio; e ficcome fulla fua vigilanza e prudenza spezialmente posava la salute di Roma, ed era alla saggia sua direzione raccomandato il maneggio anche de gli affari temporali in tempi sì scabrosi: egli perciò scrisse (b) a Veloce Maestro della Milizia, o (b) Id. ib. sia Generale d'Armata, che intendendosi con Maurilio, e Vitalia- Epist. 3.29. no, a' quali ancora fece intendere la sua mente, stessero bene attenti a i movimenti del Duca di Spoleti; e caso che s'inviasse verso Roma, o verso Ravenna, gli dessero alla coda. Ciò su nel Mese di Giugno, e voce correva, che Ariolfo fosse per essere sotto Roma nella Festa di San Pietro. Nell' Epistola trentesima notifica esso Papa a i tuddetti Maurilio e Vitaliano, che nel di 11. di quel Mese [e non già di Gennaio, come hanno alcune Edizioni ] esso Duca Ariolfo gli avea scritta una Lettera, di cui loro manda copia, con raccomandare a i medesimi di tenere all'ubbidienza dell'Imperadore

Epift. 46.

Era Volg. la Città di Soana, posta nella Toscana, se pure Ariol so non gli ha prevenuti, con portar via di là gli ostaggi. Costa poi da un'altra (a) Id. l. 2. Lettera di San Gregorio (a), scritta a Giovanni Arcivescovo di Ravenna, che Ariolfo arrivò colle sue genti fin sotto Roma, e quivi tagliò a pezzi alcuni, ad altri diede delle ferite : cofa, che afflisse cotanto il placido animo dell'ottimo Pontefice, che ne cadde malato, affalito da dolori colici. Quel nondimeno, che maggiormente pareva a lui intollerabile, era, ch'egli avrebbe avuta maniera d'indurre alla pace i nemici [ probabilmente impiegando del danaro, come era solito in simili frangenti di fare ], ma l'Esarco Romano non gliel voleva permettere : del che si duol egli forse coll' Arcivescovo suddetto. E tanto più, perchè essendo stato rinforzato Ariolfo dalle soldatesche di due altri Condottieri d'armi Autari, e Nordolfo, difficilmente voleva più dar orecchio a trattati di pace. Pertanto il prega, che se ha luogo di parlar di tali affari con sì strambo Ministro, cerchi di condurlo alla pace, con ricordargli spezialmente, che s'era levato di Roma il nerbo maggiore delle milizie, (b) Id. 1.5. per sostenere l'occupata Perugia, come egli deplora altrove (b), nè v'era restata altra guarnigione, che il Reggimento Teodosiano, così appellato da Teodosio Augusto Figliuolo di Maurizio Imperadore; il quale ancora, per essere privo delle sue paghe, stentava ad accomodarsi alla guardia delle mura. Aggiugne, che anche Arichi, o sia Arigiso Duca di Benevento, il quale era succeduto a Zottone primo Duca di quella contrada, instigato da Ariolfo, rotte le capitolazioni precedenti avea mosse le sue armi contra de' Napo-

Diaconus 1.4.6.19.

Epist. 40.

letani, e minacciava quella Città. NON si doveano credere i Longobardi obbligati ad alcun trattato precedente, da che l'Esarco sotto la buona sede aveva occupa-(c) Paulus to ad essi Perugia con altre Città. Paolo Diacono (c) parla della morte di Zottone suddetto dopo venti anni di Ducato, con dire, che in suo luogo succedette Arigiso, mandato colà dal Re Agilosso, e per conseguente o in questo, o nel precedente Anno, con intendersi da ciò, che il Ducato Beneventano dovette aver principio circa l'Anno 571. come pensò il Padre Antonio Caracciolo. Era Arigifo nato nel Friuli, avea servito d'Aio a' Figliuoli di Gisolso Duca del Friuli, ed era parente del medesimo Gisolso. Risulta poi dalla suddetta Lettera di San Gregorio all' Arcivescovo di Ravenna, che la Città di Fano era posseduta allora da i Longobardi, e vi si trovavano molti fatti schiavi, per la liberazion de' quali aveva il caritativo Papa voluto inviare nel precedente Anno una persona con da-

naro;

Tià

let

( :

da

qu

Fi

14

naro; ma questa non s'era arrischiata di passare pel Ducato di Spo- ERA Volg. leti, che divideva Roma da quella Città, ed era sotto il dominio de' Anno 592. Longobardi. Tuttavia non lasciò Fortunato, Vescovo d'essa Città, di riscattarli con aggravarsi di molti debiti per questa santa azione; (a) e San Gregorio gli concedette dipoi, che potesse vendere i va- (a) Gregor. si sacri delle Chiese per pagare i creditori. Quel Severo Vescovo stolla. 13. Scismatico, la cui Città era stata bruciata, e per cui l'Arcivescovo di Ravenna chiedeva delle limofine a San Gregorio, vien creduto Vescovo d'Aquileia dal Cardinal Baronio (b), e dal Padre Ma- (b) Baron. billone (c). Io il tengo per Severo Vescovo d' Ancona, nominato (c) Mabill. altrove da San Gregorio, giacche egli dice: Juxta quippe est Civi- in Annal. tas Fanum: il che non conviene nè a Grado, nè ad Aquileia. Nell' 1.8.c.37. edizione di San Gregorio fatta da' Padri Benedittini la Lettera sedicesima del Libro Nono (d) è ad Serenum Anconitanum Episcopum. (d) Gregor. S'ha da leggere ad Severum, apparendo ciò dalla susseguente Let
pist. 16. 96. E
pist. 16. editera ottantesima nona (e). Dovea questo Vescovo, addottrinato tion. Bened. dalle disgrazie della sua Città, avere abbandonato lo Scisma, e Epist. 89. meritata la grazia di San Gregorio.

Anno di Cristo decili. Indizione xi.

di GREGORIO I. Papa 4.

di MAURIZIO Imperadore 12.

di Agilolfo Re 3.

L'Anno X. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

I sa sapere Paolo Diacono, che irritato sorte il Re Agilosso per la perdita di Perugia, e dell' altre suddette Città, si mosse immediatamente da Pavia con un possente esercito per riacquistare quella Città. E però potrebbe essere, che appartenesse al precedente Anno questo suo ssorzo. Ma non parlando punto San Gregorio di Agilosso nelle Lettere scritte in quell'Anno, nè essendo molto esatto nell'ordine de i tempi lo Storico suddetto: chieggo licenza di poter riserire al presente Anno l'avvenimento suddetto. Venne dunque il bellicoso Re con grandi sorze all'assedio di Perugia, e con tal vigore sollecitò quell'impresa, che tornò alle sue mani essa Città, e Maurizio preso pagò colla sua testa il tradimento satto. Come poi, e quando Perugia tornasse in poter de Romani, nol so. Certo è, che vi tornò. Par ben credibile, che Agilosso ricuperasse ancora l'altre Città a lui tolte dall'Esarco. Nè

ERA Volg. questo gli bastò. Volle anche tentare Roma stessa: al che non sece Anno 593. mente Paolo Diacono, allorchè scrisse, che dopo la presa di Peru-(a) Id. Prægia Agilolfo se ne tornò a Pavia. Racconta il Santo Pontefice (a), fat. 1. 2. in ch'egli era dietro a spiegare al Popolo il Capitolo quarantesimo di Ezechiello, allorchè s'intese jam Agilulphum Langobardorum Regem, ad obsidionem nostram summopere festinantem, Padum transisse. E che seguissero dipoi de i gran travagli e danni al Popolo Romano, si raccoglie da quanto seguita appresso a dire il medesi-(b) Id. Ho- mo San Gregorio (b): Ubique luctus aspicimus. Ubique gemitus mil. 6. 1. 2. audivimus; destructa Urbes, eversa sunt Castra, depopulati sunt agri, in solitudinem terra redacta est. Alios in captivitatem duci, alios detruncari, alios interfici videmus. Aggiugne più sotto (c) Id. l. 2. (c): Nemo autem me reprehendat, si post hanc locutionem cessa-Homil, ulvero, quia, sicut omnes cernistis, nostræ tribulationes excrevezim. runt. Undique gladio circumfusi sumus, undique imminens mortis periculum timemus. Alii detruncatis ad nos manibus redeunt; alii captivi, alii interemti ad nos nuntiantur. Jam cogor linguam ab Expositione retinere. E queste parole son quelle, che secero dire (d) Paulus a Paolo Diacono (d), il qual sembra discorde da se medesimo, es-Diaconus fere rimasto sì atterrito il beato Gregorio Papa dall'arrivo del Re 1.4. c. 8. Agilolfo, che cessò dal proseguire la spiegazion del testo di Ezechiello. Crede il Cardinal Baronio, che questi guai di Roma succedessero nell'Anno 595, quando tutte le apparenze sono, che molto prima arrivasse un sì atroce slagello addosso a quella Città. Edè fuor di dubbio, che Roma, tuttochè guernita d'un debolissimo presidio, valorosamente si disese in quelle strettezze, di modo che il Re Agilolfo, scorgendo la difficultà dell'impresa, fors'anche segretamente commosso dalle preghiere e da i regali, che a tempo opportuno soleva impiegare per bene del suo Popolo il generoso Papa Gregorio, si ritirò da que' contorni, e dopo tanti danni inferiti lasciò in pace i Romani. Mancò di vita in quest'Anno uno de i Re Franchi, cioè Guntranno Re della Borgogna, Principe per la Pietà e per altre Virtù assai commendato. Perchè in questi tempi non si durava gran fatica a canonizzare gli Uomini, e spezialmente i Principi dabbene per Santi, però anche a lui toccò d'effere messo in quel ruolo. Morì senza Figliuoli, e lasciò tutti i suoi Stati al Re d'Austrasia Childeberto, la cui potenza con una sì gran giunta divenne formidabile. E buon per gli Longobardi, che nè pur egli sopravivesse di molto a questo suo Zio.

16

L

Anno di Cristo deciv. Indizione xii.

di GREGORIO I. Papa 5.

di Maurizio Imperadore 13.

di Agilolfo Re 4.

L'Anno XI. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

REDESI, che nell' Anno precedente S. Gregorio Papa pren- Era Volg. desse a scrivere i suoi Dialoghi; ma c'è anche motivo di giudicare, che ciò succedesse nell' Anno presente, scrivendo egli (a), (a) Gregor.
M. Dialog. che cinque Anni prima era seguita la fiera inondazione del Tevere. lib. 3. c. 19. Manteneva intanto il santo Pontefice buona corrispondenza con Teodelinda Regina de'Longobardi, Principessa piissima, e ben'attaccata alla Religione Cattolica: il che giovò non poco, per rendere il Re Agilolfo suo Consorte, benchè Ariano, ben affetto e savorevole ai Cattolici stessi, e servi in fine, siccome diremo, ad indurlo ad abbracciare la stessa Fede Cattolica, se pur sussiste ciò che ne lasciò scritto Paolo Diacono. Era stato eletto Arcivescovo di Milano Costanzo; e perchè si sparse voce, ch'egli avesse condennati itre Capitoli del Concilio Calcedonense, ed accettato il Concilio Quinto, tre Vescovi suoi suffraganei, fra' quali spezialmente quello di Brescia, non solamente si separarono dalla di lui comunione, ma eziandio indusfero la Regina a fare lo stesso. Restano due Lettere scritte da San Gregorio (b) alla medesima Regina, nelle qua- (b) Id. 1.4. li si duole, ch' ella si sia lasciata sedurre, quasi la Dottrina del Epista. Concilio Calcedonense, principalmente sostenuta della Chiesa Ros. Concilio Calcedonense, principalmente sostenuta dalla Chiesa Romana, avesse patito alcun detrimento per le persone condennate dipoi nel Quinto Concilio Generale. Da altre Lettere del medesimo Papa pare che si raccolga, essersi Teodelinda umilmente accomodata alle di lui esortazioni. Ma veggasi all' Anno 604. Abbiamo anche da Paolo Diacono (c), che a questa buona Principessa San (c) Paulus Gregorio, non si sa il quando, inviò in dono i Dialoghi suddetti. Diaconus Una delle maggiori premure, che circa questi tempi nudriva l'infaticabil Pontefice, era quella di stabilir la Pace co i Longobardi. A così lodevol pensiero chi s'opponesse, lo vedremo nell' Anno seguente, contuttochè io non lasci di sospettare, che possa tal Pace appartenere all'Anno presente, non essendo noi certi, che tutte le Lettere di San Gregorio Papa sieno disposte con ordine esattissimo di tempo. Comunque sia, in una Lettera scritta da esso Papa sotto Tomo III. Zzz

ERA Volg. l'Indizione Duodecima, cioè sotto quest'Anno, al sopra citato Co-Anno 594. stanzo Arcivescovo di Milano, si vede, che il ringrazia delle nuove dategli del Re Agone [ così ancora veniva chiamato, ficcome già accennai, il Re Agilulfo], e de i Re de' Franchi, e desidera d' essere informato di tutt' altro, che possa accadere. Dice in fine una particolarità degna d'attenzione nelle seguenti parole, cioè: Se vedrete, che Agone Re de Longobardi non possa accordar si col Patrizio [ o sia con Romano Esarco ], fategli sapere, che si prometta meglio di me, perchè son pronto a spendere, s' egli vorrà consentire in qualche partito vantaggioso al Romano Imperio. Desiderava Gregorio, che seguisse la Pace generale, e perchè ciò venisse effettuato, si esibiva a pagare; e quando poi non si potesse conchiudere questa general Pace, proponeva di farla almeno col Ducato Romano, per non veder più esposto alle miserie della guerra il Popolo, ch'egli più de gli altri era tenuto ad amare. Son di parere i Padri Benedittini nell'edizione di San Gregorio, che a quest' (a) Gregor. Anno appartenga una Lettera del medesimo Santo Papa (a), scrit-M. 1.4. E- ta a Sahiniana suo Apocrisario. Costa Nunricalla Correctione ta a Sabiniano suo Apocrisario, o sia Nunzio alla Corte di Costanpift. 47. tinopoli, con ordinargli di dire a i Serenissimi nostri Padroni, che se Gregorio lor Servo, si fosse voluto mischiare nella morte de'Longobardi, oggidi la Nazion Longobarda non avrebbe ne Re, ne Duchi, nè Conti, e si troverebbe in una somma confusione. Ma perch' egli ha timore di Dio, teme di mischiarsi nella morte di chichessia. Parole degne d'attenzione, per conoscere sempre più la san-

Anno di Cristo dxcv. Indizione xiii.

tità di Gregorio, e qual fosse il governo de' Longobardi, del quale parleremo in altro luogo. Era stato imputato il santo Pontesice d'aver satto morire in carcere Malco Vescovo Longobardo, o pure di qualche Città suggetta a i Longobardi; e però si giustissicò

di Gregorio I. Papa 6.

di Maurizio Imperadore 14.

di Agilolfo Re 5.

colle suddette espressioni.

L'Anno XII. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

ON cessava il santo Pontesice Gregorio di sar delle premure, perchè si venisse ad una pace fra l'Imperio e i Longobardi, sì perchè avea troppo in orrore gl'infiniti disordini prodotti dalla

guer-

guerra, e sì perchè toccava con mano la debolezza dell'Imperio ERA Volg. stesso, che non poteva se non perdere, continuando la discordia. Anno 595. Ora egli a tal fine scrisse in quest' Anno a Severo, Scolastico scioè Consultore ] dell' Esarco, (a) con fargli sapere, che Agilolfo Re (a) Id. 1.5. de' Longobardi non ricufava di fare una Pace generale, purche l'E- Epist. 36. sarco volesse emendare i danni a lui dati, prima che sosse venuta l'ultima rottura, esibendosi anch'egli pronto a fare lo stesso, se i suoi nel tempo della pace aveano danneggiato le Terre dell'Imperio. Però il prega di adoperarsi, acciocchè l'Esarco acconsenta alla pace; che per altro Agilolfo si mostrava anche disposto a stabilirla co i soli Romani. Oltre a ciò avvertisse l'Esarco, che vari Luoghi ed Isole erano in pericolo manisesto di perdersi; e però s'affrettasse ad abbracciar la proposta concordia, per poter' avere un po' di quiete, e mettersi intanto in sorze da poter meglio resistere. Ma l'Esarco Romano era della razza di coloro, che antepongono il proprio vantaggio a quello del Pubblico. Se la guerra recava immensi mali alla misera Italia, fruttava ben di molti guadagni alla borsa fua. E perciò non solamente abborriva la Pace, ma giunse infino a caricar di calunnie il santo Pontefice alla Corte, in maniera che circa il mese di Giugno Maurizio Augusto scrivendo ad esso Papa, e ad altri delle Lettere, il trattò da uomo semplice, e poco accorto, quasiche si lasciasse burlare da Ariolfo Duca di Spoleti con varie lufinghe di pace, ed avesse rappresentato alla Corte, o all'Esarco delle cose insussistenti. Chi legge la Lettera, scritta in questo proposito dell'incomparabil Pontefice, non può di meno di non ammirare e benedire la fingolar sua Umiltà, e la destrezza, con cui seppe sostenere il suo decoro, e nello stesso tempo non mancar di rispetto a chi era Principe temporale di Roma. Duolsi egli fra l'altre cose, che sia stata rotta da gli Ufiziali Cesarei la Pace da lui stabilita co i Longobardi della Toscana, mercè dell'occupazion di Perugia. Poscia dopo la rottura, che sieno stati levati di Roma i soldati ivi soliti a stare di presidio, per guernire Narni e Perugia, lasciando in tal guisa abbandonata ed esposta a pericoli di perdersi quell'augusta Città. Aggiugne, essere stata la piaga maggiore l'arrivo di Agilolfo, perchè si videro tanti miseri Romani legati con funi al collo a guisa di cani, e condotti a vendere in Francia, dove dovea praticarsi un gran mercato di Schiavi, benchè Cristiani. Tali parole fecero credere al Sigonio (b), che l'assedio di Roma satto (b) sigon. da Agilolfo, s'abbia da riferire all' Anno precedente 594. e non è de Regn. Italia l. I. dispregevole la di lui conghiettura; quantunque a me sembri più

Zzz

Era Voig. probabile, che quel fatto succedesse prima. Si lagna ancora il buon Anno 595. Papa, che dopo essere i Romani scampati da quel siero turbine, si voglia ancora crederli colpevoli per la scarsezza del frumento, in cui si trovava allora la Città, quando s'era già rappresentato alla Corte, che non si potea lungo tempo conservare in Roma una gran provvisione di grano. E sosseriva bene esso Papa con pazienza tante contrarietà; ma non sapeva già digerire, che gli Augusti Padroni fossero in collera contra di Gregorio Presetto di Roma, e di Castorio Generale delle milizie, che pure aveano fatto de' miracoli nella disesa della Città.

d

1

de

12:

100

R:

Di questo passo andavano allora gli affari d'Italia con un Principe, che vendeva le cariche, che credeva più a i cattivi, che a i buoni Configlieri, e sceglieva Ministri malvagi, i quali venivano in Italia non per far del bene a i Popoli, ma per ismugnere il loro fangue. Di questo ne abbiam la testimonianza dello stesso S. Gregorio in una Lettera scritta a Costantina Augusta Moglie dell' Im-[a] Gregor. peradore Maurizio [a], dove le fignifica d'aver convertito alla Fede 1.5. Epistol. molti Gentili, che erano nell' Isola di Sardegna, e scoperto in tal congiuntura, che costoro pagavano dianzi un tanto al Governatore, per aver licenza di fagrificare agl'Idoli; e che anche dopo la lor conversione seguitava il Governatore a voler che pagassero. Ripreso dal Vescovo per tale avania, avea risposto d'aver promesso alla Corte tanto danaro per ottener quella carica, e che nè pur questo bastava per soddisfare al suo impegno. Nella Corsica poi tante erano le gravezze, che gli abitanti per pagarle erano costretti fino a vendere i propri Figliuoli, di maniera che moltissimi, i quali possedevano beni in quell' Isola, erano sorzati a ricoverassi fotto il dominio della nefandissima Nazion de'Longobardi, la quale dovea trattar meglio i sudditi suoi, e superava nel buon governo i Greci. Così in Sicilia eravi un Esattore Imperiale per nome Stefano, che senza processo confiscava a più non posso i beni di que' possidenti. Peggio nondimeno che gli altri operava Romano Patrizio, Esarco di Ravenna. Con tutta la sua Umiltà e Pazienza il Santo Pontefice Gregorio non potè di meno di non accennare a [b] 1d. ib. Seb astiano Vescovo del Sirmio [b], amico d'esso Esarco, le oppresfioni, che Roma pativa per l'iniquità di costui. Breviter dico (sono sue parole) quia ejus in nos malitia gladios Longobardorum vicit; ita ut benigniores videantur bostes, qui nos interimunt, quam

> Reipublica Judices, qui nos malitia sua, rapinis, atque fallaciis in cogitatione consumunt. E pure i soli Longobardi erano tratta-

Ep:ft. 42.

ti da nefandissimi. Venne a morte in quest' Anno Giovanni Arci- ERA Volg. vescovo di Ravenna, e in suo luogo su eletto Mariniano, a cui Anno 595. Papa Gregorio concedette il Pallio. Rapporta eziandio Girolamo Rossi [a] una Bolla di Papa Gregorio, confirmatoria de' Privilegi [a] Rubeus della Chiesa Ravennate; ma che contien troppe dissicultà, per crevenn. lib.4. derla vera. Il Cardinal Baronio [b] ne ha mostrata la falsità. Pas- [b] Baron. sò ancora a miglior vita San Gregorio Vescovo Turonense, insigne Annal. Ecc. Storico delle Gallie. Circa questi tempi fu creato Duca di Baviera Tassilone da Childeberto Re dell'Austrasia. Egli è chiamato Re della Baviera da Paolo Diacono [c], e da Sigeberto [d] copiatore [c] Paulus d'esso Paolo. Ma niun d'essi, e niuna delle memorie antiche ci sa Diaconus 1.4. c.7. sapere, cosa divenisse di Garibaldo Duca o Re d'essa Baviera, Pa-[d] Sigeberdre, ficcome dicemmo, di Teodelinda Regina de' Longobardi. tus in Chro-nico. Credesi, ch'egli terminasse il corso de' suoi giorni, o pure, che Childeberto Sovrano della Baviera, a cagion dell'alleanza da lui contratta per via del Matrimonio suddetto co i Re Longobardi, e da lui mal veduta, gli movesse guerra, e il deponesse. Si sa, ch' egli ebbe un Figliuolo per nome Gundoaldo, che venne in Italia colla Sorella Teodelinda, e questi per attestato di Fredegario [e] [e] Fredeg. si accasò con una Donna nobile di Nazion Longobarda, e n'ebbe de Chr. c. 34. Figliuoli. Avremo occasione di parlare di questi Principi più abbasso. Nè vo' lasciar di dire, che in questi tempi l'umile Pontesice Romano ebbe da combattere colla superbia di Giovanni il Digiunatore, Patriarca di Costantinopoli, il quale voleva attribuirsi il titolo di Vescovo Ecumenico, o sia Universale. A questa usurpazione egli si oppose con tutta forza e mansuetudine. Ne scrisse a lui [f], [f] Gregor. all'Imperadore, e a Costantina Imperadrice, dolendosi spezialmen- Magnus te con quest'ultima, perchè si permettesse, che fosse maltrattata la Chiefa Romana, Capo di tutte. Dice fra l'altre cose in essa Lettera, essere già ventisett' anni, che i Romani viveano fra le spade de i Longobardi (prendendo le afflizioni dell'Italia dall' Anno 568. in cui i Longobardi ci entrarono ) e che la Chiefa Romana avea fatto e faceva di grandi spese della propria borsa per regalare essi Longobardi, e salvare con tal mezzo il suo Popolo: di modo che siccome l'Imperadore teneva in Ravenna il suo Tesoriere e Spenditore per pagare l'esercito, così esso Papa era divenuto Spenditore in Roma, con impiegar nello stesso tempo le sue rendite in mantenimento del Clero, de' Monisteri, e de'Poveri, e in placare essi Longobardi. Contuttociò si vedeva questa desormità, che la Chiesa Romana era astretta a sofferir tali strapazzi dall'ambizion del

1.5. Ep. 21.

Epist. 35.

ERA Volg. Vescovo di Costantinopoli. Ma Giovanni Digiunatore finì in quest' Anno 595. Anno medesimo la lite col fine della sua vita: uomo per altro dipinto da i Greci per Prelato di Virtù cospicue, per le quali su poi da essi messo nel ruolo de' Santi.

Anno di Cristo di Cristo di Indizione xiv.

di GREGORIO I. Papa 7.

di Maurizio Imperadore 15.

di Agilolfo Re 6.

L'Anno XIII. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

CI andava tuttavia maneggiando l'affare della Pace tra il Re Agilolfo, e l'Esarco di Ravenna. Ma perciocchè non mancavano persone, che per privati riguardi attraversavano il pubblico (a) Id.1.6. bene: San Gregorio (a) diede incumbenza a Castorio suo Notaio Ep. 30. 64 residente in Ravenna di sollecitar questo aggiustamento, senza il quale soprastavano de i gravi pericoli a Roma stessa, e a diverse Isole. Ma in Ravenna da gente maligna su di notte attaccato alle colonne un Cartello in discredito non solo del suddetto Castorio, ma del medesimo Papa, quasi che per fini storti amendue promovessero l'assare d'essa Pace. San Gregorio ne scrisse a Mariniano Arcivescovo, al Clero, ai Nobili, ai Soldati, e al Popolo di quella Città, con ordinare, che pubblicassero la Scomunica contra gli Autori d'esso Cartello. Nella Campania dovette esser guerra in quest' Anno, ed in essa surono presi molti Napoletani da i Longobardi. Non fu pigro il pietoso cuore del Pontefice Romano a scri-(b) Id. ib. vere tosto ad Antemio Suddiacono, suo Agente in Napoli (b), con inviargli una buona somma di danaro per riscattare chiunque non avea tanto da potere ricomperare la libertà. In quest' Anno ancora l'infaticabil Papa prese la gloriosa risoluzione di spedire in Inghilterra Santo Agostino Monaco del Monistero di Santo Andrea di Roma con altri compagni, a fin di convertire alla Fede di Cristo gli Anglo-Sassoni, Barbari, che da gran tempo aveano occupata la maggior parte della Bretagna maggiore. Questa memorabil impresa è una di quelle, per le quali il Santo Pontefice spezialmente si acquistò il titolo di Grande, e quello ancora di Apostolo dell'Inghilterra, titolo parimente dato al medesimo Agostino, che su (c) Beda creato primo Arcivescovo di Cantuaria, e sece delle maraviglie, Hist. Angl. per ridurre que' Popoli alla greggia di Cristo. Riserisce Beda (c)

1.

P:

Rt

po:

der

nel:

Ct.

i.n

t de

I

:::2:

r: 1

C3.

gen;

che

Cial)

una Lettera di San Gregorio Papa, rapportata anche da Gotselino Era Volz. (a) nella Vita del suddetto Santo Agostino, e scritta die X. Kalen- Anno 598. das Augusti, Imperante D. N. Mauricio Tiberio piissimo Augusto, nus in Vita Anno XIV. Post consulatum ejusdem Domini Nostri Anno XIII. Indi- S. Augustin. Elione XIV. Leggonsi le medesime Note Cronologiche in un'altra n. 7. 68. Lettera del medesimo Papa ad Eterio Vescovo, o pure a Virgilio Vescovo, o ad altri [ il che poco importa ] riferita dal medesimo Gotselino. Ora queste indicano precisamente il presente Anno, perchè nel di 23. di Luglio dell' Anno 596. correva tuttavia l'Anno Quattordice simo dell'Imperio di Maurizio, e l'Indizione Quattordice sima. E perciocche in questo tempo concorre l'Anno Decimoterzo dopo il Consolato d'esso Augusto, si viene a conoscere, aver io fondatamente messo il Consolato di Maurizio nell'Anno 583. contro il parere del Padre Pagi. Seguì nell' Anno presente la morte ben frettolosa di Childeberto II. potentissimo Re dell'Austrasia e della Borgogna, che avea recato tanti fastidja i Longobardi, e tanti danni all'Italia. Non avea più di venticinque o ventisei anni d'età; ed essendo pur morta nello stesso giorno, o poco dopo la Regina Faileuba sua Moglie, su creduto, che amendue sossero portati via dal veleno; ed alcuni Scrittori moderni ne han fatto cadere il sospetto sopra la Regina Brunechilde sua Madre, Principessa, che nulla trascurò per regnare. Ma nulla di ciò dicendone gliantichi, niun fondamento v'ha di questa diceria. Lasciò due Figliuoli piccioli, Teodeberto Re dell' Austrasia, e Teoderico Re della Borgogna. Abbiamo da Paolo Diacono (b), che il Re Agi- (b) Paulus derico o per dir meglio alla suddetta Regina Brunechilda che 1.4. c. 11. derico, o per dir meglio alla suddetta Regina Brunechilde, che 614. come Tutrice de'Nipoti governava gli Stati, e stabili una pace perpetua con esso. Racconta il medesimo Storico, che circa questi tempi si videro per la prima volta in Italia de' Cavalli selvatici, e de' Buffali, che erano riguardati per maraviglia da gl'Italiani. E perciocchè Romano Esarco era pertinace in non voler la pace, apprendiamo da una Lettera di San Gregorio (c) ad Eulogio Pa- (c) Gregor. triarca d' Alessandria, che i Romani pagavano la pena dell'iniqui- M. 1. 4. Età di costui, scrivendo egli con sommo dolore, che non passava gior- pist. 60. no senza qualche saccheggio, o morti, o ferite di quel Popolo a cagion della guerra co i Longobardi. Da un'altra Lettera del medesimo Santo Pontefice, scritta a Teottista Patrizia (d) ricaviamo, (d) Id. 1.7. che in quest' Anno essi Longobardi condotti o spediti da Arichi, o Epist. 26. fia da Arigiso Duca di Benevento, presero la Città di Crotone, oggidi Cotrone nella Calabria ulteriore, e condussero via schiavi mol-

ERA Volg. ti uomini e donne, pel riscatto de' quali si affaticò la non mai stan-Anno 596. ca Carità di questo inclito Papa. Ma non apparisce, che i Longobardi si mantenessero in quella Città, troppo esposta alle sorze maritime de' Greci.

Anno di Cristo de Indizione xv.

di Gregorio I. Papa 8.

di MAURIZIO Imperadore 16.

di Agilolfo Re 7.

L'Anno XIV. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

CIAM quì abbandonati dalla Storia, senza sapere qual fatto rilevante accadesse in quest' Anno in Italia, a riserva delle azioni di San Gregorio Magno Papa nel governo della Chiesa di Dio, che si possono leggere presso il Cardinal Baronio, e nella Vita scrittane da i Monaci Benedettini di San Mauro. Certo durava tuttavia la guerra fra i Longobardi, e i Sudditi del Romano Imperio; ed essendo sì confusi i confini delle due diverse giurisdizioni, facile è, che succedessero delle ostilità fra le due parti. Avevano i Greci mantenuto finqu'i il loro dominio non folamente nell' Esarcato di Ravenna, e nel Ducato Romano, ma ancora in Cremona, in Padova, e in altre Città, massimamente maritime, ed anche Mantova era tornata alle loro mani. Non si sa intendere, come i Longobardi più poderofi de' Greci non formassero l'assedio, o il blocco di tali Città, che cotanto s'internavano ne'loro Stati. Ma forse non istettero colle mani alla cintola, e noi solamente per mancanza di memorie, delle quali era privo anche Paolo Diacono, non abbiam contezza de gli avvenimenti d'allora. Si crede nondimeno, che San Gregorio Papa in iscrivendo a Gennadio Patrizio, ed Esarco dell' Affrica [a], gli raccomandasse in quest' Anno di vegliare alla sicurezza dell'Isola di Corsica, sottoposta al Governatore dell'Affrica, perchè temeva d'uno sbarco de' Longobardi in quell' Isola, e nella vicina Sardegna, come in satti da lì a non molto accadde. Abbiamo poi da Teofilatto [b], che verisimilmente nell' Anno presente caduto infermo Maurizio Augusto, fece testamento, in cui lasciò l'Imperio d'Oriente a Teodo sio Augusto, il maggiore de' suoi Figliuoli, e l'Italia coll' Isole adiacenti a Tiberio suo Figliuolo minore. Egli poi si riebbe da quel malore. Quanto meglio avrebbe egli operato, se avesse inviato in Italia questo suo Secondogenito! Sarebbe stata in salvo la di lui vita; e sorse la presen-

[a] Id.ib. Epift. 3.

[b] Theo-phylactus 1.8. c. 11.

za di questo Principe avrebbe rimesso in migliore stato gli affari d' ERA Volg. Italia. Non so dire, se intorno a questi tempi terminasse i suoi Anno 597. giorni in Ravenna Romano Patrizio ed Efarco, uomo nemico della Pace, e che pescava meglio nel torbido. Pare, che si possa ricavare da un' Epistola di San Gregorio [a], che venisse in quest' Anno [a] Gregor. a Ravenna Callinico suo successore, personaggio di massime più M.1.7. Epidiritte, e più riverente verso il santo Pontesice Gregorio. Certo è solamente, ch'esso Esarco si truova in Ravenna nell'Anno 599. Ne gli Atti de' Santi [b], raccolti ed illustrati dal Padre Bollando, [b] Asta e da' suoi Successori della Compagnia di Gesù, abbiamo la Vita di Bolland ad San Ceteo Vescovo di Amiterno, Città florida una volta, ed oggidì diem XIII. distrutta, dalle cui rovine nacque la moderna Città dell'Aquila, Junii. distante cinque miglia di là. Ivi è detto, ch'egli era Vescovo di quella Città a' tempi di San Gregorio il Grande, e di Faroaldo Duca di Spoleti, nel cui Ducato era compreso Amiterno. Furono deputati al governo d'essa Terra due Longobardi Ariani, come erano i più di questa Nazione, chiamati Alais, ed Umbolo. Per la lor crudeltà Ceteo Vescovo se ne suggi a Roma, e su a trovare il santo Papa Gregorio. Richiamato dal Popolo alla sua residenza godeva egli quiete e pace, quando Alais inviperito contro del Compagno mandò segretamente a Veriliano Conte d'Orta, Città, che doveva essere allora in poter de' Greci, acciocchè venisse una notte alla distruzion di Amiterno. Andarono gli Ortani, ma scoperto a tempo il lor tentativo, furono ripulfati. Alais restò convinto del tradimento, e perchè il Vescovo Ceteo volle salvargli la vita, su preteso complice, e però barbaramente gittato nel Fiume Pescara ivi si annegò, e ne su poi satto un Martire. In quella Legenda v' ha delle frottole : contuttociò non è da disprezzare il racconto suddetto.

Anno di Cristo decviii. Indizione i.

di Gregorio I. Papa 9.

di MAURIZIO Imperadore 17.

di Agilolfo Re 8.

L'Anno XV. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

A una Lettera [c.] scritta in quest' Anno da San Gregorio ad [c] Gregor. Agnello Vescovo di Terracina, si ricava, che tuttavia re- M. /. 8. Estavano in quella Città delle reliquie del Paganesimo, le quali il pist. 18. Tomo III. Aaaa

Anno 598.

Era Vols santo Papa proccurò di schiantare. A questo fine si raccomandò ancora a Mauro, Visconte d'essa Città, acciocche assistesse col braccio Secolare alle diligenze del Vescovo. Ordinò nello stesso tempo, che niuno fosse esentato dal sar le guardie alla Città: al che ne' bisogni erano tenuti anche gli Ecclesiastici; e che nè pure i Monaci godessero esenzione da questo peso, si raccoglie da un' altra Lettera (a) Id. 1.9. dello stesso Pontefice (a). Questo ci fa vedere, che continuasse la

Epift. 73. (b) Id. l. 8. Epift. 22.

guerra, e fin dove arrivassero in questi tempi le scorrerie de' Longobardi. Riconosce egli dipoi (b) l'essersi da tanto tempo preservata essa Città dal cadere in mano de'nemici suddetti dalla protezion del Principe de gli Apostoli San Pietro, giacchè quella Città si trovava allora senza gran Popolo, e senza guarnigione, almen sufficiente, di soldati. Il nome di Visconte, che abbiam veduto poco fa, vuol ch'io ricordi quì, come in questi Secoli era in uso, e questo durò molti Secoli dipoi, che i Governatori d'una Città erano appellati Comites, Conti. Aveano questi il loro Luogotenente, chiamato perciò Vicecomes, che nella Lingua volgare Italiana pafsò in Viceconte, e finalmente in Visconte. Dalle parole di San Gregorio fovracitate si raccoglie, che nelle Città tuttavia suggette all' Imperio vi doveva essere il Visconte, e per conseguenza il Conte. Lo stesso si praticava in Francia. Veramente i Longobardi soleano chiamar Giudici i Governatori delle loro Città, come costa dalle lor Leggi. Contuttociò talvolta ancora questi Giudici portano il nome di Conte. L'ordinario poi significato del titolo di Duca competeva a quei solamente, che comandavano a qualche Provincia, ed avevano sotto di sè più Conti. Truovansi nondimeno Duchi d' una sola Città. Ma di queste cose ho io abbastanza trattato nelle (c) Antichi- Antichità Estensi (c), e nelle Antichità Italiane (d). Quello anta Estensi (d) Antique tolo di Marchese; e però la Bolla, che il Rossi, per quanto accennai di sopra, riferisce data da San Gregorio a Mariniano Arcivescovo di Ravenna, si scuopre falsa al vedere fatta ivi menzione de' Marchest, nome nato circa due Secoli dipoi. Pensoio, che al presente Anno appartenga la notizia di uno sbarco fatto da i Longobardi nell'Isola di Sardegna, di cui siam debitori ad una Lettera di (e) Gregor. San Gregorio (e), scritta ne' primi Mesi dell' Indizione Seconda, cominciata nel Settembre di quest'Anno. L'aveva già preveduto il buon Pontefice, senza lasciare di portarne per tempo colà l'avviso, acciocchè si facesse buona guardia, ma non gli su creduto, nè ubbidito. Ora colla presente Lettera, scritta a Gennaro Vesco-

tà Estensi Italicar. Differtat. VIII.

Magnus 1.9. Ep. 4. 07

M

le

un

101

Vie

int

cht

53

Ti

181

fci

6 5

a.

£2

da

tul

to

10.

for

013

no

Car

ch

vo di Cagliari, fignifica, che finalmente era riuscito all'Abbate ERA Volg. Probo, inviato da esso Papa al Re Agilolfo, d'intavolar la pace. Anno 598. Ma perchè ci voleva del tempo, prima che ne fossero sottoscritte le capitolazioni da tutte e due le parti, perciò l'esorta ad ordinar una miglior guardia delle mura, e ne'siti pericolosi, affinchè non venga voglia a i nemici di tornare in questo mentre a visitarli. Convien poi credere, che nascesse qualche difficultà, per cui paresse intorbidata la speranza d'essa Pace; perciocchè da l'i a poco [ se pure non v'ha sbaglio nell'ordine e nella distribuzion delle Lettere di San Gregorio ] torna egli a scrivere al medesimo Vescovo, (a) (a) Id. lib. che sinita questa Pace Agilolfo Re de Longobardi non fard la Pa-9. Epist. 6. ce: parole scure all' intendimento nostro. Forse era seguita una Tregua, e si temeva, che terminata questa, non v'avesse da essere Pace. Pertanto gl'inculca la necessità di stare all'erta, e di fortificare e provvedere di viveri più che mai la Città di Cagliari, e gli altri Luoghi della Sardegna, per deludere gl'infulti de'nemici. Così il santo Pontefice, indefesso in accudire anche alla disesa delle terre lontane dell'Imperio Romano pel suo nobil genio, ed eziandio, come si può credere, perchè Maurizio Augusto gli avea data l'incumbenza di vegliare, e soprintendere a'suoi affari per tutta l'Italia.

Anno di Cristo decix. Indizione II.

di Gregorio I. Papa 10.

di Maurizio Imperadore 18.

di Agilolfo Re 9.

L'Anno XVI. dopo il Consolato di MAURIZIO AUGUSTO.

INALMENTE in quest' Anno su conchiusa la Pace fra il Re Agilolfo, e Callinico Esarco di Ravenna. Ne sa menzione Paolo Diacono (b), e l'Anno si ricava dalle Lettere, scritte sot- (b) Paulus to la presente Indizione Seconda da San Gregorio Papa (c) non so-Diaconus la alla Cattolica Regina Tandalinda ma appara de sa Ra Agilessa. 13. lo alla Cattolica Regina Teodelinda, ma anco ad esso Re Agilosso, (c) Gregor. forse turtavia Ariano; non apparendo, ch'egli avesse peranche ab
M.l.o. Episol. 42. 69 bracciata la Religion Cattolica. Ringrazia dunque Agilolfo della 43. Pace fatta, il prega di ordinare a i suoi Duchi, che l'osservino, e non cerchino de' pretesti per guastarla. Il saluta ancora con paterna carità: parole, che paiono indirizzate ad un Re Cattolico, ma che sembrano poi non accordarsi coll'altre, ch'egli soggiugne alla Aaaa

ERA Volg. Regina. Perciocchè dopo averla ringraziata dell' efficace mano. Anno 599. ch'ella aveva avuta per condurre alla pace il regal Conforte, l'eforta, ut apud Excellentissimum Conjugem vestrum ita agatis, quatenus Christiana Reipublica societatem non reiiciat. Nam sicut O vos scire credimus, multis modis est utile, si se ad ejus amicitius conferre voluerit. Queste parole paiono significare, desiderarsi dal Papa una Lega de' Longobardi coll' Imperadore; ma può anche sospettarsi, desiderio nel Pontefice, che la Regina s'ingegni di rirare il Marito al Cattolicismo: il che per molte cagioni gli sarebbe riuscito di profitto, perchè certo tanti Cattolici suoi Sudditi non miravano di buon occhio un Principe Ariano, e molto meno i Cattolici non suoi sudditi. Anche secondo l'umana Politica sarebbe tornato il conto ad Agilolfo l'unirsi colla Chiesa Cattolica; e questo punto l'intese bene Clodoveo il Grande Re de' Franchi, e Recaredo Re de' Visigoti, Principi, che abbracciarono la Fede Cattolica Romana, e meglio con ciò si stabilirono ne i loro Regni. E che così fa-(a) Paulus cesse anche il Re Agilosfo, l'abbiamo da Paolo Diacono (a) là, do-Diaconus ve scrive, ch' egli mosso dalle salutevoli preghiere della Regina 6.4. c.6. Teodelinda, Catholicam Fidem tenuit, O multas posse ssiones Ecclesia Christi largitusest, atque Episcopos, qui in depressione O abjectione erant, ad dignitatis solitæ honorem reduxit. Ma ciò dovette seguire più tardi, siccome vedremo più abbasso. Intanto certa cosa è, che il Re Agilolfo, Cattolico o Ariano ch'ei fosse in questi tempi, non inquietava punto per conto della Religione i Cattolici, e lasciava tutta la convenevole libertà a i Vescovi di esercitare il facro lor ministero, di comunicare colla fanta Sede, e di passare, occorrendo bisogni Ecclesiattici, a Roma e a Ravenna, tuttochè Città nemiche. In somma s'egli non aveva peranche abiurato l'Arianismo, almeno per le premure di Teodelinda piissima E Cattolica Regina, amorevolmente almeno trattava i professori del Cattolicismo. Non so io poi intendere, come San Gregorio dopo avere scritte le Lettere suddette, in un'altra indirizzata ad (b) Gregor. Eulogio Patriarca (b) sotto la stessa Indizione II. gli dica di trovarsi oppresso da i dolori della Podagra, e dalle spade de'Longobardi.

Magnus 1.9. Ep. 78.

Se la Pace era fatta: come poi lagnarsi della guerra, che iuppone fatta da i Longobardi a i Romani? Ciò mi sa dubitare, se a questa Lettera sia stato assegnato il suo convenevol sito. Ma è ben degna di attenzione un' altra Lettera scritta da questo glorioso Pontefice a

(c) Id.ib. Teodoro Curator di Ravenna (c), Ministro, che cooperato avea non poco alla conchiusion della Pace. Gli sa dunque sapere, che

Arial-

10

11.0

CII

10

31

fo

fin

era

110

II.

di

21

110

Ve

(0)

as

GI

Ariolfo Duca di Spoleti non avea voluto sottoscrivere la pace pura- ERA Volgo mente, come il Re Agilolfo avea fatto, con avervi apposto due Anno 599. condizioni, cioè ch'egli l'accettava, purchè dalla parte de'Romani non si commettesse in avvenire eccesso alcuno contra de' Longobardi, nè potessero i Romani sar guerra ad Arichi, o sia Arigiso Duca di Benevento, confinante col Ducato di Spoleti, e Collegato d'esso Ariolso. Nell'edizione di San Gregorio è scritto Arogis;

ma s' ha da scrivere Arigis.

QUESTA maniera di giurar la Pace con tali riserve comparve a San Gregorio infidiosa e surbesca, affinchè restasse aperto l'adito a nuove rotture, non mancando mai pretesti per sar guerra, a chi ha in odio la Pace. E tanto più trovava egli delle magagne in questo aggiustamento, perchè Varnilfrida [ forse Moglie d'esso Ariolfo, non parendo questo un nome di Maschio, che sarebbe stato Varnilfrido ] non l'avea voluto fottoscrivere. Aggiugne, che gli uomini mandati dal Re Agilolfo a Roma esigevano, che dal medefimo Papa fossero sottoscritti i Capitoli della suddetta Pace: segno della considerazione e stima, che quel Re avea del Romano Pontefice, o pure che non fidandosi de' Romani, esigesse per sigurtà lo stesso Pontesice. Ma San Gregorio abborriva di farlo, sì perchè gli erano state riferite da Basilio, uomo chiarissimo, delle parole ingiuriose proferite da esso Re contra la Sede Apostolica, e dello stesso Papa Gregorio, benchè Agilolfo negasse a spada tratta di averle dette; e sì ancora perchè se mai si sosse mancato da li innanzi contro i patti, egli non voleva averne da render conto, premendogli di non disgustare un Principe, di cui avea troppo bisogno pel governo di tante Chiese poste sotto il di lui dominio. Però si raccomanda a fin d'essere esentato da quella sottoscrizione. Stendeva in addietro il Vescovo di Torino la sua giurisdizione nella Valle di Morienna, e di Susa. Furono occupati questi paesi da Guntranno Re di Borgogna, allorchè i Longobardi fecero le irruzioni nelle Gallie, come raccontammo di sopra, ed uniti al suo Regno della Borgogna. Ciò fatto, non piacendo ad esso Re, che que' Popoli nè pure pel governo spirituale sossero sottoposti al Vescovo di Torino, cioè d'una Città sottoposta a i Longobardi, sece creare un nuovo Vescovo della Morienna. Se ne dolse Ursicino Vescovo di Torino con San Gregorio, il quale sopra ciò scrisse due Lettere (a), l'una (a) Gregor. a Siagrio Vescovo d'Autun, e l'altra a Teoderico, e Teodeberto Re sol. 95. 60. 95. de' Franchi, con pregarli, che non foise recato pregiudizio a i 96. diritti del Vescovo Torinele. Ma egli cantò a gente sorda; il Ve-

Era Volg. scovato di Morienna sussistè, e tuttavia sussiste. E da una d'esse Anno 599. Lettere apparisce, che il Vescovo di Torino avea patito de i saccheggi nelle sue Parochie, e che il Popolo era stato condotto (certamente da i Franchi) in ischiavitù ne gli anni addietro. Rappor-[a] Ughel- ta l'Ughelli [a] una Carta d'oblazione fatta da San Colombano Ablius Italia bate del Monistero di Bobio a San Gregorio Papa Anno Pontifica-Sacr. T.4. in Episcop. tus Domni Gregorii summi Pontificis & universalis Papa IV. Indi-Bobienf. Etione III. sub die III. Mensis Novembris. L'Indizione Terza cominciata nel Settembre, mostra appartener quella Carta all'Anno presente. Ma il Lettore offervando, che non correva in quest'anno l'Anno Quarto di San Gregorio, e che non su in uso di que' tempi il chiamare il Romano Pontefice, benchè Capo della Chiefa di Dio, Papa Universale: titolo, che lo stesso San Gregorio impugnò cotanto nel Patriarca di Costantinopoli; e che questa Carta discorda dall'altre antiche memorie, che sanno, siccome diremo più abbasso, fondato molto più tardi il Monistero di Bobio; e che non si fa menzione degli Anni dell' Imperadore, come era il costume, benchè la Carta si supponga scritta in Roma: non saprà, dissi, il Lettore prestar sede ad un si satto Documento.

> Anno di Cristo DC. Indizione III. di Gregorio I. Papa 11. di Maurizio Imperadore 19. di Agilolfo Re 10.

L'Anno XVII. dopo il Confolato di MAURIZIO AUGUSTO.

[b] Gregor. M. lib. 10. Epist. 37.

A una Lettera scritta in quest' Anno da San Gregorio [b] ad Innocenzo Prefetto dell' Affrica vegniamo a conoscere, in che consistesse la decantata Pace, di cui s'è parlato finora, conchiusa fra l'Esarco di Ravenna, e il Re Agilolfo. Le parole del Santo Pontefice portano, che essa Pace avea da durare fino al Mese di Marzo della futura Quarta Indizione: il che vuol dire fino al Marzo dell' Anno seguente 601. e perciò essa non su una Pace, ma bensì una Tregua. E questa dubitava egli ancora, se dovesse aver sussistenza, perchè correa voce, che Agilolfo fosse mancato di vita: il che si trovò poi falso. Si vuol anche osservare ciò, che scrisse il mede-[c] Id. ib. simo Papa a Teodero Curator di Ravenna [c], non so se sul fine del Epist. 6. precedente o sul principio del presente Apps Desiderava Gioprecedente, o sul principio del presente Anno. Desiderava Giovanni gloriosissimo Prefetto di Roma di riaver sua Moglie da Ra-

12

3.1

5 3

1.0

2.3

C

601 ep

venna; però Gregorio raccomanda al suddetto Teodoro di metter- ERA Volg. la in viaggio; ed affinchè possa venire con più sicurezza, di farla Anno 600. scortare da un distaccamento di soldati sino a Perugia. Se non si opponesse l'autorità di Paolo Diacono, che ci sece già sapere, che Agilolfo avea ricuperata Perugia colla morte del Duca Maurizione, potrebbono farci sospettar tali parole, che Perugia sosse tuttavia in mano de' Greci. Perchè se era quella Città in potere de Longobardi : come poteva essere sicura questa Dama in arrivando colà, e tornandosene indietro la scorta? E come i soldati Greci passavano ad una Città, che era de'loro nemici? Certamente può restar qualche dubbio, che Agilolfo tornasse padrone di quella Città più tardi di quel che si credette Paolo Diacono, Scrittore non assai esatto nella distribuzion de' tempi; o pure che la medesima gli sosse ritolta da i Greci. Ricavasi parimente da un'altra Lettera di San Gregorio [a], scritta in questi tempi a Massimo, Vescovo di Salona in [a] Id. 1. 10. Istria, che gli Sclavi, o sia gli Schiavi, o Schiavoni, minacciava- Epist. 36. no quella Città, ed aveano anche cominciato ad entrare in Italia. Il Cardinal Baronio cita per testimonio di ciò Paolo Diacono, che nel Capitolo Quattordicesimo del Libro Quarto scrisse, che gli Sclavi misero a sacco l'Istria, e vi ammazzarono i soldati dell'Imperadore. Ma queste parole di Paolo si leggono nel Capitolo Quarantesimo secondo del Quarto Libro, e appartengono a tempi molto posteriori. Fuor di sito ancora, perchè a quest' Anno rapporta il suddetto Annalista la presa fatta della Città del Friuli da Cacano Re degli Avari. Essendo ciò avvenuto molti anni dopo, mi riserbo io a parlarne in luogo più proprio. In questi tempi bensì, o poco prima, si può credere per attestato di esso Paolo Diacono [b] con- [b] Paulus chiusa la Pace in Milano tra il Re Agilosso, e gli Ambasciatori di 1.4. c. 13. Cacano, o sia del Re de gli Avari suddetti, di nazione Unni, do- 14. minanti nella Pannonia. Gli Slavi, o Sclavi, o Schiavoni, che vogliam dire, Barbari anch' essi, che s' erano impadroniti di buona parte dell'Illirico, riconoscevano per loro Signore il suddetto Cacano, o almeno dipendevano molto da lui. Però è probabile, che Agilolfo, sentendo avvicinarsi que' Barbari all' Italia, si maneggiasse per aver pace da chi li signoreggiava. Assicurato poi con questi trattati di Pace da i nemici esterni il Re Agilosfo, si rivosse con più franchezza a liberarsi da gl' interni. Se gli era ribellato Zangrulfo Duca di Verona. Gli su addosso, e avutolo nelle mani, gli diede il gastigo meritato da' suoi pari. Lo stesso giuoco sece a Gaidolfo Duca di Bergamo, al quale due volte avea dianzi perdonato; e parimente levò dal Mondo Vernecausio in Pavia, di cui non sap-

Era Volg. piamo ne la carica, ne il delitto. Racconta poi Paolo Diacono (a), Anno 600. che Ravenna, e la spiaggia dell' Adriatico su maltrattata dalla Pe-(a) Id. 1.4. the Kavellia, Cha phaggia den Indiation in intrattatudana re-6.15. © 16. ste, flagello, che più crudelmente si sece sentire l'Anno appresso in Verona. Io conto in un siato questi avvenimenti, che possono appartenere a questi tempi, perchè ci manca un filo sicuro, per poterli distribuire ne' suoi Anni precisi. Seguita poi a dire il medesimo Storico, che segui una terribil battaglia tra i due Re Franchi, cioè fra Teodeberto II. Re potentissimo dell'Austrasia, e Teoderico Re della Borgogna dall' un canto, e Clotario II. Re di Soissons, o sia della Naustria dall'altro. Toccò al più debole l'andar di sotto. (b) Fredeg. Grande su la sconsitta di Clotario, rapportata da Fredegario (b).

in Chronic. 6ap. 20.

pift. 4.

per quanto si crede all'Anno presente: e gli costò questa disgrazia la perdita della maggior parte de'suoi Stati. Finì di vivere in quest'Anno Costanzo Arcivescovo di Milano. Il Clero e i Nobili, che erano in Genova, elessero per suo Successore Deusdedit Diacono. Ma il Re Agilolfo, padrone di Milano, scrisse loro, che ne desiderava o voleva un altro. Avvisato di ciò San Gregorio sece intendere al Popolo e Clero Milanese, abitante in Genova, che non consentirebbe (c) Gregor. giammai in un Uomo, (c) qui non a Catholicis, O'maxime a Lon-M. l. 11. E- gohardis, eligitum, Adunque il B. gobardis, eligitur. Adunque il Re Agilolfo non dovea peranche essere Cattolico. Si sa, che Agilolfo desistè da questa pretensione, probabilmente alle persuasioni della piissima Regina Teodelinda, e che Deusdedit, chiamato anche Diodato, fu consecrato Arcivescovo, forse nell'Anno susseguente. Intorno a questi tempi Agilosso mandò a Cacano Re de gli Unni, padrone della Pannonia, de gli Arteficiattia fabbricar navi, delle quali egli poi si servì per espugnare un'Isola della Tracia. Credesi ancora, che sino a quest'Anno essendo vivuto Venanzio Fortunato Vescovo di Poictiers in Francia, e celebre Scrittore e Poeta, nato in Italia, compiesse la carriera de' fuoi giorni.



A

## I N D I C E DEL TOMO TERZO.

## んやんやんやんそんそんやんやんかん

A

CACIO Patriarca di Costanstinopoli. 232. Fautore dell' Eresia. 241.243. Scomunicato. 246. Fine de' suoi giorni. 253. Suo nome cancellato da i dittici. 275. ec. Achilleo Vescovo di Spoleti. 63 AEZIO Maggiordomo di Giovanni Tiranno spedito a gli Unni. 74. Passa al servigio di Valentiniano III. 79. Fa ritirare i Goti dall' affedio di Arles. 82. Con frode abbatte Bonifazio Conte. 85. Si scuopre il suo inganno. 89. Generale di Valentiniano III. 91. Console. 95. Fa duello con Bonifazio, e si ritira fra i Barbari. 96. Creato di nuovo Generale. 98. 100. Rotta da lui data a i Borgognoni. 101. Altre sue imprese nelle Gallie. 104. 105. 108. Suoi preparamenti contro Attila. 145. e segu. E' uccilo.

Affrica occupata da i Vandali. 86. 88. Vizj di que' Popoli. 89. e

fegu, 110. e fegu.

AGAPITO Papa, sua elezione. 370. Dal Re Teodato è inviato a Costantinopoli. 373. Dove manca di vita. 374

ACILOLFO Duca di Torino preso per Marito dalla Regina Teodelinda. 537. E'proclamato Re. 538. Riscatta i suoi sudditi condotti in Germania. 539. Ricupera Perugia. 543. Porta la guer-Tomo III. ra fin sotto Roma. 544. Ariano di credenza, tuttavia ben' affetto a i Cattolici. 545. Fa pace co i Romani. 555. Quando abbracciasse la Fede Cattolica. 556. Fa pace con gli Unni. 559 AGNELLO Vescovo di Trento. 539 AGOSTINO Vescovo d' Ippona difende il Cristianesimo dalle calunnie de' Gentili. 34. 50. Scrive contro i Pelagiani. 65. 79.

84. 86. Fine di sua vita. 91 Acostino Monaco inviato da San Gregorio a convertir l' Inghilterra alla Fede di Cristo. 550

Amicissimo di Bonifazio Conte.

ALAMANNI fotto Teoderico Re vengono ad abitar nell' Italia .

ALARICO Re de' Goti. 3. Occupa alcune Città d' Italia. 4. Sconfitto in più battaglie da Stilicone. 6. e fegu. Con cui tiene poi delle trame fegrete. 15. Sue minaccie contra di Onorio Augusto. 20. Assedia Roma. 25. Suo trattato co i Romani. 27. 31. Prende e saccheggia Roma. 33. e seg. Sua morte subitanea.

ALARICO Re de' Visigoti. 247.256.

Prende in Moglie una Figlia del
Re Teoderico. 265. Sconsitto e
morto in una battaglia co i Franchi. 298. e segu.

Albino Prefetto di Roma. 47.

Alboino Re de' Longobardi, suo gran credito. 460. Vince ed uccide Cunimondo Re de i Gepidi.

Bbbb 467.

467. Fama, ch'egli fosse chiamato in Italia da Narsete. 471. e segu. Sua risoluzione di conquistar l'Italia. 473. Suo armamento. 474. Primo suo ingresso, e conquiste in Italia. 476. S' impadronisce di quasi tutta la Provincia della Venezia. 477. Assedia Pavia. 480. Stende il suo dominio per l'Emilia, Toscana, ed Umbria. 481. Segli rende Pavia. 484. Tempo della sua morte. 486. Cagione e maniera d'essa. Alcimo Avito Vescovo di Vienna.

ALLOVICO Generale di Onorio Au-

gusto, uccilo. 39
AMALAFREDA Sorella del Re Teoderico, maritata con Trasamondo Re de'Vandali. 273. Tolta di vita dal Re Ilderico. 353

AMALARICO figlio di Alarico Re de i Visigoti. 301. Restituito il Regno a lui solamente dopo la morte del Re Teoderico. 306. 345. E' ucciso da i suoi. 358

AMALASUNTA figlia del Re Teoderico maritata con Eutarico Cillica. 320. Tutrice del figlio Atalarico Re d'Italia. 345. 347. Cui non può allevare alla Romana. 349. Mal veduta da gli stessi Goti. 357. Promuove l'elezion di Teodato. 367. Da cui ètradita, e tolta di vita.

AMATO Patrizio de' Franchi, uccifo da i Longobardi. 493

Amingo General Franzese vinto da Narsete. 458

Anastasia Augusta Moglie di Tiberio Trace. 500

ANASTASIO I. Papa, suamorte. 3 ANASTASIO II. Papa eletto. 272. Suoi Legati ad Anastasio Augusto. 275. Dà fine al suo vivere. 277 Anastasio eletto Imperadore d' Oriente. 258. Buoni principi del fuo governo. 260. e fegu. Guerra civile, e contro gl'Ifauri al fuo tempo. 261. e fegu. Fautore de gli Eretici. 268. Si accorda col Re Teoderico. 270. 275. A lui muovono guerra i Persiani. 285. 290. Da essi egli compra la pace. 293. Sua spedizione control'Italia. 304. Perseguita i Cattolici. 314. 316. 325. Contra di lui si sollevano i Popoli. 319. Chiamato da Dio al rendimento de' conti. 325. e seg. AF

A

A:

A:

A

A

A

ANATOLIO Patriarca di Costantinopoli. 138

ANDROMACO Prefetto di Roma. I ANTEMIO creato Imperador d'Occidente da Leone Augusto. 197 Infelice sua spedizione contra de Genserico. 201. e segu. Sua dis scordia con Ricimere Patrizio-209. e segu. Da cui è assediato in-Roma. 211. e poscia ucciso.

Antimo Vescovo Eretico di Costantinopoli. 371. Deposto per cura di Papa Agapito. 373.379 Antiochia devastata da itremuo-

Antiochia devastata da itremuoti. 346.352 Aquileja presa e disfatta da At-

tila. 151. Suoi Arcivescovi perchè e quando chiamati Patriarchi.

ARATORE Poeta Cristiano. 405 ARCADIA Sorella di Teodosio II. Augusto. 122

ARCADIO Augusto, sua debolezza. 2. Statua a lui alzata in Roma. 15. Termina i suoi giorni.

ARDABURIO Generale di Teodofio II. Augusto, preso da Giovanni Tiranno. 76. Riacquista Ravenna. 78. Sconsitte da lui date a i Persiani. 85. 117

AR-

ARDABURIO Figlio d'Afpare, e Nipote del primo. 177. e fegu. 201. Uccifo col Padre nella follevazione inforta contra di loro. 208

ARDERICO Re de i Gepidi. 146.

159

ARIANNA Figlia di Leone Augufto, Moglie di Zenone Duca d'
Oriente. 204. 208. 216. Fugge
col marito in Ifauria. 223. 240.
Promuove Anastasio all' Imperio. 258. Fine del suo vivere.
321

Arigiso, o sia Arichis, creato Duca di Benevento. 542. S'impadronisce di Crotone. 551.557

ARIOBINDO marito di Giuliana figlia di Olibrio Augusto, proclamato Re dal Popolo di Costantinopoli. 214. 316. Generale di Anastasio Augusto. 290. 293. Console. 296

ARIOLFO Duca di Spoleti muove guerra a i Romani. 541. 547. co' quali fa pace. 557

ARIOVINDO Console. 99. Generale di Teodosio II. contro i Vandali. 116. Dà fine alla sua vita.

ARNEGISCO Generale di Teodofio II. 117. 119. Combattendo contro gli Unni è uccifo. 128

ARVANDO, o sia Servando Prefetto del Pretorio nelle Gallie.

Aspare Generale di Teodosio II.

Augusto, prende Salona ed Aquileja. 76. Riacquista Ravenna. 77. Sconsitto da Genserico. 93. Console. 100. 117. 141. 176. Promuove Leone all' Imperio Greco. 177. Tradimento a lui attribuito. 201. Sua prepotenza. 204. E' ucciso. 207. e segu.

ASTERIO Conte delle Spagne. 65

ATALARICO, Nipote del Re Teoderico, Re d'Italia. 345. Forzata Amalasunta sua Madre ad allevarlo alla Gotica. 349. Suoi Editti. 361. Immatura sua morte. 367

Atanagildo Principe figlio di S. Ermenegildo. 530.534.539

ATAULFO Cognato di Alarico Re de i Goti. 25. 29. Dopo la di lui morte proclamato Re. 38. Passa nelle Gallie. 45. Sua pace con Onorio Augusto. 46. Imprese sue in esse Gallie. 49. Prende per Moglie Galla Placidia 51. Passa nelle Spagne. 53. E' ucciso da i suoi. 54. Suo Epitasso apocriso.

ATENAIDE fanciulla dottiffima, fposata da Teodosio II. Augu-

sto. Vedi Eudocia.

ATTALO (Prisco) Fiscale di Onnorio Augusto. 29. Dichiarato Imperadore. 31. Deposto. 32. Passa nelle Gallie. 45. 52. Preso e consegnato ad Onorio Imperadore. 58. e segu.

ATTILA Re de gli Unni succede a Rugila. 100. Dà ajuto a i Romani contra de'Borgognoni, 204. E contro i Goti. 112. Saccheggia l'Illirico. 118. Fa pace con Teodofio II. Augusto. 119. Toglie di vita Bleda suo Fratello. 122. Suoi costumi ed abitazione, 126. e fegu. Battaglia da lui data nella Dacia . 128. Dà il guasto alla Tracia, e Teodosio II. con dure condizioni ta leco pace. 135. e leg. Sua maniera di vivere. 137. Gli si esibisce in Moglie Giusta Grata Onoria Sorella di Valentiniano III. Augusto. 144. E'incitato dal Re Vandalo a far guerra a i Visigoti. 145. Terribil fua battaglia con essi e coi Ro-Bbbb 2 mamani. 147. e feg. Calato in Italia prende Aquileja, ed altre Città. 151. Sua morte da bestia. 158
AVARI Unni cominciano a farsi
conoscere. 452. Dimandano a
Giustiniano Augusto luogo da
abitarvi. 456. Dimorano nella
Moldavia. 466. Lor Lega co i
Longobardi. 467. Danno una
sconsitta a Sigeberto Re della
Francia Orientale. 468. Ceduta loro la Pannonia da i Longobardi. 476. Occupano il Sirmio. 507. Mettono in contri-

e legu. 559. Audoaldo Duca de' Franchi fa guerra a i Longobardi. 531. e

buzione Maurizio Augusto. 512

Lor pace coi Longobardi. 540.

legu.

Audoino Re de' Longobardi. 350. 386. Sua vittoria de' Gepidi.

429

Augustolo o sia Romolo, figlio d'Oreste proclamato Imperadore. 221. Abbattuto da Odoacre, salva la vita. 225

Avito compagno di Aezio nelle battaglie. 101. e fegu. Prefetto del Pretorio nelle Gallie. 112. 146. Proclamato Imperadore in esse Gallie. 169. Prende il Confolato. 171. Costretto da Ricimere a deporrel'Imperio, è fatto Vescovo. 174. Termina i suoi giorni.

AURELIO Vescovo di Cartagine.
63. 65. 69. Fine di sua vita. 92
AUTARI figlio di Cleso, eletto
Re da i Longobardi. 514. Tributi a lui assegnati da i Duchi.
515. Motivi, per li quali su eletto. 517. Ricupera Brescello, e
fa tregua coll'Esarco. 520. Dà
una rotta a i Franchi. 525. Acquista l'Isola Comacina. 526.
Sue Nozze con Teodelinda. 527.

Conquista varj paesi. 528. Guerra a lui fatta da i Franchi. 532. e segu. Sua morte. 536

B

BACAUDI, o Bagaudi, gente follevata nelle Gallie. 102
BAJANO Re de gli Unni. 466
BARBARI congiurati contro il Romano Imperio. 1. e feg. Entrano nelle Gallie. 15. e fegu. Nell' Illirico, Gallia, e Spagna. 34. Favorevoli ad Onorio Augusto.

1

E

Bi

6.7.3

14.9

BASILISCO, Fratello di Verina Augusta, Console. 193. Sua infelice spedizione in Affrica contra di Genserico. 201. e segu. Rimesso in sua grazia da Leone Augusto. 207. Sollevatosi contro Zenone Augusto, si sa proclamar Imperadore. 223. In qual Anno ciò avvenisse. 226. Viene abbattuto ed ucciso. 230

Belisario Generale di Giustiniano Imperadore. 351. 363. Da cui è spedito contra di Gelimere Re de' Vandali in Affrica . 364. Con felicità s' impadronisce di quel Regno. 365. e segu. Creato Console. 370. Toglie la Sicilia a i Goti. 371. Prende Reggio di Calabria, epoi Napoli, con barbaramente saccheggiarla. 375. Entra in Roma. 377. Dove assediato si difende. 378.380. Conquista Milano, e lo perde colla strage di que'Cittadini. 383. 385. Assedia Ravenna. 384. E la prende. 391. Richiamato a Costantinopoli . 392. e seg. Privato della carica di Generale. 400. Rimandato in Italia. 404. tenta di soccorrere Roma assediata da Totila. 410. Vecchio è tuttavia adoperato da Giustin ano. 454. Cade in sua disgrazifa. 459. Ricupera gli onori. 461. Dà fine alla sua vita. 463

BENEDETTO I. Papa, sua consecrazione. 490. Fine di sua vita. 500. e segu.

Monaci in Occidente, quando fiorisse. 356. Sua morte. 405

Benevento quando occupato da i Longobardi . 483. 490. Quando avesse principio il suo Ducato. 492. 528

BILIMERE Governator delle Gallie, accorso in ajuto di Antemio Augusto, è ucciso. 211

Boezio Prefetto del Pretorio fotto Valentiniano III. refta uccifo.

Boezio (Severino) Filosofo e Patrizio. 248. 269. Creato Console. 308. Boezio suo Figlio parimente Console. 333. Accusato davanti al Re Teoderico, è cacciato in essio. 339. E poi privato di vita. 340

BONIFAZIO I. Papa eletto con scisma. 62. Disputata la di lui elezione. 63. Prevale all'avversario. 64. Sua morte.

BONIFAZIO II. Papa, sua elezione.

Bonifazio Conte difensor di Marfiglia. 49. Sprezzato da Castino. 70. Che poscia a lui ricorre. 79. Per frode di Aezio cade in disgrazia di Placidia. 84. e segu. Dichiarato ribello. 86. Rimesso in grazia. 89. Resta sconfitto da Genserico. 91. Torna a Ravenna. 95. Suo duello con Aezio, per cui muore. 96

Bonosiano Prefetto di Roma.

BORGOGNONI s'impadroniscono di un trattato delle Gallie . 49. Sconfitti da Aezio chieggono pace . 101. Da lui di nuovo abbattuti. 104. Irruzione da essi satta in Italia. 257. 267. Quando sondassero nelle Gallie il Regno della Borgogna. 176. Loro scorreria in Italia. 383. 385. Uniti a i Goti ripigliano Milano con orrida strage de' Cittadini. 385

Brescello preso da Drottulso . 519. Ricuperato dal Re Autari . 520

BRUNECHILDE Regina de' Franchi, sua ambizione. 551

BUCCELLINO Duce de gli Alamanni con forte esercito cala in Italia contro i Greci. 437. Sue azioni. 440. In una battaglia da Narsete è sconsitto e morto. 441

Bulgari, quando si cominci ad udire il lor nome nella Mesia. 253. 279. Vinti dal Re Teoderico. 292

C

CALLINICO Esarco di Ravenna. 553. Fa pace co i Longobardi. 555

CARTAGINE presa e saccheggiata da Genserico Re de' Vandali : 110. Qual sosse la sua magnisicenza.

CASSIODORIO (Magno Aurelio)
infigne Letterato. 268. Divien
Segretario delle Lettere del Re
Teoderico. 269. Senatore e Confole 318. Ritiratofi dal Mondo
fi fa Monaco, e ferive molti Libri. 450

CASTINO Generale di Onorio Augusto, sconsitto da i Vandali.
70. Console. 75. Esiliato. 79

di Onorio Augusto. 28. e seg. CELESTE Dea di gran credito in

Affrica. 69
CELESTINO I. Papa Eletto. 71. 79.
Concilio da lui tenuto in Roma. 92. 94. Fine di fua vita.

CE-

CESARIO fanto Vescovo di Arles. 302. e seg. Come accolto dal Re Teoderico. 317.341

CHILDEBERTO Rede' Franchi mosfo da Maurizio Augusto contro i Longobardi. 516. 519. Rotta data alle genti dal Re Autari. 525. Muove di nuovo guerra a i Longobardi. 531. 535. Sua morte.

CHILDERICO figlio di Meroveo fuccede al Padre nel Regno de' Franchi. 176. Ricupera il Regno. 193. Occupa Colonia ed altre Città. 194. e fegu. Fine vita.

fandria, 94, 97, 109. Sua morte.

CIRO Confole Orientale alzato ai primi posti da Teodosio II. 116 CIRO Panopolita Console, Poeta, e Vescovo di Cotieo. 132

CLASSE Città, Borgo di Rayenna, presa da Faroaldo Duca di Spoleti. 477. 506. Ricuperata da i Greci.

CLEFO Re de'Longobardi fuccede ad Alboino. 489. E'uccifo. 491. e fegu.

CLODIONE Re de' Franchi. 95.

CLODOVEO Re de i Franchi succede al Re Childerico suo Padre. 239. Dà una rotta, e toglie la vita a Siagrio Generale Romano. 247. Prime sue conquiste nelle Gallie. 248. Prende per Moglie Clotilde Cristiana. 266. Che gli sa abbracciar la Fede di Cristo. 273. Conquista l'Alemagna. 274. Rende tributari i Borgognoni. 282. 284. Sottomette la Bretagna minore. 285. Dopo una rotta data a i Visigoti occupa molte loro provincie. 301. e segu. Resta scon-

fitto dall'armi del Re Teoderico. 303. Dichiarato Confole da Anastasio Augusto. 304. Sue iniquità per accrescere il dominio. 311. Sua morte, e figliolanza. 314

CLOTARIO figlio di Clodoveo Re de' Franchi fuccede al Padre. 318. Sua gran crudeltà contro i Nipoti. 359. Cade in lui tutta la Monarchia. 443. Rotta a lui data da i Sassoni. 450.453. Sua morte. 456

CLOTSUINDA Moglie di Alboino Re de' Longobardi. 460 COLOMBANO Santo Abbate di Bob-

COSTANZIANO Generale di Giuftiniano Augusto. 374. 378. 396.

CONCILIO Arauficano II. 191 CONCILIO Ecumenico Calcedonenfe. 143

Concilio Palmare, in cui restò assodata l'innocenza e il Pontificato di Papa Simmaco. 286. 288

Concilio V. Generale tenuto in Costantinopoli. 440. Approvato da Papa Vigilio. 445. Scisma per questo insorto in Italia. 449

CONCILIABOLO di Marano, tenuto da i Vescovi Scismatici. 524 Consolato abolito da Giustiniano Augusto. 393

CONTI si chiamavano i Governatori delle Città. 554

COSROE Re di Persia muove guerra a Giustiniano Augusto. 386. 390. 392. Con lui sa una Pace vantaggiosa. 457. Torna a sar guerra. 484. Ne riporta delle busse. 495. Sua morte. 503

COSTANZO Arcivescovo di Milano. 545. Termine di sua vita. 560

Co-

0

0

D

D

D

Costantino Tiranno occupa la Bretagna e le Gallie. 17. Varie fue imprese. 18. Riconosciuto per Augusto da Onorio. 27. Calato in Italia tende insidie ad esso Augusto. 38. e segu. Rinferrato in Arles. 40. 43. Preso ed ucciso. 44

COSTANTE figlio di Costantino Tiranno, dichiarato Augusto. 27.
Mandato dal Padre in Ispagna.
18. Ucciso in Vienna del Delfinato.

Costanzo Conte Generale di Onorio Augusto. 40. Opprime Geronzio nelle Gallie. 41. Vince Edobico Generale di Costantino Tiranno. 43. Creato Console. 51 Altre sue imprese nelle Gallie. 53. Galla Placidia a lui data in Moglie. 59. Dichiarato Augusto. 67. Termina il suo vivere.

CRISAFIO potente Eunuco nella Corte di Teodosio II. 129. Odia S. Flaviano . 132. E l'abbatte . 134. Sua caduta e morte . 139.

CUNIMONDO Re de i Gepidi. 429. e fegu. Vinto ed uccifo da Alboino Re de Longobardi. 467

D

Dazio Arcivescovo di Milano. 369. 380. 384. Ritirasi a Costantinopoli. 386. 431

DEOGRATIAS Vescovo di Cartagine. 157. Sua gran Carità, e morte. 168

DEUSDEDIT Arcivescovo di Milano. 560

Dionisio Efiguo Scrittore della Chiefa. 348

Dioscoro Vescovo di Alessandria, Eretico. 123. Abbatte S. Flaviano. 133. Condennato nel Concilio Calcedonense. 143 Donatisti loro Eresia nell' Affrica. 37.46

DROTTULFO Suevo, sue prodezze al servigio de gli Augusti. 519 DUCATO del Friuli, suo principio. 476. Di Benevento e Spole-

ti quando istituiti. 492.506.528 Duchi dividono e governano dopo il Re Cleso il Regno de' Lon-

po il Re Clefo il Regno de' Longobardi. 490 Duello autenticato da Gundoba-

Duello autenticato da Gundobado Re de Borgognoni. 283. Riprovato dal Re Teoderico. 295

E

Ecolicio figlio dell'Imperadore Avito, Generale de'Romani nelle Gallie. 219. e fegu.

Edobico Generale di Costantino Tiranno.

EGIDIO Generale de' Romani, accettato per Re dai Franchi. 176 Chiamato Nigidio da altri. 138 191. Scacciato dai Franchi. 193 Termine della sua vita. 194

ELIA Patriarca d' Aquileja, suo Concilio. 504. Lettera a lui scritta da Papa Pelagio. 520. Cessa di vivere.

Ennodio Vescovo di Pavia, spedito per Legato in Levante da Papa Ormisda. 321. 324. Fine de' suoi giorni.

EPIFANIO fanto Vescovo di Pavia, sua ambasceria ad Antemio Augusto. 210. 215. Altra ad Eurico Re de' Visigori. 219. e segu. 255. e segu. Spedito a Gundobado Re de' Borgononi. 267

EPIFANIO Prefetto di Roma. 16
ERACLIANO Conte Governatore
dell' Affrica. 22. 31. Fedele ad
Onorio Augusto. 32. Creato
Console, e suoi vizj. 47. Ribellatosi, è sconsitto ed ucciso. 48

ERARICO creato Re da i Goti, ed uccifo. 396

ER-

ERMENEGILDO, Figlio di Leovigildo Re de' Visigoti in Ispagna, muore Martire. 518

ERMERICO Re de' Suevi in Ispagna . 43. 64. 108. Finisce i suoi giorni. 117. Suoi progressi nella Gallizia. 90

EUCHERIO figlio di Stilicone. 21.

23. Uccilo. EUDOCIA, o sia Atenaide, sposata da Teodosio II. Augusto. 66. Gli partorisce Eudossia. 71. Dichiarata Augusta. 75. Suo Poema in onore dell' Augusto Conforte. 85. 99. Suo viaggio a Gerufalemme. 107. 109. Sua difcordia coll'Augusto marito. 123. Abbatte Pulcheria Augusta sua Cognata. 129. Accidente, per cui fa divorzio col Marito, e si ritira a Gerusalemme. 131.e seg. Abjura l' Eutichianismo . 170. Sua morte ed encomio. 185

Eudocia figlia di Valentiniano III. Augusto, Moglie di Palladio Cefare, e poscia di Unnerico Figlio del Re de' Vandali. 165. e segu. 179. 189. Sen sugge, e ritiratasi a Gerusalemme quivi termina i suoi giorni.

Eudossia Augusta Moglie d' Arcadio Imperatore. 3. Fa esiliare S. Giovanni Grisostomo. 9. Sua morte.

Eudossia (Licinia) figlia di Teodofio II. Augusto. 71. 94. Maritata con Valentiniano III. Augusto. 106. Poscia con Petronio Massimo, contra del quale chiama il Re Vandalo a Roma. 164. Da esso Re condotta in Affrica. 166. Rimessa in Libertà.

EUFEMIA (Elia Marcia) moglie di Giustino seniore Augusto. 327. Sua morte. 337

EUFEMIA figlia di Marciano Im-

peradore, e Moglie di Antemie Augusto. 197 EUFEMIO Vescovo Cattolico di Costantinopoli. 253. 258. 268. Deposto ed esiliato da Anastasio Augusto. 271 EUGIPIO Abbate Scrittore. 508 EVINO Duca di Trento. 492.498. 526.539

FE

FE

F

F:

FR:

16

43

Fa:

0 5 M

Fag

00

Fu

Gan

- 4

FE-

EULALIO eletto Papa in concorrenza di Bonifazio I. 62. Disputata la di lui elezione. 63. Soccombe in fine.

Eutico, o Evarico, o Eutarico Re de' Visigoti, dopo avere ucciso il Fratello, muove guerra a i Romani. 199. 219. Perseguita i Cattolici. 220. Occupa Arles e Marsilia. 231

EUTARICO Cillica prende in Moglie Amalasunta figlia del Re Teoderico. 320. Creato Console. 328. Magnifici spettacoli per questa sua Dignità. 329. Premuore ad esso Re Teoderico.

EUTICHE, o sia Eutichete, sua Eresia. 120. Condennato da S. Flaviano. 132. E nel Concilio Calcedonense. 143

EUTICHIO Patriarca di Costantinopoli esiliato. 462. Richiamato. 468. Sua morte. 509

F

FARAMONDO creduto primo Re de' Franchi. 62

FAROALDO primo Duca di Spoleti s' impadronisce di Classe. 506

FAUSTO Prefetto di Roma. 77

FAZIONI Veneta e Prasina in Costantinopoli. 457

FEDERIGO Re de i Rugi implora il patrocinio di Teoderico Goto contra del Re Odoacre. 249. e segu. 251. Poscia si volge contra di Teoderico. 264

FELICE III. Papa, sua elezione. 243. Concilio da lui tenuto contra di Acacio Vescovo di Costantinopoli. 246. Passa a miglior vita. 260

FELICE IV. Papa, fua elezione.
347. Sua morte.
355

FELICE Vescovo di Trivigi. 476 FESTO Patrizio tratta l'aggiustamento fra Anastasio Augusto, e il Re Teoderico. 270. 275. Sostiene Lorenzo Antipapa contra di Simmaco. 277. 286. eseg. 288

FILOSTORGIO, sua Storia. 79
FLAGILLA Sorella di Teodosio II.
Augusto. 94

FLAVIANO fanto Patriarca di Coftantinopoli odiato da Crisassio Augusto. 129. E abbattuto da lui. 133. Suo esilio e morte.

FLAVIO Destro, sua Storia Apocrifa. 55

FRANCHI, lor primo Re Faramondo, ed origine. 62. Cacciati dalle Gallie. 88. Fanno pace co i Romani. 95. Altri uniti co i Romani, ed altri con Attila. 147. Quando cominciassero a conquistar le Gallie. 176. S'impadroniscono di Colonia ec. 194 e segu. Pulizia de'loro costumi. 437. Quali armi usassero. 441. Loro crudeltà. 531

FRIULI, suo Ducato quando istituito. 476. 492 FRONTONE Arcivescovo Scismati-

co di Milano. 509
FULGENZIO fanto Vescovo Affricano, e Scrittore della Chiesa.
291

G

GAIDOLFO Duca di Bergamo si ribella al Re Agilolso. 539. Ri-Tomo III. meiso in sua grazia. 540. E'ucciso. 559

GALLA Placidia esiliata ricorre a Costantinopoli. 71. e seg. Torna in Italia. 76. Tutrice del Figlio Augusto. 80. 82. Ingannata da Aezio perde Bonisazio Conte. 85. e segu. Il rimette in sua grazia. 89. 95. Suo Voto. 98. e segu. 110.

GARIBALDO primo Duca di Baviera. 453. 499. Padre della Regina Teodelinda. 526. Abbattuto da i Franchi. 528. 549

GELASIO Papa, sua elezione. 260. Suo Decreto intorno a i Libri. 268. Termina i suoi giorni. 271

GELIMERE in Affrica fa imprigionare il Re Ilderico. 355. e fegu. Sprezza le ambasciate a lui spedite da Giustiniano Augusto. 361. Occupa il Trono de Vandali. 362. Contra di lui spedito Belisario da esso Augusto. 364. Sconsitto sugge. 365. Si arrende, ed è ben trattato da Giustiniano.

GENSERICO Re de' Vandali in Ispagna. 83. Fa lega con Bonifazio Conte contra dell' Imperadore. 85. Sue qualità. 87. Occupa le Mauritanie. 88. Dopo una sconfitta data a Bonifazio Conte assedia Ippona. 91. E se ne impadronisce. 93. Fa pace con Valentiniano Augusto. 102. Perseguita i Cattolici. 105. Con tradimento occupa Cartagine. 110. Infesta la Sicilia. 114. Sua pace con Valentiniano III. 120. Muove Attila contra de' Visigoti . 145. Chiamato da Eudossia Augusta a Roma, la prende e saccheggia. 164. e segu. Infesta la Sicilia, ed altre contrade Romane. 172. 177. 179. Occupa tutta l' Affrica. 181. Rende va-Cccc

ni gli sforzi di Majoriano Augusto. 182. 184. 189. 198. Fa sventare la grandiosa spedizione fatta contra di lui da Leone ed Antemio Augusti. 201. e segu. 219. Terminaisuoi giorni. 230

GEPIDI sconsitti da Teoderico Re degli Ostrogoti. 253. Presi al suo servigio, ed inviati di presidio nelle Gallie. 313. Lor Nazione quasi annientata da i vittoriosi Longobardi. 428. e segu, 457.

GERMANO Nipote di Giustiniano Augusto sposa Matasunta Gota. 394. 422. Spedito Generale dell' armi verso l'Italia. 423. Rapito dalla morte. 424

GERONZIO Generale di Costantino Tiranno. 18. Proclama Imperadore Massimo in Ispagna. 39. Sue imprese nella Gallia, 40. Si uccide.

GIORDANO Storico, corrottamente chiamato Giornande. 6, Storico de' Goti. 430. e segu.

GIOVANNI I. Papa eletto. 336. Inviato dal Re Teoderico a Coftantinopoli. 340. Grande onore a lui fatto da Giustino Augusto. 342. Posto in prigione dal Re Teoderico, ivi termina i suoi giorni. 343

GIOVANNI II. Papa, sua elezione. 360. Fine de suoi di. 370

GIOVANNI III. Papa, sua elezione. 455. Fa tornare l'irato Narsete a Roma. 471. Sua morte.

GIOVANNI Grisostomo Santo Arcivescovo di Costantinopoli mandato in esilio. 9. e segu. Dove termina la sua vita. 19. Traslazion del suo Corpo. 108

GIOVANNI il Digiunatore Patriarca di Costantinopoli, sua superbia. 549 GIOVANNI Arcivescovo di Ravenna corretto da Papa Simplicio. 241 1

Gi

Gi

GI

G

GIOVANNI altro Arcivescovo di Ravenna. 523.549

GIOVANNI Vescovo Cattolico di Costantinopoli sotto Giustino seniore Augusto. 328. e segu. Passa a miglior vita. 331

GIOVANNI Primicerio de' Notai usurpa l'Imperio in Ravenna. 73. Sprezzato da Teodosio II. Augusto. 74. Tenta indarno l' Affrica. 75. Resta prigione. 77. Ed ucciso.

GIOVANNI Prefetto di Roma. 558 GIOVANNI Vandalo, ribello di Valentiniano III. forse lo stesso che Giovanni Tiranno. 117

GIOVANNI Scita Generale di Zenone Augusto. 245, 261. 274. Creato Console. 276

GIOVANNI Cassiano Scrittore. 97 GIOVINO nelle Gallie prende il titolo di Augusto. 44: Discordia fra lui, e il Re Ataulso. 45. Vien privato di vita. 46

Giovio primo Ministro di Onorio Augusto. 30. 32. 39

GISELICO bastardo di Alarico Re de i Visigoti, acclamato Re da que'Popoli. 301. Abbattuto dal Re Teoderico. 306. e segu. Suoi inutili ssorzi, dopo i quali perde la vita.

GISOLFO primo Duca del Friuli. 476. Figlio di Grafolfo forse succedette al Padre in quel Ducato.

GIULIANA figlia di Olibrio Augusto, moglie di Ariobindo juniore. 214

GIULIANO Vescovo di Eclano, difensor di Pelagio. 65. Cacciato dall' Italia. 75.112

GIUSTA Grata Onoria, Sorella di Valentiniano III. Augusto. 59.

72.

72. Suo gravissimo fallo. 100. Ricorre ad Attila. 149. e seg. Suo misero fine. 156

GIUSTINA Badessa di Capoa. 478 GIUSTINIANO Nipote di Giustino Augusto . 326. 330. Fama, ch'egli facesse assassinar Vitaliano. 331. Creato Console ricrea il Popolo con magnifici spettacoli . 332. Preso per Collega dall' Augulto Zio . 349. A cui fuccede. 350. Suoi buoni principj . 351. e segu. Codice delle Leggi da lui pubblicato. 354. Irato contra Gelimere ulurpatore del Trono in Affrica. 361. Fiera sedizione svegliata contra di lui in Costantinopoli. 362. Spedifce Belifario coll'Armata in Affrica. 364. Che ne fa l'acquisto. 365. Istituzioni e Digesti da lui pubblicati. 366. Spedizione sua contra de' Goti regnanti in Italia coll'acquisto della Sicilia. 371. Per valore e buona condotta di Belilario s'impadronifce di Roma, di Ravenna, e di tutta l'Italia. 375. e segu. Guerra a lui mossa da i Persiani. 386.390

GIUSTINIANO Augusto chiama Papa Vigilio a Costantinopoli. 412. Dalle Indie fa venire i vermi da ieta. 426. Sua biasimevol prepotenza ne gli affari della Religione. 431.434. Manda in elilio Papa Vigilio. 440. Ulurpa i diritti della Chiesa. 445. e seg. Vecchio trascura il governo. 453 Pace vergognosa da lui fatta co' Perliani. 457. Congiura contra di lui, per la quale deprime Belisario. 459. Il rimette in sua grazia. 461. Suo Editto contrario alla dottrina della Chiesa. 462. Tempo della fua morte. 463. E sua rapacità. GIUSTINIANO Pronipote di Giustiniano I. Augusto. 463. Generale dell'Armi contro i Persiani, ne riporta molti vantaggi. 495

GIUSTINO Trace dopo Anastasio eletto Imperadore d' Oriente . 326. Sue qualità, e principio del suo governo. 327. Suo Zelo per la Religion Cattolica. 328. Acqueta i torbidi per essa insorti. 330. Pubblica un' Editto contro i Pagani ed Eretici. 336. Se ne ossende il Re Teoderico . 338. E però gli spedisce Papa Giovanni. 340. Che viene accolto con magnissicenza e divozione. 342. Sua Carità verso i Popoli . 346. Prende per Collega Giustiniano suo Nipote. 349. Muore. 350

GIUSTINO juniore, Nipote di Giustiniano, dichiarato Imperadore. 464. Uccide Giustino siglio di Germano. 468. Procede Console. 469. Richiama alla Corte Narsete. 470. Manda Ambasciatori a i Turchi. 480. Sua guerra co i Persiani. 484. Dichiara Cesare Tiberio Trace. 490. Giugne al fin di sua vita. 499. e segu.

GIUSTINO Nipote di Giustiniano Augusto tolto di vita. 468 GIUTUNGHI popoli della Germania. 90

GLADIATORI, loro combattimenti vietati da Costantino Magno, e aboliti da Onorio Augusto.

GLICERIO fi fa proclamare Imperador d'Occidenté. 215. Abbattuto da Nipote Augusto. 219
GODEMARO Re de Borgognoni ricupera il Regno perduto da Sigismondo suo Fratello. 340. e segu. Di nuovo lo perde. 369
GODIGISCLO Re de Vandali. 16
GOTI, chiamati poi Visigoti, sotto

Goti, chiamati poi Visigoti, sotto Alarico occupano alcune Città Coco 2 d'Itad'Italia. 4. Sconfitti da Stilicone. 6. e segu. Assediano Roma.
25. La prendono e saccheggiano.
33. Passano nelle Gallie. 45. S'
impadroniscono dell' Aquitania.
49. E di gran tratto della Spagna. 53. Favorevoli ad Onorio
Augusto. 57. Si stabiliscono nella Linguadoca. 61. Forzati a
sciogliere l'assedio di Arles. 82.
E di Narbona. 103. e seg. Sconsitta da loro data a Littorio Conte. 111. e segu. Gran battaglia
fra essi, ed Attila. 147. e segu.

Goti, Ostrogoti, cacciano gli Unni dalla Pannonia. 84. Ausiliari d'Attila. 146. Sotto Teoderico figlio di Triario fissano la lor sede nella Tracia. 216. e segu. E nella Pannonia. 222. Sotto Teoderico entrano in possesso dell' Italia. 254. e segu. Fine del Regno loro in Italia ingiustamente derisi da alcuni. 444. e seg. Non assatto cacciati d'Italia. 458

GRADO Isola presa dal Patriarca di Aquileja per sua Sede. 504. Concilio ivi tenuto è un' impostura.

505. 522.

GRASOLFO forse Duca del Friuli prima di Gisolso suo Figlio. 534. e segu.

GRAZIANO Tiranno nella Bretagna uccifo. 17

GREGORIO il Grande Papa, pria Pretore, o Prefetto di Roma. 440. Si fa Monaco. 495. E' inviato dal Papa Nunzio a Costantinopoli. 504. Suo ritorno in Italia. 511. 520. E'eletto Papa. 530. Sua vigilanza contra de' Longobardi. 541. Suoi affanni per la desolazione de'contorni di Roma. 544. Lettere di Ini alla Regina Teodelinda. 545. Sua bella apologia a Maurizio Augusto. 547. Reprime la superbia del Patriarca di Costantinopoli. 549. Proccura la conversione de gl'Inglesi alla Fede di Cristo. 550. Si duole di Romano Esarco perchè nemico della pace. 551. Bolla falsa a lui attribuita. 558

GUALAMIRE Re de gli Ostrogoti. 146 GUIDINO Conte de' Goti vinto da

Guidino Conte de' Goti vinto da Narfete. 458 Gundamondo Re de' Vandali.

GUNDAMONDO Re de Vandali 246. 273

GUNDERICO Re de' Vandali . 16. 43. 60. Sua morte . 83. 87 GUNDIBALO figlio del Re de' Bor-

13

1

gognoni creato Patrizio. 213
GUNDOBADO Re de' Borgognoni,
fua irruzione in Italia, e barbarie. 257. 267. 269. Sconfigge il
Fratello. 282. Leggi da lui pubblicate. 283. Collegato con Clodoveo Re de' Franchi. 300. Prende, Narbona. 307. Sua morte.

GUNTARIO O Gondecario Re de' Borgognoni. 49. 101. Sua morte. 104

GUNTRANNO Rede'Franchi. 496. e feg. 531. Sua bontà. 536. Sua morte. 544

I

IBBA, o sia Ebbane, Generale del Re Teoderico, soccorre Arles. 302. 307. Caccia di Spagna Gefalico. 309. 312 IDACIO Vescovo e Storico. 185.

ILARO Papa, sua elezione. 187. Manca di vita. 203

206

ILDERICO figlio di Unnerico Re de i Vandali . 214. Succeduto a Trasamondo favorisce i Cattolici . 336. Morte da lui data ad Amalasreda Sorella del Re Tcoderico . 353. Imprigionato da i suoi.

suoi. 356. e segu. 361. Gliè abbreviata la vita. ILDIBALDO eletto Re da i Goti. 393. E' ucciso. ILARIO Prefetto di Roma. ILLO Console Orientale. 232. Generale di Zenone Augusto. 235 Sua ribellione contra di lui. 240 e fegu. 244. Sconfitto dall' Armata Celarea. 245. Preso ed uc-IMPERIO Romano sua declinazione. 1. e segu. Per cagione in parte de i Generali Barbari. Innocenzo I. Papa, fua elezione. 3. Si affatica in favore di San Giovanni Grisostomo. 10. Falsamente incolpato da Zosimo. 26. Inviato a Ravenna. 29. Condanna i Pelagiani. 59. Finisce di vivere. 60 INONDAZIONE terribile in Italia fotto il Re Autari. IPAZIO Nipote di Anastasio Augusto creato Console. 279.326. Sua sollevazione contro Giustiniano Imperadore, per cui perde la vita. 362. e legu. Isdegarde Re di Persia, Tutore di Teodolio II. Augusto . 19. Perleguita i Cristiani . 20. Sua pace col suddetto Augusto . 71. Manca di vita. 85

LEONE (Flavio) eletto Imperadore d' Oriente. 177. Sua Pietà . 183. Antemio da lui creato Imperador d'Occidente. 197. Grandiola, ma sfortunața sua spedizione contra di Genserico. 201. e fegu. Per politica ingrandisce i figli di Aspare. 204. Opprime Aspare stesso co i figli. 208. Crea Cesare Leone suo Nipote. 216. Sua morte. LEONE Nipote di Leone Augusto,

creato Cesare. 216. Succede all' Avolo nell' Imperio Orientale. 217. Sua frettolofa morte. 218 LEONE Diacono della S. R. Ch. rigetta Giuliano Pelagiano. 112. Creato Papa. 113. Scuopre e scaccia i Manichei, 121, 123. Scrive contro i Pelagiani. 128. Abolisce il falso Concilio d'Efe-10. 134. Suo fervore contra d' Eutichete . 138. Va Ambascia. tore ad Attila. 154. Placa Genserico. 165. Sua morte. LEONZIO creato Imperadore contro Zenone Augusto. 244. Edepresso. 245. Finalmente preso ed ucciso. LEUTARI Duce de gli Alamanni con forte esercito cala in Italia contro i Greci . 437. Varie sue azioni. 440. Disfatto l' Efercito LIGURIA, sua estensione, in gran parte occupata da Alboino Re de' Longobardi. LINGUADOCA, ivi si stabiliscono i Viligoti. LITTORIO Conte, Generale di Valentiniano III. Augusto, libera Narbona dall' assedio de' Goti. 103. e segu. Sconfitto poscia da effi. 111. e legu. Longiniano (Flavio Macrobio) Prefetto di Roma. Longino Fratello di Zenone Augusto, creato Cesare, e Console. 246. e segu. 255. Indarno ambilce l'Imperio. 258. Sua mor-Longino Efarco d'Italia all' arrivo de' Longobardi . 477. Presso di lui si ritira Rosmonda dopo la morte del Re Alboino suo Marito. 489.507.513 LONGOBARDI S'impadroniscono del-

la Pannonia. 350. Collegati con

Giustiniano Augusto. 386. Loro

liti co i Gepidi. 419. A' quali danno una grande sconfitta. 428. e segu. Rinforzo da' essi dato a Narlete . 432. 434. Dominanti nella Pannonia. 457. Appellati Goti. 460. Gran rotta da lor data a i Gepidi. 465. e segu. Loro dominio nella Pannonia, e in altri siti . 473. Onde prendessero il loro nome . 475. Entrano in Italia. 476. Vedi Alboino, e i Re seguenti. Loro crudeltà ne' primiannidel Regno. 491. Paesi da lor conquistati in Italia. 492. Fanno irruzion nelle Gallie. 493. 496. Poscia si accordano co i Re Franchi. 497. Onde procedesse la lor crudeltà contra de gl'Italiani. 501. Fra essi molti Gentili. 505. Eleggono Re Autari . 514. Buona lor disciplina ne'paesi sudditi. 515. Guerra lor fatta da i Greci e Franchi. 531. Stabiliscono pace co i Franchi. 536. 539 LORENZO I. Arcivescovo di Mila-257. 267 LORENZO II. 479. 509. 517 Lorenzo eletto Antipapa contra di Simmaco. 277. Creato Vescovo di Nocera. 281. 287. Sua mor-288. 319

M

MACEDONIO Vescovo di Costantinopoli sotto Anastasio Augusto.
271. Suo Cattolicismo. 297. Esiliato per cagion d'esso. 314
MACROBIO Proconsole dell' Affrica. 37
MAJORIANO (Giulio) eletto Imperador di Occidente. 178. Sue savie Leggi. 180. Suoi sforzi per far guerra a Genserico Re de' Vandali. 181. e segu. Ma inutili. 184. Gli è tolta la vita da Ricimere. 186

MANTOVA con altre Città ricuperata da Maurizio Augusto. 534 MARCELLINO o Marcelliano fotto Leone Augusto occupa la Dalmazia, edaltri paesi. 188. Suavittoria de' Vandali. 194. Generale dell' Armata Occidentale contro i Vandali, perisce nell' Affrica. 201. 203 MARCIANO eletto Imperadore e marito da Pulcheria Augusta. 140. Sue qualità. 141. Riconosciuto Augusto in Roma. 149. Fine di sua vita. 176. Sue belle doti. MARCIANO Figlio d' Antemio Augusto, creato Consolo. 204. Destinata a lui in Moglie Leonzia Figlia di Leone Augusto. 209. 211. Sua sedizione contra di Zenone Augusto. 235.244 MARCIANO Prefetto di Roma 31 Marco figlio di Basilisco usurpatore dell'Imperio in Oriente, creato Cesare. 223. Gli è tolta la vita. Marco Tirannonella Bretagna uc-MARIA Augusta Moglie di Onorio Imperadore, lua morte. 20 MARINA Sorella di Teodosio II. Augusto, sua morte. MARINIANO Arcivescovo di Ravenna. MARINO Conte sconfigge Eracliano Tiranno. 48. Sue iniquità nell' Affrica. MASSIMIANO Vescovo di Costantinopoli. Massimo creato Imperadore da Geronzio in Ispagna. 39. Degradato . 41. e segu. Rilorge . 64. Preso ed ucciso. MASSIMO (Petronio ) Confole.

97. A lui attribuita la morte di

Aezio. 161. Si vendica di un'

affronto fattogli da Valentiniano

Au-

N

M

1

3

M

M

3

1

Augusto con farlo uccidere. 162. Si fa proclamare Augusto. 164. Gli è tolta la vita dal furore del Popolo. MATASUNTA figlia di Amalafunta costretta a prendere per Marito il Re Vitige. 376. Congiura contra di lui. 383. Maritata con Germano Nipote di Giustiniano Auguito. Maurizio Generale dell'armi di Tiberio Augusto . 503. Dichiarato Cesare ed Imperadore, succede ad esso Tiberio. 510. Maltrattato da gli Unni Avari. 512. Muove i Franchi contra de'Longobardi. 516. 531. Ricupera alcune Città in Italia . 534. Infelice fuo governo.

MAURIZIO Duca di Perugia si ribella al Re Agilolso. 541. Che l'uccide. 543

MELANIA giovane, fanta Donna.

100. 107

Menna Patriarca Cattolico di Coftantinopoli. 373 Merobaude Generale di Valenti-

niano Augusto. 121 Meroveo figlio di Clodione Re de'Franchi. 95. Succede al Pa-

dre. 145. 148. Suamorte. 176
MILANO ripreso da i Goti con orrido sacco e macello de' Cittadini. 385. Con altre Città occupato da Alboino Re de' Longobardi. 479

MINOLFO Duca dell' Isola di San Giulio, ucciso dal Re Agilolfo. 539

MODENA ricuperata con altre Città dall' armi di Maurizio Augufto.

MONACHE, loro antichissimi Monasteri, e Badesse. 478

Monaci quanto moltiplicati ed arricchiti nel Secolo IV. 9

Mondone Unno fa guerra a' Gre-

ci. 294. Ajutato dalle foldatesche del Re Teoderico li sbaraglia. 295. Generale di Giustiniano Augusto. 357. Prende Salona. 370. e segu. E' ucciso in una zussa. 374

Monistero di Monte Casino preso da i Longobardi. 511

Mummolo Patrizio e Generale de' Franchi dà più rotte a i Longobardi. 494. 496

N

Napoli presa da Belisario, e barbaramente saccheggiata. 375. Asfediata dal Re Totila. 398. E presa. 401. Assediata da i Longobardi.

NARSETE Capitan delle Guardie di Giustiniano Augusto . 363. Spedito in Italia non va d'accordo con Belilario . 384. Richiamato a Costantinopoli. 387. Riipedito in Italia. 426.431. Colla sua Armata giugne a Ravenna. 432. Rotta da lui data al Re Totila. 433. Riacquista Roma . 435. Dà battaglia al Re Teja . 436. Assedia, e prende Lucca. 438. e fegu. Sconfigge Buccellino . 442. Sue Virtù. 451 Ricupera Verona e Brescia, 458. Abbatte Sindualdo Re de gli Eruli . 465. E' richiamato a Costantinopoli.470. Termina i suoi giorni.

NESTORIO Vescovo Eretico di Cofrantinopoli. 88. Condennato da Papa Celestino. 92. E dal Concilio Esesino. 93. Esiliato. 94. Suoi Libri bruciati. 101. Sua mala morte.

Nicesio Vescovo di Treveri, sua Lettera. 460

NIGIDIO Generale de'Romani nelle Gallie. 188. Lo stesso che Egidio. 191. Vedi Egidio.

NI-

NIPOTE (Giulio) creato Imperador d' Occidente. 218. e seg. Abbattuto da Oreste, fugge nella Dalmazia, e quivi ritiene il dominio. 221. Suo ricorso a Zenone Augusto. 228. 234. E' ucci-237. e feg.

NORMANNI, o Danesi cominciano ad infestar le Gallie.

NUMAZIANO ( Claudio Rutilio ) fuo Itinerario.

ODOACRE conquistator dell'Italia, fuoi primi principj. 224. Come abbattesse Oreste ed Augustolo, e s' impadronisse di tutta l'Italia. 225. Prende il titolo di Patrizio, e non di Re. 226. 228. S'impadronisce della Dalmazia. 238. Suo buon governo. 241. Mette mano nell'elezion de i Papi. 242. Sconfigge il Re de i Rugi. 248. e segu. Contra di lui prende l'armi Teoderico Re de gli Ostrogoti. 252. E ne va iconfitto. 254. Assediato in Ravenna. 257. Sconfitto di nuovo. 259. Si arrende, ed è ucciso. 263

OLIBRIO Senatore Romano, marito di Placidia figlia di Valentiniano III. Augusto. 170. Creato Console. 192. Poscia Imperador d'Occidente, termina in breve i suoi giorni.

OLIMPIO Ufizial Palatino, promuove la morte di Stilicone. 22. Maggiordomo Maggiore di Onorio Augusto. 24. e seg. 29. Uccifo.

ONORATO Arcivescovo di Mila-

ONORATO santo Vescovo d'Arles.

ONORIO Augusto, sua debolezza. 2. Si ritira ad Asti. 5. Quindi a Ravenna. 11. Contra di lui si ribella Costantino nella Bretagna. 17. Sposa Termanzia figlia di Stilicone. 20. Al quale fa poi levare la vita. 22. Sua debolezza. 36. e segu. Leggi di lui contro i Pagani. 56. Odio suo contro la Sorella Placidia. 71. Termina i fuoi giorni.

PA

PE

PE

PE

PE

P

P

493

ORESTE Patrizio abbatte Nipote Augusto, e sa proclamare Imperadore Romolo, o fia Augustolo suo Figlio. 221. Da Odoacre è tolto di vita.

ORMISDA Papa, sua elezione. 319 Legati da lui spediti in Oriente. 321. Burlato da Anastasio Augusto. 322. Suo zelo per la Fede Cattolica. 324.329. Sua mor-

ORMISDA Re di Persia sa guerra al Greco Imperio. Ospizio fanto Romito in Provenza.

PALLADIO Cesare, Figlio di Petronio Massimo Augusto, ucci-

PAOLINO II. Santo Vescovo di Nola, sua mirabil carità per liberare uno schiavo da i Vandali. 167

PAOLINO Arcivescovo d' Aquileja fa Scisma per cagione del Concilio V. Generale. 449. 476. Sua morte. 482

PAOLINO Maggiordomo di Teodosio II. Augusto, perchè ucciso da lui. 131

Paolo Diacono Storico di Nazion Longobarda.

PARMA, Piacenza, e Reggio ricuperate da Maurizio Augusto. 534

Patricio figlio d' Aspare creato Cesare da Leone Augusto . 204. E' uccifo col Padre.

PATROCLO Vescovo d' Arles ucci-

PA-

PAVIA onde abbia preso il suo nome. 533. Assediata da Alboino Re de'Longobardi. 480. Dopo lungo assedio a lui si rende. 484. e segu.

PELAGIANI condennati da Innocenzo I. Papa. 58. e seg. E da Zosimo. 60. 64

PELAGIO Diacono Romano inviato al Re Totila. 409. Il placa entrato in Roma. 410. Spedito a Costantinopoli. 411. Eletto Papa. 446. Tenta di reprimere lo Scisma di Aquileja. 449. Pasfa all'altra vita.

PELAGIO II. Papa, sua consecrazione. 501. Sua Lettera ad Elia Patriarca d'Aquileja. 520. Fine de'suoi giorni. 530

PELACIO Patrizio e Poeta fatto morir da Zenone Augusto. 247 PERUGIA ritolta a i Longobardi da Romano Efarco. 541. Ripigliata da essi Longobardi. 543. 559

PESTE spaventosa in Italia. 465.

Petronio Santo Vescovo di Bologna. 115 Pier Grisologo primo Arcivesco-

vo di Ravenna.

PLACIDIA (Galla) Sorella di Onorio Augusto. 25. Presa da Alarico Re de' Goti. 35. Condotta nelle Gallie dal Re Ataulso, che aspira alle sue nozze. 38. 45. Il prende per marito. 51. 53. Strapazzata dopo la morte di lui. 55.

da Costanzo Conte. 59. Partorisce Valentiniano III. 64. Dichiarata Augusta. 67. Calunnie contra di lei. 68. Sua morte, 142

Torna a Ravenna. 58. Spolata

PLACIDIA Figlia di Valentiniano III. Augusto, condotta prigioniera da Genserico in Affrica. Tomo III, 166. Maritata ad Olibrio. 170. Rimessa in libertà. 179. 189. 214

Pompejano Prefetto di Roma.

Prisco Istorico Ambasciatore ad Attila. 126.135.e segu. Proba (Valeria Faltonia) compone i Centoni di Vergilio. 109 Probiano Presetto di Roma. 57 Proclo santo Patriarca di Costantinopoli. 129

PROCOPIO Storico feguita Belifario in Affrica. 364. 375. 384. Sua Storia fegreta di Giustiniano ha molte cose incredibili.

PROSPERO fanto Prete e Scrittore della Chiefa Cattolica. 192 PROTERIO fanto Vescovo d'Aleffandria ucciso da gli Eretici. 178

PRUDENZIO Poeta Cristiano scrive contro i Pagani. 8

Pulcheria Sorella di Teodosio II.
Imperadore dichiarata Augusta 52. Gli consiglia il prendere Atenaide per Moglie. 66. Costretta a ritirarsi dalla Corte. 129.
Divenuta Imperadrice si marita con Marciano, 140, Fine di sua vita.

Ð

RADAGAISO Re de gli Unni o Goti. 3. Sua mossa contro l' Italia. 10. e segu. Procede fino in Toscana. 12. Dove da Stilicone è sconsitto. 13. Anno di questa vittoria.

RAVENNA affediata da Teoderico. 257. E prefa. 263. Affedio d'effa fatto da Belifario. 389. Che vi entra a patti. 391. Città composta di tre Città. 477

RECAREDO Rede' Visigoti in Ispagna. 524

Dddd RE-

RECHIARIO Re de' Suevi in Ispagna. 133. e segu. Infesta le Provincie Romane. 171. Vinto perde la vita.

RECHILA Re de gli Suevi in Ispagna. 108. Prende Merida. 112. E Siviglia. 117. 125. Sua morte.

REDUCE Vescovo di Napoli. 508 REPUBBLICA, nome una volta significante il Romano Imperio.

RICIMERE Generale di Avito Augusto. 172. Promuove la di lui rovina. 174. Il costrigne a dimettere l'Imperio. 175. Faegli da Imperadore. 176. Creato Confole. 183. Toglie di vita Majoriano Imperadore. 186. Dà una rotta a gli Alani. 192. 194. Sposa una Figlia di Antemio Augusto. 198. Assedia in Roma, ed uccide esso Antemio. 251. Termina anch' egli i suoi giorni.

RIOTIMO Re della Bretagna minore, sconsitto da i Visigoti.

ROMA assediata da Alarico. 25. Trattato de' Romani con questo Barbaro. 26. e segu. Con cui si accordano. 31. Roma prela, e saccheggiata da esso Alarico. 33. Qual fosse allora la ricchezza e magnificenza de' Romani . 35. Presa e saccheggiata da Genserico. 164. e fegu. Poscia da Ricimere. 212. Da Belisario. 379. Assediata dal Re Totila. 406. Orribil fame di que' Cittadini. 409. Presa da i Goti, 410. Sue mura diroccate. 411. Ripigliata da Belifario, e difefa. 413. e fegu. E poi da Totila. 420. Co' suoi contorni afflitta da i Longobardi. 502. 544

ROMANI danno la spinta a Nar-

fete. 470. e fegu.
ROMANO creato Esarco dell'Italia.
524. Fa guerra a i Longobardi.
534. Toglie loro Perugia ed altre Città. 541. Sua avarizia, e calunnie contra di S. Gregorio.
547. Altri suoi vizi. 548. Impedisce la pace fra i Romanie Longobardi. 551. O manca di vita, o è richiamato in Oriente. 553
ROMOLO (Flavio Pisidio) Prefetto di Roma. 15
ROMOLO figlio d'Oreste proclama-

Romolo figlio d'Oreste proclamato Imperadore d'Occidente. 221 Vedi Augustolo.

Rosmonda Figlia di Cunimondo Re de'Gepidi, presa per Moglie da Alboino Re de i Longobardi. 467. Cagione, per cui essa gli facesse levare la vita. 488. Fugge a Ravenna, dove incontra la morte.

Rugi popoli col Re loro sconsitti da Odoacre Re d'Italia. 248. e segu. Entrano in Pavia: 264.

RUGILA Re de gli Unni. 100 RUTILIO, suo Itinerario. 69

S

SABAUDIA, oggidi Savoja, fuo nome quando si cominci ad udire.

SABINIANO valorofo Generale di Zenone Augusto. 234. Sua morte. 239

SABINIANO juniore Console Orientale. 293. Generale dell' Armata Greca è sconfitto dalle genti del Re Teoderico. 295

SANTO, titolo dato anche a i Papi e Vescovi viventi.

SARO Capitano de' Barbari al foldo di Onorio Augusto, sue imprese. 21. e seg. 33. Ucciso dal Re Ataulso. 45. e seg.

SASSONI venuti in Italia col Re

de

de' Longobardi Alboino. 474. Tornano in Germania. 494 Sclavi, o Schiavoni, Barbari s' impadroniscono di parte dell'Illirico. Scoti, gente Britannica, inuma-125. e fegu. SEBASTIANO, Fratello di Giovino, dichiarato Augusto, ed uccifo. SEBASTIANO Conte Generale di Valentiniano III. 96. Esiliato. 100. Fugge da Costantinopoli. 102. Si rifugia presso i Vandali in Affrica. 114. Da loro gli è tolta la vita. 115 Secondo Vescovo di Trento scrisse la Storia de' Longobardi. 499. 523 SERENA Moglie di Stilicone . 20. Da i Romani è privata di vita . SERONATO Prefetto scellerato del Pretorio nelle Gallie. Severo (Livio) congiurato contra di Majoriano Augusto. 186. Creato Imperadore dopo di lui. 187. Giugne al fine di sua vita. Severo Patriarca d'Aquileja, imprigionato da Smaragdo Efarco. 522. Accetta il Goncilio V. 523. Poi ritorna all'errore. Severo Vescovo d'Ancona. 543

Creato Imperadore dopo di lui. 187. Giugne al fine di fua vita. 194

Severo Patriarca d'Aquileja, imprigionato da Smaragdo Efarco. 522. Accetta il Concilio V. 523. Poi ritorna all'errore. 524

Severo Vescovo d'Ancona. 543

SIAGRIO Generale de i Romani rotto ed ucciso da Clodoveo Re de' Franchi. 247

SIDONIO (Apollinare) insigne Scrittore, Panegirico suo in lode di Majoriano Augusto. 181. 186. Altro suo Panegirico in lode di Antemio Augusto. 200. Creato Vescovo d'Auvergne. 256

SIGIBERTO Re della Francia Orientale sconsitto da gli Unni. 468. Sua morte. 493. 495

SIGISBOLDO Generale di Valentiniano III. Augusto. 86.91. Console.

SIGISMONDO figlio di Gundobado Re de' Borgognoni fuccede al Padre. 324. Uccide il Figlio, e suo pentimento. 334. Dai Franchi, e dal Re Teoderico gli è tolto il Regno. 337. Preso da i Franchi è fatto morire. 340. e segu.

SILVERIO Papa, sua elezione. 374. Esiliato e deposto da Belisario. 379. Confinato nell' Isola Palmaria. 381. Dove è privato di vita. 382

SIMMACO eletto Papa con iscisma.

277. Prevale a Lorenzo eletto
contra di lui. 278. Riconosciuta legittima ne'Concilj la sua elezione. 281. Rinovato lo scisma,
e le accuse contra di lui. 286.
Riconosciuta la sua innocenza nel
Concilio Palmare. 288. Suo Apologetico ad Anastasio Augusto. 289. Sua carità verso i Vescovi Affricani esiliati. 291. Sue
Lettere. 316. Sua morte. 318.

SIMMACO Prefetto di Roma favorifce Eulalio eletto Papa contra di Bonifazio I. 63. e feg.

SIMMACO (Quinto Aurelio) juniore, creato Confole. 246. Altro Simmaco figlio di Severino Boezio, Confole anch' esso. 333. Quinto Aurelio fatto morire dal Re Teoderico. 341. e seg.

SIMPLICIO Papa, sua elezione. 203 Sue Letrere. 227. 231. Suo zelo per la Religione. 232. 241. Fine di sua vita. 242

SINDUALDO Re de gli Eruli in Italia oppresso da Narsete. 465 SINGERICO Re de i Goti ucciso.

SISTO III. Papa eletto. 95. Rigetta Giuliano Pelagiano. 112. Fine di fua vita. 113 Dddd 2 SMA- tuito.

492. 506

SMARAGDO Esarco di Ravenna. 513. 518. Fa tregua co i Longobardi. 520. Imprigiona Severo Patriarca d' Aquileja. 522. Fine del suo governo. SOFIA Moglie di Giustino II. Im-

peradore, coronata Augusta. 464. A lei attribuita la caduta di Narsete. 470. e segu. Deluse le sue speranze da Tiberio Augusto. 500 SPOLETI, suo Ducato quando isti-

STILICONE cala in Italia per opporsi ad Alarico Re de i Goti. 5. Sue battaglie con essi. 6. e segu. Console per la seconda volta. 11. Vittoria da lui riportata contro Radagaiso Re de gli Unni. 12. e segu. Sue trame con Alarico Re de i Goti. 15. Aspira all' Imperio . 20. Fautore de i Barbari. 21. E' ucciso d'ordine di Onorio Augusto. 22. Accuse contra di lui.

 $\mathbf{T}$ TASSILONE Duca di Baviera. 549 TAZIANO Console dubbioso a' tempi di Leone Augusto. 195 TEJA eletto Reda i Goti. 434. Sua TEODATO Goto creato Re d' Italia. 367. Fa morire Amalasunta. 368. Sua timidità. 370. Patti, co' quali si esibiva di cedere il Regno a Giustiniano Augusto. 372. E' uccilo da i fuoi. 376 TEODE Generale del Re Teoderico in Ilpagna, sua prepoten-2a. 346. Re de' Visigoti. 358. Dà una rotta a i Franchi. 400 TEODEBALDO Figlio di Teodeberto, Rede' Franchi. 418. Sue risposte a Giustiniano Augusto. 428. 437. Muore

TEODEBERTO Rede'Franchi. 369.

Manda i Borgognoni in Italia,

che distruggono Milano. 382. 385. Poscia uno sterminato esercito de' suoi, che dà un fiero guasto a varie Provincie dell'Italia. 387. e segu. Sue vaste idee troncate dalla morte.

TEODELINDA Bavarese presa in Moglie dal Re Autari. 526. e fegu. Dopo la di lui morte si marita con Agilolfo Duca di Torino. 537. Sua Pietà, e Lettere a lei scritte da S. Gregorio Papa. 545. Riduce il Marito Agilolfo alla Fede Cattolica . 556.560

TEODEMIRO Re de gli Ostrogoti, Padre di Teoderico Re d'Italia.

TEODERICO Re de' Visigoti. 61. 82. Sua pace co i Romani. 83. 103. 111. e fegu. Sua guerra con Attila. 145. E morte. 148

TEODERICO II. Re de i Visigoti. 160. Fapace co i Romani. 169. 171. Rotta da lui data a i Suevi di Spagna. 173. Sue guerre. 183. Narbona a lui data. 191. Ucciso dal Fratello.

TEODERICO figlio di Triario, Duca de gli Ostrogoti, fissa la sua sede nella Tracia. 216. e segu. 234. Suoi movimenti per entrare in Costantinopoli. 235. Sua

TEODERICO figlio di Teodemiro Re de gli Ostrogoti, succede al Padre. Sue prime imprese. 222. Muove guerra a Zenone Augusto, efa pace. 234. Da lui esaltato ed anche adottato. 243. Creato Console. 244. Spedito contra d'Illoribello. 245. Principio di discordia fra lui, e Odoacre Re d' Italia. 250. Ottiene da Zenone la licenza di conquistar l'Italia. 252. Supera i Gepidi. 253. Dà due rotte ad Odoacre. 254. Lo sconfigge per la

T

T

la terza volta, el'assedia in Ravenna. 257. 259. La qual Città si arrende, ed è tolta la vita ad Odoacre. 263. Varj suoi parentadi. 265. Assume il titolo di Re. 266. Suo glorioso governo. 267. 269. Si accorda con Anastasio Augusto . 270. 276. Benche Ariano favorisce i Cattolici . 272. Magnifica fua entrata in Roma. 280. Sua savia condotta per lo scisma di Papa Simmaco, e di Lorenzo. 289. S'impadronisce di Sirmio. 292. Rotta data da i suoi a' Greci e Bulgari, 295. Negoziati suoi per impedir la guerra tra i Franchi e Visigoti. 248.e seg. Data una rotta a i Franchi, s' impadronisce della Provenza.

TEODERICO Re d'Italia diviene padrone delle Provincie ubbidienti a i Visigoti in Ispagna. Estensione del suo dominio. 309. Non restituì ad Amalarico Nipote la Spagna, finchè visse. 312. e legu. Da tutti i Principi è rispettato. 315. Sue fabbriche, e buon governo. 322. e segu. Magnifici Spettacoli da lui dati a i Romani. 329. Doni fatti alla Bafilica Vaticana . 335. Collegato co i Franchi contra de' Borgognoni acquista molte loro Città, 337, Condanna Severino Boezio all'efilio e poscia alla morte. 339. Manda Papa Giovanni a Costantinopoli . 340. Tornato di là il fa imprigionare . 342. Giugne al fine di sua vita. 344

TEODERICO Re d'Austria succede a Childeberto suo Padre. 551 TEODORA Moglie di Giustiniano Augusto, sue biasimevoli qualità. 350. 371. 373. Fa deporre Papa Silverio. 378. e seg. E levargli la vita. 381. Sua morte. 415 TEODORETO Vescovo di Ciro, creduto fautore di Nestorio.121.e seg.

TEODOSIO II. Augusto, sua nascita. 3. Creato Imperadore . 4. Succede ad Arcadio fuo Padre. 19. Dichiara Augusta Pulcheria sua Sorella. 52. Spola Atenaide, appellata poi Eudocia. 66. Fa pace col Re di Persia. 71. Spedisce l' Armata contro Giovanni Tiranno. 76. Che lo atterra. 77. Promuove le Lettere. 80. Riporta due vittorie contro i Persiani. 85. Indebitamente acculato di poca Pietà. 97. Pubblica il suo Codice . 107. Traslazione da lui fatta del Corpo di S. Giovanni Grisostomo. 108. Perchè da lui facesse divorzio la Moglie Eudocia . 131. Sua pace ivantaggiola con Attila. 135. Morte e qualità di lui.

TEODOSIO Figlio di Maurizio Augusto, dichiarato Imperadore.

538

TERMANZIA figlia di Stilicone spofata da Onorio Augusto. 20. Ripudiata da lui. 23. Sua morte. 56

TIBERIO Trace dichiarato Cesare da Giustino juniore Augusto. 490 Sua attenzione al governo. 495. Creato Augusto. 500. Sua guerra co i Persiani. 504. Giugne al fin de'suoi giorni. 509. Sue belle doti.

TORISMONDO Re de i Visigoti. 147. e seg. 157. Ucciso da i Fratelli.

Totila, o sia Baduilla, eletto Re da i Goti. 396. Dà una rotta a i Greci. 398. Assedio di Napoli da lui satto. 399. Con issorzarla alla resa. 401. Assedia Roma. 406.409. Ela prende. 410. Con issmantellarne poscia le mura. 411. Indarno tenta di ricuperarla. 413. S'impadronisce di Rossano. 416. E di Perugia. 417. Passa con una possente Flotta in Sicilia. 421. Se ne torna in Italia. 425. Percosse a lui date da i Greci. 427. Sconsitto da Narset e perde la vita. 433

Trasamondo Re de i Vandali. 273. Perleguita i Cattolici. 291. Termina i luoi giorni. 336

TRASARICO Re de' Gepidi, a lui toglie il Re Teoderico la Città di Sirmio. 292

Triboniano Giurisconsulto, sue qualità. 354

Turchi, conosciuti anche da gli antichi, e loro potenza. 480. e segu.

Turisendo Re de i Gepidi. 429.

VALENTINIANO III. fua nascita.

e legu.

64. Essisato va a Costantinopopoli. 72. Dichiarato Cesare viene in Italia. 76. Poscia Augusto. 80. Pianta la sua sedia in Ravenna. 82. Brutto ritratto di lui fatto da Procopio. 82. Sue belle Leggi. 89. Rimette in sua

grazia Aezio. 98. Fa pace con Genferico Re de' Vandali. 102. Da lui tradito. 110. Confessione di San Paolo per ordine suo fabbricata. 112. Va a Roma. 138. Ucciso, eperchè, daicongiurati.

Wallia Rede'Goti in Ispagna. 55.

Fa pace con Onorio Augusto.

57. Sue imprese contra de' Vandali. 60. Sua morte.

61

VANDALI entrano nelle Gallie. 16.

E poi nelle Spagne. 34. Danno il nome all' Andaluzia. 42.e feg. Loro azioni. 65. Sconfiggono Castino Generale di Onorio Augusto. 70. Loro crudeltà. 81. Occupano l'Affrica. Vedi Genferico. 86.88

VARARANE Re di Persia, sconsitte a lui date da i Romani. 85 VENANZIO Fortunato Scrittore Italiano. 461. e segu. Sua morte. 560

VENEZIA inclita Città, suo principio. 152

VERINA Augusta, Moglie di Leone Imperadore. 201. Fa sollevare il Fratello Basilisco contro Zenone Imperadore. 223. Esiliata da Costantinopoli. 240. Liberata. 244. Muore. 245

VERONA ricuperata da Narsete. 458. Afflitta da una fiera inondazione ed incendio. 529

VESUVIO, vomita immensa cene-

VIGILIO da Belisario intruso nella Sedia di S. Pietro. 379. Dopo la morte di Papa Silverio legittimata la di lui elezione. 382. Ritiratosi in Sicilia dà ajuto a i Romani assediati. 407. e seg. Chiamato a Costantinopoli. 412.415. 422. Per la prepotenza di Giustiniano sugge a Calcedone. 431. 434. Essilato da lui. 440. Richiamato appruova il Concilio V. Generale. 445. Fine de'suoi giorni.

VINCENZO Lirinense Scrittore.

Visconti appellati i Luogotenenti de i Conti, o sia de i Governatori delle Città. 554

VITALIANO Scita, Nipote di Afpare, si solleva contro Anastasio Augusto. 319. e segu. 321.
Burlato si ritira ad una vita quieta. 322. Generale dell' Armi di
Giustino Augusto. 327. 329.
Creato Console, ed ucciso. 330

VITIGE acclamato Re d'Italia da i Goti, colla cessione di Stati sa lega co i Re Franchi. 376. Assedia indarno Roma. 378. 380.

Poi

Poi Milano, 384. Che costretto a rendersi orridamente su dato a sacco colla morte d'infinite persone. 385. Si rende con Ravenna a Belisario. 391. Condotto a Costantinopoli, ed onorato, finisce ivi di vivere. 393. e seg. VITTORE Vescovo di Torino. 267 VITTORIO d'Acquitania Autore di un Ciclo rinomato. 192 ULFARI Duca di Trivigi. 540 UNNERICO figlio di Genserico Re de' Vandali dato per ostaggio. 102. Rimesso in libertà. 110.

166. 179. Che da lui fugge .
214. Succede al Padre . 231. Perfeguita i Cattolici . 234. 243. 245.
Fine di fua vita . 246
UNNI cacciati dalla Pannonia . 84.
Re d'essi Attila . 100. Ajutano
i Romani nelle Gallie . 104. e seg.
112. Saccheggiano l'Illirico . 118.
Estensione del loro dominio . 127

Prende per Moglie Eudocia fi-

glia di Valentiniano III. Aug.

Volusiano Prefetto di Roma.

Vedi Attila. Vedi Avari.

URSICINO Vescovo di Torino.

Z

ZANGRULFO Duca di Verona.

ZENONE Isauro, Marito di Arianna figlia di Leone Augusto, creato Console. 204. Insidie a lui tese de da Aspare Patrizio. 205. Eletto Imperadore d'Oriente. 218. Per la sollevazione di Basilisco sugge in Isauria. 223. In qual'Anno ciò accadesse. 226. Ritorna sul Trono. 229. e segu. E fautore de gli Eretici. 232. Sedizione di Marciano contra di lui. 235. Enotico da lui pubblicato. 241. Fine del suo vivere. 258

ZENONE Confole Pagano, sua mor-

ZENONIDA Moglie di Basilisco usurpatore dell'Imperio in Oriente.

ZOSIMO Papa, sua elezione, e condanna da lui fatta de' Pelagiani. 60. e seg. Termina la sua vita.

ZOTTONE primo Duca di Benevento. 484. Sua morte. 542

IL FINE.

## Correzioni da farsi in alcuni luoghi di questo Tomo III.

Facciata 137. lin. 18. inviati. scrivi invitati.

166, verso il fine tacciuta. scrivi taciuta.

169. verso il fine scrivi D. N. FLAVIUS MÆCILIUS AVI-TUS &c.

293. lin. 4. Re de i Goti. scrivi Re de i Gepidi.

300. lin. 17. dotato. scrivi adottato.

303. ful fine si scriva : il dominio della Città d' Arles.

307. ful fine Minio. fcrivi Mincio, 379. lin. 8. concertò. fcrivi trattò.

413. dopo il mezzo parimenti. scrivi parimente.

439. lin. 1. scrivi : Eglino ebbero, e secondo.

480. sul fine scrivi parimente.

492. presso il mezzo trenta altri. cancella quel trenta.

493. presso il fine Arnato. scrivi Amato.

508. verso il mezzo Eugipio Abbate. si aggiunga: si raccoglic la seguente notizia. Cioè ivi ec.

539. verso il fine laonde parve. scrivi perciò parve.

542. lin. 11. si duol' egli forse. scrivi forte.

556. dopo il mezzo amorevolmente almeno. cancella almeno.

557. nel mezzo contra la Sede. scrivi contra della Sede.

560. lin. 10. Naustria. scrivi Neustria.

Gli altri errori non offervati si rimettono alla correzione del difereto Lettore.



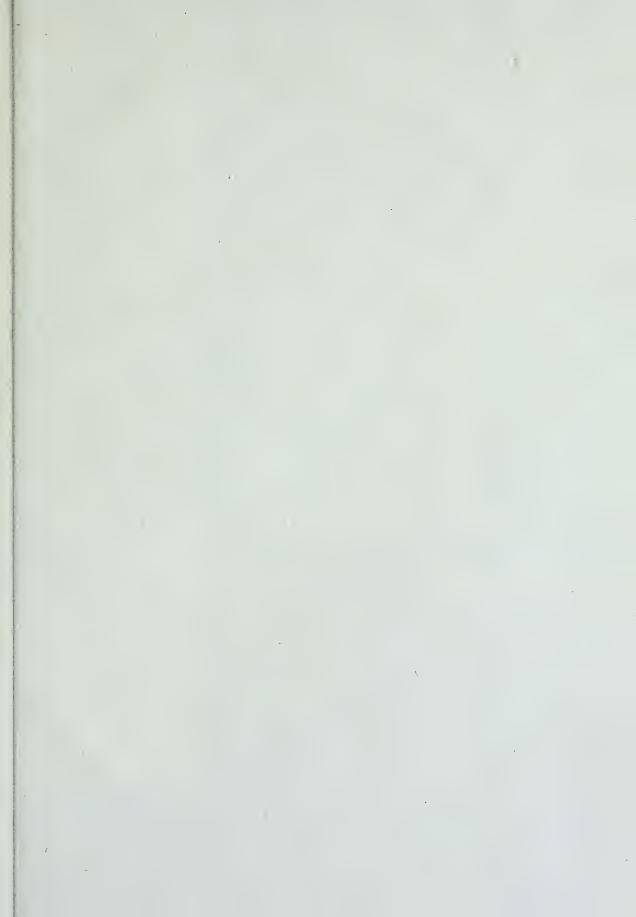









